







MATHILDIS LUCENS: PRECOR DOC CAPE CAR VOLUMEN

# MEMORIE

DELLA GRAN CONTESSA

# **MATILDA**

RESTITUITA ALLA PATRIA LUCCHESE

DA FRANCESCO MARIA FIORENTINI

## SECONDA EDIZIONE

Illustrata con Note Critiche, e con l'aggiunta di molti documenti appartenenti a Matilda, ed alla di Lei Casa

DA GIAN-DOMENICO MANSI

DELLA CONGREGAZIONE DELLA MADRE DE DIO.





## IN LUCCA MDCCLVI.

Nella Stamperia di Vincenzo Giuntini CON LICENZA DE SUPERIORI.

Si vendono in Lucca da Giuseppe Batini.



#### SOA ALTEZZA SERENISSIMA

# RICCIARDA GONZAGA

#### CYBO MALASPINA

DUCHESSA REGGENTE DEGLI STATI DI MASSA. E DI CARRARA.

ALTEZZA SERENISSIN





Roppe più cose ri-chiedevansi unite in

quel Personaggio, che dovea eleggersi in Protettore della Vita della Gran Contessa Matilda, prodottaa 2



un' altra volta alla luce, decorata con nuovi ornamenti, da non così facilmente rinvenirsi in quei tanti, che si avrebbero potuto a tant' onore trascegliere. Una grande, potente Principessa, illustre egualmente per le gloriose sue gesta, per lo zelo della Religione, e per quella purità di costumi, che la resero ammirabile a i più savi, e santi Pontesici: questa su Matilda. E dove trovarne una fimile, in cui non uno, o un' altro di questi lumi, ma tutti insieme risplendano? Siami lecito il dire con libertà il mio sentimento. e ne chiedo scusa alla vostra modestia. Voi sete quella, in cui parmi di rintracciare tutti questi gloriosi caratteri uniti, e raccolti. Altre ve ne sono senz' alcun dubbio per lo vasto giro dell' Europa Principesse ragguardevoli e per la sublimità de i

natali, e per l'esercizio delle morali, e Cristiane virtù; ma perchè andar noi in cerca di esse nelle più remote contrade. se una così vicina ne abbiamo non meno delle altre tutte inclita, e chiara? Nè giova quì far parola dell' illustre Casa Gonzaga, in cui nasceste, e della non meno celebre Cybo Malaspina, a cui passaste, la nobiltà delle quali al paro delle più antiche, e famose d'Italia, chi è, che non abbia letto atteltata in tutte le nostre Storie, e non abbia, dirò così, ascoltato dalla bocca di tutti i nostri Scrittori con degni elogi celebrata? Piacemi piutosto rammemorare le rare virtù, con le quali Voi in ogni stato vi distingueste. Nata Principessa, Sposa di Prencipe, Madre di Principesse, e Reggente di un bel Ducato, quei che rice-

vette dalla Natura semi d'indole generosa, coltivati da voi diligentemente, germogliarono, e crevvero rigogliosi, producendo a suo tempo frutti di onore a Voi, ed alla vostra Cafa; nè tralignarono trasfusi nelle illustri Figlie vostre, che eredi delle doti materne faranno non meno che a se stesse d'onore e gloria alla nobile : e virtuosa loro genitrice. Quindi quell' incorrotta integrità . nell'amministrar la Giustizia, quindi la clemenza co' Sudditi, quindi la liberalità in premiare i meritevoli. Di quì anche quell' amabilità di tratto congiunta con la Maestà propria del vostro Grado, che vi faamare, e temere nel tempo stesso. Nè d'altrove quell'animo grande, che vi ha resa superiore a tutte le vicende, alle quali il lungo corfo dell'umana vita è soggetto, e quindi quel-

quella fortezza, che non nella profpera, ma nell'avversa fortuna si riconosce, e distingue. Ma superiori a tante doti ammiriamo in Voi un' esimia pietà, ed un zelo ardente per la Religione, che vi fate gloria di professare; zelo, e pietà familiari a Gonzaga, e non inospiti a Cybo Malaspina. Questi sono, Serenissima Signora, i rapporti, che avendo io ravvisati tra Voi e la gran Contessa Matilda mi anno fatto nascere in mente il pensiero di porre in fronte di quest' Opera unito con quello di tanto illustre Principessa il glorioso vostro Nome. Non oso esiger da voi la piena approvazione del mio · difegno, perfuafo, che se amate di far gran cose, volete fino a voi stessa sottrarne la cognizione; mafoltanto mi faccio lecito di supplicarvi a permettermene l'esecuzione. il che confidando d'impetrare dalla Vostra Clemenza, in attestato delle mie eterne obbligazioni ardisco di accostarmi a baciare ossequiosamente le sovrane vostre mani, e di protestarmi con tutta la riverenza

Dell' Altezza Vostra Serenissima

Dai nottro Collegio di S. Maria Cortelandini di Lucca 16. Marzo 1756.

Gian-Domenico Mansi della Congreg. della Madre di Dio.

#### GIAN-DOMENICO MANSI

## A' LETTORI.





L Signor Francesco Maria Fiorentini Genriluomo Lucchese su uno de i più insigni Letterati, che nel principio del passaro Secolo in Italia siorissero. Esercitò egli per tutta la sua vita la professione di Medico con ranta reputazione, che da suoi Concitta-

dini meritò di ottenere il Diploma, in vigore di cui veniva al'critto all' Ordine Senatorio. Il Pontefice Urbano VIII. l' invitò ad affifterlo in qualità di Medico primario, onore che egli ricusò, amando meglio trattenersi in Patria a commune benefizio de' suoi. Ne si contentò di spiccare solamente nella Medica facolià, ma ad altre Scienze ancora applicatofi vi riuscì fingolare. Testimonio autentico di quanto io avanzo ne fu la Vita della Contessa Matilda, la quale egli dopo uno Studio indefesso di più anni sugli antichi Monumenti lavorò, e nell' anno 1645, colle stampe di Lucca espose alla luce . Molti altri Scrittori avanti di lui tentarono d'illustrare questo Argomento, ma il pubblico non aveva luogo di restarne ancor sodisfatto. Appena comparve quell' Opera, e potè leggerfi dagli Eruditi, e apparve chiaro quantum diffant gera lupinis, sfolgorò da per tutto il giudizioso criterio, co l'erudizione del suo Autore. In fatti quando io confidero il Secolo in cui egli viveva, fecolo nel quale il buon gusto non era che appena nascente in Italia, e giacevano sepolte quelle antiche Memorie, che poi in gran copia nel Secol nostro sono state a comune. utilità diffotterrate dagli Eruditi. Quando io rifictto di quanti ajuti era privo il Fiorentini, e con tutto ciò quanto poco egli fi dilunghi dalla verità, quanti abbagli degli Autori avanti di lui abbia (coperti, e felicemente corretti, non posso non ammirare i singolari talenti di questo grand'uomo. Inciampò egli è vero talora, come avanti di me anno dimostraco il Pagi, ed il Muratori; ma oitre esser questo un fatto, a cui anche i geni più grandi wivon soggetti, prova egli se su opinionali con ragioni così veriimili, che anche ne i suoi etrori riscuote se non approvazione, almeno la fosta, & sil compatimento. Non sia perciò maraviglia, se nell' età in cui se Memorie di Matisda comparvero alla luce fa ricevuta quest' Opera con applauso comune degli Eruditi, e se ancor oggi appresso i dotte segue ad esfere in pregsio. Al fine di questo mio breve Presizio reciterò i Testimoni de i grand'uomini si del passito, come del presente Secolo, che si sono despressiono de dell'Autore, e con stima particolare dell' Opera.

Effendo questo Libro oramai divenuto rarissimo non tanto per non effer che una foi volta pubblicato con le Stampe, quanto per la cura con cui era cuftodito da quelli che una volta se n'erano proveduti, alle replicate istanze fattene da più d'uno, pensarono alcuni Eruditi di questa Patria di accordarne una diligente zistampa. Ma perchè non mancasse a questa tra i suoi nativi pregi anche quello della novità, imposero a. me l'incarico di corredarlo con opportune Note, colle quali il Tefto dell' Autore veniffe illuftrato, o da alcuni nei, che aveva contratti, purgato, overò conle Memorie, plù recentemente fomministrate dagli Ernditi, supplito. Stimarogo ancora d'incontrare il gradimento di chi legge se una maggior serle di Documenti appartenenti alla Contessa Matilda fosse somministrata, ripetendola parte da i Libri stampati, parte ancora da i manoscritti, che conservano i ricchi Archivi di questa nostra Patria, tanto dalla Contella beneficata, & illustrata. Mi feci una legge di obedire a chi potea comandarmi, e quindi fono nate le poche Note quà, e là sparse nella presente Impressione. e la ricca raccolta di Documenti quali tutti appartementi a Matilda, che nell'Appendice di questo Libro fi leggono. Alcuni veramente ne incontreranno i Lettori in verun modo appartenenti ad Essa : ma è dovere che siano istruiti aversi qui avuro in mira di niente omettere di ciò che viene dalle mani del Si-gnor Fiorentini; e questi Documenti appunto nella prima Edizione sono già stati pubblicari. La mira de' pubblici vantaggi è stata l'unica, che mi sa animato a questa impresa, & a questa, se non ad altro spero, che gli Eruditi stranno appliaso co i loro gradimenti. Il ritratto di Matilda, che qui s'è dato è copia di quello sessio, che presento alla Contessa. Il Mellini nella vita della Medessima si primo, che la pubblicasse, e dal medessimo i ricopiò il P. Mabillone nel Tomo V. de'suol Annali Benedettrini.

# GIUDIZIO DEGLI UOMINI ERUDIT

# D I M A T I L D A DI FRANCESCO MARIA FIORENTINI.

Lettera del Sig. Cardinale Sforza Pallavicino feritta al Signor Francesco Maria Fiorentini Medico nella Raccolsa delle Lettere del medesimo stampate in Venezia il 1701. in 8º

Arte nella quale VS. è in pregio tra' più eminenti poffeffori di essa in Italia, ha dato il titolo di divini a' suoi Infegnatori, perchè ella prolonga alquanto la Vita de' Mortali. Ma quanto più conviene questo titolo a chi possiede quell'altro superior talento, che si scorge nelle scritture di VS., dlco il trarre a vita immortale i già morti; e quei morti, che per l'ignoranza, e per l'infelicità de' loto fecoli giacevano in profonda oblivione; ma per l'eccellenza dell'azioni adoperate meritavano di rimanere a perpetua luce, sì in remunerazione della loro Virtù, sì ad Imitazione della Pofterità. Io certamente nella Vita della Contessa Matilde scritta da VS. non pure ho goduto di vedere esposte al Teatro della Fama le Opere maravigliose di quella Santa Eroina, ma ho imparato qual Mondo fosse in quel tempi, e come si governasse la nostra Italia, di che per addietro era gran bujo nel mio intelletto. Fral'altre lodi posso attribuire all' Istoria di VS. queste due fenza lufinga, l'una è, che vi fi trovano cofe poco fapute, e molto degne di fapersi, l'altra, che la penna di VS. è amica unicamente del vero non del più dilettevole per la maraviglia, ne del più accettevole à Grandi moderni per l'efaltazione de loro antichi ignaggi. Ciò che talano le potrebba afcrivere a colpa di minutezza in qualche materia; altri forfe più giultamente le attribuirà a meriro di carità verfo la Patria non fenza efempio di celebrati Scrittori. Jo, il quale non apprezzo maggior teforo, che gli Amicli viruofi, nel pofiefio del cui cuore fi pofiede il meglio, che fia in Terra; nenfo d'aver cavaro uno fipecial frutto molto preziofo della lezione del fuo Libro, da cui m'è rifultato il dono, che ella mi fa della fua cortefa Amicizia. Adunque non pue l'accetto; ma per confermarlo, e in alcun modo ricompensarlo; anche a giovarfene in ogni fuo affare con libertà, e con faducia.

Roma il dì 27. di Febrajo 1666.

#### COSIMO DELLA RENA

Nella ferie degli Antichi Duci, e Marchesi di Toscana stampato in Firenze in foglio il 1690. Pag.21. nell' Introduzione.

Non voglio già per quanto sta a me nel celebrare l'altrul segnalate Virtà in vece di acquistar merito confeguir biafino, e venir tacciato d' eser ricorso nel vizio troppo da me aborrito dell'ingratitudine, che tale appunto farebbe mentre io tacessi l'obbligazione, che per me si deve in questo presente racconto a Francesco Maria Fiorentini mio veechio amico per la diligente ricerca fatta da esso de Duchi, e Marchesi della Tofcana, che ne'(ecoli più ofcuri fiorizono, tratta, & autenticata non folo da vari Storici , ma da una quantità di originali scritture attentamente da lui vedute in Lucca sua Patria. Farei dunque un gran torto alla dotta amorevolezza di questo Scrittore se io avendo da effo inteso il modo di procedere nelle grandi difficoltà che si opponevano all' intento mio, o cavatone sante notizie non lo riconoscessi per sue. Intendo di

così fare per non defraudarlo benchè di già morto della dovura gloria, facendo in quella maniera fentire a tutti com'è giufio il merito che fi dere a' fuoi in. fegnamenti per evitare in quella guifa chiunque fuffia avido di fimil lode a calcare lo fiello fentiero, e dare ad onta del tempo più di vita, e chiarezza alle nobili suz oni di chi refie il freno, e fedè al governo di tanto illustre Provincia.

#### MONSIGNOR GIUSTO FONTANINI

Nel suo Libro dell' Eloquenza Italiana dell' Edizion... Veneta per il Zane 1737. alla Pag.596.

A questo Libro del Fiorentini, meritamente simato da celebri Scrittori Giovanni Cardinal Bona, Luca Ol-stenio, Antronio Pegi, e Carlo Du Cange, il quale petò intese la voce Fiorentini per nome della Patria, e non per cognome di sì degno, e onorato Gentiluomo non è maneato ad inostri, chi secondo le sue buone inclinazioni in sequela degli antichi Scismatici ha fludiato di calunniare dolosamente le gian virtù della Contessa Marida &c.

#### LODOVICO ANTONIO MURATORI

Nelle Antichita Estensi Parte I. Cap.IV. Pag.17.

Francesco Maria Fiorentini uno de più eruditl, e giudiziosi scrittori della Vita di Matilda.

Il medefimo Antichità Estensi Tomo I. Pag. 194. Cap. XXI.

La notizia io la debbo a Francesco Maria Fiorentini celebre, ed accuratissimo Autore della Vita della gran Contessa Matilda,

Il Medefimo nell'ifless' Opera Tom.I. Cap.II. Pag.213.

L'accurato Florentini Inchina a credere & c.

Altrove nell' istes. Opera alla Pag. 216. lo chiama Il Dottissimo Fiorentini.

Il medesimo negli Annali d' Italia all' Anno 108t.

Ne sa menzione Donnizone, ma con tacerne una a lui svantaggiosa, discoperta nondimeno dall' avveduto Fiorentini,

#### GODEFRIDUS GUILIELMUS LEIBNITIUS

In Monito ad Vitam Mathildis a fe vulgata inter Brunfvicensium rerum Scriptores.

Omnium dillgentiam, & fludium vicit Vir egregius Francifcus Maria Elorentinuos apud Lucenfes Medicus, qui Partir fur afferens hujus Principis originem, res ejus, majorumque traddit ex fide diplomatum, authorumque temporibus vicinorum. Hunc fecutus nonfoernendus ingenio, & eloquentia, fed inferior hiflorize Natrationis firmitate Julius de Puteo &c.

#### IL P. ANDREA ROTA DELLA COMPAGNIA DI GESU'

Nelle Notizie Istoriche di S. Anselmo Vescovo di Lucca flampate in Verona il 1733. alla pag.6.

Fra questi merita il primo vanto Francesco Maria Fiorentini Lucches, di cui Il minor pregio i è l'eteganza dello fille, rispetto alla scrupolosa caurela con cui ne trassmette le notizie d' Anselmo, attrigendole da fonti le più fincere, e sono oltre la leggenda del Santo i Codici antichi della Cattedrale di Lucca da Lul citati sempre con ugual minutezza, che fedettà. Vero è, che a riferva di lul y e dell' Abate Bacchini, gill Cronitil anno preso a indovinare più tosto, che a zisettire dec.

#### Lo stesso alla Pag.15.

Il Fiorentini scrittore sì accurato, che prima di tessere la sua storia consessa d'aver letto più di 12. mila tra privilegi, e strumenti antichi.

#### Alla Pagina 129.

La cagione è schiettamente addotta dal Signot Fiorentini scrittor Lucchese; e noi delle notizie di lei principalmente ci valeremo per non istrivere; cheil vero, ma scriverlo come ei sece senza offesa d'alcuno.

Alla pag. 146. lo chiama Storico illuftre.

#### IL P. ANTONIO PAGI .

Nella sua Critica agli Annali del Baronio all' Anno 1115. §.7.

Ejus (Mathildis) Vita a Domnizone Authore coavo feripta, & hoc faculo Franciscus Maria Florentinius commentaria rerum ad Mathildam Comitisam pertinentium lingua Italica in Urbe Lucenti publicavit, cujus Opere în hac Critica Egpius us il muus.

# PONTEFICE IRBANO VIII

FRANCESCO MARIA FIORENTINI.

LLA SANTITAV. Simolacro in terra della divinità ardisco di consacrare con umilissimo affetto di devozione queste primizie sterili della mia penna, che da me furono già destinate alla Gloria Divina. Non ho temuto d'innalzar eli occhi a Maestà così grande, e più d'ogni altra vicina a Dio, perchè son certo, che su l'altezze di tutt' i Cieli arrivano, e sono gradite le poverissime offerte de'nostri cuori. Con questo dono ricco altrettanto di sentimenti devoti, quant'è più scarzo di proportionati ornamenti, seguendo l'orme de Santissimi Piedi riverisco nel Vaticano le trasfe-

rite reliquie di Matilda, che negli oracoli della SANTITA V. fu dichiarata Propugnacolo della Chiesa Cattolica. Io non ho forze povero Pellegrino, d'arricchir davantaggio quel riverito Sepolcro, ne posso altro lasciarvi di riguardevole, che la ben piccola, e mal accesa face delle sue ricordate Memorie. Vaglia l'oscuro lume, che ne risulta, per testimonio d'offequio, e l'oblazione sia meritevole, perchè contenga almeno que chiari lampi di christiana virtù, che nelle dense tenebre del mio stile, non mai potranno rimaner eclissati. E se nell'urna delle sue ceneri già si vedono suscitate con l'Augustissimo nome della SANTITA V. le sopite grandezze di Principessa magnanima, siami lecito di sperare, che nell'istesso Gran Nome questi morti so-gli s'avvivino, perchè la longa serie di quegli anni felici, ch' alla BEATITU-DINE V. si deveno, in me sia sempre più vivo oggetto d'affettuose preghiere. E qui di nuovo a' Santissimi Piedi profondamente m' inchino .

Lucca à 12. Aprile 1642.

#### A' CHI MI VORRA' LEGGERE.

E mi prendi Lettor mio nelle mani per vaghezza di stile, o per bizzaria di concetti, lasciami di grazia, dove mi trovi, che io non son per tè. La verità, che professo, vestita dalle penne di rozzi secoli non ammette dilicatezze. Io non intendo di lufingar il tedio degli sfaccendati ne' capricci d'un Romanzo, perchè non è mio genio; ne men pretendo di lambiccar politica agli statisti sù le regole dell' Istoria perchè non è mio mestiere. Quando sui men occupato, intrapresi le Memorie della Gran Matilda per inchinatione d'animo affettuoso, l'ho poi feguite tra mille distrazioni, più per follevamento, che per studio; & ora, che 'l tempo migliore dalle continuate occupazioni mi vien rapito, le confegno alla stampa, necessitato più tosto dall' obedienza di Patroni amorevoli, che flimolato da sodisfazione, ch'io ne riceva. Contengono li Tre Libri, che vedi, quant'ho saputo incontrar di notabile negli Antenati, e nelle Azioni di sì Gran Donna. E perchè la mia Patria con que' motivi, ch' a me son parsi efficaci, la può pretender sua Cittadina, ho procurato, non folo contra qualche moderno restituirgliela; ma d'inferire con gli altri successi del suo Dominio, più particolarmente quelli di Lucca, come più propri. Mi giudicherai parziale. Io non ti nego l'affetto, e se in tempi calamitosi consacrai volentieri nel fuo fervizio la vita, stà pur ficuro, che non farei scarso, quando'l valessero, di sudori. Quell' ittessa Patria nondimeno, che mi se'

nascer libero, non m' ha violentato all' adulazione, e l'ingenuità della nascita m'ha resa sempre connaturale la candidezza. Vedrai per verità nelle azioni della Gran Contessa le maraviglie del sangue Lucchese, e nella serie degli Antenati qualche non più veduta notizia degli antichi Duchi Tofcani. Nel fecolo, che descrivo, fiorirono in Lucca, per abitatione, o per nascimento, fuggetti di fegnalatissima religione. Alessandro Secondo Sommo Pontefice, che non sdegnò fin all' ultimo della vita d'esserle Vescovo, fu non men grande per l'offizio di Vicario di Christo, che per la Santità de'costumi. Anselmo suo nepote, che li succeise nel Vescovato, tutto che la perversità delle parti d'Enrico Quarto lontano dalla Città lo tenesse, su tra le piu sante, e cattoliche penne, c'havesse all'hora la Chiesa. Leone Abate della Cava, e Landuino compagno di S. Brunone, cittadini Lucchesi ebbero luogo tra' Beati del Cielo, come si può creder di Giovanni Proposto di S. Giorgio, chiaro per miracoli, di Lamberto Arciprete, e Bardo Primicerio della Catedrale, compagni nella persecuzione di S. Anselmo, Morì Santo in Lucca Davino Armeno, e nella sua Diocesi su segnalato S. Pietro Igneo Cardinal d' Albano Abate di Fucecchio . Vide Roma fotto Matilda uscir dalla Basilica di S. Frediano la reforma Lateranense, e con non picciola stima del nome Lucchese prender Pasqual Secondo da que Canonici le sante regole del viver comune. Tra queste religiose memorie, che m'accade incidentemente trattare, ho fopra tutte premuto nelle sepolte notizie d'Alessandro, e di Anf:lmo, unitissime a gl'interessi di Matilda, per non defraudare in personaggi di tanto merito quella gloria di Dio, che stimai sempre prim' oggetto d'ogni Christiano. Ho presupposto esfer il tutto provato, o con gli autentici strumenti degli Archivi fedelmente conservati, o con gli Scrittori viventi, più vicini a quel tempo, che mi sia stato possibile. Se non mi fussero riuscite le prove io non ti sforzo a credere. Ho ben cercato di rendermi finceramente credibile, feparando le certezze dalle congetture, & i discorsi probabili dalle resolute assertioni . Non mi sono fidato per questo d'allegazioni, ne d'indici. Ho veduti gli Originali, e gli Scrittori in fonte, e dalla lettura di più di dodicimila, tra privilegi, e strumenti antichi, ho imparato a non sottoscrivermi facilmente a' moderni. Sò che ti farà ftomaco la frequente interposizione di storpiatissime frasi, non sò s' io dica latine, o barbare; ma dovendomi molte volte partire dà opinioni ricevute, e fenza quest' appoggio non mi sarei messo al cimento. Alcune delle memorie saranno registrate intiere nel fine del Terzo Libro; dell'altre troverai finceramente, con gli Scrittori allegati, a fuo luogo il rapporto. Quetta ho creduta la più ficura strada per convincer la bugia, se la temi, o confermarti nella verità, se la cerchi. Chi sa quello, che voglia dire in penuria di scrittori, e gosfezza di scritture, fatte ad ogni altro fine, che d'Istoria, rappezzar tempi, e combinando minuzie ordinar racconti, compatirà sicuramente l'imperfezioni. Chi non è uomo non erra. Io non fui giammai sì temerario, che mi reputassi inerrante, ne meno stimo d' essere così tenace del mio parere, che altri mi possa credere incorrigibile. In rileggendo i fogli stampati ho veduto esfer trascorfi alcuni defetti non avvertiti. Accuso i

niù considerabili nell'Indice a parte, perchè s'e. mendino. S' altri ne futlero per inavvertenza rimasti, saranno dalla patienza di coloro scusati, che dalle continuate fatiche di virtuofi componimenti anno imparata la discrezione. A questi sottoporrei volentieri la censura delle mie debo. lezze, ma converrammi pur troppo di tollerare l'inappellabili decisioni di coloro, che per usanza frequentemente sbadigliando aprono non per altro, che per costume continuamente la bocca. Sò, che più dicevole averebbero alcuni stimato, ch' io comparissi la prima volta in publico sotto gli abiti di professore. Ma per ditti schientamente la verità non mi vergogno punto, che'l tempo da me rubbato a' passatempi, & al sonno si riconosca impiegato in fatiche, che sentono molto del facro; perchè mi glorio, prima d'ogni altra cosa, d'haver professato nascendo l'esser Christiano. Spero nondimeno, che qualche parto di maggior mole, e non per anche maturo, uscito un giorno dagli stenti del partorirlo faccia conoscere, che gli avansi delle mie continuate sollecitudini non fono, per la Dio grazia, impiegati in trastulli. Tanto basti Lettor mio per tua notizia, e mia sodisfazione, e Dio ti faccia quel che vorresti.

## FEDERIGO SARTESCHI

#### RETTORE GENERALE

Della Congregazione della Madre di DIO.

"Opera intitolata Memorie di Marilda già pubblicata dal Sig. Francesco Maria Fiorentini, ed ora illustrata con Note, ed altre giunte dal P Giandomenico Mansi Sacerdore Professo della nostra Congregazione, essendo stata letta, ed approvata da due de nostri Teologi, diamo licenza per quanto è dalla parte nostra, che possicosì stamparsi.

Dal Nostro Collegio Romano di S. Maria in-Campitelli questo 1. Decembre 1755.

Federigo Sarteschi Rettore Generale .

Antonio Perrona Segretario.

PEr Commissione dell' Illustriss., e Reverendiss. Monsignor Giuseppe Palma Arcivescovo di Lucca ho veduta l'Opera initiolata Memorie della Gran Cousessa Masilda ec. arricchita con eruditissime annotazioni dal Ch. P. Gio. Domenico Mansi della Congregazione della Madre di Dio, e non essendo cosa alcuna repugnante, ec. la giudico degnissima della pubblica luce.

Jacobus Antonius Bacci S. Theol. Lector. in Seminar. Lucenfi.

## Imprimatur.

VINCENZO TORRE PROVICARIO GENERALE;

ANDREA SBARRA FRANCIOTTI PROPOSTO DELL'IL-LUSTRISSIMO OFFIZIO DI GIURISDIZIONE.

# DELLE MEMORIE

# MATILDA

RACCOLTE

LIBRO PRIMO.

\*,\*:[0]:[0]:[0]:\*.\*

SOMMAKIO.



Itoglie Pequivoco del nome, e rimtrodace il racconto. Governo dell' Italia, e della Tofcana intorno al Mille. Tedaldo Avolo di Martida. Duca, e Marchofe di Tofcana 1 unbulenze nel fiso dominio. Bonifazio, Tedaldo, e Corrado fisi figli. Bonifazio ditbiarato fiscessivo del Principato vivendo il Padre, dopo la

flas morte non faccede immediatamente nel Ducaro Tofrano. Tedaldo pui giornie Vifoto d'orezzo efemplarmente caflo. Progressi di Bonssiasio, e di Corrado.
Bonssiasio con Rebilda si ala moglie ottenee la Cannotazione di S. Simone Armeno. E' invidiato da' Conti Lombirdi. Corrado i altena da lui. Rivorna ad unitificoInterviene alla giornata del Congliolo. Ivi rimane moralmente ferite, e alogo qualche tempo morre. Bonsiaro
resta vittorioso. Rainieri Marchost di Toscana, e di
Luca, e se noticise. Bonsiazio Duca, e Marchost di
Toscana. Soccorre Corrado Imperatore nella ribolitorimasso seccore Corrado Imperatore nella ribolitorimasso seccore Corrado Imperatore di Rebildormasso seccore Soccore Corrado Imperatore, per esta
li Parma, e la doma. Dopo la morte di Rebildormasso seccore del soccore de les seconos.

Contado Lucchefe. Rinnona la lega con Henrico Terzo figlio di Corrado. Pafa in Borgogna. Piglia per forza d'armi Miroalto inespugnabile agl' Imperialt . Castiga. altri popoli, che fi gli oppongono. Torna in Italia. Fiorifce de nuevo in Lucca ne' fuoi tempi l'ordine de' Canonici Regolari. Beatrice, e Bontfazio fi trovano nel paese di Lucca intorno al tempo, che nacque Mitilda. Travagli della Chiefa nell' anno di questa nascita. Federigo chiamato ancora Bomfazio fratello, e Beatrice forella. maggiori a Matilda d'etd. Bonifazio Duca in grandifsima slima presso Henrico Terzo Imperatore. Generosità d'un suo dono. Riceve in Mantova Henrico medefino ammalato. Sveglia nell' antmo di lut fospetti grandi della fua potenza. Infidiato fupera con prudenza le macbinazioni. Involto negli errori comuni fa publica penitenza. Risolve di percerinare in Gerufalem. E' uccio a tradimento. Sepolto in Mantova. Suoi costumi, titoli, e dominio. Beatrice rimafta Vedova, fi rimarita in Goffredo di Lorena rebelle all' Imperatore . Notizie di Giffredo, G ingrello con le noze al Ducato Tofcano, Henrico Imperatore ingelofito della fua grandeza vien in Italia . Geffredo gli manda Ambasciatori. Beatrice fi li presenta in persona, & è ritenuta prigione. Matilda con la morte de fratelli riman unica berede delle riccbezze paterne. Tumulti, e guerre di Toscana. Goffredo palla in Alemagna, e muove l'armi contro Henrico, che per quello è necessitato a partire d'Italia. Beatrice condotta prigione in Germania . Progressi di Goffredo, e morte d' Henrico Terzo. Goffredo, e Beatrice riconciliati con Henrico Quarto nuovo Re, tornano in Italia. Federigo fratello de G. ffredo è fatto Sommo Pontefice col nome di Stefano Nono. Elegge Vefento de Lucca Anfelmo, che fu Aleffundro Secondo. Vien' in Tofcana all' abboccamento del fratello. Difegna di farlo Imperatore. Muore in Fio-renza con opinione di Santità Beatrice, e Giffredo intenti al buon governo degli flatt loro, procuruno l'elezione di Nicolao Secondo. Anfelmo velcovo di Lucca rifanato per l'interceffine di Giovanni Proposto di S. Giorgio è spedito Legato Apostolico a Milano, & in Alemagna. Morte de Nicolas Secondo receputo en Fiorenza da Beatrice, e Goffredo. Anfelmo eletto Pontefice, prende

il nome di Alessandra Secondo, e non lascia il titolo di V-fcovo di Lucca. Riftora la Catedrale di quella Città. Cadolo Antipapa eletto contra de lui, vien' in Italia. Beatrice, e Matilda s'armano in favor d' Aleffandro, e cacciano di Lombardia lo scismatico. Commozion di Roma per la venuta de Cadolo, e suos progressi. Alesandro soccorfo da G ffredo, e Matilda. Torna a Lucca, e vi tien un Concilio . Canoniza S. Davino Armeno . Conferma la religione de Camaldole. Procura delatar l'ordine de Canonici Regolari. Sedizione nata in Fiorenza tra'l Vescovo , e Monaci . S. Pietro Igneo dopo la miracolofa prova del funco, è fatto Avate di Fuceschio, e Vescovo Cardinal d' Albano . Aleffandro tien un Concilio in Roma . Publica ordini con.ra le Simonie, e di nuovo ritorna a Lucca. Cadolo rigettato di Roma con gli ajuti di Beatrice, e di Matilda . Armate, e Vittorie de' Pifani contra i Seracini . Aleffandro disgustato con loro riceve sodisfazioni per mezzo di Giffredo. Henrico Re de Alemagna. e d'Italia presende invalida l'elezion d'Alessandro. S. Annone Arcivescovo di Colonia, e Goffredo marito di Beatrice destinate dal Re per domandar il Concilio . Alessandro torna a Lucca. Concede privilegi. Matilda ferive frequenti lettere al Pontefice . S' arma di nuovo in favor della Chiefa contra i Normanni, e gli doma. Alessandro interviene in persona a quest' espedizione. Se trasferifce un'altra volta a Lucca. Permette, che fi raduni il Concilio di Mantova, e v'affifte. Ivi è ricevuto universalmente per vero Pontefice. Torna a Lucca, e refolve de refistere alle licenze d' Henrico . Spedisce per questo Legato Apostolico S. l'ietro Damiano. Morte di Goffredo marito di Beatrice, e sue lodi. Matrimonio di Masilda. con Goffredo detto anche Gonelone figlio dell' altro Goffredo. Prime memorie del governo di Matilda in Lucca Sua religione, & affetto alla Chiefa. Aleffandro fcomunica cinque Ministri Regi. Confacra la Casedral di Lucca. Intervengono a questa folennità con molto numero di Prelati Beatrice, e Matilda. Doni fatti dal Pontefice, e dulle due Principesse a quella Chiefa. Alessandro spedisce di Roma alcune legazioni. Consacra l' Abazia di Monte Caffino. Miracoli fatti da lui nel viaggio. Beatrice, e Matelda in Tofcana, & a Lucca . Qui retornato Alef-A 2

4

Alegandro consulta i rimedi per la contumacia di Henrico. Risolve di chiamarlo a giustificarsi . Conferma. contra fua voglia Giberto Arcivefcovo di Ravenna, e predice le rovine, che ne successero. Goffredo marito di Matelda vien la prima volta in Tofcana. Refede in Pifa con Beatrice . Matilda gindica in Lucea. Ottiene il perdono al Vescovo di Praga. Alegandro Secondo muore in Roma con opinione di Santita. Sue lodi. Dichiara prima del morire doverli succedere nel Vescovaso di Lucca S. Anselmo suo Nepote. Udebrando Archidiacono di Roma elesto Pontefice con nome di Gregorio Settimo da conto dell'elezion sua a Beatrice, Gosfredo, e Matilda. Ris-ponde intorno alla persona di S. Anselmo. Beatrice, e Matelda donano alla Badia di Verona . Anselmo si fa Monaco Cluniacenfe. Beatrice, e Matilda s' affaticano per moderare Henrico. Ajutano l'espedizion di Gregorio contra i Normanni . Gregorio fa replicate attestazione della loro pieta . Giudicano ambedue in Pifa, ed in\_ Lucca . Goffredo General della Chiefa parte d' Italia . e manca di fede. Difguffi tra lui, e le Principeffe. Matilda sconsideratamente imputata da moderni di nozze inceftuofe, e fua difefa . Beatrice, e Matilda appertite. da Gregorio di troppo zelo, obbediscono subito. Testifica esti di nuovo la pieta loro. Procurano ambedue, che Anselmo torni al Vescovato, e n'ottengono il Precetto Apostolico. Confidenza grande di Gregorio negli aguta di Beatrice, Matilda, e loro affettuofe promeffe alla. Chiefa .

### LIBRO PRIMO.



ON è chi parli della gran Contessa d'Italia, che non confessi altrettanto difficile l'aggiustarne l'origine, quanto incostanti sono traloro gli Scrittori, che la registrano. Il rozzissimo stile di quel se-

colo l'oscurò da principio, non essendo possibile, ch' un semplice, e frequente nome senza accompagnamento di Patria, o di famiglia in multiplicità di loggetti non partorisse l'equivoco. La scarsità degli Autori, che sinceramente parlino di cose presenti, e non con verisimili di passate, crescendo il numero degl' Historici più moderni, ha cresciuto il disordine. Ma la dependenza da famiglie grandi di qualche accreditato Scrittore nella tettura più Matilda codi elogi, che di racconti l'ha poi finita d'intor- mune bidare. Che nell' istesso secolo più Marilde siano cipesse nell' vivute non si revoca in dubbio. Baronio dalle let- istesso fecotere di Gregorio Settimo quattro concludentemente lone raccoglie, trè delle quali furono personaggi di molta stima. Tra queste si numera in primo luogo la Regina d'Inghilterra figlia di Balduino Conte di Fiandra, nel fecondo la moglie d' Azzone 3. Decr. de creduto di casa d' Este sorella di Guglielmo Ve- apud Baron, scovo di Pavia, e nel terzo la figlia del Duca. Tom. 11. An-Bonifazio di Tofcana, che fu la grande d'Italia. Ma oltre a quette è certo, che poco avanti vissero Matilda Contella di Salfonia moglie di Gottifredo Primo Barbato di Lorena, a cui si leggono lettere Gerberti sen di Silvettro Secondo, e tre altre, che possono of Silv. PP. 1. fervarsi in Ditmaro. Nell'istesso tempo appunto, Coes. France. che fiori la grande Italiana , gli Scrittori ricor-

Dithuarus dano Matilda moglie del Conte Odone nata di Epis. Merie- Riccardo Duca di Normandia, e con la figlia. burg. in. d'Henrico Terzo moglie di Rodolfo Duca d'Alefin Fulber- magna, un' altra moglie del Conte Alberto. Furno sus Carnot. di più nel fin della sua vita per la grandezza de' epif. 3. O natali nominate Matilda figlia di Malcomo Rè di note ad can- Scozia, maritata in Henrico Rè d'Inghilterra, & Tom. 3. B :- un' altra nata di questa, che fu moglie d' Henrico blioth. Po- Quinto Imperatore registrata da Helmodio. Onde trum edit... non farebbe stata gran meraviglia se dall'una, all' nachus in altra equivocando si fusse alcuno per avventura Hiftor. Gua- ingannato. Della più famosa d' Italia mi son profredi Ducis polto finceramente raccorre le operazioni, e l'oer ad eur- rigine, quanto nella negligenza delle memorie di dem Chronol, quel secolo me lo renda possibile la penuria degli Laur. Bic- Scrittori. Ella discesa dagli antichi Longobardi, ebelli. Sigo- e dagli Adalberti, e Bonifazi Tofcani fu. fenza. nius as Epi- dubio di sangue Lucchese, e furno Sigifredo, & nieni, anno Attone tra gli Avi suoi più conosciuti per nobiltà 1074. Hel- di nascimento, e per proprio valore segnalatissimi. mildiusCbro. A questi con la prerogativa del tempo converrebnie Slavor bero i primi luoghi, se le singolari azioni di si

gran Donna sdegnando d'accreditarsi su le più lontane glorie degli antenati non ricercassero più vicina attenzione. Tralafciato donque tutto quello, ch'aggiustato alla cognizione de' secoli precedenti potrà, chi n'è curiofo, offervare nell'ultimo libro, e supponendo per ora provato quel, cheintorno all'origine mi perfuado nel fine efficacemente concluso, le memorie de più lontani antenati all' ora mi riferbo a mostrare, quando il gran merito di Matilda infinuando l'affetto farà stimar non disdicevole la più minuta cognizion de' congiunti. Il racconto de'due libri, che segueno si ftende a que' tempi, che poco più d'un centinaro d'an-

d'anni trascorrendo, racchiudono con l'opportune notizie de' genitori, quanto successe nella vita della Contessa, e nel giro del suo dominio. E perchè la grandezza di Bonifazio suo Padre, e la prudenza, e religione di Beatrice sua madre furono i principali mezzi di condurla a quel Principato, che unito alle singolari virtà del grand'animo suo l'ha resa per tanti fecoli ammirabile, ho reputato necessario, che ripigliandone un poco più lontani i principi, su gli avvenimenti di questi s'appoggi con l'ordine degli anni feguiti la narrazione più principale.

ANNO

1000.

Era l'Italia intorno al Mille tuttavia divisa in Marche, e Contee . Avea ciascuna di queste parti Stato, e goun Prencipe governante, che se ben alle volte ere- verno della ditario fignoreggiava per successione, era però secolo di veramente elettivo non da' Comizi de' popoli, ma Matilda. dalla volontà degl' Imperatori. Ogni Città riconosceva il suo Conte destinato con gli Scavini, o Giudici alla decisione delle cause nel popolo più comune. Ne'luoghi di minor momento riledevano Vedafi il tere ministri più bassi. Obedivano i Conti con gli altri zo libro. subordinati a' governatori delle Marche chiamati Marchesi, e questi riserbandosi la cognizione delle cause più rilevanti dependevano in modo dagl' Imperatori, ch' eccettuatone il ricever Missi, o Commetfari Imperiali gli rendevano un' obbedienza quasi milta di principato assoluto. Risedevano i Marchesi nelle Città medesime, dove ne' tempi più antichi havevano i Prencipi Longobardi il palazzo Ducale, e ritenendo il titolo di Conte, per cui si passava al maggior grado prendevano ancora quello di Duca, se la Provincia governata, anticamente lo possedeva. Nel centro d'Italia le più stimate Marche per le conseguenze del Regno, A 4

erano quelle di Tofcana, di Spoleto, e di Liguria. Le prime ftendendofi dal mar Tirreno, all' Adriatico dentro a que'termini, che reftano incertifimi, ritenevano il nome di Ducce. La terza, che non folo abbracciava la Liguria marittima, o Littorale, ma la Mediterranea, cioè gran parte della Gallia Cifalpina era fatar anche tal volta chiamata Regno. Notabil parte di questi luoghi, com' altrove diftinguo, fignoreggiarono gli antenati di Matilda, e nel Mille appunto vi dominava Tedaldo, che figlio di Attone, e nepote di Sigifredo Prencipe del Contado Lucchee fu l' Avolo suo

Teodaldo Duca, e Marchefe di Tofcana Avolo di Matilda.

1002.

Turbulenze d'Italia, e di Tofcana.

paterno. Riconosceva questi com' ereditaria la propria grandezza dall'appoggio de'tre Imperatori Ottoni feguitamente l'uno all'altro fucceduti, e benemerito non meno dell' Imperio, che della Chiefa, salito col feudo di Ferrara a maggior potenza, era anche pervenuto al titolo di Marchese, e di Duca. Ma succeduta, mentr'egli pacificamente godeva un fiorito dominio, nel Milledue la morte del Terzo Ottone, e risvegliata per questo ne'Principi Italiani la speranza di dominare ripullulorno di pari nelle tre Marche già nominate i motivi delle civili discordie. Perocchè rimasto l'esercito Imperiale fenza guida occupato per ricondursi col cadavero del morto Cesare in Alemagna, e sollevato alla pretenzione della corona Arduino Marchefe d'Iurea, nella maniera che s'havea subito arrogato il titolo regio averebbe ancora colpito interamente nello scopo de' suoi pensieri, se Arnolfo Arcivescovo di Milano con la sollevazione de confederati non glien' havesse impediti i progressi. Pretendeva Arnolfo per vigor d'un decreto Pontificio d'effer arbitro del governo d'Italia, e volendosene mantener al possesso, prima col protestar à Pren-

Dithmarus
Merseburg.
in Chron.
lib. 4. qui
Arduinum.
vocat Hardouigum.

cipi

cipi invalida ogni elezione, che da lui non dependesse, e poi col sollecitar la venuta d' Henrico di Baviera fostituito in Germania ad Ottone, i disegni d'Arduino ostinatamente interruppe. Così ritornata l'Italia a sentir nelle viscere tumultuar le fiamme d'una guerra intestina, tra le due Città più potenti all' hora della Tofcana anche le fopire difsenzioni risorsero. Era tra' Pisani, e Lucchesi popoli bellicofi, riftretti dentro i margini di poche miglia tra loro interposte, qual se ne fosse l'origine, antica l'emulazione, e ben poreva ogni ragio- Privil. Ari nevol fospetto, richiamar quegli animi già dispolti regat, Beral movimento dell' armi . Aderiva Lucca nella lega sa Conjugis di Lombardia con la maggior parte de' Marchesi concessame Italiani ad Arduino, e benche lontana da que' tu Salvatoris multi, che già con la venuta d'Ottone Capitano Lucent xi. d'Henrico si sentivano nel passaggio dell'alpi, ar- Kal. Settemmata nondimeno per ajuto della lega, aveva non ber. Ind. 12. folo con quest' occasione tentata ne' consimi di Pi- primo Regni sa qualche novità, ma con aggiustato protesto d' Atlum Paimpedire a' Seracini quegli ajuti, che gli erano oc- pie. Luce cultamente da' Pisani somministrati, machinava la apud Monia-guerra. Infestavano tuttavia gl' Infedeli tiranni del- re. M. 3. la Sardigna la parte marittima di Toscana, & era-Guerra trà no da' Pilani forse per quiete loro, non solo com- Guerra tri portati, ma nell' estrazione di buona quantità d' Lucches e olio dalla Verfiglia con fecretezza ajutati . Se n' erano accorti i Lucchefi, e non volendo sopportare, che dal contado loro ben minimo follevamento fulle a que' Barbari somministrato, quantità non pic ciola a' Pifani nell' ifteffa riviera ne tolfero - Que-Li al contrario per la parte di Montramito entrati nel dominio di Lucca, con la preda di alcune merci la vendetta ne procurorno. Era in tanto per una parte trattenuto più opportuno il rifentimento, ne

duini Regis

1004.

si voleva per.l' altra maggior rottura, sin che nel 1004. accertati i Pisani non esser il fomento de' Barbari, che un nutrimento delle proprie ruine, spinsero contro i Seracini medesimi l' Armata. All' ora valendosi i Lucchesi dell' occasione, entrorno improvisi a saccheggiare il Contado di Pisa, e con le ruine di Chiesa, e di Chiatri, e col guasto della campagna fino a Papiniana fcorrendo richiamorno i Pifani già vittoriofi degl' Infedeli ad impedirli i progressi. E tutto che fusse la gente di Lucca in Tabulario respinta in dietro, e rotta nella battaglia d'Acqua Can. Luc. & longa, non abbandonando però l' impresa, tornò di nuovo a depredare il paese nemico, e di nuovo rotta, a Cerasomma si ritirò . Partorì questa guerra, di cui si poche notizie hò potuto appena ritrovar conservate col mezzo di un antichissimo libro della Catedral di Lucca, e d' un' antica Chronica Pifana, quegli effetti, che fogliono l'altre della christianità, cioè le vittorie de Maomettani . Perche intenta Pifa a reprimer la potenza

m. f. Chron. Pifanor. de anno 1271. autore Michael. de Viсо Санопісо Pifano apud me fervata .

Astig. Mar-

tyrol. m. f.

Pifa depredata da'Barbari .

1005.

degl' emuli, fu nell' anno feguente 1005, mifera preda de Seracini. Svegliata perciò ne' Lucchesi quella pietà, che si deve a popoli della medesima Religione, impose il miserabil' accidente silenzio per all' ora alla guerra. Tolleravano i Duchi, e Marchesi della Toscana alle Città di quel dominio il guerreggiar tra loro, o perchè fotto il comando de' proprij Conti salva la maestà dell'Imperio li fosfero per difesa degli stati lecite l'armi, come dalle leggi di que' secoli si raccoglie, o perchè confumati così gli Erari, e stancati nelle continue discordie gli spiriti contumaci, più facili si rendessero a tollerare nella lontananza degl'Imperatori quel giogo di fervitù, che tante volte avevano nel fe-

colo avanti tentato di scuotere, come fa fede Dit-

maro.

maro. Ma non poteva già fenza macchia comportarsi nel Marchesato della Toscana da chi n' era custode l'infestazione de' Barbari . Per questo, mentre indebolito Arduino dalla carica dell' effercito d' Henrico fceso vittorioso in Italia già perduta Verona non poteva fomministrare a Collegati ajuti in Chron. I. bastevoli per opporsi all' impeto de Seracini, si voltò 6. pag. 91. Tedaldo alle parti di Henrico (a), e per Rè d Italia riconofcendolo non folo a Verona con fcelta Tedaldo lagente l'incontrò, ma ne progressi da Brescia a Ra- scia le parti venna, e da Pavia a Milano accompagnandolo, fe- Rè e s'acco scele in Toscana, ove è testimonio Ditmaro me- costa ad defimo, che Tuscos fibi obviam in consortium firmi- Henrico . ter fermientium accepit . E ben che de' progressi fatti contra i Seracini non s'abbia piena notizia, e però certo, che ripigliando i Pilani vigore nell'anno seguente 1006. come anno l'antiche nostre memorie, non folo ristorata la Città, ne cacciorno i Coronic. Pla Barbari, ma fino a Reggio perseguitandoli, una Martyrol. fegnalata Vittoria in quel luogo n' ottenero.

Eransi in questo mezzo le cose dell' Imperio pra "... in Italia rinvigorite, e ridotta in obedienza la maggior parte di quel Regno aveva potuto Hen- figlio di Terico ritornarfene vittoriofo in Alemagna . Onde Te- daldo e Padaldo ancora al governo de' proprij stati, & alla dre di Maquiete riducendofi, già vecchio, e vicino a morire

(a) Sto molto dubbioto fe veramente il Marchefe Tedaldo aderine ful principio ad Ardoino, e che poi abbando- paterno. natolo fi deffe al partito di Enrico già venuto in Italia . Da Benfone, che scriveva non lungi da quelto tempo il panegirico di Enrico III. Imperatore al Capa 16. del Libro fecondo raccolgo, che il Marchese Tedaldo su uno di quelli, i quali invitarono Enrico a venire in Italia per opporti ad Ardoino. Ecco le parole di questo Storico : De Tadone , qui fuit propter metum Ardoini pedefter Legatus Teodaldi, atque Epifcopi Leonis, quid fecit Venerabilis Clementia magni Herici Seresiffimi Imperatoris?

antiq. 11. fu-

tilda dichiarato fuccesfore nel Principato

premeva di perpetuar nella sua descendenza la successione del Principato. (a) Aveva dalla Duchefsa Guilla sua moglie, oltre al Vescovo d'Arezzo,
che l'istesso nome riteneva, Bonisazio, e Corrado
suoi figli, l'uno d'età maggiore proporzionato al
reggimento de' popoli, l'altro di non piccola espettazione nell'imprese di guerra. Al primogenito
donque cedendo volontariamente l'ammin strazio-

(a) Il chiariffimo Signor Muratori nella fua Opera De Antiquitatibus Italia Tom. I. Pag. 198. è di opinione, ches Tedaldo non foile mai Marchese di Toscana, e che Bonifazio non principialfe a possedere questa Marca se non dal, 1034., o in quel torno. Per verità non fi ritrova Istrumento alcuno , in cui espressamente fi dia a questo Prencipe il titolo di Marchefe di Tofcana, e molto meno di Duca, che foleva efiere l'intero Titolo de' Signori di quelta Marca. Inoltre Bonifazio, al riferire di Bonizone, entrò nel pieno pollesso di tutti gli Stati di Tedaldo, eppure a tempo di Bonifazio, per confessione dello stesso Signor Fiorentini, si trovano altri Marchesi di Tofcana, e nel 1016. in un Placito tenuto in Arezzo prodotto dal Signor Muratori nel luogo fopra accennato, comparifee un Rainero Marchese, e Duca di Toscana . Ne è da crederfi, che questi Marchefi, e Duchi tenessero per un gran teme po il Principato, e poi lo lasciassero, o ne sossero privati, lo che se sosse vero potrebbe dirsi, che Tedaldo gode sino alla morte il Marchefato di Tofcana, e lo lasciò al Figlio Bonifazio: ma che questo poi abbandonasse il dominio di questa Marca per un tempo, quindi lo riaffumesse Sarebbe difficile trovar di ciò frequenti, e convincenti esempi. Fù donque fecondo il Signor Muratori, Tedaldo Marchele non già di Toscana, ma più probabilmente di Modena, secondo una Carta riport ta dal Campi nella fua Storia Ecclefiaftica di Piacenza Tomo I. p2g. 49:. dove fi legge : Teodaldus Marchio , & Cowet Comitatu Mutinenfe . Obediva ancora a Tedaldo, ginta !" opinione dello stesso Siguor Muratori, il Reggiano, il Parmigiano, e torfe ancora Mantova. Questo vasto Dominio trasmesse egli al figlio Bonisazio, il quale contenne il suo Impeto ristretto dentro questi termini , fino a tanto che dal Re Corrado, che fù poi Imperatore nell' anno 1033, effendo o morto, o privato del suo Principato Rainero, su investito del Due cato, e Marchefato di Tofcana.

ne pensò col giuramento de' Suddiri confermar il Donnico possesso, nella forma, che rozzamente versificando Presbit. in vita Matil. lasciò notato quel Donnizone Scrittor Coetaneo di lib. 176 5. Matilda, che in quest' oscurissimo secolo mi som- de meli vita ministra le più particolari notizie.

..... Post se precepit major ut effet Narus dilectus Bonifacius, atq; modeftus, Cui juravere , patre tune vivente, fideles Servi, prudentes proceres, Comites pariterg;

Ma terminata nel 1007, la vita dopo aver fondata, e con molte rendite arricchita la Badia di S. Benedetto di Polirone, non oftante che Bonifa- pom. Melzio con liberalissima mano dodici intere sacca di lini de' fatti denaro trovato negli erari del Padre distribuisse, di Matil. P. non potè all' ora per qual si sia cagione introdursi 70m.e. Cons. al dominio di Toscana, e ne restò qualche tempo 220. Sigon. il governo preifo un'altro Marchefe Bonifazio figlio de Regno d' Alberto, e dopo il 1009. fin' al meno al 1011. Italia 1.8. al Marchese Adalberto figlio d'Oberto. Godeva. Vedes il liben' egli intanto col fratello Corrado pacificamen- braz, nella te l' ereditarie ricchezze, mentre il buon Vescovo serie de' Dud' Arrezzo si rendeva nel governo della sua Chiesa chi Toscani . fingolarmente riguardevole. Era quetti nemico non men dell' avarizia simoniaca, difetto, che molto in questi tempi travagliò la cattolica Religione, che non succede defensore dell' Ecclesiastiche leggi, e d'avantaggio al Padre custode si rigido della purità del suo corpo, che immediataprima la vita, che l' innocenza risolse una volta, mente nel fantamente di perdere. Ne voglio ch' a me sia gra- Toscano. ve in questo luogo dall' ittesso Donnizone rapportarne l'autentico; peroche non è ragione, ch'alle Tedaldo Vefue glorie pregiudichi la connivenza de' nostri, e scovo d' la dimenticanza degli Scrittori stranieri. Languiva di Masilda questo castissimo Pielato d'infirmità mortale, & a efsemplarcui per mondano giudizio altrimente inevitabile, mente cafto,

eiustem Matildis Luca Servata in Bibliotheca S. M. Curt. Orlanding.

1007.

LIBRO

poteva folo un' illecita bruttezza effer timedio. Gli amici troppo compaffionevoli, e troppo teneri non lafeiando tentativo d' indutvelo, fin all' iffeffa camera la meretrice gli prafentorno. Inorridi quell' animo ben compolto allo ffomachevol' oggetto, e presso al luogo, ove infermo giaceva, fatto tatitamente avvicinare acces fo iuoco, dalle siamme, che nell' istesso l'etpendo, rendevano già da vicino intopportabil' incendio, l' inettinguibili dell' Inferno argomentando con le seguenti parole, che nella rozezza medesima dello Scrittore restano turtavia degne della bonta di Tedaldo, l' indiscreta-

Donnie. l. c, cap. 6. & alia m. f. wita Matil,

compassione degli amici laggimando confuse.
....Vava mibi si modo raram
Flammiculam volum nequeo si efferre, perire
Si me contingat baratri stammam miser illam

Quomodo Sufferre potero?

Così por ponendo con volontario martirio la fanità del corpo alla candidezza dell' animo, nonfolo meritò nel Cielo a fuo tempo quella mercede, che fi può credere, ma con efpresso miracolo ottenne all' ora in terra per longo spazio la salute del corpo. Aggionge di più Donnizone alle buone qualità dei Vescovo Tedaldo, ch' egli fusse i quel secolo rinovator della Mussica, e che parte per se medessimo inventando, parte appoggiato agl' infegnamenti del Micrologio di Guido Aretino all' ota famoso rittovatore delle sei fillabe, che corrispondono nel Canto alle sei voci più regolari, si rendesse tutt' i protessorio di quello ttudio obligati

Donnizone i. c. cap. 7. a lodarlo.

Ma fe per la bontà della vita, e per la fingocarità dell'esempio era in questi tempi il buon Vefcovo di non picciolo ornamento alla Chiesa di Dio, s'avanzava ancora il fratello Bonifazio pref-

10

so tutti di credito, e di riputazione. S' era egli accasato nella Contessa Aichilda, dice Donnizone, Bonisazio, e nata del fangue del Prencipe Gife berto, & era Corado fuo con la parentela dell'Imperatrice Cunegunde, a cui fratello. la Moglie fù, per quel ch' io credo, nepore, falito a maggior potenza. Vuol il Pigna, che'l Padre di Richilda poco noto al Mellini fusse Vicario Pigna I. t. Imperiale di Verona. Ma d'altro Gife berto non Prencipi d' trovando to negl' Hiltorici di quelto tempo memo- Efte Dam. ria alcuna, che dei Prencipe fratello dell' Impera- Mell. Trata trice uccilo in Pavia da fautori d'Arduino nel 1003, di Maillda come rapporta Ditmaro, liò creduto molto probabile, che per la nobilià e richezza di Bonafazio nel Dithuar. in fecondo arrivo d' Henrico in Italia fulle facilmen- Nibilia di te seguito con Richiida l'accasamento. Peroche fa Richil. prifede quello Scrirtor medesimo, che non prima ter- ma moglie minati i negozi della fua venuta rifolvelle Henri- di Bonirazco già coronato Impetatore di ritornare in Germania, ch'avelle con la distribuzione di molte. grazie procurata d'afficurarfi l'initabil benevolenza de' Prencipi Italiani. Onde par molto verifimile, ch'eden lo Bonifazio in quel tempo, oltre l' ereditaria potenza, in grantiffina espettazione di valore, aveis' egli procurato, con legami di parentela più di tutti gli altri obligarfelo. Scefe Henrico in Italia, chiamato da Benedetto Ottavo alla corona dell'Imperio, e necessitato dalle nuove ledizioni d' Arduino nel 1012, quando era ancoraneceifaria la sua presenza per le miterie della Tofcana, e di Pifa, che nell' nteflo Anno da un gros-Nuovi trafo ituolo degl' Infeden di Spigna era itata di nuo-vagli in forvo, e saccheggiata, e dittrutta. E se bene in que-scana. to tempo vicerifce il Sigonio, che a perfuatione Significa del Card na e Oitiense Legato Pontificio usciti i Pi- de Reeno fani con grosfa armata cacciadero di Sardigna Mu-Ital. I. 8,

roiz.

Kitig. Martyr. m.f. Co Chron, Pifan. I, c.

31. Ann. Tab. Fpife. LHC. \* J. 64.

1014.

Apud Moriales 5. 9u-Bire Lucen. inter Pripil. z. 15.

antiche nostre memorie io tengo per fermo, che nel 1012, non la fuga de' Seracini, ma per mezzo di essi la destruzion di Pisa succedesse. Poiche la legazion del Papa inviata a' Pifani, e le vittorie loro di Sardigna, dall' antichissimo libro della Cathedrale e dalla citata Cronica quattro anni doppo nel 1016. e 1017. fono registrate. Dimorò Henrico l' anno seguente in Italia, e restituito, come afferma Baron. Tow. Baronio, nella fanta Sede Benedetto Otravo, di cui numerano i nostri strumenti sotto l'inditione xi. l'anno fecondo, fu da lui nella primavera feguente del 1014. coronato con la moglie Cunegunde folennemente Imperatore. Di qui passò egli in Tofcana , o per cacciarne come fegui i Seracini , o per follevar come è credibile le miserie di Pila, nel cui Contado, o Villa chiamata Fasiano con l'Imperatrice ritrovandosi al Convento del Salvatore, e S Giustina di Lucca l'Imperial protezione concesse. Ma poco doppo ritornato in Germania, appena pallate l' alpi fenti dalla fua partita risvegliate non meno con la nuova follevazione d' Arduino turbulenze in. Lombardia, che con l'improviso ritorno de Seracini nuove miserie in Toscana. Tentò Arduino di rinverdire l'inaridite pretensioni del Regno, e con le scorrerie del Contado di Vercelli allediata Novara, & espugnato Como all' impresa di Milano aspirava, fe non che rimalto prigione di quell' Arcivescovo il Marchese Mangifredo suo confidentissimo, con la perdita d' Atti fu costretto desperando di profeguire i fuoi difegni ad elegger vita monaflica, & una volta impoire lodevolmente fine alle fue mal configliate speranze. Dall' altra parte, mentre il Duca Bonifazio con la moglie Richilda in Lombardia fi trattiene, & ottenuta nel 1016. in Man-

Mantova dall' istesso Benedetro Pontefice la canoni-Bonifazio zazione del folitario Simone Armeno, (a) inalza ottiene la fotto il fuo nome quel Tempio, che nella lettera Canonizadell' istesso Papa vien ticordato, travagliando i Se-zione di S. racini di nuovo le riviere di Toscana nel medesimo Simone Aranno 1016. sopra l'infelice Città di Luni col sacco, e con gli stupri ssogorno la lor barbarie. Si rifentirono a sì miserabile accidente i vicini popoli, Ep. Bened. 8. ma più di tutti l'apprese con amarezza il Pontefi- apud Arnolce Padre comune. Spedi eglisubito i Nunzja Pren-dum Voion. cipi confederati, e raccolto con sollecitudine e gni vite die sercito numeroso tentò prima con l'Armata ma- 26. 9niii. rittima d'afficurarfi, che non fulle in Affrica tras- & in vita S. portata la preda, e spingendo appresso le genti di Simonis Arterra, alla giornata fi disponeva, quando dubbio- Vit. SS. Pas fo il Rè Baibaro della vittoria occultamente tra- tr. Bened. ghettands fe ne fuggì. Ma non per questo l'otten- Gon. nero fenza spargimento di fangue i Cattolici . Peroche necessitata la gente infedele a combattere il Luni facproprio scampo, sì fieramente la scatantuccia attac- da Seracini, cò, che ben per trè giorni respinti i nostri, & in evittorie fuga vergognosa abbandonati, averebbero ancora de'Christiairreparabilinente perduto, fe non che Dio placato ni . al fine da' geniti de fervi suoi, l' onnipotente sua mano interponendo, con improvifo terrore per-

(a) Nella copia di questa Vita di Matilda, che per fe ritenue il Signor Liorentini, trovo di suo Carattere aggiunta qui questa Nota: " Avendo in questo luogo feguita l'opinio-", ne del Vvionio, che la lettera per la canonizazione di Si-" mone Armeno, fose di Benedetto VIII., & in configuenza " che Bonifazio, ivi chiamato Marchefe, avelle il titolo fino , nel 1016. meglio confiderando, fono di parere che la lette-", ra sia di Benedetto IX., e ci e non trovandosi veramente Bo-" nifazio cel titolo di Marchefe fno al togg. o togg. debba , fotto questi tempi porterfi , effendo anche più agginitato , all' altra lettera di Leone IX. portata dal medefimo Vvio-" nio e da me trascritta più a basso nel libro III.

Dithmarus lib. 7. Chronic. psg. 96.

nò, che nelle spoglie, e negli uccisi non sù numerabile. Restò la Regina prigione, e pagata con la morte la pena della fua barbara crudeltà, non valfero per all' ora al Tiranno fuo marito l' imaginate rovine, che minacciava all' Italia; perch' appena nell'anticipato scampo trovò luogo di sicurezza alla fua falute. Così racconta il Velcovo Merfepurgese Scrittore di cose presenti, dal quale perche discordino col Sigonio le moderne Croniche de' Pisani, e Genovesi, non hò voluto partire; anzi perche 'n cola allai diversamente da moderni raccontata, non è stata forse fin qui manifesta la verità, non hò creduto esser discaro, ch' io registri in questo luogo con le parole di Ditmaro tutto quello, che nell'allegato libro della Catedrale di Lucca, & in antica manuscritta Cronica Pisana conservata appresso di me si ritrova notato . In Longobardia Sarraceni navigio venientes Lunam Civitatem fugato Paftore invadunt, & cum potentia, ac securitate fines illius Regionis inhabitant, & uxoribus incolarum abutuntur. Quod cum Domino Avostolico nomine Benedicto fama deferret, omnes S. Matris Ecclefia tam Rectores, quam defensores congregans, rogat, ac pracipit, ut inimicos Christi talia presumentes, viriliter secum irrumperent, & adjuvante Domino occiderent . Insuper ineffabilem Navium multitudinem tacite pramisit, qua eis redeundi possibilitatem interciperet . Hic Rex Sarracenus animadvertens primo indignatus, & tandem paucis comitatus navicula imminens periculum evasit. Sui verd omnes convenient, & adverfantes prius irruns hoftes, cosque mox fugientes miserabile dictu, tres dies, & no-Hes profternunt. Respexis tandem Deus gemitu piorum placatus, & odientes fe fugavit, & in tantum

devicit, ut nec uno de bis relicto interfectorum, & eorundem spoliorum mulsitudinem victores numerare nequirent, tunc Regina corum capta ob audaciam jure capite plectieur. Queste sono le parole di Dirmaro, tyrol. penes ma quell' antichissimo libro senza far' alcuna men. Canonie. zione di Luni, nota folamente le Vittorie de' Pifa. Luc. m. f. & ni, e de' Genoveli. 1016. Fecerunt Pifani, & Ge- Chro. Fifan, nuenses bellum cum Mugetto & vicerunt illum . 1017. fuit reversus Mugiettus in Sardiniam, & cepit ibi edificare Civitatem , & bomines vivos in 4 ...... & tunc Pisani, & Gennenses illuc venerunt, & ille tunc per paworem fugit in Apbricam. Pisani wero, & Gennenses reversi sunt Turrim, in quo loco tunc insurrexerunt Genuenses in Pisanos, & Pisani vicerunt illos. Poco diverse sono le seguenti parole della Cronica Pifana . A. D. 1016. Sardiniam Pifani, & Gennenses devicerunt . A. D. 1017. Rex Mugiestus , & Saraceni devicerunt Sardiniam, & codem Anno Pifani, & Genuenfes eam recuperaverunt, & quum Pisanis, & Genuenfibus adjudicata effet Genuenfes voluerunt Pifanos expellere. Sed ipfi anno codem a Pisanis superantur, & de tota Sardinia expelluntur. Così quietate le turbulenze d' Italia, e per qualche tempo l'infestazioni de' Barbari continua- Potenza di va Bonifazio con l'unione di Corrado suo fratello Bonifazio ad agumentarsi nella stima comune di credito, e invidiata, e di potenza; ma quanto erano maggiori gli avvan- contra di famenti, con tanto piu acuti itimoli trafiggevano lui. l' animo de gli altri l'otentati l' invidia della smoderata grandezza loto, e la vicina paura di foggiacerli. Refoluti per questo, o di destruggerli, o d'abbailarli, procurorno prima con occulte trame disunir quegl' animi congiuntissimi di volere, e di sangue, e dopoi con l'appresto di alcuni aguati al Covigliolo vicino a Reggio machinar ad ambedue

1017.

Sigon. 1. 8. de Regno Italia .

la rovina. Sono il Sigonio, il Pigna, & il Rosseres in alcune cose tra loro discordi, & in tutto il fatto da Donnizone, e dal manuscritto d'un antica Vita di Matilda, che in Lucca fi conferva. Vuol' il Sigonio, che conducendo Bonifazio nel 1021. insieme col fratello la nuova sposa Richilda a Casa, affalito improvifamente da i Congiurati di Lombardia presso al Covigliolo, doppo una memorabil battaglia Corrado valorofamente combattendo restasse ucciso. Ma oltre, che Donnizone ha questa morte nel 1030, non altrimente nel 1021, fe gli è vero, the fin nel 1016. Richilda fosse moglie di Bonifazio, non pare, che 'l fatto d'arme potesse nascer per occasione di condurre la nuova Sposa. Pigna. I. t. Il Pigna afferifce , ch'effendofi molti Signori Lom-

dell' Ift. di Cafa d' Ifte . bardi intimoriti dell'ingrandimento di Bonifazio, e di Corrado, havessero procurato d'imprimere i medefimi fofoetti nell'animo dell'Imperatore, ma che non essendoli riuscito, si fossero di qui rivolti a follevar' alcuni Parmigiani, e Piagencini, i quali entrati nella congiura col pretetto della morte di Enrico già succeduta, moltrando al rimanente di que' Popoli il dominio di Bonifazio eller per quelto del tutto fvanito, si affutamente la machina conducessero, che nella manifesta rebellione delle due Città poco appresso scoppiasse. Onde volendo Bonifazio, e Corrado per forza d' armi ridurre all' obedienza loro i Rebelli, nella fazione del Covigliolo, benche vincitore, fusse Corrado fi gravemente ferito, che portato a Canossa, vi lasciasse ancora nel fior degli anni la vita. Il che se fosse veramente succeduto doppo l'immediata morte d' Enrico, non già nel 1025, ma nel 1024, almeno sarebbe occorso. Il Rosieres non sò dove fondandosi vuole, che la zusta non tra Bonifazio, & i

Proncifeur Rofiers in lib. flemmat. Lotharing. Tom. 20

Con-

Congiurati di Lombardia s'attaccasse, ma che per la fola ambizione del Principato venuti i due fra. Donnia. in telli tra loro a battaglia vi rimanesse vinto, e mor- 116. 1. 6. 7. talmente terito Corrado. Ma gli Scrittori moderni & m.f.vita nella lor ciedenza lasciando, al racconto del sem. Maril. S. plice Donnizone interamente mi fottoscrivo. Referisc' egli, dell'invidia de' Conti Lombardi solamen- Corrado s' te parlando, che non essendo con occulte trame aliena da riuscito a costoro di seminar discordie tra i due potenti fratelli, tentassero per via d'amorosi alletta- torna ad menti di guadagnarsi l' animo del più giovane, e unirsi seco, che prometsa a Corrado con magnifiche condizioni la figlia d'uno de' Prencipi collegati per moglie, se ne passasse egli senza saputa di Bonifazio a vederla; Ma che non riutcitoli l'accasamento delle qualità disegnate, o pentito della trascorsa resoluzione, ben preito disprezzando ogni partito al fratello se ne tornasse. Di qui giunta all'ultimo segno l'amarezza de Congiurati, non potè d'avantaggio celarsi, che per tutto il Regno con sollecite levate di foldateiche non andassero preparando gran cose. Ma non si trattenevano, aggiunge egli, oziosi dall' altra parte i due fratelli, e più sperando nella fedeltà de' sudditi, e nel proprio valore, che nella moltitudine delle genti, tenevano altrettanto ficura la d'sesa, quanto verisimile la vittoria. Furono aisaliti mentre già disposte le squadre s'era Bonifa. Battaglia zio avanzato, e Corrado ne' vicini bolchi la fresca feguita tra Bonifazio & soldatesca per soccorrer'ove il bisogno lo richie- i congiurati desse, riceverava. Era nella fronte dell' essercito al Coviglios nemico uno de Confederati, che stimando con la lo. morte di Bon fazio felicissimo il fine di quell' imprefa, co'cenni, e co' gridi, fuo particolar nemico dichiarandofi, gli pretentò la disfida. Non ricusò nell' ificiso impeto, con che percoise i nemici quell'

vita Matil.

tonella Bat-

Corrado con cinquecento freschi soldati dalla soreita, & investito con maggior impeto il rimanente, quella strage d'uomini, e di Cavalli fu fatta, che con assai rozzi colori abbozzata, la penna. d.l nostro grosfolano Poeta distingue. Fu però anche per la parte de' due fratelli fanguinosa la vitnitazio feri- toria; perche ferito Corrado, e condotto a Reggio, quando già vedeva vicino il porto della falutaglia muote, refa ne' disordini del viver immedicabil la piaga, & a poco a poco perdendo il vigore rerminò per questo doppo molti anni nel 1020. la vita. Fu dalla pietà del Vescovo Tedaldo portato il Cadavero a Canolla, e nel Sepolero degli antenati loco con riguardevoli funerali sepellito. Tutto questo ha Donnizone, col quale l'altro Scrittore antico della vita di Matilda s'accorda. Onde non avendo io certezza in qual tempo appunto la zuffa del Covigliolo seguisse, non ho stimato sconvenevole come cosa vicina alle prime notizie di Bonifazio. benche di anno per l'appunto incerto, farne in questo luogo menzione. S'ella però fusse veramente nel 1025, fucceduta, come vuol Sigonio, tra que tumulti d' Italia si potrebbe numerare, che nel 1022. l' Imperator' Henrico di nuovo vi richiamorno, quando dalle preghiere del Pontefice invitato, e dalla strada che i Normanni gli aprirno allettato, termin's ancora in Puglia felice nente con l'espugnazion di Troja la guerra contra i Greci intraprefa . Ma non più d'un' Anno in Italia fermato, altrettanto doppo il ritorno in Germania il Santo Imperatore fopriville; perche nel 1024, ultimo ancora della vita di Benedetto Papa restituendo la vergine, & intatta Conegunda fua moglie a parenti, dop-

Sigon. I. c. 1022. Leo Oftien.

1. 2. 6. 47. 41. 46. dr \$7.

BO24.

doppo aver giudicato esser solamente degno di succederli Corrado di Franconia, rese lo spirito a Dio. I p. succe-Non potè nondimeno la favorevol, e difinteressata de ad Hendichiarazione del morto Imperatore così prospera- Chronic. mente in Corrado effettuarfi, che disturbi in Alema- Laurisgna, & in Italia non ne nascessero. Perche oltre a bam. inter quelle contese de' Prencipi dell' Imperio notate dall' rerum Ger-Autor della Cronica Laurisamese, era Guglielmo Tom. Mar-Duca d'Aquitania entrato in speranza d'invettire quardi. il figlio nel medesimo Regno, & era il negozio ridotto a così firette pratiche, che quando egli nel 1024, venuto a Roma si susse contentato di permettere, che i Marchesi Italiani disponessero a lor voglia de' Vescovati, averebbe veduto effettuato il suo desiderio. Ma negando egli di voler mai permetter sì grand'offesa della Chiesa Cattolica, dall' impresa, e da ogni trattato ritirandosi restò più facile a Corrado d'acquistarsi interamente l'Imperio. Si leggono di Guglielmo alcune lettere intorno al negoziato del Regno scritte a diversi suggetti, & inserite nell' opere di Fulberto Carnoten- bliot. Paie, dalle quali non folo cavandosi quanto ho det- trum ep.15. to, ma di più ch'egli a questi trattati era stato sollecitato dagli stimoli de Principi Italiani contrari feq. a Corrado, come teffifica davantaggio Glabro, io retto in dubbio a che parte la potenza di Bonifazio piegasse. Ho ben per certo ch'egli non fosse ancora introdotto al governo della Toscana, e di Marchese di Lucca; perchè altrimente non si può intendere, com' essendo nel principio del 1026, entrato Corrado formidabile in Italia ricevuto da Giovanni Vigefimo a Como, doveile il Marchefe Ranieri in- ca, e Marcontrarlo co' Lucchesi a Vercelli, se Bonifazio ne chese nella. foise stato al dominio. E pure in Otton Frisigense, venuta di che lo tettifica le seguenti parole della sua venuta Corrado;

1025.

119.123. 0

Glab. Rodul'us l.4. Tofcana .

1.6. Chron. Verfellis celebravit. Ibi Rabinerium Marchionem cum cap. 28. gli Erol di Cala d' Eft -Rampato quell' anno

Civibus Lucensibus obviam babuit . Ne si può dire, Berni nelle, che fosse Ranieri figlio di Bonifazio, com'in altre memorie de- notizie parimente ingannato stima Francesco Berni, ne meno, che fuile Marchese d'altro titolo, che di Toscana, e di Lucca; prima perchè con i Lucchesi si trova; e poi perchè ce ne rende indubitata fede S. Pier Damiano, ch' appunto in questo tem-

Ott, Frifing. fi leggono, Rex vero castra movens santium Pasca

dy Tom.z. in vita S. Romualdi .

1640.

po viveva. Fa egli più volte menzione del Mar-Tom. t. oper. S. Petr. Dam. chefe Ranieri nelle sue lettere, & assai chiaramente lib. 7. mil. accenna, ch'ebbe questi per Padre il Marchese. 17. 18. 19. Uguccione, e che della Contella Guilla fua moglie ebbe due figli, Uguccione, e Sofia, ma nella vita di S. Romualdo del Monastero di Valdicastro parlando espressamente aggiunge, ch'egli su Marchese della Toscana. Et non longe a Castro predii, in vir-

Pigna.l.x.

zute Ranerii, qui postmodum Tuscia Marchio factus eft habitavit. Ne mi muove l'autorità del Pigna, che fenza addurre appoggio alcuno d'antico Scrittore vuol, che Corrado fusse da Bonifazio, già per dominio ereditario patrone di Lucca, chiamato in Italia alla liberazione di Roma poco meno che affediata da' Barbari, e che da lui raccolto, e regalato alla grande non folo con particolar' affetto gli corrispondeise, ma che inviatolo con la metà dell' efercito Imperiale contra i Seracini, e gli Un-Herm. Con- gari, che tuttavia occupavano il Patrimonio, e la Toscana, egli si fermatle in persona con l'altra Frifing.lib.6. metà della gente all'acquisto di Parma, che fi eap.31. Don- era dall' obedienza di Bonifazio partita. Perchè niz. 1.3. in. confondendo aifai bene i tempi, e posponendo conwita Matild. tra gli originali privilegi, Hermanno Contratto, Otton Frifigense, e Donnizone sei anni la Coronazion di Corrado, mentre ascrive alla prima sua

trad. in Cronic. Otto

vc-

venuta in Italia il 1026, quello, che fotto Parma accadde nella terza il 1036 e 37., perde appresso di me ogni credenza. Ho però stimato assai verifimile, che non havendo io fino al 1034. incontrata memoria alcuna autentica, che Bonifazio havesse dominio in Toscana, egli dopo gli Avi non vi fi fermalle a repatriare, fin che intorno al 1033. Ducato, co non ripassò l'Imperatore la seconda volta in Ita Marchesato lia, quando necessitato Corrado al ritorno per di Toscana. restituire nella Santa Sede Giovanni Papa, mac- Glaber. 1.4chiò non poco il religioso protesto della sua venuta 6.8. & 9. con lo scandoloso esempio; che egli introdusse nella Chiesa di Dio, permettendo, che all'istesso Pontefice morto poco dopo l'efilio di Roma, per opera de Conti Tusculani fusse adorato successore un fanciullo di dieci anni fotto nome di Benedetto Nono. Allora, e per avventura nel pellegrinaggio verso Gerusalemme, ove per ingiunta penitenza era da S. Pietro Damiano stimolato, seguita la morte 3. Petr. Dum. del Marchese Ranieri, è anche verisimile, che Bonifazio dall'Imperatore il titolo, & il poisesso della Marca, e Ducato di Toscana ottenesse (a). Perchè nel seguente 1034. acquistando egli con Richilda fua moglie in feudo due Castelli di Cagnano, e Savignano da Ingo Vescovo di Modena col titolo di Marchefe, e Duca di Toscana è chiamato. Leg- Sigoniar de gesi l'intera copia dell'istrumento accennato dal Regno Itali Sigonio presto il Silingardi, ove la moglie non lib.8. Silin-Richilda, come ha Donnizone, ma Ricalda con gardus des. poco divario vien detta. Erano intanto fecondo il in Epif. Ingo. folito con la presenza dell'Imperatore addormentate le sollevazioni d' Italia; ma poco stettero do-

1034.

po

<sup>(</sup>a) Vedafi ciò, che fi é notato di fopra intorno a quella Investigura del Ducato di Toscana nella persona di Bonifazio fatta da Corrado .

Chronic. Au-Aral, inter rerum German. fcript. editos opera Marquardi .

1036.

Prifing. I.c. cap. 31. Sigibert. in . Chron. anno 1029.

Frifing. I.c.

Donnie. l. 1.

1037.

cap.11.

po la sua partita a risvegliarsi, onde su egli la terza volta necessitato al ritorno. Perchè tra'bollori delle guerre civili notati dall'antica Cronica Australe. la gente più bissa romoreggiando negava a' Prencipi l'obedienza, e poteva su l'esempio del secolo pailato anche l'istesso Imperatore non esser ficuro di novità. Per questo nel fine dell' Anno 1026. ad sedandam ignobilis vulgi consumaciam, qui pene Pr. n. cipibus pravaluerant, come ha il Frifigenfe, o co-

me Sigiberto, ut rebellionem medicantes debellaret, riprefo il viaggio d'Italia in Verona celebrò Corrado la folennità del Natale, Di qui per il Bresciano passato nel Milanese, e consegnato l'Arcivescovo prigione creduto autore delle sollevazioni

al Patriarca d' Aquilea, nella primavera seguente da Ravenna fu di nuovo richiamato a Milano, dove con l'affedio della Città, e col guafto della Campagna imposto filenzio alle fedizioni cagionate

dalla fuga, o scarcerazione dell'Arcivescovo, verso Roma con Papa Benedetto, che l'aveva incontrato a Cremona prese il viaggio. Conduceva egli seco l' Esercito, onde sopraggiunto dalle seste del Na-

tale nel Parmigiano, mentre ivi col Pontefice fi ferma a solennizarle, suscitatosi tra la soldatesca, e i Cittadini di Parma, che uccifero lo Scalco Im-

periale, un' improviso tumulto, la Città si ostinatamente a Corrado si ribellò, che temendo egli Rebellione di Parma. d' impegnaryi con ritardamento de' fuoi difegni contra l'Imnon solo le forze, che la Maetta dell'Imperio, fu peratore donecessitato a fondarsi sul valore, e su gli ajuti del Marchese Bonifazio. Era questi fin l'anno avanti

fenza figli rimaito vedovo per la morte della Conteila Richilda, sepolta, come fa fede Donnizone, a Nogara Caftello del Mantovano, & era falito in tanto credito di potenza, e di ricchezza, ch'aveva

po-

potuto con le seconde nozze, non solo ottenere la congiunzione del fangue con la Cafa di Corrado, nozze di Boma tolta in moglie Beatrice figlia di Federigo no- Beatrice di biliffimo Duca di Lorena morto il 1033. senza Lorena Mamaschi, e di Marilda sorella, o figlia dell'Impera- dre di Matore medesimo, come a suo luogo mostreremo, era tilda sontuo-in Francia passato al possesso di questi Stati, che brate. l'eredità d'un Duca si grande gli aveva poturo recare. E se bene è vero, che Bestrice non su unica al Padre, nè successe nel Ducato paterno; ponnie, l.c. fa fede ad ogni modo Donnizone, ch'ebbe da lei cap.10. Bonifazio in dote con molte ricchezze alcuni Villaggi, e Castelli in Francia, e che ivi fu egli non meno per il valore, che per la potenza itimato. Aggiunge di più, che la profusa grandezza, con che la nuova Spofa in Italia conduste, fuste oggetto della meraviglia di tutti ; e tra l'altre ostentazioni della fua regia magnificenza avertifce, che nel viaggio furono così fuperbi gli abbigliamenti, e tanto il disprezzo delle più stimate ricchezze, che ferrati i Cavalli d'argento, vietò egli, che si ripercoressero i chiodi, a fine che in ogni luogo restasse un ricco testimonio della potenza di chi passava. Ma nelle nozze, che nella sua venuta si celebrorno a Marago più minuzie racconta, leggale chi n'è curiofo, ch'io per me timo, che vi ritroverà più goffezze, ch'iperboli. L'incontrorno, oltre i popoli di Lombardia, alcuni de' principali Romani, e Liguri. Durorno tre mesi i Conviti . Si tritavano al corfo dell'acque ne' Mulini gli aromati. V'erano pozzi di generofo vino, ove con secchie da carene d'argento pendenti non si vietava ad alcuno di fatollarfi. Erano tutti gl'imbandimenti d' argento, e d'oro, & oltre le delizie delle più esquisite vivande, partivano i convitati,

non men consolati dalle dolcissime musiche, che soprafatti dalla magnissenza de' ricchissimi doni. Per il che non su meravigita, se tanto in riguardo della parentela, quanto della potenza, e del valore giudicale Corrado nissulmo ester più atto a domare la rebellione de Parma di Bonizazio, a cui per opinione, come s'è detto, d'alcuni se n'aspettava ancora ereditario il dominio. Sodissece egli pienamente all'espettazione, & appena con le sue genti a vitta della contumace Città si presentò, ch' inpautiti, come narra Donnizone, & umiliati i Cittadini alla clemenza di Cesare ben presso di rassegnorno. Aggiunge però d'avantaggio queito rozzo versissenzamento, che nell'ingresso di corrado in Parma suscitatissi nuovi tumbiti, & uccisì alcuni se-

Parma sacch ggiata, e destrutta.

ancora ereditario il dominio. Sodistece egli pienamente all'efeptetazione, & appena con le fue
genti a vitta della contumace Città si piesentò,
ch' inpautiti, come narra Donnizone, & uniliari i Cittadini alla clemenza di Cesare ben pristo
fi rassegnato, Aggiunge però d'avantaggio questo
rozzo verificatore, che nell'ingresso di corrado in
Parma suscitatti nuovi tumulti, & uccis alcuni segnalati prigioni ch' egli conduceva seco, tanto
sidegno nell'animo dell'Imperatore si risvegliasse,
che d'ordine suo l'incendio, e la desolazione della
città ne seguisse. Fi però tale la sodissazione che
ebbe Corrado in quell'impresa di Boniszao, e a
al gran segno di stima appresso di su s'innalzò,
che scordatasi egli, per così dire, l'imperial sua
grandezza, oltre la'confermazione del Marchesso
'sostano, suor del sostito contume reciprocamente
giurando con un Prencipe suddito del suo Regno
to obbligo di lega si tirinse con meraviglia del
sempice Donnizone, ch' al racconto di questo
fatto loggiunge,

Imperatore collegato con Bonifizio è da l'il ricevuto nel Contado di

Lucca.

Nullus Dux unquam meruis tam fadera culta. In carta scriptum lasjurandum fuit istud.

Così terminata fetteemente la guerra di Parma, e riptefo nel Febraro dell' anno reguente il viaggio di Roma, pafsò Corrado a Lucca, e iu dal Duca Bonnazio recevuto con quello fpiendore, con cui egii Ioniva trattatfi nel Tamofo fuo Palazzo di Vi-

.

vinaia Castello oggi destrutto, e lontano verso Levante poche miglia dalla medesima Città . Quivi egli ritrovandosi a' 22, di Febraro con la comitiva, che parte dagli strumenti, e privilegi, e parte da Leone Ottiense si raccoglie, cioè del Pontefice Benedetto, dell'Imperatrice Gisla, d'Henrico fuo 6.66. Tob. figlio, e di Cunealde, o Cunegunde sua Nuora Canonic. permelle, che i delegati fuoi alcune differenze di Lucacanto. beni ecclesiaftici terminassero, esprimend sene per o in Acch. quello, ch' importa alla cognizione de' Prencipi, Luc, in Arche v'intervennero, nella leguente maniera il rac- cha istrum. conto. Dum infra Comitatu Lucenfe in loco qui di- antiq. O' eitur Viavinaria intut Cafa domnicata Domni Boni- Tob. Epife. fatii Marchonis pro data licentia a Domno Corrado Imperatore qui ibi aderat in judicio resideret Domnus Kadelohus Cancellarius ejus miffus Domini Imperasoris ad justisiam faciendam ac deliberandam refidensibus cum co Bertaldus Comes Adelbertus Comes Adalfredus Episcopus Bononienses Ecclesia Adalbertus Index, & advocarus Flaipertus judex, & advocato Domni Bonifatii Marchionis, &c. Joannes Episcopus Lucenfis, &c. Anno ab Incarnatione . 1038. Conradi Imperatoris in Italia. XI. octavo Kal. Martii Indi-Hione fexta. In questo luogo l'Imperatore steilo nel seguente giorno 23. di Febbraro, ricordevole dell' affetto de' suoi Lucchesi due privilegi alla Caredrale concesse, ambedue con l'intercessione dell' Imperatrice Gifla, e con la data feguente. Datum feptimo Kal. Martias . 1038. Indictione fexta. nice Luc. in Anno Regni decimo quarto, Imperii undecimo. A Tum Pluteo CC. ad Viam Vinariam in Comitatu Lucenfi. Se però il Duca Bonifazio fino a Roma, e contra Pandolfo Prencipe di Capua con l'Imperatore s'incaminasse de l'interio non sono certo, so bene che a' 19. Aprile nel sotto. territorio Fiorentino ritrovandoli nel luogo, che

1028.

concede, privilegj.

si dice Pocie al Monastero, & Abate di S. Miniato quel privilegio concesse, che per testimonio del suo dominio in quella Città con altri strumenti daremo intero nel fine, come sò ancora, che ritornato nell'anno succedente 1039. Corrado di Alemagna, dopo aver perduti in Italia alcuni de' suoi piu cari

1039.

anch' egli ad Utrecht, nel mese di Giugno finì di vivere. Rimafe per quelto folo a regnare il figlio Continua Henrico già nel 1027, dichiarato dal Padre compagno, e successore del Regno. Non fanno gl' litorici menzione per quello ch' io n'abbia offer-Henrico III. vato, ch'aveise il nuovo Re guerra alcuna in Borgogna, ma solo in Boemia, & Ungaria, e nondimeno Donnizone intorno a questi tempi chiaramente testifica, che continuando Bonifazio con Henrico i capitoli della lega già col morto Imperatore firettamente fermata, paísò nella guerra co' Borgognoni accompagnato da fioritifima gente a foccorrerlo. Aveva il Rè posto l'assedio a Mi-

la lega dopo la morte di Conrado con fuo figlio e paffa in Borдодца а госcorrerlo. Donnie, l. 1. c.12. m.f. Dita Matild. I. cit.

> confederato l'ultime speranze di quella guerra ripose. Accettò il Duca la carica di loccorrer l'esercito regio, e fott' altro pretetto con follecitudine messo insieme buon numero di fiorita soldatesca. verso la Francia s'incaminò. Era il Cattello assediato per fortezza di fiio, e per copia di munizioni creduto inespugnabile; ma Bonifazio, chenon poche delle più difficili imprele aveva felicemente condotte, ttimando questa non men dell' altre riuscibile, pensò, che levato improvisamente dal Rè l'affedio prima che a viita della piazza.

roalto luogo fortiffimo, e riuscitoli vano ogni sforzo stava quasi che risoluto d'abbandonarlo. In quest'angustie, ov'egli si vedeva con poca reputazione impegnato, applicò l'animo agli ajuti d'Italia, e nel valore di Bonifazio già col Padre

Espugna\_ Miroslio .

egli col foccorfo fi presentasse, potesse facilmente accadere, che afficurati i ribelli dalla partita d'Enrico allentassero dopo sì longhe strettezze le diligenze, o refi troppo animoli fuori delle fortificazioni a giornata potessero all'improviso tirarsi: Nè gli and's punto fallito il disegno. Poichè concertata col Rè la ritirata, e inviatoli per tre giornate avanti l'avviso del suo venire, mentre gli affe liati con la partita del Campo nemico lieti tra loro della creduta vittoria fi gloriano, e fuori del Castello ad uscir per diporto s' afficurano, fentono il terzo giorno improvisamente la comparfa delle genti Italiane. Con tuttociò non punto sbigottiti ali'avviso, anzi che dall'aver con franchezza regettati gli assalti d'un'esercito Regio divenuti foverchiamente arditi, disprezzorno nelle trinciere di ritirarfi. S'armorno conforme al defiderio di Bonifazio tumultuariamente, e ad incontrar gli affalitori medefimi difordinatamente fi spinsero. Scoperse dall'altra parte il Capitano il vantaggio, e animare le schiere a combattere con strepito grandissimo di bellici strumenti i Borgognoni invetti. Tardi s'accorfero quelti della trascorsa resoluzione, e mentre soprafatti dalla gagliarda carica degl' inimici tentano di ritirais ne' ripari delle muraglie, mescolati gl'Italiani con loro occuporno con molta strage la porta, e del Castello nell'istesso punto s'impadronirno. Pervenne al Rè, che poco lontano fecondo il concerto indietro ritornava, prima la nuova dellavittoria, che dell'arrivo, e non faziandofi di celebrare l'accortezza, e bravura del Capitano, molto ben regalato, e applaudito, si contentò, com egli desiderava, che in Italia con l'esercito quanto prima fi ritornasse. Occorfe nel viaggio

caso memorabile, e che per avventura diede nota a Bonifazio di troppo ciudele. Marciavano tuttavia le sue genti per la Borgogna, e dove il bifogno lo richiedeva per le Campagne alloggiando la Cavallaria nelle biade mature era contretta, per pascoiar Cavalli, a danneggiare. Gli habitatori di certo Castello, presso Donnizone innominato, si rifentirno, e dato addolo ad alcuni ch' alla sfilata caminavano, i Cavalli gli tolfero. Era Bonifazio poco avvezzo a Joffrir l'ingiurie; perilchè oppongono, dispostissimo con segnalata maniera di vendicarle, ordinò, che ridottali una grolla truppa poco lontana dal Castello in aguato, s'avanzasse intanto un picciolo numero di lance a provocare più da vicino gli abitatori, fin che fingendo la ritirata, nell' imboscata si conducessero. Comandò di più, che senza perdonare ad alcuno si tagliassero a « chi rimaneva prigione indifferentemente le narici, e l'orecchie. Riufci felicemente lo ttrattagemma, e con maniera troppo crudele furno delle recife membra tre targhe militari zipiene. Rimafe tra gl'infelici prigioni l'unico figlio d'un affai nobil Donna, a cui nulla valfero le numerofe ricchezze. Perocchè offerendo a Bonifazio egual pefo d'argento, da lui, che guerriero non mercadante si professava, solo la bellicola risposta ottenne,

cuni che fi

Italia.

fua figlia.

M.S. vita Absit, ut hostes ferro capti redimantur argento. Matild. S.M. Così ripiena non men di ipavento dell' armi sue Curt. Orland. la Borgogna, che delle sue glorie l' Alemagna, Torna in e la Francia, ritornò Bonifazio con follecitudine in Italia, ove tra' Normanni, e Greci si guerreg-

che nota uno degli antichi Scrittori di Matilda .

giava. Ma avendo già quelli nel 1041: fotto la. 404I. condotta d' Arduino Lombardo cacciati questi di

Puglia, ridotti i romori della guerra di là dagli Appennini, in Toscana riposavano l'armi; onde nuova ne come si mancò di sellevazioni, così si trova negl' suoi tempi Istorici scarsità di memorie. Agumentò bene con in Luccala quiete in Lucca, ove per la residenza del Du- l'ordine de' cato Toscano era tornato Bonifazio a repatriare, Chierici rel'antica religione. Perchè se bene di tempo in golari. tempo fin dall' anno 700. si conservano nell' Archivio Episcopale memorie di Chiese, dove si riducevano, persone religiose a viver vita regolare, e comune, e chiaramente si vede essersi sempre. mantenuto in quella Diocesi l'ordine de' Preti, e Canonici regolari, dopo gli Apostoli da S. Frediano Vescovo della Città medesima rinovato; nell'anno però 1044. e ne' seguenti, o che già intepidito foile con maggior offervanza, & ardore ripreso, o che dall'ajuto de' buoni Vescovi, che furno in questo secolo, s'augumentasse, fece, come vedremo proggessi tali, che meritorno appresso i Canonici della Basilica di S. Frediano, sotto gli Nos alibi auspici di Matilda di passar a Roma per la riforma Lucens, nondel Laterano. Reggeva in questi tempi la Chiesa dum editis di Lucca Giovanni figlio di Gottifredo Cittadino & in Arch. della medesima patria, che succeduto il 1023. a S. Pontiani Grimizo fino ad Anselmo per 35. anni con molto cha privil. esempio la governò, e desideroso di veder rin- num.14. verdita ne' Chierici l'antica offervanza della vita comune, non folo di buona voglia in quest' Anno medesimo consentì, che la Chiesa di S. Pantaleone nel Monte chiamato dell' Eremita s' unisse ad una congregazione di Canonici regolari, ma con particolari ajuti se ne dichiarò protettore. Chron. anno Qui molto prima che fotto Ivone Vescovo Car- 1978. Tab. notense avvertito nel 1078, da Sigiberto, il vi- Frif. Luc. ta ver comune degli antichi Canonici nella Diocesi vil.



di Lucca risorse, e poco lontano da questo tempo nella Catedral medefima s'introdusse; onde il buon Vescovo, che di Roma avendo rrasportato il Corpo di S. Lucina Matrona era entrato in grandiffimo defiderio, che questa reforma facelle progressi grandi, non solo appresso nel 1048, parte delle proprie stanze Episcopali a quei Canonici liberamente dono, ch' alla perfezione di questa. vita avessero vo'uto ridursi, ma ottenutone appresso da Leon Nono la confermazione, somministrò per aventura a quel Santo Pontefice il motivo d'ordinare, che tutti i Canonici delle Collegiate si riducessero a viver in comune nella maniera, che negli Atti del Concilio Lateranense. fotto Nicolao Secondo fi legge. Perocchè ritornando Leone dal Concilio di Magonza nel 1051. terzo anno del fuo Pontificato a' Canonici di Lucca

medefimi, che 'n comune, e cattamente aveileto vivuto, due volte nel mese di Febbraro consermando tutte le donazioni fatte, ordinò, che le Prebende d'alcuni, che tuttavia sregolatamente vivevano, fi riducessero a benefizio comune degli

You. 3. Concil. edit. Colon. p. 101.

oservanti, efortandoli in quella maniera alla perfeveranza, che dalla Bolla degna degli occhì di [Mil fiet di tutti, e teftimonio della reforma all'or nella Camana.] Memvite di memorie nel fine. Con questi religiosi principi si Bouiszaio, e trovano ancor in Lucca notizie di Beatrice, e Beatrice nel Boniszaio Genitori della gran Matilda in tempi Lucca, e appunto, che nella medesima città, o stato renprobabilità, admonia della gran di di proposito in massesi in altro luogo, probabilissima la fua nascita (a). Nel quel passe.

(1) Il P. Bacchini è d'opinione, che in Ferrara più tosto potesse seguire il nascimento di Marilda, perchè, dic'egli, Bo-

1044. acquistò Beatrice in quel dominio parte. Ved afill terdel Castello di Porcari, e nel 1047. Bonifazio in co libro. Lucca ritrovandosi, udite le querele del Vescovo Tab. Ep. Luc. Giovanni, e l'ingiustizia del Conte Guido occu- \* 1.97. patore d'alcuni importanti luoghi di quella Chie- # 214 or exemplo fa, ordinò fotto gravissime pene la restituzione . relato in fine In mezzo di quelli anni, cioè nel 1046. felicif- num.s. fimo per sì gran Natale alla Chiefa Cattolica. nacque Matilda non già unica a' Genitori , benchè Donnie. L.t. poi sola rimanesse al principato. Perocchè nato fine le 2. prima Federigo, come vuol Donnizone, o come Herm, Conlo chiama Ermanno Contratto col nome steilo del trast. in. Padre, Bonitazio, e dopoi Beatrice, che il nome Chron. sen della Madre ritenne, ebbe folamente il terzo luo- Contin. anno go tra' figii Matilda dali' Avola materna così chia- 1055. mata. E come per una parte venne questa gran Donna a nascer in congiuntura di tempi che in Matilda, e Lucca l' offervanza religiofa s' agumentava, così per l'altra nella Chiesa Romana non mancavano disfenzioni, forse preludio di quelle, che nel progresso della sua vita furno non meno continuato esercizio delle sue persezioni, che segnalati trionfi -del suo valore. Aveva Benedetto Nono per dodici anni poco degnamente feduto nella Catedra Apostolica, e da' Romani mal sodisfatti de' costumi, e governo suo mandato in esilio, s' era aperta della Chiesa la strada a mille difordini . Perocchè essendo a nell'anno di for-

Nascita di

fuoi fratelli 🛊

questa nascie

Bonifazio fi trovò in questa Città, e vi stette qualche tempo, intorno all' anno 1045., e 1046. nell' Ettate del qual anno la gran Matilda venne al Mondo. Ma per vero dire quette congetture poco convincono, perchè fi trova spesso nelle Carte. Beatrice fola fenza Bonifazio, onde non è cofa troppo ficura il credere, che ella accompagnaffe il marito in tutti i fuoi viaggi . Potè donque Bonitazio trattenerfi in Lerrara qualci epoca parte del 45., e 46., e Beatrice partorire in Lucca nell' Estate la Figlia. Non sono queste, se non mere congetture. ¢ap.31.

forza di denaro stato in suo luogo eletto Giovanni Vescovo Sabinese con nome di Silvestro Terzo, appena aveva tre mesi governato, che Benedetto medefimo favorito da' Prencipi Tufculani n'era tornato al possesso. Ma poco ritenendolo, conosciutosi odioso a tutti renunziò le ragioni del 1.2. c,78. De-Eler. Caffin. Pontificato a Giovanni Arciprete chiamato dall' init. lib. 3. Oftiense Gregorio Sesto. E benche questi ricevuto, dialog. Itto e lodato da Ildebrando, che fu poi Gregorio Frifing. 1.6. Settimo, e da S. Pietro Damiano fusse anche più comunemente creduto il vero Papa, ed avesse già per due anni, e otto mesi governato la Chiesa, vivendo nondimeno tuttavia gli altri due, non erano quieti gli animi de' Cattolici, e molte perturbazioni, e scandoli ne succedevano. Per questo fegue l'Oltiense a raccomare, ch'uditosi in Germania il travaglio della Chiefa di Dio rifolvesse Enrico figlio Corrado il pallaggio d'Italia, non tanto per impor fine a turbolenze sì grandi, quanto per ricever folennemente la Corona dell' Imperio, e il titolo di Augusto. S'incaminò egli donque nel fin dell'anno 1046, verso Roma, ma incontrato a Sutri da i Vescovi chiamati al Concilio ebbe per bene, lontano da' tumulti di Roma fotto speranza

> (a) Non credo dover paffar qui fotto filenzio ciò che trovo notato da Benfone Vescovo di Albi in Piemonte nel suo Panegirico ad Enrico III. Imperatore, di cui mi fono già prevaluto, e spesso ancora in seguito mi occorrerà di valermi. Afferisce egli adunque nel Libro 7. Cap. 11., che nel Concilio tenuto in Roma da Enrico Imperatore, in cui fu creato Papa Clemente II. intervenne tra gli altri Prencipi ancora il Marthefe Bonifazio : inter quot etiam Marchio Bonifacius .

> di confermarlo, chiamar Gregorio, che spontaneameme riconofcendo l'errore, il Pontificato depuose. (a) Di qui passò lietissimo Enrico a Roma con tutti i Vescovi del Concilio, & eletto

ivi

ivi Clemente Secondo, che più di nove mesi non sopravisse, su egli da i Romani dichiarato Patricio, e decretato, che oltre all' Imperial Corona in testimonio della dignità conceduta dovesse portare un'aureo cerchio; aggiungendo esprellamente Sigiberto, ch'egli fusse con la moglie Agnese dal Chron. medesimo Suitgero, o Clemente nell' anno seguente 1047. solennemente coronato, e nominato Imperatore. La quiete donque dello Scifma, e la Coronazione del nuovo Imperatore nel primo anno della vita di Matilda fuccessero, quando alcuni particolari intorno alla persona del Padre ci sono da Donnizone somministrati. Fa fede quefto Scrittore, che nell'arrivo d'Enrico in Italia lib.1. 6.12. non folo Bonifazio fu da lui chiamato allaparticipazione de' più segreti negozi, & all'esecuzioni degl' ordini più importanti; ma che di- Generofità venutoli strettamente familiare in cofa di poco ri- di Bonifazio lievo potè far conoscer quanta fusse la grandezza simo d' Endell'animo suo. Aveva Enrico in discorsi dome- rico Impflici tenuto propolito, che tra' sapori de' condimenti gli era di fommo gusto l'acutezza d'eiquifito aceto, & essaggerandone il mancamento, moftrò non poca voglia d'efferne proveduto. Si dispose Bonifazio di sodisfarlo, e come quello, che non sapeva ristringer la vastità de suoi pensieri in regalo di sì poco momento, pensò nell'ifteffo tempo di nobilitarlo in maniera, che fuile reputato riguardevole, e degno della fua generofità. Ordinò subito, che si fabricasse in Canoila un. intero carro d' Argento, e fatti del medefimo metallo non folo i vafi, che contenevano il liquor domandato, ma con le ruote, e gli affi anche i medefimi giumenti, ch' accompagnati a vivi dovevano fintamente tirarlo, in Piagenza, ove l'Im-

Sigib. In

1047.

perator si trova ogni, cosa inviò. Fu gradito il regalo, ma dalla meraviglia, e dal concetto della liberalità di Bonifazio si passò alla considerazione della potenza, e di quì all'invidia, & alla gelosia di stato. Ebbe timore Enrico delle soverchie ricchezze del Duca, e stimò bene con l'abbassamento me la poten- di lui d'afficurar se medesimo. Così dopo il Conza di Boni- cilio di Roma passato a rassettar per l'Italia gl' interessi del Regno, si conduste nel ritorno a

fazio . Scafnabur. de reb. geft. Germanor. #RR0 1047.

Lambertus Mantova, dove benchè qualche giorno ammalato ricevesse da Bonifazio tutti gli olsequi di magnanimo Principe, confermandofi nondimeno tuttavia con la più stretta pratica in credere, che quella fmoderata potenza dovefse un giorno comportata metterli in forse di qua dall'Alpi l'Imperio, rifolse di non lasciarlo in Italia. E poi che vane erano state le replicate persuasioni, e l'offerte d'onoratissimi impieghi per condurlo seco in Alemagna, deliberò su la partenza di farlo impro-Delibera di visamente prigione. Averebb'egli per una parte farlo prigio- voluto, che la cattura seguisse, ma non s'assicurava per l'altra de' motivi del popolo ben affetto al fuo Prencipe, e caminando con lente, e caute resoluzioni, machinava nell' istesso tempo con la partita il modo della prigionia. Ritolfe

ne.

m. f. Vita, al fine fotto pretesto di secreti consigli chiamar' Mot. II. a. il Duca a Palazzo, & ivi senza tumulto ritenerlo. Ordinò per quetto, che nelle più remote stanze del Gabinetto fosse introdotto, ed a' Custodi delle Porte il filenzio imponendo, comandò, che lasciatolo entrar solo guardassero con diligenza il ritorno. Dispuose appresso alcuni pochi scelti soldati, che itimò fufficienti all' impresa, & appuntati nell'ora, che doveva feguir la cattura, gli ordini più necelsari al partire, n'aspettava l'e-

vento. Ma Bonifazio accorto già di qualche contrafegno d'invidia nella Corte, e con l'occasione d'un grosso regolo, che il Conte Alberto suo fuddito fece ad Enrico, penetraro ancora il fenfo di Bonifazio di qualche inavertita parola dell'Imperatrice me- nello fchidesima, e bilanciando i motivi, che p ù volre gli var l'insidie erano stati somministrati per ridurio in Alema- dell'Impgna, fe ne viveva fenza mostrarsi dubbioso accuratamente guardato, anzi che diviso per la Città non poco numero di foldatesca da suoi cenni dependentissima si reputava sicuro. Non recusò per questo d'andare ov' era follecitamente chiamaro, e condotti feco alcuni de' più confidenti, e valorosi con armi coperte, altri lasciati a dietro, che alla sfilata lo seguissero alle stanze Imperiali s'incaminò. Quì fu egli subito, e secondo il solito ammesso, ma con resoluta esclusione degli altri. Cresciuri pertanto i sospetti, e nella dimora multiplicato il numero de'fuoi, fenza che alcuno ar- in vita Madiffe d'opporfeli, forzate le porte ad Enrico in til. 1.1.614. quella maniera si presentò. Rimase dall' improvisa comparfa di tanta gente atterrito l'Imperatore, e temendo, che arrivate da Bonifazio le sue doppiezze, & uccife le guardie si fusse introdotto per vendicarfi, non fapeva che rifolvere, fe non che pur vedendo di non aver nè pronto, nè baflevol' ajuto, e che la gente del Duca co' foliti offequi non tentava novità, all' arte di fingere tia quell'angustie rivolto con parole cortesissime l'accolfe, e della cagione di tanta co nitiva addimandandolo aggiunse ch'averebbe desiderato di poter con lui di gravissimi negozi considentemente trattare. Ascose co' medesimi artifizi corrispondendo Bonifazio il concepito sospetto, e modettamente si delle, che non essendo egli venuto per altro,

che per fervizio della Maestà sua nella maniera. ordinatali, avessero contra'l solito, e con straordinaria premura i custodi delle porte recufato di ammetter la sua compagnia. Confessava per questo all'improviso d'aver temuto, che sapendosi quanto fuss' egli co' suoi dependenti affezionato, e sedele all'Imperio, non li fusse per qualche secreta machinazione proibito l'ingresso, tanto maggiormente quanto avea l'istesso giorno penetrato inalcuno de'principali minittri di Corte non leggieri motivi d'improvisa partenza; e come sù questi dubbi era all'ora stato sorzato a non permettere, che i suoi rimanessero esclusi, così l'affetto lo neceifitava a supplicarla d'assicurarsi, che non susse in Palazzo qualche occulto trattato, mentre nell' istesto tempo con la folita prontezza, e fedeltà gli esibiva se medesimo, e le sue forze. Mostrò l'Imperator di gradir molto l'avviso, e biasmando la sconsiderata indiscretezza de'suoi ministri, colori, tratto in disparte il Duca sul motivo suggeritoli, l' occasione della chiamata . Raccomandogli in. fine con fegni di straordinaria confidenza, che proseguisse nella vigilanza degl' interessi dell' Imperio, e con affettuose parole lo licenziò. Restavano con tutto ciò nella fua mente tanto più vive le gelosie, quanto che la sagacità del Duca. unita alla potenza faceva più fillamente confiderare il pericolo di qualche revoluzione in Italia, e per l'altra parte i motivi dell'armi d'Alemagna suscreti dalla rebellione di Goffredo di Lorena, come lo sollecitavano alla partita, così l'impedivano d'aspettarne la desiderata opportunità. Perilchè ricorrendo di nuovo alle più artificiose dimottrazioni d'affetto, e di confidenza, già che i ricordi di Bonitazio glie n'aveano fomminiftra-

Lamb. 1. c.

strata occasione, lo fe' pregar poco dopo per urgentissime cagioni a contentarsi nella notte seguente d'affifter in persona alla guardia del suo Palazzo, stimando, che riposto in tanto nelle tenebre buon numero di soldatesca susse una volta per riuscire il disegno. Ma ne meno per questa strada si esfettuò. Perocchè se bene il Duca non volea, recufando le commissioni, somministrare all'Imperatore apparenti protesti di persecuzione, sì cautamente ad ogni modo si governò, che anche il fecondo artifizio delufe. Armò fufficiente numero de' fuoi, e disposto ne' luoghi vicini secretamente maggior foccorfo, con quest' ordine le vigilie di quella notte intraprese. Precedeva un grandissimo Donnis. 1. 6. fanale avanti la sua persona, e portava ciascuno della foldatesca, che lo seguiva nella sommità dell'Asta molte accese candele. In questo modo multiplicati i lumi, oltre al far creder maggiore il numero, operavano, che da lontano fi farebbero facilmente scoperti gli aguati. Fu l'infolita maniera del suo venire rapportata ad Enrico, che confuso di veder dalla prudenza del Ducaichivari i pericoli, ed accertato della foldateica, che Bonifazio fotto colore di forastiere inimicizie manteneva nella Città, fu costretto anche a depuoner per all' ora il pensiero della sua depressione. Così pieno tuttavia di sospetti, necessitato da progressi della rebellion di Alemagna a partire, lasciò contra sua voglia Bonifazio nel colmo della invidiata potenza. Era intanto vacata per la morte di Clemente la Santa Sede, e non essendo egli più che nove mesi vivuto, risorto alle spe- Lamb. 7.6; ranze del perduto Pontificato la terza volta il Leo Oftien, medesimo Benedetto se n'era a forza alcuni mesi 1.2.6.80, mantenuto al possesso. E tutto che spediti di Ro-

ma in Alemagna Ambasciatori ad Enrico susse legittimamente eletto nell' istesso anno 1048. Damaso Secondo in luogo di Clemente, non essendo però vivuto, che 23. giorni, era stato a Benedetto facile d'introdursi anche di nuovo a lacerar, come fece, la Chiefa di Dio, fin che dopo cinque mesi replicatamente coltretto a cedere, furono i Cattolici proveduti d'un ottimo, e Santissimo Pastore con l'elezione di Brunone Conte d'Afpurg, e Vescovo di Tul, che nel 1040, prese il nome di Leon Nono. Notano gl' Istorici in questi miserabili tempi la licenziosa vita degli Ecclesiastici, & avvertiscono ch' avendo gl' Imperatori con l'arrogarsi l'investiture de' Vescovati, e degli altri Beneficj più insigni, aperta la strada

alle publiche simonie, non solo questo defetto s'era in Italia universalmente allargato, ma che

Defiderius d' una licenza in un altra la maggior parte de Coffin. initio Chierici precipitando, s'erano anche indotti pu-Leo Oft. 1. c. eap. 78.

1049.

lib. 3. Dial. blicamente maritandosi alla vita secolare. Legga chi vuole il proemio del terzo libro de' Dialoghi di Desiderio Cassinese, che su poi Vittor Terzo, e veda il deplorando stato della Chiesa Cattolica per non maravigliarfi, che reformandofi in Lucca la Catedrale dall' allegata Bolla di Lcon. Nono apparisca, che non tutti i Canonici riducendoli alla vita perfetta fulfero senza moglie. E fe l'errar con molti valesse a render le sceleratezze scusabili, quando il volgo de' Chierici, e gl' iftesh Vescovi publicamente peccavano, come attesta il Cassinese, e quando l'esempio degl' Imperatori Tedeschi poteva efficacemente allettare i minori prencipi alle scoperte simonie, Bonifazio, ch'involto ne' medefimi errori conferiva per via di denaro le Chiese del suo dominio, parrebbe per-

per avventura degno di minor biasmo. Così dell' lib.1. c.16. usanza : Donnizone testifica.

Theuconici Reges perversum dogma sequentes Templa dabant summi Domini sapissime Nummis Prasulibus cuntlis , sed & omnis Episcopus Urbis Plebes wendebat, quas sub se quisque regebat . Exemplo quorum manibus nec non Laicorum Ecclefia Christi vendebansur maledittis Prasbiteris GC.

Ma se tirato dalla corrente del corrotto Christianesimo era con gli altri negli ttessi defetti involto Bonifazio Bonifazio, risorie ancora co' più Cattolici. Pe- gli errori rocchè respirando la Chiesa di Dio sotto 'I santo comuni sa governo di Leone, che in replicati Concili quest' publica peabuso dannando, avea contra i trasgressori de' Ca-nitenza. noni fulminate d'ecclefiattiche centure, riprefero animo i zelanti servi di Dio, e tra questi Guido Abate di Pomposa con private, e pubbliche correzioni affaticandofi, confeguì di ridur Bonifazio medelimo a penitenza; e come publico era stato l'errore, convenne, che publico ancora fusse l'efempio del pentimento. Abiurò prima egli con fermissime promesse l'eresia simoniaca, & esponendofi dopoi con le spalle ignude alle dure percosse dell' Abate, diede anche pentito quell'esempio di cristiana pietà, che Donnizone medesimo così rapporta...

Qua de re Guido sacer Abbas arguit immo Nunc Bonifacius ne venderes amplius, ipsum Ante Dei Matris Altare flagellat amare Verberibus nudum , qui delicus erat usus .

Aggiunse a queste demostrazioni di penitenza il voto di visitar peregrinando dopo un'anno di vita

Conte Guido, e paslato lo stabilimento della pace

i fanti luoghi di Gerofolima. Ma teoneò la morte con improvifo colpo la fitada alla fua religofa 72b. Frif. refoluzione. Perciocchè, mentre nel 1051, quie-Luc. 4 6.5 tata in Lucca la mossa d'armi feguita tra l' Vercovo Giovanni, Hugone, e Teudeito Nepori del

Bonifazio uccifo a tradimento è fepolto in... Mantova...

nel Castello Rustica vicino a Castel vecchio di Capannoli, s'adopra Bonifazio a rassettare l' altrecocorrenze del suo governo, e quando già fabricati nuovi Vascelli per la n'avigazione di terra fanta la vicina partita dispuone, a' 7. di Maggio dell'anno seguente 1052. su forzato a depuor con la vita ogni pensiero della terra. (a) E' la sua morte variamente raccontata da Ermanno Contratto, e da Donnizone, mentre uno espressamente violenta l'asserna, l'altro dissunado la tacel moderni, ch'al tradimento d'uno scelerato bandito l'ascrivono, variano nel luogo della morte. Vuol il Pigna, ch'uscito Bonifazio di Mantova a caccia, dilungato da suoi quella disgrazia vicino

Pigna, & Sigonius 1.

c. Hermannus Contrall.

snno 1052.

(b) Il P. Pacchini nella fua bella Storia del Monastero di S. Benedetto di Polirone apporta in proposito della morte vio-

<sup>(</sup>e) Non pud congiungers insteme senza mancare allagiusa Cronologia la penienza di Bonifazio fotto Guidane-Abate di Pomposa, e il Pontificato di Leone IX., perché Guidone, secondo l'opinione di molti, morì il l'odé., e Si Leone non principi di fluo governo se non nel 1049.

Po-

Marchio, imo Tyrannus infidiis a duobus excepsus militibus, fagittifque vulneratus, & mortuus Mantua Sepelitur, rimproverando egli così tacitamente con la parola Tiranno i non lodevoli costumi di Bo. Donniz. 1.1; nifazio. Ma Donnizone, dopo aver diffusamente raccontato, quanto fusse Bonifazio reverente, e liberale alle persone, e luoghi sacri, e che ogni giorno era folito nella propria Cappella al costume de' Vescovi d' affistere agli offizi Divini , e dopo il racconto della sua publica penitenza, e preparamento al pellegrinaggio, così la fua morte descrive.

. . . . . . Hac fua vota; Sed complere nequit, quia mors non bos fibi cedis, Ipfe die fexta Mais post quippe Calendas Deferuit Terram, quem Christus ducat ad Ethram. Quando defunctus, terra datus eftque sepultus Tunt quinquaginta duo tempora mille Dei stant. Mantua Corpus babes.

violenta di Bonifazio un manoscritto, in cui si racconta, che un tal Scarpetta de Canevarii, per vendicarsi d'una offesa. ricevuta da Bonifazio, armatoli d'arco, e faette avvelenate. l'appostò mentre di la dall'Oglio andando a caccia s' era alquanto scostato dalla suz Corte, e a tradimento l'uccise. L'autorità però di questo manoscritto è sospetto allo stesso Bacchini, perchè la ravvisa intralciata di molte savole, e vi riconosce i caratteri di uno Scrittore molto più moderno del bifogno. Vedafi lo stesso al Libro I. pag.48. Questa Carta è flata prodotta tutta intiera dal Signor Muratori nel suo prefazio a Donizone Rer. Italie. Tom. V. pag. 339. e non ftima. tanto improbabile il racconto di questo fatto, trovandolo conforme al testimonio di Ermanno Contratto, e di Arnolfo di Milano, fecondo la lezione del Codice Estenfe (perchè il Codice del Leibnizio portava Marchio Montisferrati Bonifatius .) Viveva Arnolfo in questi tempi, e scriffe una Storia divolgata dallo stesso Muratori nella medesima ampia Collezione degli Scrittori d' Italia Tom.IV.

w. f. Vita Poco diverso da Donnizone, è l'altro non stam. Matil. I.c. pato Scrittor di Matilda. Tandem cum votum voviffet Chrifti visitare fepulerum, & pro fua expedienda peregrinatione omnia complevisset, illo vocante in cujus manu funt omnium vita, univerfa carnis viam ingressus est, anno Dominica Incarnationis Millesimo Quinquagesimo Secundo, qui fuit annus duodecimus Henrici Tertii, & Mantua sepultus est. Ma come dalla taciturnità di questi non s'inferisce, che la sua morte non susse violenta, così non manca a favor d' Ermanno, oltre la crudeltà, che usò nella Borgogna da noi di fopra notata, qualche altro riscontro della tirannide di Bonifazio, e se ne legge un evidentissimo testimomio in tre privilegi d'Enrico Quarto, e Quinto, e di Lotario Imperatori, che furno in Lucca i primi semi della racquistata libertà; perchè in. essi del tutto s' annullano alcune angarie, e perverse usanze da questo Duca sopra l'antica sua patria introdotte. Consuetudines esiam perversas a tempore Bonifacii Marchionis duriter iisdem bominibus impositat omnino interdicimus, & ne ulterius siant pracipimus; potendo molto ben' effer la fua tirannide ricoperta, come vuol Donnizone, & in buona parte scemata dalla inclinazione, ch'egli teneva alla religione. Morì egli non molto carico di anni nel colino della fua potenza essendo rimasti i tre figli Federigo , Beatrice , e Matilda in età tenera alla custodia della Madre, e su nella Chiesa maggior di Mantova con quell' Epitaffio sepolto, tova. Vin- che nell' Istoria di Mario Equicola, è nella fecenzo Bor- guente maniera notato. Qui giace lo Illustre, & ghini Tratt. Egregio Bonifazio Marchese Padre della Serenissima della Chiefa, Egregio Bonifacio intartolis Taure alla 3 del mese.

Hift di Man-

di Margio (a). Trovasi di lui memoria con titolo Tab. S. Pondi Marchese nel Privilegio d'Attone Vescovo di tiani Luc. in Fiorenza del 1037. allegato dal Borghini, e con- Arche Prifervato ancora in Lucca, ove l'oblazioni fatte feuteu Lonalla Chiefa di S. Miniato così s' esprimono. Pro ginus in Anfalute, & remedio animarum Ducum, feu Marchio- nal. Polonia num Tufcia . & pro falute, & incolumitate Bonifa- infra fub ancii eximii Marchionis. Ma oltre il governo del Marchesato Toscano ebbe anche titolo di Duca di Lucca, come lo chiama Duglosco, e come vedremo, che ne' tempi più antichi era ne' Marcheli lib.3. n. 1. 2. Toscani ordinario, & in riguardo della nobiltà, e della potenza fu anche detto gran Duca nella maniera, che Matilda stessa in una delle donazioni portate nel fine, parlando di se medesima s'afferisce Filia Bonefacii magni Ducis, & Marchionis Tuscia, titolo ereditato anche poi col matrimonio di Beatrice da Goffredo di Lorena, che gli successe. Quali minio, e coperò fullero i termini del fuo dominio confello nifazio. di non faper così certo. Crede il Pigna, ch'egli fuse patrone di Verona, Ferrara, Mantova, Reggio, Parma, e Lucca. Ma oltre il contado di Canossa ereditario degli Avi, e il dominio di Mantova espressi in Donnizone, certa cosa è, che governando la Toscana con titolo di Marchese, e di Duca, ebbe giurifdizione nella maniera, che più distintamente altrove dimostreremo, sopra, Lucca, Pifa, Fiorenza, Piftoia, e altri luoghi circonvicini. E fe di Goffredo che li successe, dice Damian. lib. S. Pietro Damiano, che niuno de' Principi poteva, preter regalis Imperii principatum non dicam pre-

Titoli do-

S. Petrus 7. epift. 10.

(a) Ecco l' Epitafio latino qual fi legge ful fepolero di Bonifazio nella Catedrale di Mantova: Hie jacet Egregius Dominus Bonifacius illustris Marchio, & Pater Serenissima Domine Comitife Mathildis , qui obiit must. die vs. Madii India. v. Sta registrato nel Bacchini Lib.I. pag.47.

cedere, sed nec equiparari, bisogna dire il medesimo di Bonifazio; e se quegli col maritarsi, come vedremo nella Vedova Beatrice, ebbe non folo il Ducato della Toscana, ma di più quello di Spoleto, e di Camerino, come espressamente dalle lettere dell'ittesfo Santo Dottore si raccoglie, è forza inferirne, che ne fusse Bonifazio parimente stato al possesso. Del dominio di Reggio, e di Modena par, che faccia fede il Sigonio, e da Donnizone si può cavar il medesimo. Di Parma è parimente

Donnico Paffini .

verisimile, poichè rebellatasi a Corrado Imperatore, fu con gli ajuti di Bonifazio ridotta all' Chron. anno obedienza. Di Verona con tutto che'l Pigna l'afg126. p. 275. ferifca fi può dubitare, perchè l' Abate Urspergense fa fede, che Guelfone da lui chiamato il terzo vivente appunto in questi tempi Marchiam Veronensem acquisivit, & frenue rexit . Di Ferrara anco, se dobbiamo creder all'eruditissimo Baronio, si può temere: Perchè se ben Donnizone parlando di Tedaldo, che fu Padre di Bonifazio dice, che'l Pontefice.

## Et fibi concessit quod ei Ferraria sernit .

Dalle lettere di Gregorio Settimo nondimeno fi deduce, che Guelfo Duca di Bayiera padre dell' altro Guelfo, che fu nelle seconde nozze marito di Matilda, e figlio di Azzone Marchele di Ferrara, così chiamato, dic' egli da Lamberto, era stato da quel Pontefice sollecitato alla difesa della Chiefa con prometterli l'investitura del feudo nella maniera, che il Marchese Azzone suo Padre l'aveva goduto, e combinando i tempi farebbe stato quetti verisimilmente al dominio di Ferrara negli anni di Bonifazio. Ma perchè Azzone fopravisse fino al 1097, in età decrepita, e maggior di

di cent' anni, come fa fede Bertoldo Costansiense, e perchè veramente in Lamberto io non ho faputo di lui trovare altra più distinta notizia, se non che fu marchese Italiano, non ho stimato imposfibile, che fuss' egli, o succeduto in quel dominio dopo Bonifazio, o come veramente credo, che le generalità della lettera di Gregorio Settimo di concedere a Guelfo suo figlio, dopo la morte del Padre, la continuazione del feudo, che non s'esprime, potesse d' altro, che di Ferrara intendersi . Certo è però , che non si trovò ne' tempi di Bonifazio Principe alcuno in Italia, che di ricchezza, e di potenza a lui potesse paragonarsi; e gosfamente lo testificò così poetando Donnizone.

Quis Princeps Gallus plus ifto dives, & alsus Italia regnat ?

Onde se rimasta la Duchessa Beatrice dopo la morte del marito priva di configlio alla tutela degli orfani figliuoli fusse necessitata in Gosfredo di Lorena a rimaritarfi, secondo che racconta Lamberto, non è da meravigliarsi. Perocchè se H.st. Germ. bene ella da S. Pier Damiano in riguardo del va- anno 1053. lore, e della prudenza, che superavano la con-Dam. I.c. dizione del fesso, fu chiamata animosa Viragine, ful timor nondimeno di non poter longamente come donna conservarsi al possesso di tanti stati, Vedova di quando la compagnia d'un Prencipe temuto non Bonifazio e gli avesse unita quella reputazione, che suol' im- Matilda si por freno all'ingordigie de' potenti vicini, fu ne- marita in. cessario, ch' a quelle nozze applicasse l'animo, le Cossredo di quali accompagnate da fecreta, e perpetua conti-Lorena. nenza esciudono ogn'altro, che sodevole, e aggiustato motivo. E perchè di Gosfredo sono im- Gosfredo a portantifime le notizie a quanto delle azioni di

Santt. Petr.

Notizie di

Contract. ig Sigeb. in-Chron. bis temp. Lab.

1.6.

ma del passar avanti ricorderò in questo luogo fuccintamente quelle memorie, che di lui mi fom-Hermannus ministrano Ermanno Contratto, Lamberto, e Sigiberto scrittori coetanei, o poco lontani dall' età sua, lasciando quel che diversamente se ne dica il Rosieres. E' donque da sapersi, che quella parte della Gillia Belgica Austrafia negli antichi tempi chiamata, e poi da Lotario, che ne fu Re, detta Lotaringia, e Lorena, fu già divisa in due porzioni. L'una inferiore fituata più vicino all' Oceano, che'l nome generico di Lotaringia qualche tempo ritenne. L'altra superiore, che si nominò Mosellanica, & ambedue sotto distinto governo furno spesse volte da diversi Prencipi, o Duchi governate. Della parte inferiore era fucceduto al dominio paterno nel 991. Octone figlio del Duca Carlo, mentre della Mofellanica riteneva ereditario il Ducato Teodorico figlio di Federigo . Ad Ottone per decreto Imperiale era sottentrato nel 1005. Goffredo nato d'un altro Goffredo Conte d'Ardenna, e a Teodorico nel 1013, il Duca Federigo suo figlio, che su, come altrove diffusamente vedremo padre di Beatrice, e Avo materno di Matilda. Morì Goffredo nel 1019, e li fu fucceffore Gozzelone suo fratello, che non solo fin' al 1044, ritenne il dominio della Lotena inferiore, ma effendo nel 1033, mancato senza maschi l'ultimo Duca Federigo, aveva ottenuta ancora da Corrado Imperatore la Mosellanica. Quest'unione di principati, qual se ne susse il motivo, diversamente da Sigiberto, e da Ermanno raccontato, non sodisfece ad Enrico succeduto nell' Imperio. Onde, come seguita la morte di Gozzelone non impedi, che il figlio Goffredo s' in-

s' introducesse nell' istesso anno al possesso del più antico dominio, così non volle nel Ducato Mofellanico fostituirlo. Di quì cominciorno i difgusti, e le rebellioni, e da queste il trattato d'accasamento con la Vedova di Bonifazio. Perocchè effendo Goffredo, che già d'altra moglie si trovava figliuoli refolutissimo, che non apparisse agli occhi del Mondo un testimonio del suo deme- Motivi della rito, com' egli ttimava, rimanendo privo del do- to. minio già conceduto al Padre, con superbo rifiuto, anche il rimanente degli stati disprezzando, volle poco apprello far conoscer, ch'egli avevaspiriti altrettanto degni della pretesa grandezza, quanto valore proporzionato a procacciarfela altrove. Si dichiarò fulla repulsa scoperto nemico all'Imperatore, e stimolato a rebellione Balduino Conte di Fiandra, uccife prima il Duca Alberto emulo, e fuccessore del dominio negato a lui, poi col facco, e con gl'incendi fino al Reno que luoghi destrusse, che sproveduti non potevano softener l'affedio, o che da lui col denaro l'esenzione non ricompravano. Nè prima frenò l'impeto della imoderata passione, che per mezzo di buoni, e zelanti religiosi richiamato dall'oppresfione de' popoli innocenti alla cristiana pietà, non si lasciasse con efficaci promesse persuader di rimettersi alla clemenza d' Enrico . Ma non trovò con l'umiliarsi la promessa facilità del perdono, nè le sperate sodisfazioni, che a Gibekenstein sotto buona custodia mandato, fu costretto con lassare in ottaggio uno de' figli a ricomprarsi la libertà. Appena però col rispetto, e con la tenerezza del figlio lasciato prigione potè frenarsi, che non rompeile senz' indugio la guerra. Dissimulò, e sofferse. Ma feguita in tanto la morte del medefimo figlio-

lo, strinse di nuovo la lega con Balduino, & allentate le redini all'impeto dello sdegno, da quelle cose cominciò la vendetta, che nell animo d'Enrico più profonde avellero potuto cagionar lepunture. Fin da'fondamenti destrusse il bellissimo Palazzo delle delizie Imperiali di Neomago, e preso per forza d' armi Verdun la memorabil Chiesa di Santa Maria v' abbruciò, con tal regretto nondimeno del religioso animo suo, che non folo quietato il bollor del fangue volle, che a proprie spese più magnifica s'edificasse, ma con publiche battiture volontariamente sofferte fu veduto in abito di servo ministrar tra' più vili a gli Architetti di quella fabrica. Erano grandi i fuoi progressi, e temendo in Italia Enrico, che non si facessero maggiori, sollecitò la pratica, e contra i collegati con groffi eserciti si spinse . E' certo, ch' averebbero quelle follevazioni partoriti maggiori disturbi, se l'autorità di Leon Nono Pontefice passato in persona al Concilio di Magonza, non vi si susse interposta, e non si susse per questa strada restituito Gosfredo alla grazia di Cefare. Di quì, non stimando a proposito fermarsi ancorche pacificato, su gli occhi dell' offeso lmperatore, pregatone anco da Leone, in compagnia del fratello Federigo per ajuto della Chiefa contra i Normanni in Italia si condusse . Poco però vi si fermò; essendo che bisognasse a Federigo già fatto Archidiacono di Roma, e Cancelliero del Papa passar legato Apostolico in Costantinopoli, e Goffredo si risolvesse di seguitarlo. Diede l'uno, e l'altro in questa carica chiari fegni di zelo della cattolica religione. Perocchè non avendo Federigo potuto impetrar dal Patriarca, nè dal Greco Imperator Costantino Monomaco

la confessione del Primato di Roma, e l'estinzione d'alcune scandalose eresse, parti secondo il configlio Evangelico dalla Città, e scotendo a vista del popolo sopra di essa la polvere delle proprie scarpe, tanto spavento con quell'azione, e con le parole, che in negozio di sì grand' importanza li dettò lo spiritò di Dio, dettò negli animi de' Cittadini, che vestiti di facco, e aspersi di cenere. anche i maggiori col Patriarca, e con l'Imperator medesimo lo richiamorno supplicando in dietro, & egli ottenne il desiderato fine della sua legazione. Nè fu la compagnia di Goffredo infruttuofa, perchè Lamberto autor di questo racconto, così soggiunge. Ibi quoque per Gottifredum Ducem beretici deprebensi sunt, & Suspensi. Se donque fu Lamber vero, che Goffredo passasse a Costantinopoli col 1054. Legato, non essendo questi tornato in Italia prima del 1054, già seguita la morte di Leon Nono, come l'Oltiense in qualche cosa diverso dall'altro Scrittore s'accorda a referire, non parrebbe, che prima dell' istesso anno il mariaggio con Beatrice si fusse potuto effettuare, tutto che Lamberto nel 1052. lo riponga. Se non volessimo dire, che Goffredo per quest' urgentissima cagione avesse ancor prima del fratello anticipato il ritorno. Come si fusse, è certo, che il negozio del Matrimonio per l'inclinazion delle parti s'accapò facilmente. Perocchè proporzionato alla nobiltà d'ambedue, come all'uno suggeriva non solo speranza di potersi nel Ducato delle due Lorene introdurre, ma con nuovi acquisti portandosi al maggior principato allora d'Italia nell'antica, e maggior reputazione restituirsi, così pareva, che si ponesse all' altra con l'accasamento in sicuro la conservazion degli ttati. Ne feguirono per quelto fontuofe le

1054.

Goffredo per nozze, e Goffredo, come dice Lamberto, Mar-Marchefato Tofcano.

questo acca- chiam, & ceteras ejus possessiones coniugii pretextu lamento s' fibi vindicavit . Delto quell' unione nell' animo dell'Imperatore già mal'affetto grandissime gelosie del dominio d' Italia, e sapendo quanto fussero stati fin' allora cupidi gl' Italiani di cose nuove, e quanto da lui si tenesse osfeso Gosfredo, che conosceva molto bene aver cuore, e giudizio da condurre a fine qualfivoglia grande, e difficil'impresa, applicò l'animo ad impedirli i progressi, & ellendo pallato Ildebrando Archidiacono Legato della Chiefa Romana all'Imperatore per domandarli in futuro Pontefice la persona di Geberardo Vescovo Emitadense suo principalissimo ministro, che fu poi Vittor Secondo, dopo averlo mal volentieri conceduto, follecitò la fua partita, e con occulte lettere procurò per mano del medefimo Geberardo di mantenersi in fede gli altri potentati d'Italia, e d'impegnarli con promessa di pasfar in persona l'Alpi ad offervare, & opporsi agli andamenti, e dilegni di Goffredo. Erasi questi tanto più reso sospetto ad Enrico, e molesto all' emulazion degli altri, quanto che Federigo il fra-

Enrico I:nper tore ingelosito di Goffredo lia.

vien in Ita- rello era col ritorno di Costantinopoli falito in opinione di non picciole ricchezze. Onde spedita dall'Imperatore in Aquifgrano la folenne coronazione del figlio Enrico con lo stimolo degli Ambasciatori Romani, che rappresentandoli gli augumenti della potenza, e delle ricchezze del Duca, gli efageravano i già concepiti fospetti di stato, appena fece in Goslaria il Natale, che se ne venne con grandissima sollecitudine in Italia nel principio

del 1055. Ma Goffredo dissimulando da una parte la mala iodisfazione dell'Imperatore, non stimando ficuro per l'altra d'incontrarlo gl'inviò nello

fcender l' Alpi, per fincerar l'azioni fue, e toglier il protefto dell'aperta persecuzione, onorevol Ambasceria. Fu il contenuto di essa referitoci da Lamberto renderlo ficuro, the dopo la grazia fat- manda Amtali del perdono egli aveva sempre conservata con besciatori. la fede incorrotta un' ottima disposizione verso gl' interessi dell'Imperio, e come nissuna cosa gli era stata sempre più fissa nell'animo, che l'immutabile offervanza del promesso giuramento, così nessuna gli era stata più lontana dalla volontà, che'l pensiero di rebellione, concetto altrettanto da lui stimato colorito disegno della malignità degli emuli, quanto riconofciuto per colpo dell' infaziabile fua difgrazia. Volle ancora, che offerissero gli Ambasciatori la prontezza, ch'egli averebbe sempre avuta di sparger'il sangue, e le sacoltà in servizio della Repubblica Cristiana, e della Maestà sua, alla quale con infinita obligazione professerebbe sempre gratitudine, ch' avesse così benignamente comportato, che forastiero in quella Provincia, e fpogliato de'beni paterni avesse con la Duchessa Beatrice potuto accasarsi, rendendola in ultimo ben certa, che non era intervenuto in questo matrimonio del tutto dependente dal libero volere della medefima Ducheila, ne violenza, ne frode, e che potevano bene con la folennità degli sponsali publicamente celebrati efferne testimoni più degli altri que' Prencipi dell' Italia, che'l livor dell'invidia, o l'odio degli Oltramontani non gli avesse resi troppo appassionati, e poco finceri. Ma Beatrice, che all'Imperatore Bestrice fi

era strettamente unita di sangue, non stimando presenta ad bene d'avventurar nell'altrui lingua il possesso di Enrico, & quegli Stati, ch' ella sperava con la presenza, e dificoltà l'ucon le buone sue ragioni di conservarsi, e non dienza.

Herm. 1. c. Orfpergenf. CARD 1054.

temendo di poter' incontrare, come Donna, el Principessa del sangue Imperiale alcun mal trattamento, ottenuta ancora, come vuol' Ermanno, la regia fede, in compagnia di Matilda fua madre ancor viva, e forella, o zia dell' Imperator medesimo ad Enrico si presentò. Ebbe con difficoltà da principio l'udienza, ma con destrezza pazientemente ottenutola, pian piano ne' meriti della fua caufa s'infinuò, & arditamente al fine

riman prigione .

ebbe a dire, che libera, e nobile in quella forma Procura di s' era accasata, che la ragion delle genti, e la. fincerarfi,ma buona giuftizia aveva a' Principi in ogni tempo permesso. Non aver fatta azione indegna della sua nascita, se in congiuntura di grandissime turbulenze, e quando i Normanni vittorioli in Puglia, minacciavano il rimanente d'Italia, avevaella derelitta, e spogliata del configlio, e dell' ajuto del primo marito Bonifazio, proveduto fenz' alcun pensiero di sollevazioni, con la persona di Goffredo a' pericoli dell' abbandonata famiglia . Aggiunse ch'averebbe ben stimato concetto poco proporzionato alla benignità d'un Prencipe supremo il pretender, che nell'Imperio Romano non fusse, com' era stata sempre lecita, ne' matrimoni de'nobili la libera, e scambievol' elezione de' fuggetti, e che quando con le machine de' nemici non avesse potuto dubitare di qualche sinistra impressione, era ben certa, che la retta intenzione della Maettà fua non farebbe stata diversa da se medesima, nè contraria a quella giustizia, che stimava aver sempre accompagnate le sincerissime. operazioni fue . E così ben seppe questa gran donna giustificarsi, che l'Imperatore, parte dalle ragioni convinto, e parte configliato dal timore, che Goffredo fattofi capo de Normanni non lo

Lamb. 1.c.

met-

mettesse in nuovo scompiglio, condonò all' uno in apparenza ogni trattato, ma ritenne l'altra appresso di se come in ostaggio, e per pena, che fenza fua faputa avesse data sì notabil parte del fuo regno in preda ad un publico nemico dell' Imperio. Averebbe anche voluto per toglier a Goffredo ogni protesto d'ingerirsi nel Marchesato del- Bonisazio, e la Toscana ritirar'il Conte Federigo figlio di Bea- Beatrice fratrice, e di Bonifazio, che chiama Ermanno pa- telli di Mag rimente Bonifazio, ma intimorito il giovinetto tilda : dall'arresto della Madre, e dell' Avola, mentre titubando ne prolonga la refoluzione, mancata prima la picciola fanciulletta Beatrice, anch'egli nell'istesso anno morì (a). Così restò Matilda nell' età d'ott'anni unica erede d'un grandissimo Prin- mane unica cipato fenza sapersi però certo dagli scrittori, se erede delle presso alla Madre, o pur lontana da lei con oc- ricchezze. casion della prigionia s'allevasse. E tutto che nell' paterne, apparenza si vedessero alleggerite in Enrico legelosie della persona di Gosfredo, tacitamente nondimeno s'esaminavano i passati, e i presenti andamenti, & in occulto s'ordivano machine. per abbassarlo, e levarlo d' Italia. Sollevati per questo contra di lui molti de' Prencipi Lombardi s' incaminò l' Imperatore nel seguente anno 1055. in Tofcana, non tanto per afficurarsi dell' inclinazione de' popoli governati da quel Duca, quanto

(a) Il P. Bacchini fostiene, che Federigo fratello di Matilda moriffe l'anno steffo in cui mancò il di lui Padre Bonifazio, cioè il 1052., e lo deduce da una carta di donazione fatta al Monastero di Felonica da Beatrice Contessa in sustragio dell' Anima quondam Bonifacii Marchionis , & Anima Filii , Filia mea, cioè, come egli interpreta, di Federigo, es Beatrice , che fu una Sorella di Matilda . Questa carta è del 1053., nel qual anno per conseguenza erano già morti questi due fanciulli . E certamente Beatrice mort avanti suo Padre e questo Federigo bisogna che ben da presso lo seguisse :

Astia, Mar- per impor filenzio alla guerra, che s'era di nuovo

Canonic. Luc. or antiq. in Archio. Luc. Relp. · Tab. Epif. 34.

folleva i Lib. 2. cap.

d' Italia .

Chron. anno 2015.

cari .

tirol. in Tab. tra' Pilani, e i Luccheli inasprita . Perche venuti un'altra volta quegli emuli all' arme, dopo una Gran, Pilan, molto fanguinofa fazione feguita a Vaccoli, fi preparavano anche tra loro con gli ajuti de' confederati a maggiori progressi. Aveva Enrico nella Luc. & 0. primavera inviato a Lucca Geberardo Vescovo di Ratisbona suo Commessario, che appunto nel Pa-Enrico Im- lazzo Imperiale fuori della Città ritrovandofi, conperatore a ceffe nel principio di Maggio, con l' intervento la guerra co' di Ubaldo Conte di Parma al Vescovo Giovanni Pifani, ce certo possello, ma non riuscito per avventura con quel mezzo di quietar le discordie, stimò necessario Prencipt di trasferirvisi poco appresso in persona. Di quì, tra Goffredo, come avvertifce l'Oltiense, inviò con Richerio Les Oftenf. Abate Cassinese Ambasciatori agli altri Prencipi dell'Italia non tanto per mantenerseli uniti, quan-

Goffredo to per collegarli contra Goffredo, che mal fodifin Alemagna fatto della prigionia della moglie, & accorto della contro Enri- congiura de' Lombardi, era di nuovo tornato in colocostrin. Alemagna a risvegliar rebellioni. Per questo necessitato Enrico di sollecitare il ritorno, per la Continuat. Arada di Pifa si condusse a Fiorenza, e quivi per

Herm. in. testimonio del Continuatore d' Ermanno celebro la solennità della Pentecoste, & al Concilio intervenne. Era seco con la Madre Matilda anche Beatrice, che tra l'angustie della prigionia co-Beatrice firetta a rivendere nel paffar di Pifa per dugento vende il Ca- libre d'Argento le già comprate ragioni del Castello di Porcari, vedesi nell'instrumento con infolita maniera così spogliata del titolo di Du-

Tab. Epife. chefsa. Conftat me Beatrice lege vivente Saliga. Luc. + B. flia bon. mem. Frederichi qui fuit Dux, qui fuit fimiliter lege wita Saliga. E tanto più doveva 39. ella veramente esser' angustiata, quanto che l'Im-

pe-

peratore udite le sedizioni di Lorena s' era di nuovo dichiarato nemico alla scoperta di Gosfredo, Les Oft. 1. 4 e procurava col mezzo del Pontefice d'aver Federigo suo fratello prigione. Ma il buon' Arcidiacono già mal trattato dal viaggio di Costantinopoli, e sazio del mondo, vedendosi di più sog- fratello di getto alle persecuzioni d' Enrico, santamente ri- Goffredo fi iolse di ceder nell'istesso tempo, non meno alla fa Monace potenza di lui, che all'impulso della vocazion di Cassinese. Dio. Osservò il ritorno a Lucca dell' Abate Casfinese, e nascostamente participatoli il suo penfiero, ortenne d'esser mandato a pigliar l'Abito Monastico a Monte Cassino, dove spogliate alla presenza degli Ambasciatori Imperiali le vesti preziofe del fuo grado, e della fua nascita, all'abito, & all'osservanza degli altri Monaci s'introdusse. Mentre però queste cose in Italia succedevano, faceva Goffredo in Lorena con Balduino Conte di Fiandra continue scorrerie, & assediato, come riferisce Sigiberto, in Anversa il Duca Federigo, li farebbe anche riuscito d' averlo nelle mani, se con impensato soccorso de' Lorenesi non sussero i Collegati stati costretti d'abbandonare l'assedio. Chron. Con tutto ciò riuscì la pretesa diversione, e su necessitato Enrico d'abbandonare i pensieri d'Italia, e ritornar, come fece nell' Anno feguente 1056. di là dall'Alpi (a). Ebbe questo ritorno accompagnato dalla continuata prigionia di Bea- Bertol- Cotrice, e della Madre, condotte in Alemagna, poco fanf. boc anfortunati successi. Però che dopo l'infruttuoso ab- no. Ursperg.

& Lambde.

(a) Il Signor Fiorentini nel fuo esemplare di questa. Vita vi ha aggiunta di fua mano questa Nota " MLVI. VI. , Chal. Junii Anno Domini Henrici III. Ord. ejus xxv111., " Regni vero xv111. Imperii II. Actum Florentia " Era Enrico in Italia, & in Fiorenza come fi vede dal privilegio della Chiefa di Afcoli presso l' Ughelli pag.504.

boccamento con Filippo Rè di Francia, e dopo aver in Goslar ricevuto il Pontefice, che per zelo della pace de' Cattolici vi s'era poco dopo trafferito, passato egli a Botfeld, udi prima la mise-Jemagna, e rabil rotta degli Eserciti, mandati contra la Slesia. continuazio- e poco appreiso gravemente ammalato non fenza ne della priqualche fegno dell' ira di Dio avvertita da Bagionia di ronio per l'ingiusta prigionia di Beatrice, in po-Beatrice . Baron. Tom. chi giorni ancora terminò con la vita le turbulenze. Successe nel Regno paterno sotto la custo-21. Annal.

dia dell' Imperatrice Agnefe Enrico Quarto fanciullo di cinque anni già nel 1052. dichiararoli successore, e come per la destrezza della Madre non is viddero in questa mutazione novità confiderabili, così nell'istesso anno per opera del Pontefice, e con l'autorità, e prudenza sua futono nel Concilio di Colonia sopite tutte le dissenzioni, e restituiti Goffredo, e Balduino, come afferma Sigiberto, nella grazia del nuovo Rè. Stabilità in questa forma, quanto la congiuntura de

Goffredo re- tempi comportava, la quiete d' Alemagna, non. conciliato. differi Papa Vittore il ritorno d'Italia, e secondo con Enrico

l'Ostiense il medesimo anno, o conforme a Lam-Rè torna in berto nel principio del feguente 1057, conducendo Italia con. seco Goffredo, e Beatrice, se ne paíso in Toscana. Beatrice . Quì, potendolo ficuramente fare per la morte dell' 1057.

Oftienf. I.c. Imperatore, fi trasferi Federigo prima Archidia-6ap.93. Lambert. bic an- cono , & ora Monaco Cassinese, e dando al Ponrefice minuto conto dell' infolenze commelse da Trasimondo Conte di Chieti verso la sua persona, e d' Uberto Vescovo di S. Russina, mentre tornavano dalla legazione di Grecia, e le rapine de' preziofi doni, che in nome di quell' Imperatore portavano alla Chiesa Romana, ottenne, che fuile prima solennemente scommunicato, e poi che a-

pe-

Siglb. J. c.

penitenza si ridusse, anche benignamente assoluto. Era stato Federigo con l'intervento del Vescovo Uberto l'istesso anno eletto Abate Cassinese, dignirà che non folo per se medesima, ma per il principato di tanti luoghi annessi, stimavasi in. que' tempi grandissima, e col fine d'ottenerne dalla mano del Pontefice medefimo la confecrazione, s'era egli trasferito in Tofcana. & aveva nel passaggio veduta in Lucca la nuova fabrica del monaftero di S. Giorgio, donato due anni avanti, come referisce l'Oftiense, da Enrico. e Oftiens. Les Rolando nobili Lucchesi alla Badia di Monte. 607. 92. 93. Cassino. Ma il Pontesice, che conosceva il me- 95. 96. rito di Federigo, non fodisfatto della dignità con- fratello di cedutali dall' elezione, follevandolo a più alto Goffredo è grado, nel Sabaro delle tempore di Pentecoste lo fatto nell' dichiarò Prete Cardinale di S. Grifogono, e con Abate di la consecrazione, e l'accrescimento di nuovi pri- Monte Casvilegi li confermò l' Abazia. Appena però presa fino, Cardilicenza di ritornariene al governo de Monaci, nale, e Pons' era trasferito a Roma per pigliar di passaggio me di Stefail possesso del titolo, che uditasi la morte di Vit- no Nono, tore feguita in Fiorenza a' 28. di Luglio, fu egli dal Clero, e Popolo Romano nella Chiefa di S. Pietro in Vincola acclamato, & adorato Papa. contra fua voglia, e dall' universal consenso costretto sotto nome di Stefano Nono d'applicarsi al governo della Chiefa Cattolica. Così dentro lo spazio di pochi mesi fatto egli Abare Cassinese, Cardinale, e Papa non piccolo agumento di reputazione, e di potenza recò al fratello Goffredo, e alla cognata Beatrice. E già, mentre per la morte d'Enrico mancava l'Imperio di fuccessore, & era il nuovo Rè per la tenerezza dell'età sua inabile a tanto pefo, difegnava il nuovo Pontefice

fice di passar in Toscana all' abboccamento del fratello, non folo per liberar gli stati della Chiefa col suo mezzo dall' infestazione de' Normanni, no difegnadi far Impe- ma per darli, come si credeva, dice Leone Ostiense ratore Gof- con titolo di Rè d'Italia la Corona dell'Imperio. fredo fuo Disponendosi per tanto a questo viaggio non lafratello. sciò di provedere agli urgenti bisogni della Sede Leo Oft. 1.2, cap. 97, 98. Apostolica. Spedi due importanti legazioni, una 99. 0 100, alla Chiefa Greca di nuovo travagliata, e divifa dall' union de' Cattolici. l'altra all' Imperatrice. in Germania per la canonica elezione del fuccesfore, ch' egli fu la fiacchezza della propria fanità si prevedeva poco lontana. Procurò dal Clero di

Pontefice s'aspettasse d'Alemagna l'Archidiacono Ildebrando fpeditovi legato . Trasportò dall' ere-Anfelmo che mo al Cardinalato la famosa penna di S. Pietro fu poi Alef-Damiano, Providde la Chiefa di Lucca vacante fandro fecondo è fatto per la morte di Giovanni dell' ottimo, e gran. Vefcovo di successore Anselmo Badagio Milanele, che su poi Alessandro Secondo, e col dono fatto al nuovo Tab. Canonic, Vescovo della Chiefa di S. Alessandro, favorì la

Roma ferma promessa, che per l'elezion del nuovo

Luc. Pluteo Catedrale, e i Canonici della medesima Città Privil. cc.

Lucca .

Officaf. 1. c.

verso il fine d'Ottobre 1057. d'un' amplissimo privilegio. Ma non corrispose la debolezza del corpo, alla grandezza dell'animo. Perchè fattofi appresso portar in Toscana agli stati del fratello, giunto a Fiorenza notabilmente aggravato, con opinione di Santità, e con tettimonio di miracoli fe ne passò a godere il premio delle sue fatiche verso il fine di Marzo dell' anno seguente .

Si divolgò la fua morte, non oftante l'ordine, ch'egli sì strettamente n'avea lasciato, e gli elef-1058. fero alcuni sediziosi forzatamente in Roma per fuccessore, col nome di Benedetto, Giovanni Ve-

scovo di Velletri, uomo ignorantissimo, e per testimonio di S. Pier Damiano del tutto indegno di quel grado supremo. Fuggiti per questo i Cardinali, e i Vescovi, che doveano concorrere all' adorazione, in diversi luoghi vacò qualche giorno la Chiefa di vero Pastore. Goffredo in tanto rimasto con Beatrice sconsolatissimo per la perdita di sì congiunto, e virtuoso Pontefice aspettando il ritorno del Legato Apostolico al governo degli Stati, e a riparare i disordini nell' assenza introdotti, s' era avvedutamente rivolto. Per il che Goffrede, C trasferitosi a Lucca verso il fin dell' anno, tra Beatrice a l'altre cose, ch'egli vi fece, s'è conservata me- Lucca. moria, che al Vescovo Anselmo il possesso della Chiefa di S. Alesfandro conforme al privilegio Apostolico liberamente lasciasse. 16. Cal. Januarii 1058. Ind. 12. fottoscrivendo & Gotefredus Dux . Ma Luc. 40.72. richiamato frettolofamente a Fiorenza dalle lettere dell' Imperatrice Agnese, e d' Enrico Rè, che proponevano per nuovo Pontefice Gherardo Les Offices for di Borgogna Vescovo della medesima Città, e sol- 116.3. cap. 13. lecitato dal ritorno d' Ildebrando Archidiacono , N.Card. Arprocurò col raunare in Siena i Cardinali, e i Ve-ragin. inscovi, e col consenso de principali del Clero Ro- in Biblioth. mano, che fe, n'effettuasse l'elezione. E perchè Can. Luc. occupata Roma dallo scismatico Benedetto, era tolto il modo di celebrarvi folennemente i comizja procura l'esfu necessario ultimarne in Siena medesima la con-lezione di

fecrazione. Di qui nondimeno fotto la fcorta di Nicolao Se-Goffredo, al quale, come a Lamberto, era stata paccompadall'Imperatrice, e dal Rè espressamente commessa gna a Roma. l'affiitenza, s'inviò Nicolao Secondo nuovo Pon- Lamb. bos tefice verso Roma, e radunato prima a Sutri un anno. Concilio de' Vescovi di Toscana, e di Lombardia mentre si tratta la causa dello scisma, o che Be-

detto spinto dal rimorso della propria coscienza volontariamente le pretenfioni del Papato abbandonasse, o che dal zelo de' buoni Cattolici dopo la canonica elezione di Nicolao ne fusse cacciato. partì di Roma, e diede campo al vero Pontefice d'incaminaivisi, come nel mese di Gennaro dell' anno fuccedente 1059, protetto, e servito da Goffredo solennemente vi fece ingresso (a). Quì ricevve egli il medefimo Benedetto a penitenza, e il decreto dell' elezion del Pontefice a favor di Enrico, e degli altri Imperatori vogliono alcuni, che nel Concilio del Laterano si pubblicasse. Ma Baron. Tom. la Bolla, che se ne legge sotto l'anno 1059. nel II. Annal. mese d'Aprile è da Baronio longamente reprovata. Anfelmo A questo Concilio senza dubbio intervenne Anintervien al felmo Vescovo di Lucca, il qual facendo tuttavia Concilio, e nel buon governo della sua Diocesi progressi granprocura di-latar l'ordi- di, aveva nell'anno precedente tolta di mano ad ne de' Cano- alcuni Laici la Chiefa di S. Pietro in Posseveri, e premendo d'agumentar ne'Chierici l'osservanza nici Regodell'ordine regolare, già dal predecessore inca-Luc. A A minata, l' aveva anche liberamente concessa ad

Leo Oft. lib. vita comune s' erano eletti di trasferirsi. Prima 2. cap,92. 6" Defiderius Gaffin. lib.1. dial.

1019.

hoc anno.

(a) All'elezione in Pontefice di Nicolao II. effervi concorfa con Ildebrando anche Beatrice, lo trovo afferito da Benfone nel Panegirico di Enrico III. Lib. v11. Cap.II. con queste espresse parole, trattando d' lidebrando: Ingressus est Senas, ubi eum Beatrice , nefcientibus Romanis , erexit alterum idolum. falfum, atque frivolum. Così s'efprime uno Scifmatico nemico giurato d'Ildebrando, che fu poi Gregorio VII,

alcuni, che in quel luogo alla ritiratezza d'una

però, ch'egli s'incaminasse al Concilio oppresso

da grave infirmità, ma riferbato ad esser in tempi

turbulentissimi capo della Chiesa Cattolica, aveva

anche con quel miracolo, che racconta l'Oftiense, recuperata interamente la fanità. Era famoso in

Lucca per la fantità de' costumi, e per le grazie, che Dio benedetto col fuo mezzo concedeva, il Proposto di S. Giorgio Giovanni Monaco Benedettino, nativo di Puglia, che nell' Abazia Cassinese era stato longamente Decano. Vir supra catera bonitatum fuarum infignia, compunctionis, & miracolofalacrimarum gratia munere divino ditatur. E dopo mente per l' aver' egli in quella Città con l'orazioni, e con di Gio. Prole lacrime liberata un' indemoniata, e ad una posto di Sa nobil Matrona Lucchese già per tre giorni, in Giorgio di gravissima infirmità lasciata come morta, resti- Lucca, tusta con meravigliose apparizioni la sanità, era a tal fegno di stima salito, che comunemente si credeva, l'avanzo dell'acque adoperate da lui nel facrificio dell' Altare, effer presentaneo remedio alle febri. Su questa credenza medesima ragionevolmente confermato Anfelmo, che febricitante languiva, mandò secretamente a toglierne, & a milura della fede, recuperò ancora fenz' indugio alcuno interamente la fanità. Anselmus, dice l'Oftiense aggiustatissimo a Desiderio Cassinese, suno eidem Civitati Episcopus praerat, vir tanta autoritatis, atque prudentia, ut Romanam postmodum. feliciter rexerit fedem . Hic cum quodam sempore ardore febris vebementissimo astuares, repense memoratus est boc, qued jam dudum de predicto viro Dei , fama multorum vulgante , perceperat . Misit continuo qui ex aqua eadem clanculo fibi deferret. Quam mox ut in potum accepit, nulla interposita. mora, omnis ab eo valetudo illa febris aufugit. Idemque prafatus Antifies ad gloriam Dei, & commendationem tanti viri sepe referre solitus erat. Così E' deftinze recuperata la falute, e passato a Roma Anselmo con S. Pietro fu dal Pontefice destinato col Cardinal S. Pier Damiano, Damiano alla Chiefa Milanese per la reforma del folico,

Legato Apon

Clero molto allor diffoluto ne' coftumi, e macchiato d'erefia fimoniaca, e di li trafineffo Legato Arottolico in Germania. Si leggono gli atti della l.gazion di Lombardia nell'opere dell'ifteffo S. Pier Dimiano, nelle cui lettere con occasion d'avvifar l'Arcidiacono Ildebrando del tumulto seguito per quelto in Milano, anche della persona d' Anselmo le seguenti parole s'osservano. Auge-

In Oper, S. bat autem bujus ignis incendium boc permaxime.
Petri Dam, quia congregatis quass ad Syvodum totius AmbroTom2, opul, stave Parro bia Clericis, ego in medio resident ssive
potius prasident, Reverentissum Mediolaunsem.

potius prasidens, Reverentissimum Mediolaunssem-Archiepiscopum ad fivistram, prudentia quoque, ac fautitiate conspicuum Auselmum Lucensem Episcopum possisse mini accusabar ad dextram. Ma della legazion d'Alemagna appena ho saputo trovarne in Mariano Scoto vivente allora la seguente memoria. Sigisfredat ist, parla egli dell'elezione di Sigisfredo Abate Fuldense in Arcivessevoy di Ma-

Morianu motta. Sigireal sigi, para egi deli elezione di 
Sotasi in. Sigirea Abate Fuldenie in Arcivelcovo di MaCeres. Lau. gonza, in Epiphania Archiepiscopus failus est. Papa 
bertus i.a etiam sunc Nicolai Legato, Alexandro postea Papa 
faito presente. Il che ellendo nel principio dell' 
anno 1060. succeduto, come si ritrae da Lamberto, e trovandosi d'Anselmo presente in Lucca 
1060. memorie nell' Ottobre del 1059 e nel Luglio del

1000. Internote field Ottorie dei 1039 e fiel Lugio dei 705. Epil. interposti quella legazione seguisse, allora quando 3a. ÷ M.51. radunato il Concilto d'Amals, e provedute al- †8. 16. ÷ cune Chiefe del Lazio di vigilanti, e religiosi Path. 19. A.11. stori, risolse Nicolao di riveder in Toscana l'an-

tica fua Chiefa Fiorentina, già da lui governata Quì fi ridu.fe egli nel 1061-, riceuvto da Goffredo 8061- e Beatrice, e qui nel mefe di Luglio terminò fantamente i fuoi giorni - Sollevò questa motte inRoma non picciola fedizione, e non convenendo

nell'

nell' eleggere il successore i Cardinali con alcuni nell'eleggere il luccellore i Cardinali con alculii Les Ofienf. Vescovi di Lombardia, su dagli uni, e dagli altri lib. 3, 6,21. inviata in Alemagna particolar' Ambasceria. Pre- Contin. Hervalle la feconda, come quella, che favorita de man. Contr. Giberto Cancelliero regio in Italia, e accompa. S. Petrus gnata dal ricco dono d'una Corona d'oro, e Dam. 10m.3. dall' offert'onore di Patricio Romano, era quanto Accondri 2. al mondo degna di maggior applaufo. Onde Ste- in coll. Nicfano Cardinal Legato, che portava il nome della Arragon.que Sede Apostolica, e del Clero, fu costretto senza calcem lib.g. l'udienza, e senza risposta a ritornarsene in Italia. entitemus Ma, se nel Conciliabolo di Basilea dagli Scisma- en Bibl. Catici, e fediziosi Vescovi di Germania, e di Lom-bardia, non tanto si premeva nella Imperial coronazione del Rè, che nel procurar la creazione d'un Pontefice fautor de'vizi, che regnavano negli Elettori, anche l'intrepido Ildebrando Archidiacono svegliato dal zelo della Chiesa di Dio non riposava. Prevedeva egli la rovina del cristianefimo, se l'elezion fusse caduta sopra alcuno di que' Vescovi di Lombardia simoniaci, e di vita relassatissima. Per questo crescendo in Roma il sospetto d'una guerra civile armato di quella fanta intrepidezza, che egli mostrò sempre immutabile, quando fotto nomé di Gregorio Settimo governò la Chiefa Cattolica, così bene animò i Cardinali, e i Nobili di Roma all'elezion d'un fuggetto esem- eletto Ponplare, che prima che i difegni di Basilea si potes- il nome di sero effettuare, fu con particolar provvidenza di Alesfandro Dio nel primo giorno d'Ottobre, benchè assente Secondo, e acclamato, e ricevuto per Vicario di Crifto il Ve-non laftia il feoro di Lucca Anfalmo. E fa han fi candina Vicale di titolo di Vescovo di Lucca Anselmo. E se ben su creduto, che scovo di il buon Prelato non meno per prudenza, e fan- Lucca, tità riguardevole, che per la familiarità, ch'egli aveva co'ministri Regj, dovesse riuscire altrettanto

ntile alla Santa Sede quanto di fodisfazione agli Oltramontani; n'andorno però gli elettori di Roma ingannati. Perchè fentitofi appena in Alemagna, che senza il consenso Regio preteso necessario, si fusse proceduto all' elezione del Pontefice, s'alterorno in maniera gli animi, che dati in manifesta rottura per opera di Giberto all' adorazione d'uno Scismatico precipitorno. Così Cadolo Vefcovo di Parma, che nell'antiche memorie fi trova

Coftanf. de alii fupro relati .

chiamato Kadaloo, già in tre Concili inquisito, e fcomunicato, fu con nome di Onorio Secondo a' 28. d Ottobre da due foli Vescovi, Vercellese, e Piagentino publici concubinari chiamato indegnamente Pantefice, con tal semenza di zizania nella Chiefa di Dio, e con tali conseguenze, che faorrore, come vedremo, a ricordarfene. Ha l'an-Misolao Tuc- tica tradizione, e lo dicono gl' Istorici nostri, che

ci . e Giufcppe Civitali nelle m. f. fo +

venuti gli Ambasciatori di Roma a Lucca per pigliar da Anfelmo, dopo la legazione ritornato alla M. di Luc- jua Diocefi, il confenzo dell'elezione, e per condurlo al possesso del Pontificato, sopra il lido del Serchio lo trovassero, che dalla consecrazione di S. Quirico in Monticello faceva ritorno, e che ivi col popolo da' Capi del governo di Lucca incontrato, fuste falutato, e adorato Pontefice. Aggiungono ancora, ch' egli, refe a Dio le grazie, che à dovevano per averlo essaltato ad essere in terra fuo Vicario, raccolta dalla riva del fiume con ambe le mani quella quantità, che potea d'arena, tanti giorni d' Indulgenza nell' anniversario della fua coronazione alla Chiefa da lui confecrata in

Tab. Foif. perpetuo lasciasse, quanto era il numero di quegli Luc. \* H.83. atomi minutiffimi. Paísò egli dunque, di cui non \* 4 6: 71. anche Papa si leggono memorie in Lucca dell'ultimo giorno di Marzo, e de' 5. di Luglio, e già Privile

fatto Pontefice de' 16. di Decembre, accompagnato da buon numero dell'affezionato fuo Popolo dalla Chiesa Lucchese al possesso dell'universale, e Romana, non però in maniera, che molto dalla prima, e con l'effetto, e con la presenza s' allontanasse. Perchè con la quasi perpetua stanza, ch' egli non folo ne' tempi delle maggiori turbulenze, ma anche pacifico Papa vi tenne, e con que'particolari fegni di tenerezza, ch' al fuo luogo di tempo in tempo daremo, volle esser chiamato nell' istesso modo sottoscrivendos. Pontesice della Chiesa Universale, e Vescovo di Lucca. Nè deve ad alcuno parer meraviglia, ch'egli ritenendo quel titolo, così costumasse nelle sottoscrizioni chiamarsi; perchè oltre alle bolle, e lettere Apostoliche originali, che saranno registrate nel fine, e le centinara degli strumenti, che nell'Archivio Episco- 11. annal. en pale tuttavia si ritrovano testimoni di questa verità, Ep. Greg. 7. nota Baronio, che Leon Nono prima Vescovo di anno 1049. Tolle, offervo il medesimo, e sa fede Lamberto, Schafnab.anche Vittor Terzo immediato successor di Leone, no 1017volle nell'istesso tempo esser Pontesice, e Vescovo Enfladenfe. Si raccoglie però dalla translazione de' Corpi de' Santi Regolo, Iasone, Mauro, & Ilaria inferta in antichitimo libro della Catedral di Lucca, che non per altro si riserbò Anselmo bui, que requel Vescovato, se non perchè sperò con l'au- succerant in torità Pontificia restituirlo nell'antico, e quasi Luc. Feelogo perduto splendore. Onde, come procurò con ri- que extant durre la Valle di Cerbaiola oggi detta Vallebuia in antiquo Codi sterile, e selvatica a cultura, e a frutto con Canonica universal benefizio del paese di Lucca, di ritirar Lucle Chiese occupare dalle mani de' Laici, e di crefeer il Vescovato d'entrate, così trovando, che le pareti, e'i tetti dell'istessa Catedrale minaccia-

vano rovina, da' fondamenti, l'anno precedente al Pontificato, quella fabrica cominciò, che profeguita poi, e dieci anni dopo da lui medelimo consecrata, fu in quel rozzo secolo reputata de' più nobili, e maestosi edifizi d'Italia. Cum autem ad Alexandri tempora ventum effet, & vir summa

Lucca.

Catedrale di industria Romanam Cathedram a Domino suscepisset, placuit Lucanam Ecclesiam non deserere, & contritiones illius suo solatio refovere. Que cum olim divitiis, & honoribus floruiffet per quorundam occupationes potius, quam regiminis pastoralis curas pervigiles, ita foris presta, & consumpta erat, no ipla quoque farta tella majoris Ecclefia pra vetu-State vacillarent. Unde habito, quorum oportuit, confilio, quam cernitis fabricam ab co fundata est, & Sacrata, brevi quidem tempore, sed non brevi sumptu , & labore . Alexander autem ille eft qui & Anselmus. Così nell'antico, e citato Codice si legge. Ma del tempio, e della sua consecrazione a fuo luogo riferbandomi di parlare, mi fia lecito raccorre dagli avanzi delle nottre memorie, e dagli Scrittori contemporanei tutto quello, che intorno alle azioni d' Alessandro ho saputo incontrar di notabile, non tanto per l'unione, che passa tra quette, e gl'intereffi di Matilda, quanto perchè nel corfo del fuo Pontificato diede ella anche in età tenera i primi faggi del fuo valore, e della Alam. Brem. sua pietà. S' era il nuovo Pontefice già trasferito a Roma, e con la consecrazione secondo il co-

lib.3. 6.10.

stume Ecclesiastico, non solo aveva preso il governo della Chiefa, & esortato con paterne lettere Araldo Rè di Novergia all'obedienza del Vicario Apostolico, ma nel Concilio della seguente Quadragefima fcomunicato Cadolo a quelle turbulenze avea disposte le forze, e l'animo, che in Alema-

gna, e Lombardia si sentivano tuttavia pullulare. Quando più da vicino cominciati a provarsi i motivi, si scopersero ancora in Roma contra di lui le congiure. Nell' istesso primo anno del suo Pontificato 1062, tumultuorno i Romani, e con l'inviare in Alemagna a follecitar la venura dello Cadolo An-Scifmatico, mostrorno l'odio contro il Santo Pon- tipapa elettefice concepito. E già l' Antipapa scese l' Alpi to contra di con allegrezza del concubinario, e simoniaco Clero Italia. di Lombardia, spalleggiato dal favor dell' Imperatrice, accompagnato dagli Ambasciatori Romani, & applaudito dagli empi, se n'entrava in Ada Aix.1. quella Provincia, quando la valorofa Ducheila in Coll-Card. Beatrice, che vigilava non meno gl'interetti di Aragon. Alessandro, che la difesa della Cattolica Religione blisth. Caimprovisamente opponendosi a que' progretti con non. Luc. & non picciola ignominia degli Scilmatici, le prime Vita Alex.a. furie represse. Già militava, se crediamo a' mo- apud Panderni, nell'età di 15. anni la giovinetta Matilda, figrum . e dalla Madre apprendendo gli elempi, non meno Platina in. della Cattolica, che della militare intrepidezza, Vita Alex. 2. s' avvezzava a maneggiar in ajuto deila Chiefa Sigonius lib. quell'armi, che ne furono una volta, come vedremo Ital. anno I' unico foltegno. Onde molto verifimilmente con 1061. er feq. la Madre in questa battaglia intervenuta, su ancor'ella a parte della prima confusione di Cadolo. E questi ormai caduro dalla speranza di fermar' il savor d'Apiede in Lombardia, dove cosi potenti, e contrarie lesiandro, e a' suoi disegni dominavano Beatrice, e Matilda sti- cacciano di mo più riuscibile l'impresa di Roma, e poco dopo so Scismatiinaspettatamente con l'Esercito alle muraglie di co. quella Città & presento. Qui fec' egli nel primo giorno dell'arrivo suo, che su il 14. d' Aprile fenza distinzion d'amico, o d'inimico numerofa grage del popolo, & accampato ne' prati di Ne-

106z.

Fardalfut rone con l'intelligenza de Capitani Romani, controllerior i rotti dal denaro, ottenuto per fue difefa Caftel. 6pud Cason.
Luc. In Bill.
Luc. In Bill.
prima battaglia eta parfa verfo di lui favorevole.
Commozion
di Roma per parte dall'arrivo degli ajuti, che vennero in faCadolo, a vor d'Alcflandro, impauriti i Parmigiani, prova
anche l'Antipapa in quefto luogo non meno congreffi.

yor d'Alessandro, impauriti i Parnigiani, provò anche l'Antipapa in quesso luogo non meno contrarie, e potenti l'armi del Duca di Toscana Gosfredo di quello, che in Lombardia aveste mal fuo grado provate l'altre di Beatrice: Eta il Duca, sentite l'angustie d'Alessandro, con buon netvo di sente Toscana nassandro, accontate

N. Card. di gente Toscana passato a Roma, e con tale druge. 1.6, sforzo, e valore aveva assalti gli Scismatici, che

Alemando fitetto Cadolo, che appena con preghiere, e con foccorío da Goffiedo, matilda, a fuga s'era potuto ridurre fpogliato, e fuga s'era potuto ridurre fpogliato, e fuga s'era potuto ridurre fpogliato, e fuggitivo a Parma. Voglinoni el Platina, & il Sigomio, che

Plat, Sigon, intervenisse ancora Matilda in questa vittoria col
l. c. marito Gosfredo; ma errano ambedue con gli

matito Goffredo; ma errano âmbedue con gli altri moderni afcrivendo al più giovine quello; che fi deve al più vecchio Goffredo patrigno, e non marito di Matilda. Perchè non eflendo il giovine, come ha Lamberto, che una fola volta itato in Italia quafi che di paffaggio, a fuo luogo quando fuccedelle referiremo. Se donque dopo la fazione di Lombardia feguendo i progreffi della vittoria intervenne pur anche Matilda nella bartaglia di Roma per ajuto d'Alelfandro, fenza dubio militò fotto la feorta del patrigno, che più volte intrepidamente per tellimonio di S. Pietro Damiano con Beatrice fua moglie Madre della Conteffa all'Antipapa s' oppofe. Non potè Goffredo nondimeno tuggir in queft'occafione il mal

concetto d'aver tacitamente favorita la parte degli scomunicati. (a) Perchè permessa la suga di Cadolo, quando si potevano con la sua prigionia terminar facilmente i travagli della Chiefa, non fu il grido sì mal fondato, che non avesse molto dell'apparente. Si risentì su questo dubbio la zelante penna di S. Pier Damiano, e ne passò con S. Petr. Delui quella severa, e fruttuosa reprensione, che mian. lib. 1 nella lettera scrittane a Goffredo medesimo si legge . Epis.10. Et quidem adversus Antichriftum bunc viriliter dimicasti, ejusque conatibus sacrilegis, atque perverfis cum Serenissima, atque Clarissima Uxore tua frequentius obstitisti . Nunc autem nescio quis sancta religionis weftra constantiam ab bac intentione com-

(a) Qual fosse la causa del dispiacere dato da Gosfredo a S. Pier Damiano, o per meglio dire in che cosa offendesse. Goffredo la caufa Cattolica, lo da ad intendere Benfone, alquanto oscuramente, narrando che Goffredo si fece arbitro di pace tra i due partiti, e infinuò a ciascuno de pretendenti di tornare al fuo Vescovato, ne si mescolasse nella cura della Chiefa univerfale fin tanto, che non s'intendesse l'intenzione. dell' Imperatore fopra quetta differenza . Potrebb' effer però , che quetto Storico Scifmatico amplificaffe in qualche cofa la verità, perchè non posso credere, che Alessandro, non solo si contentaffe di ritirarfi in Lucca, ma acconfentiffe ancora di non efercitare la fua autorità di Pontefice, il che viene affermato da Benfone. Questa concordia cosi svantaggiosa ad Alese fandro fu forse quella, che provocò S. Pier Damiano contro Goffredo, che ne fu l'autore. Aggiunge lo stesso Bensone nel luogo medefimo, cioè nel Lib.s. cap.15., che Goffredo fi portò in Germania, e che ivi unito con S. Annone Arcivescovo di Colonia Agrippina cospirò contro l' Antipapa. Quindi aggiunge a ad Italiam fe contulit Gotefredus quafi ex juffione Regis ad Regiam Orbem reportavit Afinelmum . Così chiama Anfelmo per dispregio; foggiunge ancora, che lo stesso Gosfredo Camerinam , & Spoletum invafit ; plures Comitatus juxta mare tirannice invafe ulurpavitque. In occasione di questo viaggio di Goffredo in Germania credo fi celebraffe quel Concilio, che chiamasi Osboriense, in cui l'elezione di Alessandro II, su dichiarata legittima .

pescuit. Apportà però la vittoria delle parti d'Alessandro altrettanta confusione agli Scismatici, quanto fu di contento a' Cattolici, e mentre se ne fecero in Italia l'allegrezze, Annone Arcive-Chron. Auscovo di Colonia, che insieme con gli altri Prencipi dell' Imperio mal volentieri sopportava la fiript. Lam- potenza, e governo di Giberto Parmigiano cu-

Bral. inter rer. Gerin. bertu: bac

stode del Rè fanciullo, e amministratore delle. Frances- cofe d'Italia, prese resoluzione di rimediare a tum enceff. tanto difordine, e rapito fott' ombra di diporto alla Alex. 1. pro Madre il Rè, si mutò anche forma di governo, AD. Vindocinenfibus apud e rimase Giberto spogliato del titolo di Cancel-Sirmunium, liero del Regno. Di qui prese Alessandro vigoin not. ad e- rosamente le funzioni Pontificie, e dopo aver conpiß. 9. G. ffri- ceduto all' Abate Vindocinense con titolo di Cardoin. Tom. I. dinale la Chiefa di S. Prisca nell' Aventino, confuppi. Bibl. fermato il Pallio, e titolo Archiepiscopale all' Patrum. Di- Arcivescovo di Schiavonia, e a quello di Saltzburg. ploma apud Baronium. e dopo aver promosso alla Chiesa d' Agnana San Tomali An- Pietro Vescovo, e spedite due legazioni, una col nal, 1062. mezzo di S. Pier Damiano in Francia, per le turapud queno bulenze de' Monaci Cluniacesi, e l'altra in Inghilreliqua ha- terra per l'elezion del Vescovo di Vuormazia, e Torna a altri interessi della Chiesa , risolse di passare a

bentur . Lucca, e vi Lucca, non tanto, stimo io, per rallegrare i suoi tien un Con- devoti Lucchefi con la presenza, e per goder de progressi della nuova Catedrale, quanto per sot-

Tab. Epife. tratsi da' pericoli di Roma, dove non così facil-Luc. ++ G. mente dagli aderenti di Cadolo poteva guardarsi. 85. # # 6. In questo luogo, come da continuata serie di stru-74. A17. A menti dell' Archivio Episcopale apparisce, dimord \* P.79. D. egli dal principio dell' Estate tutto il rimanente 58. \* E. 61. dell'anno incominciato. E qui non fu solamente 79. \* G.96. \* dall'armi Lucchesi sotto la scorta di Beatrice, e K.s. L.4. di Matilda con diligenza guardato, ma dalla nuova

del Concilio di Germania portatali intorno alla Les Officens. canonica fua elezione grandemente rallegrato . lib.z. cap.zi. S' era nel Concilio Osboriense da' Vescovi d' Alemagna, e da alcuni d'Italia ventilato l'articolo della pretesa autorità degl' Imperatori intorno all' elezione del Pontefice, e in confeguenza attitata; la differenza d' Alessandro, e di Cadolo, e trovato, che non era questi capace di quel supremo grado, ne canonicamente eletto, con l'ajuto dell' efficace scrittura, che S. Pier Damiano anticipata- S. Petr. Dam. mente vi trasmesse, fu per comun sentimento re- Tom. 3. opusc. gettato, e Alessandro di nuovo ricevuto con uni- 4. 6 lib. 4. versale applauso per vero, e canonico Vicario di Epist. 2. Cristo. Su questa dichiarazione, più che su la perduta tutela del figlio fu anche in quest'anno appoggiata la venura dell' Imperatrice Agnese in Italia, che non tanto fazia del mondo, e addottrinata nella scuola delle comuni sciagure, elesse come vuol Lamberto di peregrinare, quanto che Lambertus agitata dal rimorfo della propria coscienza per boc anno. l'elezion di Cadolo, giudicasse convenevole d'emendar la notoria grandezza del peccato con la publica dimostrazione del pentimento. E' però necessario, che se nel fin di quest' anno, come cava Baronio dall'antico scrittore della vita di S. Anfelmo, ella a' piedi del Pontefice con la confef- Tom. 11. fione, e con la penitenza procurd l'affoluzione Arral. degli errori suoi, che in Lucca ne seguisse l'effetto, e verisimilmente in quel Concilio, che Alesfandro vi tenne per quiete di una popolar fedizione nella medesima Città sollevata. Fioriva in questi tempi il Monastero di S. Giustina accreditato non meno dalla vita esemplare di quelle Monache, che dalla protezione de' Prencipi. Accadde, che congiurate contra la religiosa loro Badessa

chiamata Eritta alcune delle medesime Monache. imputandola di aver non solo violato la Clausura del Monastero, che la propria onestà, o per lo fcandolo, o per il feguito delle parti, tal commozione nel popolo ne feguisse, che costretto il Pontefice a spedirvi alcuni Vescovi Legati da latere bilognasse, ch'egli stesso nel Concilio Sinodale, che vi tenne alla presenza de' Cittadini questa turbulenza quietasse. Fu la buona Badessa dall'imputazione nel Concilio affoluta, e le maligne perfecutrici a perpetua carcere condennate. Intervennero al giudizio, oltre tutti i Chierici, i Giudici, e quafi tutto il popolo della Città , Pietro Vefcovo Tufculano, Mainardo Vescovo di Pavia. Adalrico, e Pietro Vescovi d' Abruzzo, Duodo Vescovo di Rosselle, e il Cardinale Stefano, parte, Nel fire come io credo di quel Concilio, e ne fottoscrisse a o. di Decembre il medesimo Pontesice quegli atti, che tuttavia nell'originale confervati diamo

del 3. lio. ##JN.8.

interi nel fine. E benchè sia molto probabile, che la Canonizazione di S. Davino Armeno Confesfore folennemente da Alessandro fatta, come te-Canonizza. stifica il Civitali in quetto Concilio succedesse : S. Davino Armeno . smarritesi nondimeno l'altre memorie, io non ar-

Giaf Civi- direi d'affermarlo. Questo è ben certo che pertal.m.f. Hift. venuto intorno al 1050. peregrinando in Lucca di Lucco, or quell'uomo Santo, e poco dopo passato al riposo m.f. Vita S. del Cielo, fu con apparizioni, e con miracoli re-Davini fer- putato prima comunemente beato, e poi che reeius Corpore storno avverate le meraviglie della sua intercesin Fedel, 5, fione, per ordine d' Alessandro trasportato dagli Michaelis in esterni sepolcri di S. Michele in Piazza dentro la foro. Chiefa, fu ivi col riporlo nell'Altare fecondo gli Cef. Franc. Ecclefiastici riti dichiasato Santo, nella maniesa, di Lucca, che dall'antico manuscritto della sua vita, e dal

Fran-

Franciotti nostro puol'osservarsi. Era però tuttavia desideroso il buon Pontesice di propagar con l'osfervanza Religiosa il culto di Dio, e come a' 29. Religion di d'Ottobre aveva in Lucca eretto, e confermato Camaldoli, in religione l'ordine di Camaldoli concedendone e procuradiper mano del Cardinal Pietro Bibliotecario quella latar l'ordi-Bolla, che nel primo Tomo del nuovo Bollario ne de' Canofi legge, così nella Diocesi Lucchese a' 22. di No lari. vembre graziosamente concesse la Chiesa di San Tom.1. Bul-Michele in monte, oggi il Convento dell' An. lar. en edit. gelo de' Canonici del Salvatore, recuperata dalle 710b. Epife. mani de' Laici ad alcuni Chierici; che la vita co- Luc. & C.42 mune s'elessero. In tanto succeduro l'anno 1062. mentre Goffredo, Beatrice, e Matilda godevano pacificamente col dominio della maggior parte di Lombardia, il Marchesato della Toscana, e mentre il Legato S. Pier Damiano in Francia radunato il Concilio, trattava le differenze tra Ugone Abate Cluniacese, e Drogone Vescovo Matisconese, in Italia le cose ecclesiastiche non mancavano di disfenzioni . Non era l' Antipapa Cadolo receduto dalle sue pretenzioni, e tuttavia raccogliendo denari machinava occultamente il ritorno di Roma. (a) Ma in Fiorenza tra il Vescovo Pietro, & i Monaci s'era acceso così gran suoco, chegli uni dall' autorità di S. Giovanni Gualberto fat-

1062.

(6) Quelto ritorno a Roma di Cadalo vien ricordato anche da Bensone , scrivendo inoltre , che Goffredo : in mongibus & filvis infidias ponis , & idea per aliqued temporis foatium eft iter ejus (Cadali) remoratum . Aggiange , che fapendofi in Germania questa difficoltà di passare a Roma, opposta da Goffredo a Cadalo fu ordinato allo fteffo Benfone di prenderfi la cura di condurvelo , affegnateli a quelto effetto numerofe Truppe, il che fegue dicendo, efferli riuscito felicemente Sebbene con ingenuità confessa, che non le venne mai fatto di foggettar Roma , perche i Normanni , e Gofredo reliftevano gegliardamente in favore di Alessandro .

renza tra il Vefrovo, ei Monaci .

Sedizione fatti animofi, e l'altro protetto da Goffredo, enote in Fio- da Beatrice, che fin di morte i Monaci minac. ciavano, dividendo in fazioni la Città, un'apertiffimo fcifma v'avevano introdotto. Armava con S. Giovan Gualberto i Monaci un fanto zelo di estirpar dalla Chiesa di Dio l'esecranda peste della Simonia, e perchè credevano, che il Vescovo a quella dignità col mezzo del denaro fi fosse sollevato, offinatamente operavano nel popolo, che negatali ogni obedienza, fusse, come meritava, deposto. Aveva in Lucca sentiti il Pontefice con disgusto i vicini progressi di quel tumulto, e prima della Legazione di Francia, o nell'inviarlo a quella volta, aveva procurato, che S. Pier Damiano con l'autorità Pontificia vi passasse a quietarlo; ma non per questo era riuscito d' imporli

Baron. ex Florent. ad Alex. PP. Tom. 11. Anmal.

Vita S. 90. filenzio. Dispiaceva al Pontefice, che volessero i Gualb. apud Monaci così scopertamente assumersi la correzion Sur. Tom. 4. de' Prelati, e che usciti de' Chiostri si mescolassero Attone Epif. perturbando la quiete della Città nelle populari Piffor. & Ep. contese . Ma questi certificati tanto più della Simonia del Velcovo, non folo l'aveano a Roma avanti il Concilio publicamente accusato, ma s'erano nell'iftesso tempo offerti a softener la verità della guerela col pericolofo cimento del fuoco. E benchè non pareise convenevole al Pontefice, e al Concilio di ricever l'offerta, furono nondimeno i Monaci in Fiorenza costretti dal popolo a giustificar con la miracolosa esperienza l' imputazione di quel delitto, e non potendo recufarlo; elessero a prova così segnalata Pietro Monaco di Vallombrofa d'esemplarissima vità. Passò questi illeso le preparate fiamme, e certificò con apparente miracolo, non meno la pretefa contumacia del Vescovo, che il giusto zelo de' Monaci, riportandone all'ora in testimonio d'azione si grande il cognome di Pietro Igneo, e appresso fatto Abate di Fucecchio, luogo allora dello stato, e diocesi Lucchefe, il grado di Vescovo, e Cardinal d' Al- Igneo dopo bano. Vuol col Vvionio il Gononi, che prima la miracoloanche della prova fosse S. Pietro Igneo Abate di fuoco è fatto Fucecchio, ma dalle azioni di Giovanni Gualberto Abate di Fufcritte da Attone Vescovó di Pistoja, e da molti cecchio, e. strumenti di quell'Abazia, che tuttavia si conser- Cardinale. vano in Lucca, apparisce, che solamente dopo il Bened. Gomiracolo l'ebbe in titolo, quando il Conte Gu- non. in Vit. glielmo chiamato Bolgaro nepote del Conte Ca- PP. Occid. dolo, che intorno al 1000. n'era stato fondatore Abb. Fiere. impetrò, che n'aisumeile il governo. Fu con let- Anud Motera particolare del popolo di Fiorenza avvisato niales S. Clail Pontefice del feguito, e certificato per quetta re Lucenf. strada il delitto rimase nel Concilio di Roma il tien un Con-Velcovo Pietro di nazion Pavefe, non folo di- cilio in Rochiarato fimoniaco, ma spogliato affatto del grado ma, e publi-Episcopale, come afferma Bertoldo Costansiense ca ordini contra le si-Diedero occasione questi successi nel lor princi- monie. pio ad Alessandro di proibir, che i Monaci dalle Bertol. Cofunzioni clericali, e dalla predicazione s'astenes- flans. cano fero, frenando nell' istesso tempo que' Laici, che Decr. p.a. a' Vescovi, o chierici non degradati ardisero di c. 16. 2. 1. far infulti; e dal succeduto miracolo del suoco C. juxta. fi confermo egli nella già fatta resoluzione d'e- Chalced. & ftirpar in tutto le simonie publicandone quegli or- C. f quit dini nel Concilio, che fono sparsamente accennati deincepsi da Graziano, & interi referiti da Baronio. Allora Euron. fimilmente è probabile, che al Clero Lucchese nal. anno quell' Apostolica lettera inviasse, che parte regi- 1063. qui refrata ne' Decreti farà da noi con altre di quelto fert finul gran Pontefice riferbata nel fine del terzo libro. omnia sparse Poco però prima del medesimo Concilio s'era tisnum. Alef-

In fine lib.z. Aleffandro trasferito da Lucca a Roma, e poco fub s. 8. & parimente fe n' era trattenuto lontano. Perchè avendo nel principio dell' anno, e nell' istesso viaggio trovandosi a 2. di Gennaro nel Contado di Siena conceduti certi beni a' Chierici ordinari di S. Donato di Lucca, che vivevano vita comune.

e canonica, appena terminò in Roma il Concilio stato di Luc- di cento Vescovi raccolto nel principio della Quadragefima, che ritornato nel paese di Lucca Tab. Epile, lasciò nel giorno 22. di Marzo memorie della sua Luc. + BB, presenza a Castello Aghinolfi oggi destrutto, e Alla Card, vicino a Monignolo, essendo appunto nell'istesso Arage 1. 6. tempo ricominciate le nuove follevazioni di Ca-

dolo. Era appena, come avvertisce il Cardinale d' Arragona, passato l' anno, che risorto l' Antipapa a piu vive speranze, e ripreso il viaggio di Roma, non folo aveva confeguito con l'ajuto de' Caporioni Romani, e d'altri complici sedotti col denaro di presentarsi alle muraglie della Città, ma gli era di più riuscito di notte con alcuni soldati di penetrarvi, e d'occupare in Vaticano, confecrete intelligenze la Chiefa di S. Pietro, Venuto però il giorno, e follevato nel popolo cattolico con la notizia del tradimento l'ardor della devozion d' Alessandro, con tant' impeto i Cittadini ben' affetti alla recuperazione di quella Basilica s'incaminorno, che da improviso terrore soprafatti gli Scismatici, se Cencio figlio del Presetto Cadolo ri- di Roma non ricovrava in Castel S. Angelo l'ab-

gettato di bandonato Antipapa, vedeva in quel giorno la gli ajuti di Chiefa di Die cerminate le disfenzioni. Fu però Beatrice, e egli da'fedeli d' Alessandro nel medesimo luogo di Matilda. per due anni assediato, e dopo molti strazi sof-Sigon. Pla- ferti . costretto al fine a comprar dall' istesso Cencio un'obbrobriosa salute. Dicono i moderni,

elii .

che anche in questa seconda vittoria ebbero sotto Lambert: la condotta di Goffredo l'armi di Beatrice, e di anno 1064i Matilda la miglior parte, & è peravventura quello, che da Lamberto così s'esprime. Anselmus, qui & Alexander, virtute militum, & favore Principum. fedem obtinuit. (a) Ne con minori successi di quello, che a Roma con gli Scismatici era seguito, s'era da' Cattolici in Sicilia contra gl' Infedeli questo medesimo anno combattuto. Però che, oltre gli acquisti fatti da Ruggiero Capo de Normanni, e Thom. Forell. la miracolosa vittoria riportatane a Ciramo, per de reb. ficul. la quale aveva a Roma inviati ad Alessandro quattro Cameli carichi delle spoglie de' Seracini, s' erano anche i Pisani col tentativo di Palermo acquittato nome di coraggiosi, e potenti. Già tenevano essi per le cose di mare nella stima de' mano contra Prencipi onoratissimo luogo, e per loro medesimi, i Seracini, e e con l'ajuto de'Genovesi avevano più volte con-rie, tra i Seracini felicemente pugnato. Perciò fentiti i progressi di Ruggiero non solo pensorno esser venuta l'opportuna occasione di debellar que'Corfari, che nel Porto di Palermo riducendofi, folevano frequentemente infestar le riviere di Toscana;

(a) L'afferzione de' Moderni, che Aleffandro foffe flato affistito anche in questa occasione da Gotiredo vien confermata, sebbene alquanto oscuramente, da Bensone nel Lib.a. Cap.18. con queste parole: Elis autem (Romanis) ab invicem separatis convenerunt in unum germina viperina ferocitatis: Gotofredus feilicet , ac Sarabaita , ( cioè Iluebrando ) querum fpiritus erat unus cum Aman Agagita (cioè con Annone Vescovo di Co-Ionia Agrippina ) attrabuntque alios Normannos, qui foris fantes non permittunt feriare Romanos, fapiffine venientes al Portam Appii minitantur obfidionem, & aut vi , aut fraude. S. Fauli invadere munitionem . Talibus vanitantium vanitatibus noftri Romani vebementer irati ajunt Domino elello quomode poffumus tanta ferre Regio folamine defolati ? Non dice nulla del ritiro di Cadolo, forse perche non era troppo onorevole al fuo Scifmatico.

ma col castigo di chi li ricettava rifarcir loro medesmi degl' incendi, e delle rapine sofferte. Armorno col beneplacito di Goffredo, e di Beatrice Duchi di Tofcana molti legni, e inviata anticipatamente con una squadra di sette Galere Ambasciatori a Ruggiero, procurorno di dispuonerlo con l'aiuto dell'aimata loro all'impresa di Palermo, fermandosi in tanto essi col rimanente de"

B.Spina nelle m.f. Ift. Pifane .

Legni, vicini a Melazzo. Ma non avendo potuto Roncioni co impetrare, che quel Prencipe impegnaro in cose più conformi agl'interessi suoi, s'applicasse per allora al difegno propottoli, rifolfero essi con grandissimo ardire di tentar da per loro stessi la fortuna. Passorno improvisamente al Porto di Palermo, e forzate le catene investirno le Navi medesime de' Seracini quivi ricoverate, e con molta strage de' difensori si fecero patroni di sei piene di ricche merci. Ne qui fermorno, anzi che applicato l'animo a tentar d'impadronirsi della Città medefima, e creduto, che il condurre a Pisa le Navi predate, sarebbe stato con molto ritardamentodell'impresa, risolfero di riserbarne una sola carica delle più pregiate ricchezze alla vendita, e l'altre abbrugiarle, come fecero a vista degl'inimici. Così lasciata piena di spavento, e di confusion la Città se n'uscirno dal Porto, e piegara l'Armata verso levante non molto sontani da Palermo stesso ful Fiume Oreto prefero terra. Appena però sbarcati andavano disponendo con l'Efercito in ordinanza il fito delle trinciere, che fortiti i difenfori di Palermo attaccorno la fcaramuccia. Paísò da principio la battaglia con incertezza dell'esito, ma diede al fine un disordine de'nemici qual'egli si fusse, la vittoria a' Pisani, e furno i Seracini con molta strage fin su le proprie porporte rispinti. Riusci nondimeno con altri tentativi più difficile l'espugnazione della Città, e sodisfarti i Pısani della ricchezza delle prede col guasto della campagna alla patria trionfando tornarono. Così dagli annali di Sicilia, e di Pifa fi raccoglie, de' quali alcuni variando negli anni, aggiungono la presa, & il sacco della Città medesima. Ma l'antica, e publica inscrizione, che Cathed. Pie tuttavia di questo faito si conserva, chiarisce quanto jane. ho narrato, aggiungendosi in essa, che della preda di Palermo nell'iltess' anno cominciassero i Pisani la fabrica del famolo lor Tempio, mossi per avventura dall'emulazion de'Lucchefi, che tre anni avanti fotto gli auspici d' Alessandro s' erano nella nuova Cattedrale avansati.

Anno quo Christus de Virgine natus ab illo Transierat mille decies fex, trefque subinde Pifani Ciwes celebri wirtute potentes Iftius Ecclesia primordia dantur in ipfo Anno, quo Siculus est stolus factus ad oras. Quod fimul armasi multa cum classe profetti Omnes majores, medis, pariserque minores Intendere wiam, primum sub sorte Panormam Intrantes rupta portum pugnando cathena Sex capiunt magnas Naves, opibulque repletas, Unam vendentes, reliquas prius igne cremantes, Quo pretio muros constant hos effe levatos. Post bune digressi portum, terraque potiti, Qua fluvii cursum mare fentit folis ad ortum, Mox equitum turba peditum comitante caterva Armis accingunt sefe, classemque relinqunt . Invadunt hoftes contra fine mora fluentes: Sed prior incursus mutans discrimine casus Iftos Vittores, illos dedit effe fugaces,

Quos cives ifti ferientes vulnere trifti Plurima pra portis straverunt millia mortis. Converfique cito tentoria liftore figunt Ignibus, & ferro vastantes omnia circum. Victores willis fic fata cade relictis Incolumes multo Pifas rediere triumpho.

difen Lito co' Pifant riceve fodisfazioni per mezzo di Goffredo.

Alesfandro Quanto però fu grata al Pontesice la nuova di questa victoria ottenuta da' Pisani altrettanto sentì con amarezza l'infulto da loro medefimi fatto quest'anno a que'buoni Monaci Cassinesi, che di fua licenza palfavano ad agumentare la religione

Leo ORient. lib.3. cap.23. d 34.

in Sardigna. Aveva, come testifica l'Ostiense scrittor di cose presenti, Barisone cattolico Rè Sardo inviati con ricchi doni Ambasciatori all' Abate di Monte Cassino per introdur col mezzo di que' buoni Religiosi nell' Isola del suo Regno l'osservanza monastica fin a quel tempo ignota, e già ottenutone dodici de più esemplari accompagnati da molte reliquie, libri, ed ornamenti facri se ne ritornavano con loro lietissimi gli Ambasciatori fopra una nave di Gaeta; quando passata l'Isola del Giglio si trovarono improvisamente assaliti da" Pifani, che maxima Sardorum invidia dutti, dice l' Ottiense, s'erano a quest' effetto con molti vascelli avanzati. Era la nave a sì grand' incontro mal proveduta di gente, e di gran longa inferiore all'armata, che l'affaliva; onde mal trattati i passaggieri tutti, & a fatica col vestir abito monastico salvato il Capo dell' ambasceria, non solo rapirno i Pisani quanto v'era di ricco, ma quanto v'era di facro, e resi appena gli abiti a' Monaci, che in diverse parti distribuirno, lasciorno il Vafcello in preda alle fiamme. Sovvenne la pietà de' Monaci Lucchesi alla disgrazia de' Religiosi loro, e con affetto da' luoghi, ov' erano sparsamente abbandonati, raccogliendoli, fuori che quattro già passati da' patimenti a miglior vita, tutti gli altri a Lucca ristorati condussero. Si risentì anche subito l'offeso Rè Sardo, ma spedirno i Pisani medesimi, che dopo il fatto più fissamente considerando la trascorsa resoluzione, temevano d'addosfarsi la guerra, Ambasciatori in Sardigna, e con le dovute soddisfazioni acquietarono l' armi di quel potente nemico. Ma il Pontefice Alessandro, a cui pareva, che nello strapazzo de' Monaci fusse non solo rimasta violata la religione, mapoco rispettata la maestà della Santa Sede, essendo già entrato l'anno 1064. e che i Pifani tuttavia. se ne stavano contumaci, risolse d'inviar a quella volta un Legato con la protestazione delle cenfure, e con ordine espresso, che si restituisse a i Monaci, quanto gli aveano violentemente rapito. Nè tardò molto a seguirne l'effetto. Perchè riconosciuto da' Pisani l' errore , domandato il perdono, e restituito della preda quanto potè trovarsi, eccetto le reliquie de Santi obligate già tra loro con giuramento, ne rimafe in qualche parte il Pontefice mitigato. Sentì con disgusto questi successi anche Gosfredo Duca della Toscana, e pene. Leo Ofi. I.e. trando, che non rimaneva Alessandro interamente, com'egli voleva, sodisfatto, si trasferi in persona a Pifa, e procurando, che alla Santità fua pienamente si rimettessero, con qualche fatica ottenne, ch' egli volesse riceverli in grazia. Mentre però queste cose in Toscana seguirno rimaneva tuttavia tra gl'Imperiali, che favorivano Cadolo, & i Cattolici d'Italia scoperte dissenzioni. Perchè sebbene Sant' Annone Arcivescovo di Colonia, che dopo l'assenza dell'Imperatrice Agnese era rimatto il prin-

Enrico Rè principal ministro del Regno, favoriva per la sua d'Alemagoa, molta pietà gl'interessi della libertà ecclesiastica del l'Isliazo e la canonica elezione d'Alessando, essendo non-pretende in-valida l'ela-dimeno la pretensione dell'Imperatore appoggiata zion d'Alessando Pontiscia, non la credeva così poco fondata, che

Pontificia, non la credeva così poco fondata, che id dovesse se dependendo da questo lo stabilimento del vero Pontesce, mentre gli Scissmatici, e Cadolisti non solo continuavano tuttavia a diffeminar ne popoli, che senza il consenso Imperiale era invalida l'elezione, ma di più v'aggiungevano bugiardamente, che per strade simoniache s'avesse Alessandro usurpato quel grado; fu re-

Has Card, foluto in Alemagna, come ha la Chronica Lauridreg, 1. e. foluto in Alemagna, come ha la Chronica Lauridreg, 1. e. shamenfe, che Annone passasse in Italia, e che
risbam. inunito al Duca di Tofcana Gosfredo dichiarato a
terer. Germ. quest'effetto Ambasciatore, si procurasse con ogni
single, p. 11.

Si Annone. Variano gli Scrittori nel tempo, e Lamberto, che
louis, essor, registra in ought' anno medimo 100 d. 1. construlouis, essor, registra in ough' anno medimo 100 d. 1. constru-

Arcivali Co-Variano gli Scrittori nel tempo, e Lamberto, che lonia, e Goi-registra in quest' anno medesimo 1064, la conter-fredo-mbala mazione d'Anselmo, e la venuta dell' Arcives(covo per domandar il Conducto de la conteriori con l'istesso suo rivorno in Germania, ha le già di noi rapportate insolenze di Cadolo, ma oltre cisio.

Lambertus 1062, come abbiamo veduto i primi tentativi dell' he.

Pandalfas Antipapa, e la vergognosa sua prima partita di izViti; Post. Roma, non diltinguendo Lamberro l' una dall'alma, fin Bibi tra batraglia nella maniera, che puntualmente si legge negli atti raccolti dal Cardinal d'Arragona, ho titmato più ragionevole di seguir questi, che-

ouello. Era dunque Annone intorno a quelti tempi venuto la prima volta in Italia, e passando per la Toscana, ove dovea con Gosfredo unisti all'abboccamento del Pontesice, s'era seco incaminato a Ro.

Ko.

Roma. Portava il Santo Arcivescovo la persona di Ambasciatore non solo d'Enrico, ma del parrito de' Cattolici d' Alemagna; e come non poteva non rappresentar con ardore le pretensioni degl'Imperiali, e del Re, e così col dovuto rispetto cominciorno ne' primi congressi a ventilarsi. S' affaticò egli in numerar que'Patrizj, e Imperatori, per le cui commissioni, o consensi appariva molti Romani Pontefici aver ottenuto la Santa Sede, Ma sì vivamente fu dall'Arcidiacono Ildebrando, e dagli altri Cardinali, e Vescovi, giusto i decreti de' Padri, e de' Canoni risposto all'opposizioni, che stimando Annone effer cofa temeraria d'opporfeli, all'opinione di que' Prelati esemplarissimi ingenuamente s'acquiero. Ma desideroso tuttavia, che si togliesse una volta dalla Chiesa di Dio lo scandalo dello Scisma, supplicò il Pontefice a radunar per questo il Concilio, ove con le ragioni da lui fentite chiara a tutti si rendesse la canonica sua elezione. Così non ostante, che paresse cosa inudita, e poco propozionata alla Maestà del Vicario di Crifto, chiamar con questo solo fine un Concilio; considerata nondimeno la congiuntura di Concilio di quei turbulentissimi tempi, si compiacque Alessar- Mantova in dro di non negarlo, e ordino, che in Mantova, che tempo fi Città de' suoi confidentissimi Prencipi commoda radunasse. agli Oltramontani, e nel cuor degli Scifmatici di Lombardia s' intimasse. Vuol Baronio, che inque ft' Anno medesimo ne seguisse l'effetto, e fonda Baron. boc l'aggiustamento del tempo su l'autorità di Lam. anno Tom. 11. berto, e d'Ermanno Contratto, o per meglio dire Annal. del suo Continuatore. Ma oltre, che il primo del Concilio, e di Mantova espressamente non parla, e tutti i successi tra Cidolo, e Alessandro in quest' anno medefimo registra, senz'aver offervato nel

mann. boc anno .

Centin, Her- racconto l'ordine minuto de' tempi, anche il Continuator d'Ermanno si brevemente l'accenna, che riponendo nell'istesso anno due solennità del Natale celebrate da Enrico l'una in Colonia, e l'altra in Goslaria, che pur firettamente parlando farebbe impossibile a succedere, nel mezzo del racconto, non altro semplicemente inserisce, che Synodus Manena, Onde non parendo, che questi due Scrittori nel fatto d'Alessandro abbiano fatto stima della puntualità de' tempi, riman più probabile la memoria, che ne fa Sigiberto nel 1067. accompagnata da riscontri, e da particolari degni di considerazione; Roma, dic' egli, duobus de Papatu contendentibus, Mantua Synodus colligitur. & mediance Annone Coloniense Archiepiscopo, Alexander

se jurejurando de symonia expurgans in Sede Apo-Stolica Subrogatur, Cadolo ut Symoniacus repudiatur. Il che par tanto più ragionevole, quanto, che

In Chron. bos enno .

non folo è Sigiberto conforme al racconto dell' Surius Tom, antica vita del medesimo Sant' Annone presso il 6. die 4. De- Surio, ove la fua venuta in Italia intorno, o dopo cemb. Ada il 1066. si descrive, ma per l'appunto di più s'ag-Card. Arrag. Mexand. 2. giusta con la lettera d'Alessandro diretta a Gervaso in Epifi. al Arcivescovo di Rens, ove parlandosi di Cadolo si Gervaf. dice, che per cinqu'anni afflisse la Chiesa di Dio.

Parifina Tom. 3.

Romanam Ecclefiam per quinquennium nunc callida chies, in B. cergeversatione, nunc offili invasione oppressie, cioè bl. PP. edit. fino al 1067. che tanti dal 1062. poisono numerarli. E se dobbiamo credere agli atti del Cardinal d'Arragona, stimati da Baronio sinceri, al ficuro, che in altro più vicino tempo all' intrusione dell'Antipapa non può cadere. Perocchè se poco più d'un'anno dopo i primi tentativi d'introdursi in Roma vi ritornò di nuovo Cadolo per occuparla, cioè almeno nel fine del 1063. e se

da'Cattolici parziali d'Alessandro continuamente assediato in Castel Sant' Angelo, al sicuro, che nel 1064. [a] non farebbe potuto intervenire al Concilio di Mantova, ove con Giberto di Parma fu dagli Ambasciatori d'Enrico chiamato, e poca ragione averebbe l'autor degli atti medefimi di notar la sua contumacia, quando ritenuto prigione farebbe stato scusabile, ed averebbe sempre potuto asserire, che non udito fusse stato ingiustamente dannato. Aggiungafi, che se pochi giorni dopo il Concilio l'ittesso Cadolo con pessima morte finì di vivere, quando ciò fusse seguito nel 1064. o poco dopo sarebbe sicuramente morto assediato, e prigione, e falsamente in quegli atti si direbbe, che dopo due anni avesse comprato lo scampo. Per questo riferbando a suo luogo il parlar del Concilio di Mantova, è certo, che in quest' anno medesimo 1064. esercitò Alessandro in Lucca alcune Alessandro funzioni Episcopali, conservandosi tuttavia me- torna a Lucmorie autentiche della sua presenza in questa Città ca, e concea quattro di Gennaro, a tre, e a trentuno d' Agofto, e allora fu, per testimonio del Vescovo Tolomeo, che a' Lucchesi concesse di servirsi del si- Luc. \* 1. gillo di piombo conforme all'uso della Republica 11. \*B.99. di Venezia, e a' Canonici della Catedrale l'uso 735. \*\* Be delle Mitre nelle Processioni al costume Cardina- 73. de 740

(a) Discorre affai bene il Signor Fiorentini in questo luogo intorno all' anno del Concilio di Mantova, correggendo il Baronio, che lo vuol celebrato il 1064., e convenendo col Pagi che lo riduce al 1067. Bifogna però confessare, cheper quanto da Benfone raccogliesi, alquanto più tardi il medesimo Concilio su celebrato, attestandoci il medesimo Scrittore, il quale aveva le mani in questo affare, che non si tenne il Concilio a Mantova, fe non un anno dopo la morte di Coffredo , il quale certamente morì il Natale del 1069. , oude non potè effere anteriore al 1070,

lizio . Eodem anno, cioè 1064. dic'egli, Alexander Civitatem Lucensem multa dignitate nobilitat. Nam primo tribuit ei bullam plumbeam pro sigillo Communitatis, ut babet Dux Venetorum. Ecclefiam Santii Martini speciali decorat gratia, ut Canonicos diffæ Ecclefia mitratos babeat in Processione Regulari, & ficut Cardinales incedant ficut Ravenne, & in beclefia Santi Jacobi de Galitia, que Compostellana. wocatur. Continuava intanto la prigionia dello scismatico assediato dalla soldatesca Cattolica,

Ptolom. Luc. Annal. boc anno.

Renza.

Matilda Matilda crescendo tuttavia nell'erà si confermava ferive fre- tanto maggiormente nell'affetto verso il Pontere al Pontes fice, quanto più felicemente da lei, e da' fuoi fi fice, e li pro- adoperavano l'armi. Scriveva frequenti lettere ad mette affi-Alessandro, e già intromessa nel governo della

Toscana con le replicate promesse, e con gli ajuti continuati lo follevava dal timore de' Cadoliti . Desiderosa pertanto di nutrire non meno per benefizio proprio lo fpirito dell' innata fua devozione, che d'esercitar per aiuto della Chiesa le Ptol. Luc.J.c. fue guerriere inclinazioni, richiefe al Pontefice.

1065. nell'anno feguente 1065, nella maniera, che afferma l'istello Tolomeo, un direttore della vita spirituale, e civile, e ottenne a quest' effetto la

Ottien per persona d' Anselmo Nepote d' Alessandro medesi-AnfelmoNo mo, che poi fatto Vescovo di Lucca fu, come pote d'Ales- vedremo, non folo per prudenza, e cognizione. de' negozi politici di grandissimo ajuto a Matilda, fandro. ma per fantità, e per dottrina uno de maggiori

fuggetti, ch'avesse ne'suoi tempi la Chiesa di Dio. E già che le cofe del partito cattolico pigliavano maggior vigore per le favorevoli dichiarazioni della Contessa, e poreva Alessandro attender tuttavia più fissamente a' disordini succeduti nella religione, risolse egli il ritorno di Roma, e quì non

non folo a' 16. d'Aprile concesse alcuni privilegi alla Badia di S. Miniato di Fiorenza, ma convocò due Concilj ambedue principalmente per reprimet la temerità di quegli Eretici chiamati Incestuosi, che stiracchiando l'autorità de giureconsulti, e confondendo i gradi della confanguità volevano, che in alcuni casi dalla Chiesa proibiti, fussero tien in Roma del tutto leciti i matrimonj . Ma non ostante, un Concilio, che Alessandro nel primo Concilio vi s'opponesse e dichiara i minacciando le censure, su nel secondo costretto parentela. a publicarne quegli ordini, che tuttavia nel Decreto si leggono, e vi s' affaticò per allora con Decret. p.a. poca emendazione la zelante penna di S. Pier Da. C.35, 2.1. C. miano, il quale, come vuol Baronio, fu di più polil. & C. in quest' anno necessitato scrivendo a reprimere quodautfrat. l'erronea opinione di due Cappellani del Duca. Baron. Tom. Goffredo . Disseminavano questi arditamente , e 11. Annal. predicavano per dottrina Canonica, che il pren- Petrus Dam. der con denaro da' Prencipi temporali l' investi- lib. p. Epist. tura de' Vescovati , e de' Benefizi non si dovesse 13: reputar simonia; perchè ciò non fosse veramente comprare il Sacerdozio, e la Chiefa, ma il possesso de' beni , e delle rendite; ne s' erano ritenuti ne' discorsi seguiti tra il Santo Dottore, e il Duca Goffredo dal dichiararfene liberamente fautori . Cottretto per questo egli d'avvertirne Alessandro, crede Baronio, che il Pontefice stesso su questo motivo, la costituzione contra i Simoniaci publicasse inviata al suo Clero Lucchese, che noi fott'altro tempo ricordammo, non essendo difficile a creder, che là s' inviasse il semedio, dove per la conversazione con la Corte di Goffredo poteva effersi disseminato il veleno. In questamaniera tra l'esamine, e la depressione delle nuove erefie, e tra l'aisedio di Cadolo tuttavia contu-

'ABa Card.

mace, passavano le cose di Roma non assatto quiete, quando verso il fin dell'anno avendo lo Scismatico pieno d'afflizioni, e d'ingiurie, comprata la fuga, e accompagnato da un folo de' fuoi feguaci, per la via di Toscana essendosi ritirato miserabilmente al Borgo di Berceto, convenne al Pontefice applicar l'animo a' progressi de' Normanni. Perocchè essendosi Riccardo uno de'capi di quella gente portato con l'armi al principato di Capua, e in tre mesi ridotta a sua devozione quasi tutta

Arrag.

la Provincia di Terra di Lavoro, già minacciava Les Offiens. Roma, e con ogni sforzo si protestava di volere lib.3.cap.25. la dignità di Patrizio, poco lontana da quella di Rè d'Italia. E perchè non aveano solamente questi tentativi intimorito Alessandro quanto ingelosito l'animo d'Enrico già dagl'Italiani, e dagli Alemanni riconosciuto per futuro Imperatore, mentre l'uno si preparava a resisterli con le forze de' Prencipi affezionati alla Chiefa, rifolfe l'altro il passaggio d'Italia, intimando al Duca Goffredo l'obbligo ch'aveva di precederli con l'esercito. Era già Enrico pervenuto alle frontiere d' Alemagna. in Augusta, e pensando tuttavia di veder comparire le genti del Duca di Toscana, sentì con suo rammarico, ch'avea quelti, più tenuto stimandosi in sì stretto bisogno alla difesa del Pontefice, che all'affiftenza del Rè, verso Roma voltate l'armi, e gli ajuti. Necessitato pertanto a sospender congrandissima puntura dell'animo suo l'espedizione, ritornò in dierro. Ma con piu vigore s'univano in tanto in Roma per la Chiesa le forze de' Collegati, e come aggiungono gli Atti del Cardinal d'Ar-

Arrag. I.c.

ragona non solo con l'arrivo delle genti di Goffredo s'era dal timor follevata l'impaurita Città, ma con la venuta di Matilda, armata di nuovo per difesa del Vicario di Cristo, s'era risoluto di non aspettare i nimici dentro i ripari, ma pas- s'arma di far vigorosamente a reprimerli nell' istessa Campa- nuovo in fagna, ove vittoriosi scorrevano. E perchè su cre- Chiesa conduto ch' altrettanto potesse la presenza del Pon- tra i Nortefice render costanti, e vigorosi i soldati Catto- manni, e li lici, quanto avvilir la temerità de'nemici, fu sta- doma. bilito, che Alessandro medesimo con molti Prelati nell'efercito s'incaminasse. Sorti la soldatesca in intervien in campagna intorno alla metà di Maggio del 1056, persona a. fotto il general comando di Goffredo, ma trovò, quest' espeche i Normanni ritirati a' luoghi più forti, s'erano Leo Oftienf. trincerati in Aquino. Qui con diverse battaglie, 1, 4, e con incerta vittoria per diciotto continui giorni combattendo si trattennero gli Eserciti, fin che interponendosi Guglielmo Testardita s'abboccorno i Prencipi, e si concluse per allora la pace. Fu fama, come racconta l'Oftiense, che Goffredo ricevesse grossa somma di denari da Riccardo, e che fermasse allora l'accordo, quando i Normanni posti in angustia non avrebbero potuto da vantaggio resistere. Ma gli Attı del Cardinal d' Arragona diversamente così ne parlano. Sed Normanni metu- Alla Card; entes ipfius advensum terram, quam invaferant conti- Arag. nuo reliquerunt . Sie itaque recuperata Civitate Capua, & Romana Ecclesia restituta, gloriosus Dux cum eadem Comitissa Matilda ad Curiam Domni Alexandri cum gaudio remeav.t. E che 'n quett' accordo feguiffe con la ritirata de' Normanni, o la recognizione o la rettituzione delle terre alla Chiefa, par che si cavi dall' Ottiense medesimo, che doppo aver raccontata la partita di Goffredo accompagnato dal prodigio di una Cometa creduta prelagio della fua morte, aggiunge, che Alessandro trasferitosi paci- Leo Offiens. ficamente alla Badia di Monte Callino non folo 0- 1.c. cap. 26,

norasse con privilegi d'immunità quel famoso Monastero, ma ch' a persuasione dell'Archidiacono Ildebrando molti Monaci segnalati per fantità, e per dottrina a diversi Ecclesiastici gradi inalfasse. Viaggio, che quando i Normanni non fussero partiti di Aquino, non averebbe facilmente il Pontefice potuto fare . E' credibil, che Matilda seguisse il Patrigno, e che accompagnato Alessandro a Roma. e forse a Lucca se ne tornasse agli stati molto ben sodisfatta d'aver dato in guerra così giutta un' altro saggio di christiana virilità. Così quietati nel principio dell' estate i motivi dell' armi, s'attese a restringer in Mantova i Prelati del Concilio, & il Pontefice passato a rivedere la sua diletta Chiesa di Lucca, quelle funzioni Episcopali v' esercitò, che nelle publiche memorie dell' Archivio Ecclesiaflico si trovano registrate dalli 19. d'Agosto fino al principio di Novembre. Non si può per questo revocar in dubbio, che in Lucca non ricevelle egli gli Ambasciatori di Guglielmo Conte di Normandia latciato erede del Regno d'Inghilterra da S. Odoardo il Vergine suo cognato, e che di quì dichiarato l'istesso Guglielmo legittimo successore del regno contra Aroldo, che se n'era fatto Tiranno, non s'inviasse quel sacro stendardo pegno della futura vittoria, che il Rè poco doppo vittorioso ricambiò col dono della bandiera del vinto Aroldo coperta d' oro, e di gemme. Perchè se tuito questo, come da Ingulfo, e da Matteo Vvestmonafteriense referisce Baronio, avvenne dall' Estate al Novembre, è forza, che non in Roma, ma in Lucca ogni trattato, e folennità ne succedesse. Di qui ancora se dobbiamo credere a Sigiberto, & all'

altre congetture da noi di fopra accennate, paisò Aleifandro al Concilio di Mantova nell'anno fe-

trasieriice un' altravolta a Lucca. Tab. Fpif. Luc & K. C. 74. K. F. 97, & K. P. 65.

Вагол. вос вппо Тош. 11. мппа!,

guen-

guente 1067. (a) accompagnato dalla più scelta soldatesca de' suoi amorevoli Lucchesi. E ben che Tolomeo, che lo testifica, confonda, come altrove avvertimmo, i tempi, e ponga contra tut- Ptolom. ti gli altri il Concilio nel 1069. con la pre- Luc. Amal. senza dell' Imperatore , e dell' Anripapa ridotto enne 1069. a penitenza, verissimo nondimeno stimo io ciò, che foggiunge, cioè, che per un'anno intero il Pontefice in Lombardia fi fermasse. Peroche oltre all' importanza del negozio, che si trattava di ridurre a perfetta unione la Chiefa, e di guadagnar gli animi de' Vescovi Lombardi quasi tutti Scismatici, & Alessandro aderenti a Cadolo, e che per le difficoltà richie-interviene al deva longo spatio di tempo, habbiamo in confor- Concilio di mità, che per diligenza fatta, nelluna memoria di Mantova, et Alessandro in Lucca fotto questo tempo appunto un'anno si s'è potuta trovare, quando per altro non v'è an- Lombardia. no del suo Pontificato, che l'amorevolissimo Padre in questa Città per qualche giorno non risedesfe. Incaminato egli donque in Lombardia con i due Ambasciatori Regij Annone Arcivescovo di Colonia e Goffredo Duca di Toscana, e radunato in Mantova non folo buon numero di Cardinali, e di Vescovi suoi partegiani, ma tutti quelli ancora di Lombardia con gli altri Prelati, che gli erano contrari, fuori che l'empio Cadolo, e Giberto di Parma, che ritenuti dalla coscienza delle proprie sceleratezze, non ardirono di comparirvi, così bene le buone ragioni della canonica sua elezione seppe egli rappresentare, e così bene scoperte l'imposture degli emuli giustificò le calunnie della simonia, con l'altre opposizioni, che confermati nella pro-

1067.

(a) Quanto fi dice in quest'anno del Concilio di Mantova fi deve trasferire più tardi, preponendo la morte di Goffredo, come fi è mostrato nella Nota precedente .

re interamente ancora gli animi de' Vescovi Lombardi, e di nemici renderseli soggetti, e parziali. Tutto questo anno i racconti del Cardinal d'Arragona, e da Sigiberto di più si raccoglie, che intorno all' imputazione della fimonia ofservò Alesfandro col decoro di Sommo Pontefice quel famoso articolo, che nel Concilio di Sessa sotto San Marcellino Papa fu decretato. Prima Sedes Sieibertus in a nemine judicatur. Perche fa fede queft' Iftorico. Chron. anno ch'egli con la propria attestazione, e col solo giuramento da ogni macchia di fimonia giustificato E'ricevuto pienamente in quetta maniera al Concilio, & alle opposizioni sodisfece. Gli atti però di questo Si-

da tutti per vero Pontefice .

Ada Card.

Arren. I. c.

nodo, che fu famoso, presso alcuno Scrittore, che io fappia, non si trovano; onde con tanti, che so. no perduti, e con parte delle azioni di si santo, & erudito Pontefice rimangono sepolti nell' oblivione. Aveva in tanto Alesfandro uditi da vicino gli scandoli de' Nicolaiti, e Simoniaci, che travagliavano la Chiefa villanese, e compatendo alle miferie dell' afflitta fua Patria col destinarvi due Legati Apostolici, aveva procurato sopirli. Ma benchè da i prudentissimi Prelati, Mainardo Vescovo · di Santa Ruffina, e Giovanni Prete Cardinale quegli ordini opportuni per la riforma fussero lasciati, che referisce Baronio; non riusci però di quietar del tutto le dissenzioni, ne di toglier' affatto le due perniziose eresie. Rassettate però come fu lecito le cose di Lombardia passò di nuovo Aleifandro nell' anno feguente 1068. a Lucca, & ivi per qualche Mese dalle passate turbulenze si ristorò. Così tellifica Tolomeo, con l'accennata dis-

crepanza de' tempi. Alexander recedit de Lombar-

Torna di nuovo a Lucca.

1068.

dia, & venit in Tusciam, & apud Lucam residentiam

tiam facit, tamquam in loco scilicet in que suns ver-Sabatur affectus. Così parimente le memorie dell' 1.60 Archivio Episcopale ci attestano. Peroche fra tutte non v' è anno più copioso di questo, e da più Tab.Ep.Luca di trenta in numero la continuata stanza si racco- \* 1.50.69. glie, che in Lucca fece Alessandro dal principio di 70.81. 98. Luglio fino al principio di Decembre. Da queste 6.50. 4 F. parimente si cava, ch'egli vi fusse da buon nume- \* D. 8. 410 ro di Prelati, & altri Signori seguito, come il me. \* L.18.69. desimo Istorico soggionge, essendo che oltre il \* M.30. Conte Guido figlio di un'altro Conte Guido, e due 6. 44. . Ha fratelli Conti Ildebrando, & Alberto figli del Con- 51. \*. K. 9. te Ildebrando, nell'istesso tempo sei Vescovi ci ri- 17. M. 22. cordino, parte de' quali sono col proprio nome no- 70. Epis. tati, Uhaldo Sabinese, Duodo di Rosselle, Leone Luc. A.D. di Pistoia, e Pietro di Fiorenza, e parte senza no- 29. 44. R. me accennati, come il Vescovo Tusculano, e quel 18. \* A. 112 di Fiesole. Si trovò ancora nell'istesso tempo in Beatrice, e Lucca la Duchessa Beatrice, essercitandovi quegli Matilda con atti di podettà giudiciaria, ch' altrove ricorderemo, Aleffandro a & il giorno appunto 11. di Luglio con Flaiperto Lucca · Commessario Imperiale, e gli altri Giudici della Città, fu ella presente all'elezione, che secondo il costume delle leggi Longobarde fece il Pontefice dell' Avvocato Episcopale. E' molto probabile ancora, che nell' ittesso tempo Matilda vi si trovasse, tuttò che l'istrumento di quell'elezione, rapportato intero nel fine, e due altri di possessi di beni conceduti alla Chiefa Lucchefe espressamente non 3, lib. fette l' abbiano . Conciosiache vendendo poi nel 1071. num. 10. il Conte Ugo in Perognano, e protestandosi di vo- Tab. Epis. ler in tutto offervar queil' ordine che intorno a' beni del Vescovato di Lucca havea Matilda tre anni prima pubblicato, venga appunto il Decreto a cadere nel 1068. Venditio bac, così parla l'istrumen-

Prime mamorie del poverno di Matilda in Lucca .

to, est fata in eo tenore ficut facta a tempore trium annorum omnibus refidentibus, & colentibus terrane Sancti Martini Episcopatus Lucensis in landatione Domina Matilda, qua fuit filia bona memoria Bonifatii Marchionis & è mandato, & per consensum di-

Bulla Acx. 2. In Antiq. 21. f. Archiwii S.Fridiaai Luc. edita apud Bafilium Sereaumt lib. indult. 67 privil. Canamic. Later.

As Domina Matilda. Ond' è moito verifimile, che ancor' essa in Lucca col Pontesice si ritrovalle. E ben che le più segnalate notizie di quest'anno, e della stanza, che fece Alessandro con le due Principesse in Lucca rimanghino allo scuro, è però certo, che promovendo con molto ardore come foleva gl'interessi della sua Diocesi, favorì egli di un privilegio di protezione, e di confermazione di beni i Canonici della Bafilica di S. Frediano, la. cui data in Lucca per mano di Pietro Suddiacono, e Bibliotecario leggefi a 13. d' Ottobre di questo medesimo anno, che era anche il Settimo del suo Pontificato. Vuol il Pennotti Scrittor moderno dell' Istoria de' Canonici Regolari sul fondamento di questa Bolla, che se bene non fi fa in essa alcuna Aleffandro fa menzione, che vivessero all'ora que' Canonici vita regolare, e comune, ad ogni modo fo:lero veramente regolari, e fondato fu l'autorità del Panuino, ha per certo, che dal medefimo Pontefice Alessandro fussero chiamati a Roma per la reforma del Laterano, e della Chiefa di S. Croce in Gerufalemme, portando per testimonio del primo detto un framento di lettera di Pafqual Secondo. Ma supponendo indubitata l'offervanza religiofa di quei Canonici, e il defiderio ch'ebbe Alesfandro di stabilir in tutre le Collegiate la vita Regolare, e Comune, come apparifce da' suoi decreti, diversa cosa gi Apostolici favorite queste due Chiese, altra co-

privilegija" Canonici di S. Frediano di Lucca .

Dearet. P. 1. ad ogni modo farebbe che avefs' egli con Privile-' dift. 22. C. Prater bot . fa che col mezzo de' Canonici di Lucca l'havesse

chiaramente, & espressamente apparisce, che Rotone Prior di S. Frediano paísò a reformare la. Chiefa Lateranense non sotto Alessandro, ma sotto Pafqual Secondo. Onde fe dal più antico de' due Pontefici vi furno chiamati, ch' io non intendo di negare, bisogna dire, che all' ora la reforma non s' effettualle, e che per questo da Pasquale fusse di nuovo procurata. Ma nell' anno seguente 1069. quando le nostre particolari notizie solamente dall' Archivio Episcopale ci ricordano la presenza di Tab. Episc. Alessandro a 6. di Novembre, nel Castello di Mi-Luc. \* 4. gliano Diocesi (a) e stato all'ora di Lucca, il buon Pontefice intento al governo della Chiefa mostrò con fegnalata occasione l'intrepidezza dell'animo Apostolico, che in lui dal Frisigense è lodata . Perochè avendo d'Alemagna udito, come puntualmente riferisce Lamberto, che infastidito Enrico Lambertue di Berta sua moglie figlia di Ottone Marchese Ita- Schafn. in liano già tre anni avanti folennemente sposata, vo. Hill. Germ. leva con vani pretesti repudiarla, e che con pessimo boc anno. essempio il Vescovo di Magonza favoriva così per-Risolve di versa resoluzione, inviò S. Pier Damiano Legato resistere alle Apostolico zelantissimo anch'egli, & intrepido ad licenze di, opporseli, con espressa commissione, che quando Enrico, e le ragioni non bastassero a distornarlo protestasse esto per le censure, e bisognando le fulminasse. Era già vi-questo S. cino il giorno, che nella dieta de' Prencipi dove. Pietro Dava in Magonza quel Vescovo dichiarar legittime le miano : pretenzioni del Re, e già s'accostava Enrico alla Città per effettuare il repudio, quando improvifamente percoiso dall' arrivo del Legato, che con fe-

1060.

vera ( a) Il Signor Fiorentini nel suo esemplare nota di sua mano, che l'allegato strumento torfe farà con la data fecondo il co-Rume Pifano, e perciò facilmente apparterrà ad un' altr'anno.

vera reprensione aveva al Vescovo minacciate l' ecclefiastiche pene, afflitto di vedersi, quando meno il credeva, troncata la firada a' fuoi coloriti difegni, voleva senza udire altrimente il Legato, che in Magonza l'aspettava, ritornarsene a dietro in Sasfonia. Ma antepostoli da gli amici il disgusto de' Prencipi già radunati, mutò egli pensiero, e variando il luogo intimò in Francofort la Dieta . Quivi intervenne il Legato, e senza timore alcuno di Maeità sì grandé pienamente sodisfacendo alla perfona, che sosteneva, i sentimenti del Pontefice in quel nobile, e numeroso consesso si vivamente espose, che sollevati i Prencipi altrettanto per loro medefimi alieni dalla refoluzione del Rè quanto per timore di non disgustarlo se ne mostravano sodisfatti apertamente cominciorno ad opporvisi, e su necessitato Enrico a tralasciarne il proposito. Refoirò Alessandro col ritorno del Legato dalla scoperta difunione, che temeva in Enrico; ma pianse nell'ittesso tempo la perdita del Duca della Toscana Gosfredo. Era questi passato in Lorena alla vifira degli stati, e forse con la morte di Gherardo Duca de' Mosellani seguita poco avanti, a procurare, che anche la parte pretefa altre volte ereditaria in lui, come nel Padre si riunisse. Ma troncato improvisamente il corso delle sperange, e della vita nel finir dell'anno, e nella vigilia appunto

Morte di Coffredo marito di Beatrice , e fue Iodi ..

> (a) Intorno alla morte di Goffredo fiimo non deverfi quisacere ciò, che ne dice Benfone nul Lib.z. Cap. 10. Racconta egli, che Goffredo sentendo in se i principi della sua grave. infermità , stimò bene ritirarsi alla Patria , per godervi del benefizio dell'aria, ed ivi morì. Godofredus coepit languere , & arbitratus eft quia fi mutaffet aerem ab imminente valetudine poffit convalere ; petite proinde fuum Caftrum Pollianena ( cioè Buglione in Lorena ) or ibi expiravit .

del Natale molto christianamente avea terminati i fuoi giorni fepolto a Verdun (a). Rimafe anche

Beatrice con questa morte la seconda volta vedova di un essemplarissimo matrimonio, avendo ella unitamente con lui osservata quella continenza, che poco proporzionata alla succession degli stati, In Oper. S. destò nel petto austerissimo di S. Pietro Damiano Petri Dam. non picciola allegrezza, e fu cagione, che a lei Tom. 1. Lib. medesima scrivendo, questa restimonianza ce ne la- 6. Lpift. 14+ sciasse. De mysterio autem mutua continentia, quam inter vos Deo teste servatis, diu me fateor duplex Castità del ovinio tenuit, ut virum quidem tuum arbitrarer bi- tra Goffrelariter boe pudicitia munus offerre; te vero gignen- do, e Beada prolis defiderio non boc libenter admittere. Sed cum trice. gloriofus idem vir nuper mibi ante facrofanctum corpus Beati Apostolorum Principis intimaffet fanctum desiderium tuum, & pudicitia perpetuo confervanda propositum fateor, latatus sum, Ge. Fu generalmente Goffredo stimato Prencipe di molta pietà, e Ber-Bertol. Contoldo Costansiense notando nel 1069. la sua mor-no. te, ne fece anche con queste parole assai piena fede . Godefridus Dux inter seculares excellentissimus, G in recordatione peccatorum suorum ad compunctionem lacrymarum facillimus, in erogatione elemofinarum largissimus, in Vigilia Nativitatis Domini satis laudabili fine quiemit . Ma non oftante si vivi tettimoni, che egli fusse bene inclinato, Gregorio Settimo, che fu Santo, dubitò grandemente della fua falute, non per altro, fe non per che avendo pro- Tom z. Epimelle molte cofe alla Santa Sede , tardo molto ad floiar. deeret. effettuarle. Reminiscere patrem tuum multa Santia inter Epift. Romana Ecclefia promifife, qua si executus foret lon- 1. Epife. 72. ge aliter, & bilarius de co, quam fentiamus, tecum gauderemus. Così scrive egli al più giovine Goffredo, che fu suo figlio. Il Mondo però, che fu ripieno della grandezza delle operazioni fatte da lui, ftimò gran perdita la fua morte, e con questo fensimen.

timento Lamberto la registrò . Dux Lotharingiorum Lamb. I. c. Godefridus omnibus pene terris magnitudine suarum rerum gestarum compertus, & cognitus obiit, & Verduni sepultus est, cui Godefridus successis prastantis quidem animi adolescens, sed gibbosus. Rimale, co-

Franc. Roflemm. Lothar. Tom. s. p. 211. Ba-Goffreda

figlio dell' altro Goffredo detto anche Gozzew fone.

Accafamento di Matile fredo più giovine quando fuccedeffe .

me accenna Lamberro, doppo la morte di Goffredo erede del Principato paterno il figlio del medesimo nome, che gli Scrittori chiamano ancora Gozzelone, quel medefimo appunto, a cui Gregorio Settimo rinfaccia scrivendo l' infedeltà. Non già nato delle seconde nozze di Beatrice, ma 'nel primo matrimonio d' Agnese figlia d' Ugone Confieres in lib. te di Afpurg, si come nota il Rosieres (a). Ammette Baronio parlando di lui, che succedesse al Padre nel Ducato di Lorena, ma non consente, ron. hoc an- che in quello di Toscana s' introducesse, formandone il motivo sù l'osservare doppo la morte del più vecchio Goffredo solamente Beatrice, e Matilda efsercitar le funzioni della Ducea di Toscana, Ma nel 1073, vedremo veramente, che Goffredo il più giovine chiamato Duca, e Marchese con Beatrice giudica di Pifa, e che per quetto anche nel rimanente bisogna confessarlo successor del Padre, non però in maniera, che nè ottenesse il principato come figlio del Duca defonto . Peroche non avendolo l'iftesso suo Padre amministrato, se non per ragion dell' accasamento con Beatrice, & ella da con Gof, non per altro avendolo posseduto, che per esser madre e tutrice de' figli, & in specie di Matilda, che ne rettò poi l'unica erede, ne meno Goffredo.

> (a) Il Rofieres è un autore che spesso inganna, e qui ancora tallisce, perchè la moglie di Gofiredo Barbato, da cui nacque l' altro Goffredo non fu già Agnese, me Doda, siccome afierifce l' Autore della Vita di S. Ida al Car. 1. Di quefta Doda vedafi il Duchesne Prafat. ad Hift. Familia Drocenfis.

do il giovine vi poteva pretender per questo capo ragione alcuna. Ma essendos nell'istesso anno, che morì il Padre, o poco prima concluso accasamento tra lui, e Matilda medefima ben ebbe giuttiffimo titolo al principato d' Italia, che possedeva la moglie. Vogliono alcuni, che quando Goffredo il più vecchio itabilì con Beatrice le nozze, fermaile ancora con lei fcambievolmente il mariaggio del figlio. Ma più probabile affai pare a me, che in queit anno 1069. s' effettualle. Perche non solo secondo quell' opinione farebbe fucceduto in tempo, che Matilda nell' età tenerissima di sei in sett' anni poteva appena effer capace di dicorlo, e quando tuttavia vivendo il fratello, e forella maggiori, non si doveva sar fondamento sù la successione del principato; ma perche da Lamberto mi è fomentata non oscuramente la mia credenza. Parla egli del viaggio di Alemagna, che aveva nel 1077. resoluto Gregorio Settimo, e della difesa di Matilda così foggiunge. Ducatum ei prebente Matilda derelicta Ducis Lotharingiorum Gozelonis filia Bonefacis Marchionis, & Beatricis Comitiffa. Hac vivente adbat viro suo quandam viduitatis speciem longitfimis ab eo spaciis exclusa pratendebat, cum nec ipsa maritum in Lotharingia extra natalem solum sequi welles, & ille Ducatus, quem in Lotharingia administrabat negotiis implicitus vix post tertium, vel quartum annum femel Marcham Italicam in viferet . Onde se dopo tre, o quattro anm solamente potè Goffredo vilitar la Tolcana, e queito fegui, come vedremo tre appunto in quattr' anni dopo la morte Fallità degli del Padre nel 1074. e parte del 1074. parmi, che Scrittori che resti chiaro, che non prima del 1069. Overo 1070. fostengono il Matrimonio di Matilda feguisse con quella pro- Matilda non babilità di non esfersi consumato, che altrove ri- rata.

Mellini nel- corderemo. Falso è perciò del tutto, come av-

la Lett. Apo- vertirno ancora il Mellini, e il Baronio quello. log. contra il che senza fondamento su da alcuni affermato, che Lucchini . la gran Contessa non s'accasasse già mai. Concio-Baronius ana 20 1074. Tom. 11. N.1. € 3.

fiache, oltre il testimonio di Lamberto, e l'altre ragioni portate da loro, ella medesima nelle do-Dopo il lib.3. nazioni alla Chiefa di Lucca da me nel fine di quest'opera registrate espressamente si confessi esfere stata moglie del Duca Gosfredo, come su dopoi anche del Duca Guelfo. E' però vero, che poco il primo s' ingerì nel governo della Tofcana, e ne lasciò a Beatrice, e Matilda l'amministrazione, parte per le replicate guerre, ch'ebbe in Alemagna, parte necessitato a starne lontano per i disgusti, che dopo la sua venuta in Italia, tra lui, la suocera, e la moglie passorno. Avevano le due Principesse vivendo ancora il più vecchio Goffredo nell'affenza sua governati gli stati d' Italia, e affezzionate non solo per obbligo alla Chiesa, che per particolare inclinazione ad Alessandro, dopo la morte del Duca se n'erano anche più vivamente dichiarate dependenti con tanto maggiore fodiffazion di lui, quanto temeva vicino qualche difgusto co' Regj. Era già stato nel Concilio di Mantova il buon Pontefice da tutti riconosciuto, e adorato per legittimo Vicario di Cristo, ma non per questo Enrico con alcuni principali ministri ne restavano pienamente sodisfatti. Sapevano quanto egli fuse nemico delle simonie, e quante volte s'era dichiarato di non voler permettere le vendite de' Vescovati con tanto disprezzo de' Canoni, e con tanto scandolo de popoli, e perciò sospettavano, ch' egli ttabilito nella Santa Sede non. procedesse a qualche severa dichiarazione. Ne s'ingannarono punto; perchè chiamati nel principio dell

dell' anno feguente 1070. a Roma i Vescovi di Magonza, Colonia, e Bamberga. Omnes, dice Lam- Lamb. I.c. betto, in commune acerbe objurgati, quod facros ordines per simoniacam baresim wenderent. & ementibus indifferenter communicarent, manusque imponerent, tandem accepto ab eis jurejurando, quod bas ulterius facturi non effent in sua cum pace dimissa funt. Non fuggi però Alessandro in questa venuta qualche tara d'avarizia, forse per impostura de' Regi, e Lamberto chiaramente lo condanna, che sopraffatto dalla ricchezza de doni perdonasse al Vescovo di Bamberga accusato d'esser con denaro pervenuto a quel grado, e che di più li concedesse l'insegne Archiepiscopali. Ma poco è credibile d'un Pontefice nell'altre cose di tanto esempio, chiaro, come vedremo, per miracoli, e già dichiarato implacabil nemico de'Simoniaci, e tanto meno posso persuadermi questo racconto, quanto, che l'istesso Lamberto in questo fatto è confusisfimo, numerando tra quelli, che vendevano i Benefizi anche Annone Arcivescovo di Colonia, che fu Prelato incorrotto dal medefimo Scrittore chiamato di vita fantissima, ed integerrima, e quel che importa più da Santa Chiefa ricevuto nel Catalogo de Santi. Onde se il Vescovo di Bamberga fu per allora assoluto, e perdonati a quello di Magonza i mali configli dati al Rè, è credibil, che fusse fatto da Alessandro non per forza di doni, ma perchè stimasse meno pericoloso rimediar con le strade piacevoli alle simonie d'Enrico, e degli altri regj. Contuttociò gli avvertimenti non fecero frutto, e come tettifica Donnizone, disprezzò il Rè l'ammonizioni del Pontefice:

Donnizo is Vita Matild. lib.1. c.18.

Dicta Patris Sancti despexit.

Se-

Seguendo tra l'altre fue sceleratezze tuttavia nella vendita de' Vescovari.

Vendebatque vazus superbac mala Pontificatus.

Pertanto a più rigorofi rimedi rivolto Alesfandro. volendo pur toglier la Chiefa dalla fuggezzione. de' Prencipi, che l'aveano, secondo che avvertisce Otto Frifing. il Frifigense, quali che sottopoita a loro, risolse lib.6. Chrsdi frenare espiessamente con le censure i più innic. cap.34. timi Configlieri delle trafgressioni del Rè, e di paf-

fcomunica.

1070. S. Amonis atud Surium Decemb.

boc anno ..

1. c.

far ancora, quando vedesse i disordini per altra Alla Card. strada inremediabili, a dichiarar incorsa la persona Arreg. m.f. del Rè medefino. Ma procedendo in negozio così in Biblistb. grave posatamente, e con tempo, come si legge in Vita Gre- nella vita di Gregorio Settimo, publicò folamente in questo, o nell'anno seguente scomunicati cin-Aleffandro que de'più familiari d'Enrico. Ne però ottenne, cinque Mi- che il Rè si disunisse dalla pratica loro, e interniftri Regj. rotto poi nel 1073, dalla morte, lasciò che il Successore effettuaile quanto egli avea resoluto. Intanto che in Alemagna questi disordini seguivano, e che andava Alessandro disponendovi i rimedi . tornato nell'anno medefimo 1070, a Lucca, poi

Autir vit. ch' ebbe in Inghilterra spediti Legati Apostolici Ermenfredo Velcovo Sedunefe, Giovanni, e Pietro-Tom.6. die 4. Cardinali per un Concilio, che dovea tenersi in quel Regno, e poichè a S. Annone Arcivescovo di Audores Colonia concesse l'immunità del Monasterio Si-

spud Baron. gisbergense, & ebbe sollevato alla Metropoli Cantuariense il grand' Arcivescovo Lanfranco, applicò l'animo alla consecrazione della nuova Catedrale, già ridotta a fegno di perfezione, e volle, essendone egli tuttavia Vescovo, con straordinaria solennità celebrarne la festa. E benchè Tolomeo rapporti il numeroso concorso di 23. Vescovi, e di

gran-

grandissima moltitudine di Clero, e popolo, così Confacra la Lucchese come forastiero, non ho però creduto Cattedral di dover esfer discaro, che da un antichissimo ma- Lucca connuscritto della medesima Chiesa, che non è forse di Prelati . vario dall'allegato in questo proposito da Baronio, io referifca una parte di quello, che nel Codice Bigiorno anniversario della consecrazione soleva elio Archio, leggersi al popolo. Hat fratres charissimi pro de- Canonic. dicationis bonore communiter dicta sunt , nunc de Lucvestra gloria specialiter aliquid est perstringendum. Gloriam vestram dicimus, & utinam vere, & Specialiter dicere valeamus. S'ed vere specialis Martini gloria, specialis & illorum qui ejus nomini, & bonori tantum opus tanta devotione dedicarunt, ut Anno Dominica Incarnationis Millesimo Septuaresimo pridie nonas Octobris consumatum, & dedicatum fuerit . In quo Lucensis qui tunc erat populi liberalitas pene stupenda est., & summis laudibus extollenda, que in uno codemque opere, & populi per desertum gradientis ftudium in oblatione tam pene fecuta eft & Salomonis divitias in tempore sic aquavit, quem ferworem in Dei opere Deus ipfe quam acceptaverit, ewidentissime declaravit. Ubi cum Romana Sedis Pontifice Alexandro, qui nomine primo vocabatur Anselmus, tunc & Lucensis specialiter erat Episcopus, ad banc folemnitatem viginti duos Episcopos, & Abbatum numerositatem non modicam convenire fecit . Tacemus Clericos, & populi multitudinem infinitam, qui non modo de vicinis Urbibus, sed ab usque ipsa Francia affuisse memorantur . Ut autem posteritas quoque de tanta solemnitate semper aliquid Beneficii fortiretur, statuit Pontificis summi prudentia ad Salamonis similicudinem omni anno octo diebus banc celebritatem recoli, & celebritatis ipfius ufque ad offavum diem officium fieri infra muros ipfius Civicacis,

In Antiq.

extra vero per plebes una die ad memoriam solemniter revocari, boc scilicer ad gandii bujus plenitudinem adiecto, ut omnes bunc diem celebrantes ab omni jugo pænitentia usque ad octavum diem absoluti effent. Non è diverso questo racconto dall' antica memoria, che fotto il 1060. accennammo, ne da quella, che tuttavia fi legge scolpita nell' atrio dell'istesso Tempio.

In Atrio Cath. Luc.

Hujus qua celfi radiant fastigia Templi Sunt Sub Alexandro Papa constructa Secundo . Ad curam cujus proprios, & Prasulis usus, Ipfe domos, fedes prafentes, ftruxit, & ades În quibus bospitium faciens terrena posestas Ut fit in aternum statuens anathemate fanxit . Milleque fex denis templum fundamine facto Lustro sub bino Sacrum stat fine peracto.

Leboinus E benchè Leboino Diacono antico, e non stame Diaconus an- pato Scrittore del Volto Santo di Lucca faccia spud me m.f. autori di questa fabrica Lamberto Arciprete. Blancardo Archidiacono della medefima Chiefa, Tempore Lamberti Archipresbiteri, & Blancardi Archidiaconi, qui fratres uterini sapientes, & devoti funditus presentem Ecclesiam edificaverunt , & ad bonorem B. Martini, & Sanctiffimi Vultus miro opera perfecerunt, stimo ad ogni modo doversi intendere, che i due buoni Canonici ajutassero in maniera sopraintendendo, e procurando la perfezione di quell'edificio al Pontefice, e Vescovo, che se ne potessero veramente chiamar fondatori. Quivi donque trasferitosi Alessandro per celebrarne la consecrazione è certo, che si compiacque davantaggio trasportarvi di Roma que' santi doni, che tuttavia conservati, nel citato, e antico libro sono così monem Roma detulit memoratus Pontifex, & pra- in favor dellibata Ecclesia obsulit Sanctorum corpora Jasonis, la medesima & Mauri, & corum matris Hilaria, & ca in dextro Chiefa, es latere bonorifice reposuit . In sinistro vero Beata Lu- Vescovato, cina Corpus, quod Joannes Episcopus predecessor suus item Roma detulerat, magna cum devotione collocavit . Sanctum quoque Regulum jam ante multo tempore divina largitione buic Lucensi Ecclesia datum cum debita reverentia in cripta recondidit . Ha di più l'antica tradizione, che în compagnia delle Sante reliquie di Giasone, Mauro, & Ilaria trasferisse ancora Alessandro a Lucca il Sacro Corpo del Martire suo predecessore di questo nome, e che infieme con la miracolofa catena della fuaprigionia nella Chiefa di S. Aleffandro a quest'effetto edificata lo collocasse, così testificando la. publica inscrizione dal Cardinal Baronio, e dal Baron. 1.63 P. Franciotti fedelmente referita. Aggiunge Tolo- Cefare Franmeo, che il buon Pontefice, e Vescovo in quest' istori nell' istella occasione dissussanti Elifanti Elifanti Pristanti Indiana del SS. istella occasione, dignificavit Episcoparum Lucensem di Lucca Cruce coram Episcopo ferenda sicus coram Primate. Ptolom. 1. 4, Ma equivoca egli da Lucio Terzo ad Alesfandro Secondo, l'uno Cittadino, e l'altro Vescovo di Lucca, essendo molto chiaro dall' indulto tuttavia conservatore, che la concessione della Croce su di Lucio, come quella del Pallio di Callitto Secondo. E' ben molto verisimile, che per toglier dalla sua diletta Chiesa gli abusi di conferir le prebende per vie simoniache, e agl'indegni, sta-

tata può distintamente vedersi, che niuno de Ca-

descritti. Ut autem etiam de Thesauris nihil minus Vi trasportà ese potuisset, wel ad illa, que in tabernaculo per alcuni Corpi Moylem, wel que in templo funt reposita per Salo- Santi , e fa

bilife Alesfandro allora la distinzione, e l'ordine Dopo il Terdegli offizi, vietando come nella bolla da noi por- num.12.

nonici della Catedrale ad altra Chiesa potesse servire, & è davantaggio credibile, che certificata la cagione più principale di sì gran disordini, non effer, che le alienazioni delle rendite ecclefiastiche comportate, o fatte dagli antecessori, con l'altre lettere Apostoliche, che non anno particolar registro di tempo, vietasse affatto sotto gravissime censure, che per l'avvenire si commettessero. Erano alla folennità di questa consecrazione intervenute ancora Beatrice, e Matilda, che non diffimil dalla innata pietà di loro medefime fecero In antiq. m.f. al Vescovato di Lucca oblazione della Corte di .....

conservato appresso di me 1070. Indistione 9. Bea-

apud me fer- nella maniera, ch'afferma un' antico manuscritto

L. c. 8.13.

Beatrice, trix Dux, & Comitissa cum dilecta unica filia Maintervengo- tilda omnibus Dei fidelibus, &c. obsecratione, & inno alla con- terventu Cariffimi Domini nostri Ducis Gottifredi fecrazione, pro anima sua, & Domni Bonifatii Marchionis, & edonano alla Clis mandalla Constitutione medefima Chiefa .

pifc. pag.84+

Dopo il 3,lib.

###.14.

filis pradicts Gostifredi, & nostra concedimus Episcopatui Lucensi Curtem de ..... Hoc tempore fuit Sanctus Martinus sacratus, che potrebb' esser quella

Corte, che donata da Beatrice, e Matilda, l'an-In lib. pri- tico registro de' privilegi Episcopali chiama Curvil. Luc. E- rem de Marliana. Dalla qual nota da me portata in vece dell'originale, che manca, si raccorrebbe contra Bertoldo Costansiense, che Gottifredo marito di Beatrice vi si fosse col Pontesice ritrovato,

> verso il fine di quest' anno 1070, quando correva la nona indizione, e quando veramente la regittra Lamberto. Allora è parimente probabile, che le devote Principesse donaisero all'Ospedale del Duomo, quelle rendite, che possono osservarsi nella donazione fenza data di tempo da me registrata

> e che al più presto avesse terminati i suoi giorni,

nel fine, e che affirtendo al Pontefice si fermassero

in

in Lucca con lui qualche giorni, trovandosi memorie delle sua presenza in questa Città, non solo nel Mese d'Ottobre, per la solennità della con- Luc. N.S. fecrazione, ma a' 13. di Novembre, e a' 2. e 3. di A28. D.cembre, quando di nuovo per l' affetto, dice egli, che portava alla sua Chiesa, confermò a' Vefcovi di Lucca, tutte le Pievi, che fe gli appar. Dopo il 3 Jib. tenevano afficurandole con le censure dalle occupazioni degli stranieri. E perchè trovansi di nuovo fue memorie nel giorno 23. di Maggio dell'anno fuccedente 1071. (a) si può credere, che sino a quelto tempo in Lucca si fermasse, e che qui ricevelse egli Desiderio Abbate Cassinese, che su poi Tab. Epist. Vittor Terzo venuto a supplicare la Santità sua, Luc. \*\* per la consecrazione della nuova Chiesa di San Benedetto, e che effendofi Aleifandro molto cor- Leo Oft. lib. tesemente esibito di passar per quelto a Monte 3. cap.30. Cassino, si spedissero le lettere Apostoliche, che l' intimassero, dice l'Ostiense, a' Vescovi di quel Regno. S'egli però prima di trasferitvisi, o nel ritorno ricevesse a Roma per il pallio Archiepiscopale Tommaso Eboracense, e Lantranco Cantuariense non è certo: è ben notabile, che Aleffandro alla vista del grand' Arcivescovo Lanfranco si drizzasse in piedi, o per testificare in questa. forma, come vuol Baronio, l'infigne dottrina di quel grand'uomo, ammerrendolo appresso secondo anno S. Anil costume della Chiesa al bacio de piedi, o pur ton. P. 2. come nota S. Antonino, perchè Lanfranco nativo Chron. cap. di Pavia gli fuife prima stato maestro. Spedi an- 11. 6.2. tit.

(a) Trovandosi memorie della presenza di Alessandro in Lucca l'Ottobre, il Novembre, il Decembre del 1070., e poi di Maggio il 1071, fembra probabile, che in quel mezzo tempo fi tenefle il Concilio in Mantova, fe è vero, come afferma-Bensone, che questo Concilio su posteriore di un anno alla. morte di Goffredo Marito di Beatrice .

legazioni . .

Alessandro cora di Roma Alessandro a Michele nuovo Imperator d'Oriente, secondo l'antico costume l'Apocrifario, che fu Pietro Vescovo d' Anagni per dottrina, e fantità riguardevole, e con Ildebrando Archidiacono, e buon numero di Cardinali, Vefcovi, e altri principali s' inviò nell' Autunno fe-

Confacta, guente a Monte Cassino, & ivi il primo giorno l' Abazia di d' Ottobre la nuova Chiefa di quella grandissima Monte Caf- Abazia folennemente confacrò, con l'affiftenza di dieci Arcivescovi, di quarantaquattro Vescovi, di Riccardo Prencipe di Capua, Gisulso di Salerno,

Les Oft. Les. Landolfo di Benevento, e Sergio Duca di Napoli, er Bulla de e con quegli altri particolari, che nota l'Oftiense, Ien. in Notis e nella Bolla del Pontefice medesimo spedita questo Mattei Lau. giorno, possono leggersi. Aggiunge il medesimo Oftiense, o Pietro suo continuatore, che si com-20. lib. 3. piacque in quel viaggio la divina bontà d'illueiusdem Ostrare con due miracoli la fantità d' Alessandro, Rienfes . che furono la liberazione d' un corpo ossesso, e

la perfetta salute d' una storpiata donna . Demonigeus quidam, dice appunto quetto Scrittore, qui nel viagejo. tune illo advenerat ei faltus est obviam, quem san-Petrus Diac. Etus Pontifex, ut widit, orationem fundens ad Docont. L.con. minum dixit ad Damonem. Pracipio tibi immunde. Oft. lib. 3. Spiritus in virtute Domini , ut exeas ab boc bomine, cap.36. & vadas in illum locum, ubi nec avis volat , nec vox hominum resonat, & fis ibi usque ad diem Ju-

dicii. Mirabilis Dominus in fanttis fuis, qui invocantes fe, & de sua misericordia presumentes velociter exaudire dignatur. Nam Damon ad ejusdem. Pontificis praceptum bominem relinquens, cuncti qui aderant landare ceperunt, & benedicere Dominum . Nec bot tacendum videtur, quod omnipotens Deus per eundem suum famulum operare dignatus est . Nam cum Civitatem Aquinum pertrafiret claudum.

quan-

quandam in itinere jacentem invenit, enjus infirmitati idem compatiens Pontifex, aquam de qua post Missarum solemnia suas manus abluerat, ei ad bibendum tradidit , quam mox ut in potum accepit Sanitati reddita, gratias Deo referre per maximas capit, Ma ritornato Alessandro da Monte Cassino a Roma, e sentita la morte d'Enrico Arcivescovo di Ravenna molto prima scomunicato, e tuttavia contumacissimo Cadolista, premendo di ridurreall' obbedienza cattolica quella Chiefa già così fanta, vi spedì Legato S. Pier Damiano Cardinale Ostiense con facoltà di ribenedir que' popoli, che avessero communicato con lo Scismatico. E come appresso si rallegrò egli de' felici progressi di quella Legazione, così rimale poco dopo addolorato della perdita, che fecero i Cattolici in terra d'uomo sì fegnalato. Perchè ritornato da Ravenna il Santo Cardinale, e infermatosi a Faenza nel principio dell'anno seguente 1072, rese a' 22. di Febraro Baron. Boto quell'anima zelantissima a Dio, che purificata tra notata a D. l'asprezze di rigorose, e continue penitenze, e ar- Confiant. ricchita da mille lumi di fante virtù non era dal Gaet. in edimondo più meritata . Se ne afflisse straordinaria D. Petri Demente Alessandro, non tanto, perchè nelle mag- miani. giori sue turbulenze non avea conosciuto prelato. nè più zelante, nè piu cattolico di lui, quanto perchè dopo la persona del Vicario di Cristo sapeva non aver la Chiefa in que'calamitofi tempi fuggetto appresso tutti di maggior credito, e autorità, come scrivendo all'Arcivescovo di Rens l'aveva egli medesimo testificato. (a) Vuol Tolomeo

(a) Nell' esemplare del Fiorentini trovo scritto di mano dell' autore queita Nota: A man finistra nell' ingresso della Chiesa di S. Biagio già detta di Montesecuto, oggi S. Biagio della Panetta in ..... è la seguente iscrizione fatta nel 1072,

.. 1.. .

Epif. 16. Cronista, che il ritorno del Pontesice a Roma in Gervahuns Remenf. Ar-2. Biblioth. Patr. edit. Parif. Pto-

Alex. 2. ad quest' anno medesimo fosse l'ultimo suo viaggio, e che senza più partirne il rimanente della vita qui chiep. Tom. fi fermaffe. Ma questo Scrittore altrettanto fedele, ed efatto ne' tempi fuoi quanto mal' appoggiato negli antichi, s'ingannò al sicuro. Perocchè in low. Luc. I.c. quett' anno medesimo 1072. non solo già trasse-

94. AB.

ritofi a Lucca v'esercitò a' 27. d'Agosto funzioni Tab. Epife. Epifcopali, ma nel principio d' Ottobre riconobbe Luc. \* A per il suo Vescovato una parte del Castello di 72. \*\* A. Pastino, siccome nel fine del medesimo mese in Fondagno, e a' 24. di Novembre nella Pieve di Alestandro S. Ginese, luoghi della Diocesi Lucchese, alcunt

con Beatri- beni della sua Chiesa recuperò. Poco da lui Beace, e Matil- trice, e Matilda fi dilungavano, come quelle, da a Lucca. che alla fama de fuoi miracoli crescendo tuttavia. nella devozione, e nell'affetto, teneramente l'amavano. E per questo dopo aver Matilda a 25. di Febbraro giudicato in Fiorenza per la Chiefa. di Santa Felicita, fecondo che ricordano il Mel-

11. Annal. boc sanno ... Mellini de' fatti di Matilda nella. nel riftamparfillibro.

lini, e Bazonio, paísò con la Madre a Lucca, ov' era Aleilandro, & ivi ambedue con Flaiperto Misso Imperiale, ed altri Giudici autenticorno nel principio di Settembre la restituzione d'alcuni giunta fatta beni ecclesiastici fatta a Luitprando Avvocato Episcopale, dicendosi di loro nell'Instrumento. Qualiter in Lucana Civitate ..... juxta eccle fiam il-

lius:

che contiene in nomi di molte reliquie, e del tempo di Alesfandro II. fi fa così menzione :.

A. Hoc fuit inceptum renovari tempore templum: 2b bis Mexandri Romane: Prefulis almi .. Annus erat cujus duodenas de ipfe fecundus .. Annus; millenus Genetricis tunc feptuagenus. Tempore quo Verbum concepit Virgo [upernum Annus & Augusto currebut menje perufto de. Preffo il Torrigio Grotte Vaticane Part.ll. p.273.

lius in judicio residisset Domina Beatrix hat Ducatrix, & Matilda inclita ejus, & Flaipertus judex, & misus Domini Imperatoris. Qui col Pontefice ritrovandoli consultorno le due Principesse i remedi, che potevano applicarsi alle contumacie In exemple d'Enrico Rè d'Alemagna, e d'Italia, il quale ormai senz' alcun riguardo de' Canoni di una in no i rimedi altra licenza trascorrendo, avea così esacerbati per le congli animi de'popoli di Sassonia, che uniti con. tumacie del molti Vescovi notati dall' Urspergense, erano stati costretti a ricorrere alla Santa Sede, e alla buona Conrad. Abb. giustizia, e protezione d'Alessandro. Questi non- Vriperg. in. dimeno, che vane avea sperimentate, come telti. Chion. anne fica Donnizone, le amorevoli, e paterne correzioni già fatteli, refoluto di passare a mezzi più efficaci, non avrebbe voluto difgustar Beatrice, e Matilda strettissime parenti del Rè medesimo, e ch' erano travagliatifime della mala piega, che egli prendeva. Ma poichè viddero anch' esse infruttuosa ogni strada, non s'allontanando punto da quello, che il Pontefice avelle stimato opportuno, concorfero, che fosse conveniente di pasfare a mezzi più refoluti, & a correzioni più aspre. Così nel principio dell'anno nuovo 1073, quando appunto per raccoglier il denaro Regio , erano Ufperg. l.c. tornati in Italia Annone Arcivescovo di Colonia, & Ermanno di Bamberga, risolse Alessandro di chiamar Entico a dar conto dell' eretiche impu. risolve di tazioni, che gli davano i popoli, e delle fimonie chiamar Enpublicamente commelle, e confegno per quelto a' ficarfi. Vescovi nel loro ritorno Lettere Apostoliche dirette al Rè medesimo . Vocantes, dice l'Urspergense, ad satisfaciendum pro simoniaca baresi aliifque nonnullis emendatione dignis, que de ipso Roma fuerant audita. Era l'Imperatrice Agnele tornata anne 1071. N 2

in Alemagna, come ricorda Lamberto, e forse non consapevole di resoluzione sì grande saceva in quest' anno strette pratiche con Alessandro ; perchè nella persona di Giberto di Parma, già, mentre ella governava il Regno, suo parzialissimo, si conferisse l'Arcivescovato di Ravenna.

contra fua voglia G:-Ravenna, e 10.

Conferma Vi repugnava il Pontefice, come quello, che molto ben consapevole de' vizj di quell' uomo pessimo, berto in Ar- che a tempo nascondeva il veleno per vomitarlo poi con più perniziose punture fopra la Chiesa di Dio, non voleva ammetterlo alla confecrazione; rovine, che ma perchè le pretensioni de'Regi intorno all'inne successe- vestitura de' Vescovati erano più, che mai vive, e temeva egli, che la potenza di Giberto mal fodisfatto non portasse di muovo qualche scisma tra' Cattolici, violentato dal numero di quelli, che l' addimandavano particolarmente dall'Imperatrice

Arreg. 1. c.

tanto benemerita della Sede Apostolica, elesse per minor male di consecrarlo. E' sama, come notano gli Atti della fua vita prefso il Cardinal d'Arragona, che pieno Alessandro di spirito profetico pronunziasse anche nell'istesso tempo, che lo confecrava la fentenza della fua dannazione. Guibertus vero Cancellarius defunito Ravennate Archiepiscopo per interventum Imperatricis electus est in ipsa Ecclesia, & postmodum ab Alexandro Paya licet invito, multorum tamen instantia consecrationem obtinuit. Cui prinfquam confecrationis manum imponerat prophetico repletus spiritu idem Pontifex fertur dixise. Ego quidem jam delibor, & tempus resolutionis inftat. Tu verò bujus sacrosancta Ecclesia acer-

Goffredo bam senties ultionem. S'adoprò anche nella con-Marito di Matilda fecrazione di Gilberto, com'è credibile, Goffrevien la prido, Duca di Lorena parziale del Rè, venuto, o ma volta in nel fine dell' anno precedente, o nel principio di Tofcana.

questo, siccome si cava da Lamberto, ad esercitar in Toscana col Marrimonio di Matilda le funzioni del Principato. Ed a 14. di Gennaro appunto fer- Lambertus basi la memoria altrove da me registrata, che in- anno 1077. fieme con Beatrice la fuocera, Ugone Visconte, Pisa con-Guido Vescovo di Pisa, Ranieri Vescovo di Fio- Beatrice. renza, Federigo Conte figlio di Sofia forella di Dopo il 3 Jib. Beatrice, & Erimano Vescovo di Volterra, conce- num-16. desse egli in Pisa un possesso favorevole di beni all' Abate di S. Ponziano di Lucca. E perchè Matilda giutilda a questo giudizio non intervenne, è verifimia dica in Lucle, che a Lucca si trattenesse, quando è certo, che ca. pochi giorni dopo ella medefima, che si dice Marchionisa, ac Ducatrix filia bon. mem. Bonifatii Marchionis ritrovandoli extra muros Lucensis Civitatis in Burgo, qui vocatur Santli Fridiani, udite niales S. que le ragioni della Badessa di Santa Giustina sopra gine Luc. in alcuni beni di quel Monastero al possesso la con- Sacculo L fermò. Anno Diminica Incarnationis Millesimo S'eptuagefimo Tertio Sexto Idus Februarii Indictione Uudecima. Era ella intorno a questi tempi accasata in Goffredo già detto, giovine altrettanto per la nobiltà del nascimento, e per le condizioni del proprio valore stimato grandemente da tutti, quanto per la deformità della fua persona curva, e mostruosa disprezzabile ad alcuni; ma nell'assenza del marito, richiamato quest'anno medesimo in Alemagna per le rebellioni di Sassonia, rimasta di nuovo con la Madre al governo degli stati d'Italia, si era anche avansata nella stima universale di prudenza, e di potere, e per la protezione della Santa Sede vivamente intrapresa credevasi comunemente, che non gli averebbe il Pontefice negata grazia, che fulle stata ragionevole. Per questo salito insperanza Iarmiro Vescovo di Praga, deposto dal

Ottiene il perdono al Vescovo di Praga .

tornarvi, all'intercessione di Matilda si rivolse, & ottenne al fine, di esservi col perdono restituito, nella maniera, che ricorda presso Baronio Longino, Longinus o Duglosco Scrittor Polacco . Papa depositionem Tofeu Dlugoramiri ratam effe decernit, precibus tamen multifariis Cous in An-Comisiffa Matildis Virginis filia Bonifacis Ducis Lunal. Polen. cenfis in Tuscia, que universum Patrimonium suum m. f. in Bibliot. Valli-Beato Petro contulit, perpetuo & Ecclesiam Romanam cell. or apud Baron. Tom. ab hostibus strenue defendit, expugnatus, omne facinus in fe, & in Joannem Episcopum Olmucensem ad-11. Arnal. Jub an. 1073, miffum condonavis (a). Ma poco più avanti potè Ma-Donniz. in tilda goder i frutti della gratitudine d' Alessandro Vita Matild. e poco a questo perdono il buon Pontefice sopralib. 1. cap. 18. or Ep. 1. ville, e come avea fantamente vissuto, rese anche fantamente lo spirito a Dio nel giorno di Domeni-Tom. 3. decr. ca 22. di Marzo, notato con Donnizone, dalle. Alla Card. lettere di Gregorio Settimo, o come vogliono gli Arrag. 1. c. Atti del Cardinal d'Arragona, & Pandolfo Hoer Pandul. m. f. in Bistiario, a 23. doppo 11. anni, mesi 6. e giorni 25. blioth. Codi Pontificato. Fu pianta universalmente da' Cattonon. Luc. lici la sua morte, ma in Lucca, ove ogn'anno con perpetui anniversari se ne rinova la memoria, su con particolar rammarico ricevuta. Ebbe questo muor in Ro-ma con opi- gran Pontefice virtu fingolari, che non folo affennione di San- te da Roma lo fecero stimar meritevole di quel supre-

Alefsandro Secondo tith .

Greg. 7.

(4) Che Jaromiro Vescovo di Praga ottenesse il perdono dell' ingiurie fatte a Giovanni Vescovo Omolucense ampiamente lo racconta Cosmo Decano di Praga nella sua Cronaca al Lib.2. e che di quelto perdono fosse mediatrice Matilda lo stesso Cofmo nel medefimo luogo l'afferma. Ma aggiunge, che ciò feguì fotto Gregorio VII. non già fotto Alessandro II. In fatti nel registro delle Lettere di Gregorio VII. se ne trovano alcune, le quali trattano di quetta caufa. Per testimonio dello stesso Cosmo, Jaromiro, con altro nome detto Gebardo, era parente per linea materna di Matilda. Cosa difficil farebbe il rinvenire l'Albero di questa parentela.

premo grado, ma che nelle turbulenze di Cadolo, Sue lodi, e & in undici anni di Pornificato, lo refero nel con-costituzioni. cetto di tutti degno di grandissima venerazione. Fu per testimonio di Desiderio Cassinese, che su poi fin. 1.3. Dia-Vittor Terzo, eloquentiffimo, & eruditiffimo, d' in log. S. Pegegno vivace, di costumi castissimi, e molto ele- trus Dam. moliniero. Così testifica S. Pier Damiano, che net 116. 3. Epis. principio del fuo Pontificato, scrivendone all' Arcivescovo di Ravenna, temeva, che le troppe sue lodi non li fussero credute. De Electo hoe mibi videtur, quia bene literatus est, & vivacis ingenii, fine suspicione castus, & in erogandis elemifinis pius. His ultra non addo, ne non videar univerfitat.s amator, fed fingularitatis affertor. Trovali di più nelle lettere di questo Santo Dottore, un'altro testimonio della fingolar fua purità avvertito da Baronio, & è, che avendo S. Pier Damiano scritto quel libro in detestazione del vizio innominabile, che tuttavia con l'altre opere si legge, temendo Alessandro, che potesse il parlar libero, e zelante offender la purità dell'orecchie più caste procurò condisgusto dell' Autore di supprimerlo, & revera, S. Petrus dice egli dolendosene con l'Archidiacono Ilde- Dam. lib. 1.
Epis. 6. Otto brando, e col Cardinale Stefano, boe eft mundiera Frifing. lib. facerdocalis ingenium, imo boc Papalis est puritatis 6. Chron. argumentum. Fu di più Alessandro zelantissimo del- cap. 34. la libertà ecclesiastica, e come habbiamo veduro, e tellifica il Frifigense Ecclesiam jam din ancillatam in priftinam reduxit libertarem, & a persuasione dell' ifteilo Archidiacono Ildebrando, che li fu fuccesfore, tolse poco men che del tutto le simonie, e frend in gran parte l'incontinenze de Chierici . Qui Bertol. Confaris ftrenne, narra Bertoldo Costantienie, Simonia- Chron. eam barefim destructs, & ministris altaris cum Con- anno 1061. jugibus coire justa Canonum statuta cum excomunica-

In Decret. p. 3. C. ex mul-C. & R.3. C. erea Simoniac. & C. per Luicos, dr C. 1. 2. 4. C. Ecclefia que patt. o P. 1. dif. 32. C. pret. bos autem, O' dift. 56. C. Apostolica autorit. & p. 2. C. 35. D. s. C. ad Tedem Apa-Rollicam & C. quod ausem frater & q. 6. C. multor. relatione P.3. de C. Sufficit Sacerdoti de p. 2. C. 24. 2 1. C. A.divinus & C. 17. 2. 2. tudo .

tione interdixit, ipsosque Laicos Clericorum incontinentium officia audire per bannum probibuit, sieque Clericorum incontinentiam fatis prudenter refrenavit. Il che vien certificato da quelle costituzioni Apostoliche, che tuttavia si leggono nelle raccolte de decreti Ecclesiastici, e che noi sparsatis, & R.s. mente siamo andati accennando. Per questo dichiarò nulle tutte le ordinazioni simoniache, confermando i decreti del Concilio Calcedonese. De-16. 2.7. C. puose gli ordinati scientemente da' simoniaci, econtra questi decretò, che non s'ammettesse misericordia alcuna. Vietò l'investiture delle Chiese, per le mani de' Laici . Proibì , che niuno vestisse l'abito monastico sotto speranza, o promessa di farsi Abate. Volle, che non fusse lecito a' Preti ritener due Benefici di titolo, e che le consecrazioni delle Chiese fatte per prezzo fussero reputate più tosto profanazioni. Col medesimo ardore vedesi negli itessi decreti essersi opposto Alessandro al concubinato de' Chierici, che chiamavano ammogliati, & aver per quelto, e confermate, & ampliate le costituzioni di Leone Nono, e Nicolao Secondo, permettendo folo ch' i figli loro per altro meritevoli potessero promoversi al Sacerdozio. Favorì per il contrario molto i Preti, che casta, e re-Conf. diff. 14 golarmente vivevano, effortandoli paternamente alla perseveranza, & alla persezione della vita Apostolica, e comune, & a questo fine scommunicò que' Laici, che occupassero i beni delle Chiese, o non pagaffero le dovute decime. Molte cose parimente decretò questo Santo Pontefice, per rime-& p. 1. dift, diar a' difordini del Christianesimo, come la di-52. C. folisi- chiarazione de' gradi nelle parentele di fopra accennata; la proibizione del divorzio per questa causa non costando alla Chiesa; Il decreto, che nisfuno

fun Sacerdote celebrasse in un giorno più di un facrificio: la nullità delle censure fulminate da' Vescovi scomunicati; il precetto, che niuno de' Monaci non profess fusse forsatamente ritenuto ne'monasteri; e la confermazione dell'antica costituzione, che s' ascendesse al sacerdozio gradatamente per gli ordini. Intorno a facri riti ancora lasciò memorie della sua pietà, e come testifica il Coetaneo Scrittore del Micrologo ordinò, che nella Domeni- In Micrologo ca di Settuagesima i responsori si cavassero dall' observa cap. Istoria della Genesi, e che nel Vespro del Sabato 47. precedente in segno di mettizia, e di penitenza si tacesse negli offizi divini l' Alleluja, con altre particolarità ricordate in quel libro. Morì con opinione di fantità chiaro per i miracoli già descritti, e Alla Card. e per le patite persecuzioni . Che però gli Atti del Pandulfun Cardinal d' Arragona il fuo passaggio in questa for- Hoftier I.c. ma registrano. De catero autem celebrata solemnitate Paschali venerabilis Pontifex decimo Kal. Maii, Testimon) beato fine in pace quievit. Poca diversità si scorge della fantità ancora nelle memorie della sua vita, che sono in d'Alessa-Pandolfo. His vero peractis multo post vivens tempore Christi confessor decimo Kal. Maii universa carnis viam ingrediens requievit in pace. Onde non è Decret. p. 2. punto da maravigitarfi, se allegando Pasqual Secon. c. 16. q. v. C. do un decreto di Alessandro lo chiami Beato Juxta nullus Laic. Beati Alexandri Capitulum, e se col Diadema, pro- Cajetanus in pria infegna di Santo intorno alla Mitra fulse fino Comm. ad pia' tempi di Calitto Secondo nella Chiesa del Late- tam Gel. 2. rano con altri Santi Pontefici dipinto, come ha P. 134notato l'eruditissimo Scrittore Apostolico D. Costantino Abate Gaetano nel suo Gelasio, e che di qui si pigli non leggiero argumento della sua canonizazione. Morì parimente in quell'anno medefimo a 12, di Luglio in Passignano di Toscana l'

s.Gio. Gual- Abate S. Giovanni Gualberto infigne per l' essemberto muore pio della vita, e per l'instituzione de Monaci di a Passignano. Vallombrosa, le cui azzioni disfusa, e replicata-Guelb, apud mente già publicate alle stampe tralascerò in que-Surium Tom. sto luogo di riferire, ricordando solamente essere stato questo Sant' Uomo in tanto credito di religulii , 5 anul Benedi- giola osservanza presso Beatrice, e Matilda, che Hum Ganan, instantemente invitandolo lo stimassero più di tutvit. PP. Oc- ti proporzionato alla reforma di alcuni Monasteri zident. Baro- di Lombardia. Fu però di maggior conseguenza Annal. D. alla Chiesa la morte d'Alessandro succeduta in tem-Eudofio Loc- po, che il remedio applicato alle contumacie di catelli nella Enrico, e de'fuoi ministri era per far sentire gli Vita di que- effetti suoi. Perchel' intrepidezza Apostolica di quelib. 1. lib. 1. sto gran Pontefice sperimentata in occasioni grandissime, la fama dell' integrità sua con l'obediencap. 16.

za pe' Prencipi più cattolici, e più potenti d' Italia averebbe per avventura fatto risolver Enrico di cedere, e d'emendarsi. Ma rimastane così pendente l'essecuzione, col mutarsi Pontesice si rinovorno i protesti de' Regi, e ne rimase al successore più difficile l'essecuzione. Aveva anche Alessandro prima del morire pensato alla diletta Chiesa Lucchefe, e prevedendo vicino il termine della fua vita. stimò di perpetuare quel governo per così dire in te medefimo con l'appoggiarlo alla persona d' An-

S. Anfelmo Vescova di Lucca .

selmo suo Nepote, che per nobiltà di nascimento, per cognizione di facre, e profane lettere, e per integrità di costumi era anche destinato consigliere, e guida spirituale della gran Matilda. Per questo conforme l' uso di quei tempi, doppo averlo eletto in suo luogo al governo della Chiesa Lucchese, risolse d'inviarlo per l'investitura in Alemagna ad Enrico con Mainardo Vescovo di Santa Ruffina. Ma come che Anfelmo, giusto il tettimonio del Penitenziero B. Manuscritto (a) e contemporaneo Scrittore della fua vita, era riferbato da Dio, per operar meraviglie in tempi de' mag- in ejus Vita giori travagli di Chiesa Santa, così non permeise m. s. apua D. la divina bontà, ch' egli per sì fatta strada poco ca- Constantinum nonicamente dagli Imperatori pretefa, si conduces- Rome, de fe al Vescovato. E ben che passasse in Alemagna, Luce sea dispiacendoli già nondimeno, che riconoscessero i Prelati da' Prencipi Secolari l' investitura delle Chiefe. o che la morte d'Alessandro gli portasse im- Orlund. provilamente l'occasion del ritorno, o che egli a bella postas' astenesse di riceverla, peroche Enrico con gli scommunicati publicamente conversava, se ne tornò senza investitura in Italia, e ne rimase il Re disguttatifimo. Sed quia perfette jam ceperat ediffe, ut facri ordines ecclefiaftici ab facularibus darentur potestatibus quacunque vel occasione, vel ratione absque dignitatis investitura discessit, quamquam ea intentione Dominus Papa eum direxerit . Nec

S. Anfelm. mutila in Biblioth. S. Mar. Curtis

(a) Questa Vita di S. Auselmo scritta da B. suo Penitenziero è stata dopo la morte del Signor Liorentini divolgata dal P. Vaddingo, e con ampie note illustrata. Nel Codice. Rampato del Fiorentini, di cui io mi fervo, trovo fcritto 2 mano il Nome a dittefo di questo Penitenziero, che chiamasi ivi Bardo . Non fo fe lo Scrittore l'abbia rintracciato da. buone memorie. Non devo qui tralafciare un shaglio incorfo da me nella Cronologia de' Vescovi di Lucca aggiunta al Diario Sacro poc'anzi da me stampato. In questa io posi l'elezione di S. Anfelmo l'anno 1074., e la morte nel 1087. Reftai ingannato quanto alla morte dalla nota di uno strumento dell' Archivio Episcopale di Lucca, la quale segnava l'anno 1087, e produceva Anfelmo come ancor vivo. Io non avevo veduto lo Strumento, ma folo la nota del medefimo, nella quale forfe farà corso uno sbaglio di chi la copiò . Troppo chiaramente si esprime circa l'anno della morte il Penitenziero, che su coetaneo, e familiare di S. Anfelmo, il quale la puone nel 1086. nel tempo di Quaresima. Circa l'elezione il P. Ruota produce uno ftrumento che dice autentico del 1073. in cui fi nomina Anfelmo Vescovo di Lucca.



Deus catholica illum electioni fervavit. Rex autem quasi despectum se, acque confusum dolnic, & regalis imperii tamquam magnum detrimentum deploravit . Si aggiunfe allo fdegno d' Enrico già chiamato a Roma per discolparsi, la nuova elezione del Pontesice Ad. Greg. 7. Gregorio Settimo, feguita l'istesso giorno dell'esin Coll. Card. Arrag. m. f. sequie d'Alessan iro, non tanto perche fusse l'eletto quell' Archidiacono Ildebrando comunemente in Biblioth. Canon. Luc. creduto promotore delle deliberazioni fatte a fa-Lamb, anno vor della libertà ecclessastica, e perche susse seguita l'elezione fenza il confenso regio preteso necesfario; ma perche il medefimo Gregorio scrivendone fubito a lui l' avea pregato davantaggio a desiftere dalla conversazione degli scomunicati, e depuoner le pretenzioni di confermarlo nel Pontificato, contra quello, che riferisce Lamberto. Desiderava il nuovo Pontefice, che la Chiesa ritornasse nella sua libertà senza strepito, e senza alienar maggiormente gli animi de'Regi refolutissimo dall' altra parte di non comportare in maniera alcuna, che 'l Re conversasse con quei ministri, vendendo così publicamente le prelature, e procurava, ch' i Prencipi s'interponessero a piegarlo all'

Gregorio Settimoeletto Pontefice dà conto dell'elezion fua a Beatrice, e Matilda.

\$073.

Epift. Greg. 7. in Tom. 2. Decret. lib. 1. Ep.4. & 9. Q. 11.

viarli suggetti di molta pietà. Per questo data parte subito con espressa lettera della sua promozione alla Duchessa Beatrice, altrettanto con Matilda rifentita della perdita d'Alessandro, quanto rallegrate ambedue della successione dell'altro santo Pontefice, e risposto all'offizio di congratulazione, che avea con lui passato il Duca Goffredo, scrisse di più nel giorno 25. di Maggio una longa lettera alle due medesime Principelse, che la persona di -Anselmo gli raccomandavano . Fù il contenuto del-

obedienza, come avea già penfato di fare con in-

la

la lettera avvifarle di guardarsi molto bene dal con-Risponde alvenire, e conversare co' Vescovi Lombardi, defen. le medesime fori dell' Erefia fimoniaca, e che intorno alla per- Principeffe fona dell' Eletto alla Chiefa di Lucca egli non avea, intorno alla che rispondere, sapendo molto bene, che si trova. persona di vano in quel Prelato tanta cognizione delle divine scritture, e così gran finezza di giudizio, che senza esserli addittata da altri potea da se medesimo sapere, qual fi fosse la destra, o la simistra strada; e come averebbe egli fentito firaordinario contento, che si fusse Anselmo incaminato alla buona, così per il contrario notabiliffimo disgusto della sua piega all' altra; finceramente però protestando, che per qualfivoglia rifpetto non averebbe confentito ad alcuna impietà. Aggiunse in fine la resoluzione di mandar ad Enrico persone religiose per disporlo a riconoscer la Chiesa, con resoluzione di passar, quando i mezzi piacevoli fussero stati infruttuosi, a più risentite dimoftrazioni. Partori questa lettera Foill. 190 due grandissimi effetti, l'uno, che Beatrice, e Matilda unite all' Imperatrice Agnese, a Rinaldo Ve-Beatrice, e fcovo di Capua, & a Rodolfo Duea di Suevia, si Matilda s'afimpiegassero con ogni ardore, per ridurre il Cu-faticano per gino Enrico ad obedire a facri Canoni, l'altro, che ad obedire Anselmo il quale avea da i ministri Regj rice- alta Chiefa. vuto, come pretendevano l' Anello, e Pattorale, Baron. I.c. riconoscesse la trascorsa resoluzione, & avertito col mezzo di questa lettera, si stabilisse nella perfetta obedienza del Pontefice, permettendo Iddio dice Baronio, che quest' santo Uomo piegasse un tantino alla finistra, perchè pentito dell'errore, tanto più vivamente s'opponesse dopoi ne maggiori bifogni della Chiefa, alle furie degli Scilmatici. Ma sebbene afferma lo Scrittor della sua vita, che nessuna puntura ebbe Anselmo, che più lo tra-

B. Penitent, trafiggesse nello stato perfettissimo di vivere, che egli intraprese, come vedremo, ne Gregorio trovò 1. c. in lui altra cosa già mai da biasimare, che questa, è nondimeno d'avvertire, che non errò Anselmo nel ricevere affolutamente l'investitura dal Rè commessali da Alessandro, che pur fu in concetto di buono, e zelante Ponrefice, e confermatali dopoi da Gregorio, che per minor male la tolleravano; ma perchè non schivando Enrico la conversazione degli scommunicati, rimaneva involto nelle medesime censure, e pareva, che i Vescovi Cattolici col riconoscerlo, fomentassero per così dire le sue contumacie. Pentito in questa maniera Anselmo, e desideroso di conservarsi unitissimo col Pontefice, poi che vide dalla lettera scritta. alle Principesse sue confidentissime l'intenzion di Gregorio, diede a lui medefimo finceramente parte delle cose seguite, e ricercando dalla Santità sua aggiustato consiglio per ben governarsi nell' avve-

Gregor. 7. rius Episcopus servus servorum Dei. Anselmo Dei gratia Lucensium electo Salutem, & Apostolicam. Benedictionem . Quoniam fraternitatem tuam fincero charitatis affettu , & dileximus , & diligimus qua tibi seu verbis , seu litteris super utilitatem vita tua scribere curamus, ut indubitanter accipias oportet. Ut enim viam, qua ambules postulasti tibi notificaremus, nullam nomam, nullam espeditiorem scimus ea, quam nuper dilectioni tua fignificavimus, videlices te ab investitura Episcopatus de manu Regis abstinere, donec de communione cum excommunicaris Deo satisfaciens nobiscum pacem possit habere .

nire, fu da lui dichiarato suo familiare, e ne riportò quella risposta, che stampata con l'altre lettere nel terzo Tomo delle Decretali ho stimato convenevole in questo luogo di referire. GregoPersona namque tales bot opus conantur perficere, charissima utique filia nostra Agnes Imperatrix, nec non, & gloriofa Beatrix cum filia Matildi, Rodulphus quoque Dux Svevia, quorum religiosa consilia Spernere, nec possumus, nec debemus. Quod fi prafati operis perfettio dilationem quacumque occasione contigerit, interea nostra familiaritati poteris adherere Rome, & nobiscum seu adversitatem, seu pros- e Matilda. pericatem communicare . Datum Capua Kal. Septem- donano alla bris Indictione incipiente duodecima . Ricevuto da Badia di Ve-Anselmo il configlio, e l'invito, mentre si ritro- rona. vava a Verona con Beatrice, e Matilda ch' appunto a 10. d'Agosto aveano alla Badia di S. Ze- Mellini de' none donate affai ricche rendite, passò nel prin- fatti di Macipio dell' anno seguente 1074. a godere a Roma tilda P. 1. la conversazione del fanto Pontefice, dalla cui p.25. Sigon esemplarissima vita apprendendo efficaci motivi di gno Ital. anmaggior perfezione, e dalla frequente lettura de' no 1073facri libri il pericolofo stato delle prelature ecclesiastiche, cominciò pian piano a disprezzare il Mondo, e su lo stimolo del commesso errore, così potentemente s'afflisse, che stimando nullo , si fa Monaco dice il suo Scrittore Penitenziero, Quod operatur eft Cluniacenfe. postea, quasi autoritate illius abominabilis investitura, risolse d'abbandonare affatto ogn'altro penfiero, che della propria falute, e fotto pretesto di visitar qualche santo luogo, dagli amici, e da' parenti improvisamente allontanandosi, si ritirò con l'abito monastico alla rigorofa vita de' Cluniacesi. Era intanto nell'autunno dell'anno precedente passato il Pontefice a Capua, e mentre Beatrice, e Matilda con replicate spedizioni, e lettere s'affaticavano di ridurre Enrico a cedere, e rimettersi all' obbedienza della Chiesa con dimostrarli, per questa strada sicurissima la coronazione,

pararfeli travagli non piccoli, procurava di rendersi fedeli e obedienti i Prencipi Normanni . che possedevano quasi tutto il Regno di Napoli. Ma non gli riusci di riceverne giuramento che da due, Landolfo di Benevento, e Riccardo di Capua, ch' averebbero in ogni caso intrapresa. contro Enrico la fua protezione. Scrisse Gregorio per quelto ad Erimbaldo Cavalier Milanefe, che nello sciima di quella Città s'era scopertamente dichiarato protettor de' Cattolici, e per animarlo all' unione con lui , e con gli altri Prencipi, li rese quell' amplissimo tettimonio della fedeltà . e religione di Beatrice, e di Matilda, che nell'istessa

Epift.25. lib.

di Gregorio 7. intorno alla pietà di Beatrice, Matilda .

lettera con queste parole si legge. De Comitissa. Beatrice nullo modo dubitandum putamus, quin ipfa, & filia ejus Matildis in bis que ad Deum pertinent, & religionem fantla Ecclesia fideliter fe erga nos babeant. Con tutto ciò non si fidava Erimbaldo. e vedendosi contra uniti quasi tutti i Vescovi di Lombardia, temeva, che quando si fosse Gregorio impegnato in qualche gran resoluzione, non rimaneile con poca reputazione abbandonato, e perciò replicando alle lettere ricordava la circofpezione. Ma già il negoziato di Beatrice, e Matilda pareva, che fusse in porto, e che dovesse il Rè quanto prima umiliarli conforme alla parola datane ; e perciò Gregorio di nuovo scrivendo a Beatrice , Milano procurava di toglier dall' animo di quel Soldato Cattolico, queiti rifpetti . Epifenpos prate-

e Matilda. procurano ch' Enrico s' umili al Papa, e in...

rea inimicos vestros fulcire conantes non multum mesuatis, cum Reatrix, & filia ejus Matildis Romanæ Ecclesia panitus faventes cum quibusdam maximis Pottengono. Regni proceribus laboreut, noftrum, & Regis animum

firmieer unire. E ne fegul in apparenza ben presto Epiff. 18. 1. c. l'effetto. Perocchè inviò Enrico poco dopo a Gregorio un' assai umile, e sommessa lettera, mostrando sentimento grandissimo di compunzione, e par- Epis. 29. ticolarmente, che per sua colpa la Chiesa Milanese fusse in errore, perilche parendo, che quest' importantissimo negozio fusse come aggiustato applicò Gregorio l'animo già ritornato a Roma, nel principio dell'anno, a due spedizioni l'una contro i Normanni, & il lor Prencipe Roberto Guiscardo occupatore di molti luoghi della Chiefa, l'altra Ajntano l'efcontro i Seracini, che minacciavano Costantino- del Papa poli. E perchè s'affaticavano in metter gente in contra i Morsieme la Contessa Beatrice con Matilda, e Gof. manni. fredo suo marito, che doveva esser General della Chiefa, scrisse Gregorio a Guglielmo Conte di Epist. 46. 1. 1/ Borgogna, che inviando in Italia Ambasciatori per questo trattato, li facesse credenziali anche per le due Principesse. E ben aveva il Pontefice grandisfima ragione della straordinaria confidenza, che Lib.t. Epift. mostrava in loro. Perocchè Matilda in particolare 40. ferventissima nella devozione di S. Pietro, oltre all'aver ricordate utilissime considerazioni per il negozio d' Alemagna, avea tra l' altre scritta al medesimo Gregorio una lettera, nella quale spontaneamente con parole espressive d'un sentimento Ardensissimo cordialissimo prometteva a S. Pietro, & a' fucces- affetto di fori suoi fino alla morte pienissima, & affettuo- sola chiefa. sissima obedienza. Mentre però si spedisce di Roma al Rè la legazione promessa, che fu, come ha Donnizone, dell'Imperatrice Agnese sua madre, Denniz, lib. di due Cardinali Vescovi Oiliense, e Prenettino, 1. Vita Meo come aggiunge Lamberto del Vescovo di Corra, tild. cap. 19. e di Como, e mentre si prepara il Concilio nella hoc anno. vicina primavera, Gregorio rispose a Matilda, &

Epift.47.

spud me .

Efortazioni efortandola alla perseveranza dell' unione con la di Gregorio Chiefa, la pregò instantemente, che sentendo doa Mitilda . ver in breve Beatrice fua madre tornar a Roma, Greg.7.lib.1. voleise anch' ella trasferirvisi. Ma non essendo per Ep. ( .40.

gravissimi rispetti riuscito a Matilda prontamente queito viaggio la visitò di nuovo Gregorio conlettere, e alla frequenza de' Sacramenti, ed alla devozione della gran Madre di Dio, procurò con ogni efficacia d'accenderla. E perchè sapeva quanto fosse la rettitudine delle due Principesse, che si trovavano tuttavia in Toscana, delegò di nuovo in loro una differenza, che verteva tra Duodo

Beatrice, Vescovo di Rosselle, e il Conte Ugolino, e la e Matilda ri- buona giustizia raccomandandole si scusò, che di missioni da rado, com' elle forse si dolevano le scrivesse, e mostrò nell'istesso tempo con le seguenti parole Gregorio. Epift.co. quanto le stimasse, e l'amasse, Vobis enim in ta-

ambedue in libus non aliquem vicarium in dictando acquiro, fed Pifa, e in\_ me ipsum labori licer rusticano stito suppono, quia. si diligor ut diligo, nullum mortalium mibi praponi Lucca.

a vobis cognosco. Serbasi in Lucca memoria d'un giudizio attitato alla presenza della Duchessa, e Marchesa Beatrice in Terravalda Villaggio di quel Contado 1074. Tertio Cal. Martii, Indictione duodecima . e d'un altro tenuto in Pisa da Matilda a favore dell' Abazia di S. Ponziano l'anno me-

defimo 1074. Quarto nonas Martii, Indictione duo-In Archiv. decima, si conserva l'originale col seguente prin-S. Pontiani cipio. Dum in Dei nomine in Civitate Pifa infta Luc. in Ar- palatium ejusdem civitatis cum in Placito residisset cha privil. D. Matilda Ducatrix , & Marchionissa ad causas

andiendas, ac deliberandas, &c. A questi giudizi non intervenne il Duca Goffredo, perchè partito nell anno precedente d' Italia richiamato dal Rè GNE0 1072. per opponersi alla rebellione di Sassonia, concorse

con gli altri Prencipi d'Alemagna alla dieta di Gerstengun radunata nel giorno 20. d'Ottobre nella General delmaniera, che nota Lamberto; il quale avvertisce la Chiefa. di più, ch' essendosi Enrico nella guerra di Saf- parte d'Itafonia trovato in grandissime strettezze, cra anche lia, e manca stato necessitato, poiche non si conosceva forze da reprimere i congiurati, a ricorrere al Pontefice. e pregarlo a pigliar cognizione delle tante profanità seguite nella presa d' Hartesbug. Ansi che dopo la solennità della Pasqua s'era anche incaminato da Bamberga a Norimberga per incontrarsi ne' Legati Apostolici. Ma non potendo ottenere, che i Legati volessero parlarli, fin che secondo i facri Canoni con la publica penitenza non rimanesse egli assoluto dalle censure, e per altre diverse difficoltà, non essendo stato possibile di ristringer in quelle parti il Concilio per l'esamine de' Vescovi, e Abati eletti per vie simoniache, passò Enrico in Ungaria, e ritornorno i Legati in Italia, rallegrando non meno con le speranze dell' emendazione del Rè quel fanto Pontefice, che le due religiose Principesse. S' era intanto in Roma con l' intervento di Matilda radunato un' altro Concilio, e tra l'altre cose avendo in esso Gre- Vita Greere, gorio solennemente scommunicato con tutti gli 7. m. s. inaderenti, e fautori Reberto Guiscardo, e risoluta Biblioth. Cain sussidio delle scomuniche la mossa dell'armi contra di lui, s'andavano mettendo insieme le le vate della lega Cattolica, quando si videro affatto svanire le promesse del Duca Gosfredo marito di Matilda, che patlato in Lorena s' era obbligato con giuramento di ritornar con ajuti grandilimi. Per il che conosciutolo non solo alieno dall' ingerirsi in quell'espedizione, ma del tutto mutato, e mal'affetto verlo Gregorio, fu egli necessitato

Biblioth. Ca-Greg.7. Fpift.

lib. 1. Epift.

Difgusti tra a scriverli il giorno 7. d'Aprile quella risentita ·Goffredo, e lettera, che stampata con l'altre di questo Pontele Principel- fice si può vedere. Rimasero del mancamento di Goffredo disgustatishme Beatrice, e Matilda, e col Epift.57.

disunirsi manifestamente da lui ne mostrorno poco appresso notabile risentimento. Fur in questo medesimo Concilio querelato il Marchese Azzone . perchè contro la disposizione de facri Canoni si foile incestuosamente unito in matrimonio con Matilda forella di Guglielmo Vescovo di Pavia. e già moglie del Marchese Guido parente in quarto grado d'Azzone. Successo, che nulla per se stesso importando agl' interessi della gran Matilda, ha però ne'moderni partorito un grandissimo equivoco. Perocchè da una fola lettera di Gregorio Setfconfiderata- timo, non offervate l'altre che concerneno il memente impu- desimo negoziato, cavorno imprudentemente alcutata da' mo- ni, che Matilda imputata di matrimonio incestuoso

dernidi noz- fusse la grande Iraliana della medesima cafa d'Este, fe, e fua come stimano quel Marchese Azzone. E benchè il

Burfatus vandost al Concilio di Trento, e nata intorno sa Tom. 3. 621/2. questo fatto difficoltà tra il Cardinal di Mantova, il Vescovo di Modena, e l' Ambasciator di Ferrara, sostenesse egli, appoggiato all'autorità del Volterrano, che non potette la nostra Matilda. esfere stata moglie d'Azzone, ad ogni modo, perchè i fondamenti del fuo discorso erano veramente

Burfato famoso giutisconsulto faccia fede, che tro-

falfi, anno i moderni così creduto l'opposto, e particolarmente il Mellini, che si può dire essere fatti di Mostata opinione comunemente ricevuta, finchè l'avtilda P.a. Sigonius de Re- vedutiffimo Baronio non ha concludentemente. scoperto, che non poteva questa Matilda esser la Duchessa figlia di Bonifazio. Alle cui ragioni > per altro molto efficaci, pienamente fottoscriven-

gno Italia lib.g. anno 1078. & alii paffin .

domi aggiungo ancor io, che non folo negli af. Baronius fordi da lui mostrati è necessario, che s'incontsino Tom. 11. Ani feguaci di quell'opinione, ma in altro grandif- nal. 1074. fimo, e mostruosissimo, cioè che la nostra Matilda, Principessa così devota, e spirituale, come ci dipingono le lettere di Gregorio Papa, e le religiolissime azioni sue, aveile publicamente, e in faccia di tutto il mondo due mariti ad un tempo, Goffredo Duca di Lorena, che non morì prima del 1076. come vedremo a fuo luogo, ed il Mar-Liba. Esile. chese Azzone, col quale apparisce di più ch'ella g. Greg.7. avea inimicizia. Paradosso così grande, che m'ha non poco fatto maravigliar del Mellini, che con lettere di Gregorio in mano non lo sapesse convincere. Si fpedirno anche davantaggio nel Sinodo efpressi ordini, per ridurre gli Ecclesiastici d' Alemagna alla vita continente, com' avea procurato anche di fare Alessandro. Ma questa dottrina poco grata al fenfo, e repugnante all'abufo introdotto, non fu sentita volentieri, e portò seco quelle sollevazioni, che furono apprello con altre cofe i motivi ch' Enrico recidivasse nelle scomuniche . Teneva egli tuttavia la vietata prattica de' fuoi mi- Lamb. I. c. nistri, e fomentando, o non remediando, come aveva promesso, allo scisma di Milano, porgeva tuttavia la mano alle simoniache collazioni de' Vefcovati. Onde Gregorio impegnato nell' espedizione contra i Normanni, come sentiva di queste nuove grandissima amaritudine, così senza riguardo alcuno mostrò non piccolo sentimento d'un soverchio zelo di Beatrice, e di Matilda. S'erano queste due gran donne così affezionate all' offervanza delle leggi ecclesiastiche, e con tanta fermezza di animo applicate a distrugger le simonie, che pasfando per gli stati loro Guarnerio Vescovo d'As-

gentina, già per questo chiamato a Roma, e con le censure da Papa Alessandro punito, non ostante, che Gregorio, il qual l'aveva con giusti motivi ricevuto a penitenza, l'inviasse a Milano, lo fecero trattenere, e si dolsero con Gregorio, ch' egli troppo facilmente, non solo avesse assoluto Guarnerio, ma rallentato molto del dovuto rigore

e Matilda. avvertite da Gregorio di troppo zelo obedifcono fabito.

contra Dionigi Vescovo di Piacenza, e altri Vescovi di Lombardia. Ma il santo Pontefice, sapendo d'esser più tosto universalmente tarato di troppa austerità, e le religiose Principesse per altro fine non esser mosse, se non perchè temevano, che dalla piacevolezza del perdono si facesse strada alla facilità del peccare, paternamente scusandole, l'ammonì, e dopo averle mottrato il poco rispetto, ch' era di qui resultato alla santa Sede, e ch'averebbero potuto i mal'affetti credere, Lib. 1. Epiff. che passando tra loro così stretta confidenza,

questa carcerazione fosse stata di suo consenso . le prego, ut iniurias ejus quantum potestis demulcentes cum manifesta charitatis exhibitione eum abire dimittatis, & ficut in Supramemoratis rogavimus litteris tutum sibi usque ad Domnum Erlembaldum. Mediolanensem ducatum prebeatis; scientes eum per Epistolam nostram effe commonitum, ut nullatenus Super hac re contra vos, aut vestros aliquid moliatur adversi. E soggiunge appresso, ch'egli stimandole tanto quanto faceva, non voleva punto ritirarli in dietro dal darli conto delle giuttificate azioni fue. Quia vero ex charitate, & pro reverentia. Santta Romana Ecclesia vos de talibus adversus nos murmuraffe credimus memores Domini, & Patris noftri B. Petri Apostolorum Principis, qui murmurantibus adversum je discipulis satisfacere non dedignatus est, vobis quoque rationem de factis nostris non

inviti reddimus, in codemque quanta vis dilectionis, qua vobis astringimur, non alia vobis adbuc certiora figna dedimus. Obedirno subito le devote. Principelle, benchè non s'ingannalfero in credere, che quel Vescovo fusse per tornare, come fece, a' medefimi errori, e date con follecitudine a procurar ch' Enrico già vicino a cadere, si riunisse alla Chiefa, fomministrorno ancora quegli ajuti a Gregorio passato nel mese di Giugno in persona contro i Normanni, che l'istesso Pontefice dall'espedizione scrivendo all'Imperatrice Agnese Lib.t. Epis. così testifica . De catero sciat Eminentia vestra nos bis temporibus pro causa B. Petri Apostolorum Prin- Gregorio recipis in labore non parvo posicos, & vestram in plicatamenomnibus Beatricem , necnon & comunem filiam no- te la pietà stram Matildim din nottuque in nostro multum adintorio desudare. Conoscevano Beatrice, e Matilda per una parte il zelo, e la fantità di Gregorio, ma vedevano per l'altra, quanti pochi fuggetti di valore avesse allora la Chiesa di Dio, e che angustiato quel buon Pontefice dalla scarsità di proporzionati ministri, e oppresso dalle fatiche, era necessario, che ben presto pericolasse; penforno pertanto di rimetter sul candeliere la nascosta lucerna d'Anselmo, e come quello che sotto gli occhi del gran Pontefice Alessandro suo zio aveva pratticato il governo ecclesiastico, & eraletteratissimo, stimorno, che potesse altrettanto esfer di follevamento a Gregorio, quanto di profitto alla Chiesa cattolica, & a propri loro interessi. Comunicorno al Papa il pensiero, e da s. Anselmo lui. ch' era inclinatissimo a questa resoluzione, torni al Veottennero, che richiamato da' chiostri passasse An- scovato, efelmo di nuovo al Vescovato, e ritornasse a Ma- n' ottengono tilda il condottiero spirituale. Nè minor autorità Apostolico. della

ambedue che

della Pontificia col precetto dell'obedienza fu neceffaria per ridurre il fant' Uomo a ripigliare il titolo Episcopale, essendo Gregorio costretto a minacciarlo, se non l'obediva, fin di toglierli l'abito monastico. Tornò dunque così forzato Anselmo a' negozi ecclesiastici, e secondo, che referisce lo scrittore della sua vita, rifiutando prima in mano del Papa quanto aveva ricevuto dalla mano del

B. Penitent. I.c.

Rè, fu di nuovo in plenitudinem dignitatis mutato tantum babitu restauratus vix relicto sibi monastico; Nam, & illum Subtrahere fibi Dominus Papa minabatur. Di qui poco apprello pallato al governo della sua Chiesa, esercitò in Lucca quelle funzioni Tab. Epifc. Epifcopali, che nelle publiche memorie tuttavia si Luc, \* 4. conservano sotto i giorni 6. d'Agosto, 29. di Settembre, e 9. d'Ottobre; quando però essendo egli chiamato semplicemente Monaco, & Eletto della Chiesa Lucchese, è verisimile, che non avesse an-

C. 74. A.B. \* P.59.

N. 33.

L. c. \*\*

Igneo Abate di Fucecchio, che fotto il giorno 23. d'Ottobre chiamano Reverendissimo Vescovo d'Albano. Intanto il Pontefice, mentre superati i Normanni vedeva con le frequenti, e suppliche. voli Ambascierie di Roberto Guiscardo vicini i frutti dell'intrapresa spedizione, gravemente ammalandosi, svegliò nell'animo de' Cattolici gran timore, che si perdessero. Ma superata contro l'espettazione di tutti la gravezza del male, raddoppiò anche con la falute ben pretto la contentezza de' buoni. Non era in quelto tempo man-

cora ricevuto la consecrazione nella forma, che espressamente affermano del Cardinale S. Pietro

lib.z. Epift.g.

cato, chi rimirando con occhio d'invidia la stretta confidenza, che passava tra lui, e le Principesse, e pigliando per avventura motivo dalla carcerazione del Vescovo d'Argentina, con finistre re-

Hay Colony

137

lazioni avesse procurato d'imprimer in ciascuna delle parti sospetti , e diffidenze. Ma Gregorio , che non avea ragion di dubitare della sperimentata lor fede, nella maniera, ch'esse persettamente conoscevano la rettitudine, e santità di lui, appena rifanato a 15. d'Ottobre paternamente con Confidenza lettere le visitò, e datali parte de'mali offizi non grande di creduti da lui, con queste parole la folita con Gregorio fidenza gli espresse. Sed nos nibil fere potius, quam negli ajuti suspectum animum fugientes , in veritate vobis lo- e di Matilquimur, quod in nullis terrarum principibus tutius, da. quam in veftra nobilitate confidimus , quoniam boc verba, hoc facta, hoc pia devotionis studia, hoc sidei vestra preclara nos constantia docuerunt. Le participò ancora, ch' egli, benchè sollecitato con umili preghiere, non stimava bene di precipitar il perdono, e l'unione con Roberto Guifcardo, e le pregò, che dovendo in breve, come si fentiva, una di loro passar l'Alpi, si contentassero di trasferirsi prima ambedue a Roma, dove egli teneva bisogno di configliar alcune importanti resoluzioni. Ad bac alteram vestrum boc tempore transalpinaturam intelleximus, sed prius si fieri posset ambarum colloquio uti multum defideramus, quoniam westra consilia sicut sororum nostrarum, & siliarum L. c. S. Petri in causis, & negotiis nostris babere desideramus; E afficurandole in ultimo delle continue orazioni, che faceva per loro, mostrò gran desiderio, che non solo si disponessero a permettere, che il Marchese Azzone chiamato a giustificare l'incestuoso suo matrimonio avanti il futuro Concilio, potesse sicuramente passar per gli stati loro; ma che di più volessero espressamente farli sapere, che gli promettevano libero pienamente questo passaggio. Era per avventura il motivo d'una delle

cap.19.

congiunta di sangue, e di affetto, già resoluta con participazione del Papa di ritornarvi . Perocchè non Donnie. 1. p. folo, come fa fede Donnizone, era il Rè figlio tornato all' antiche licenze, ma per i decreti del Concilio intorno all'incontinenza, e simonie de' Chierici erano nate tali follevazioni in que' luoghi, ch' aveano riportata in conseguenza la rebellione, e la guerra di Sassonia. Onde parendo, che l'opportunità di quest'angustie del figliolo dovesse farle sperare più certa, e stabile l'emendazione, passò Agnese nella maniera, che soggiunge il medefimo Scrittore, di nuovo a perfuaderli la penitenza, e l'union con la Chiesa. Inquelta maniera parte per le perfuafioni della Madre, parte per i bisogni della guerra mostrò di umiliarfi Enrico, e confermando le già promelle condizioni, diede grandissima speranza di far da dovero. Et avendo anche così creduto Beatrice, e Matilda, ne fecero nel ritorno dell'Imperatrice Agnele resolute attestazioni al Pontefice, che rimastone persuaso scrisse nel principio di Decembre ad Enrico medefimo quelle due lettere piene d'amorevolezza, e di confidenza, che tuttavia si leggono stampate, e che Donnizzone afferma esferli state gratissime. Conteneva la prima i motivi , che gli erano suggeriti di scriverli , cioè , perchè avelle ricevuti con molto onore i Legati

Donniz, I. c. Apostolici, perchè l'Imperatrice Agnese sua madre costantemente testificava, ch' egli prometteva di estirpar affatto dal suo Regno l'eresia simoniaca. e l'invecchiato abuso dell'incontinenza de' Preti-& in ultimo perchè così Beatrice, e Matilda afficurandolo d' un ottima corrispondenza, l' avevano configliato . Filia quoque nostra fidelissima vestra Beatrix Comitiffa, & filia ejus Matildis non modice nos latificare scribentes nobis de amicitia, & fincera dilectione vestra. Quod libentissime accepimus, quarum consilio, sed & persuasu dilectiffime Matris veltra Augusta ad bot inducti sumus, us bas vobis Litteras scriberemus. Ma nella seconda i santi desideri del Pontefice intorno alla recuperazione di Terra Santa, & all' unione della Chiefa Greca vivamente s' esprimevano . Perocchè abbassati già per forza d'armi i Normanni, reputato Enrico ben disposto ad obedire, e così pacificata la Chiefa in Occidente, avea subito il Santo Papa rivolto l' animo alle querele de' fedeli mal trattati in Oriente da' Barbari, & alla recuperazione del Sepolcro di Cristo . E già tenendo sicuro in mano quando egli in persona avesse voluto passare alla sacra spedizione un' esfercito di più di cinquanta mila persone, andava con l'union di Enrico disegnando grandissimi progressi. Con quette speranze si diede principio all' anno nuovo 1075. Ma turborono molti accidenti la pretela quiete, e retardorno con pessime conseguenze gl' interessi de' Prencipi così santa resoluzione. Peroche romoreggiando tuttavia in Italia i Normanni, Roberto lor capo col fratello Ruggiero non per anche assoluti dalle censure non lasciavano di mantenere il Pontefice in gelofia, e le contumacie del Clero d' Alemagna, che recufavano con grandissime Lamb. I. c. sedizioni di obedire al precetto di lasciar le mogli, non permessero quell'unione; tanto più, che alcuni de' principali ministri del Re, non desistevano dalle vendite delle Chiefe, e molti Vescovi simoniaci su la sicurezza di perder le dignità, manisestamente recalcitravano. Chiamato per tanto da Gregorio, Q 2

Lib. z. Epift. \$2. rimastone disgustatissimo, un Concilio in Roma. verso il fine di Febraro risolfe di tornar a mostrar con la severità del castigo l' obedienza tante volte promessa, e sempre procrastinata. Scomunicò nel Sinodo cinque Ministri Regi forse que' medesimi . che non avevano stimate le censure d' Alessandro e tra' Vescovi più contumaci altri sospese, altri dichiarò privati affatto d'ogni ecclefiastica dignità. e giurisdizione. Tollerò per all'ora il Re queita dichiarazione; perche le nuove sollevazioni di Sassonia gli avevano ingombrato l'animo di timorofa pensieri, e più tosto bisognoso degli ajuti d'Italia, raddoppiò, dissimulando l'amarezza sentitane, gli osfequi e risolse di mandare ambascerie a Gregorio, dice Donnizzone, perch' egli vi interpo-

E. cap. 19.

Enrico Re me di confervarfi. confidentisce, e Matilda .

nesse con preghiere, e con legazioni l'autorità della Santa Sede. Premeva per questo ancora di cond'Italia pre- servarsi confidentissime le due Principesse di Toscana Beatrice, e Matilda, e tutti i negozi, ch'egli avea col Pontefice, procurava, che per mezzo lofime Beatri- 10 s' incaminassero. Erano quelte in Toscana appoggiate alla buona guida e configlio del Vescovo di Lucca Anfelmo, & egli, che dal principio di Gennaro, al principio di Maggio, trattenendosi in quella Città aveva per la sua Chiesa comprato il Castel-

Tab. Enif. Luc. . H. 51. \* \* A.

Beatrice e

S. Anfelmo

tenuto il possesso di una porzione del Castello, e Corte di Montecatini di Val di Nievole donat' alla Chiefa \* \* R. 79. di Lucca, & espressa nell'instrumento, di cui s'ac-Matilda con cenna il principio. Dum in Dei nomine in Civitate Florentia, in via prope Ecclesiam S. Salvatoris inin Toscana. sta palatio de domni S. Battifte in judicio residisses Domina Beatrix gloriofiffima Comitiffa atque Matil-

lo di S. Gervasio, a 7. appunto di Maggio con loro

pallato a Fiorenza, aveva anco col bando regio ot-

Teb. Foif. Luc. F. 71- da dilecta filia ad justitiam faciendam. Ond' è ve-

fimile, che qui ricevessero poco appresso Beatrice, e Matilda quelle spedizioni, che per alcuni suoi confidenti mandava secretamente Enrico a Gregorio, e vi fentissero le proposte d'aggiustamento, che mostrava desiderar Goffredo Duca di Lorena, e marito di Matilda medesima. Peroche essendo questi nella guerra di Sassonia per la parte del Re in maggior stima d'autorità, e di valore di nissun altro Principe, & affermando Lamberto, che in lui omnium qua aganda erant summa, & cardo vertebatur, pro co quod lices ftatura pufillus, & gibbo deformis effet , tamen opum gloria , & militum lettiffimorum copia, tum Sapientia, & eloquii maturitate cateris principibus quam plurimum enitebat. E già trattandoli in Italia con Giberto Arcivescovo di mento tra Ravenna per la parte de'regi offesi grandemente. Gostredo, e dalla refoluzione del Papa, congiure, & fecrete ne- le Principelgoziazioni di scisma, conosceva Goffredo già scopertamente disgustato con Gregorio, che non erano armati a difesa della Chiesa Prencipi più potenti della Suocera, e della Moglie, e procurava con ogni studio di riunirsi con loro, o perche sperasse per quetta ftrada d'indebolirle, o perche credesse d' alienarle almeno in parte dalla sviscerata protezione del Pontefice. Ma procedevano i trattati lentamente, e le due Principesse non escludendo, ne ammettendo i partiti proposti si mantenevano in apparenza neutrali. Vennero in tanto in Italia i Gentiluomini del Re con le sue lettere, & ebbero in commissione di rappresentare a Gregorio, all'Imperatrice Agnese sua Madre, a Beatrice, & a Matilda, che non si potendo fidar de' Prencipi, conosciuti da lui più defiderofi di fomentar le discordie, che di quietarle, era stato necessitato sù le nuove sedizioni di Saffonia a fospender la venuta di quegli

Ambasciatori, che egli solennemente voleva inviar a Roma, e che in tanto per sicurezza dell' ottima fua disposizione, e del desiderio, che teneva d'apparir atutto il mondo obedientissimo, s'era resoluto con secretezza d' inviar questi, le cui commissioni non voleva, che altri sapessero fuori che la Madre, Beatrice, e Matilda. Hoc autem quod mando, dicevano le lettere, neminem scire volo preter vos, Dominam, matremque meam, atque Amitam Beatricem, & filiam ejus Matildam. Mentre però queste cose in Italia si trattavano avvansandosi il Re, com' averlib.z. Epif.s. tisce Donnizzone, con grandissimi esserciti in Sasfonia senz' aspettar quel, che potessero per vie di essortazioni operare i Legati Apostolici, vista l'op-

Inter Epift. Greg. 7. lib.

Dinniz. 1. 6. portunità, non folo mosse l'armi, ma riportata quella segnalatissima vittoria, che descrive Lamber-

Lamb. boc anno.

to, cominciò a mostrare quali fussero gli occulti difegni dell'animo fuo. Perche bastandoli all'ora, ch'apparisse d'aver sodisfatto in certo modo alla Chiefa, avvisò i suoi gentiluomini, che trattenessero il ritorno, & infinuafsero al Pontefice, che se ben s'erano con la vittoria levati i timori delle confeguenze de' rebelli, ad ogni modo fentendofi tuttavia nel regno altre novità, era di nuovo necessitato a trattener l' Ambascieria già destinata. Ma poco appresso ridotti in obedienza i Prencipi di Sasfonia mal trattati, e spogliati tirannicamente degli stati, e ricchezze loro sotto la data fede, e non. avendo più pretesti di differir l'ambasceria, mancò scopertamente della regia parola, e manifestando quello, che secretamente avea trattato col Papa, publicò per sodisfazione de' popoli di aver mandato secondo l'obligo a Roma. Dispiacque a Gregorio di sentir rinovate le contumacie di Enrico in tempo, che si pretendeva di reformar gli Ecclesia.

Rici, e prevedendo, che si faceva un' unione de' Chierici mal sodisfatti, con i Regi mal inclinati, averebbe per una parte voluto difsimulare, ma per l'altra troppo notorio gli pareva il disprezzo della fanta Sede, e la rovina degli uni, e degli altri troppo bisognosa di remedi efficaci. Risoluto perciò di depuoner ogni rispetto, e di avventurar per la giustizia, quando fusse bisognato, anche la propria vita, scrisse a Beatrice, e Matilda la resoluzione, che egli intendeva di prendere, aspettandone da loro partecipa di l'approvazione, e gli ajuti. Ma le due Princi-nuovo la recipelle involte tuttavia nelle perplessità degli ag-monitori giustamenti con Goffredo, stimando la resoluzione contra il Rè delle censure dover partorire in Italia grandissime alle due revoluzioni, risposero al Pontesice in maniera, Lib.3. Epist. che non repugnando scopertamente alla resolu-si zione, mottrorno nondimeno di non approvarla, e più totto domandorno configlio intorno a loro aggiustamento, che volessero darlo. Non soddisfece per questo la risposta al Pontefice. Ondereplicando altre lettere con le quali le riduceva a memoria le cose passate, e rimostrandole, che il dissimular davantaggio non era di reputazione alla S. sede, non fervizio della religione, e non utile del Re medefimo, egli era resolutissimo di non facilitarli il precipizio, e di pallare a rimedj, altrettanto più salutiferi, quanto sarebbero parfi più violenti. Poco diversamente rispose nel particolar de Goffredo, e mottro d'inclinare, che non fusse bene ad introdur trattato alcuno d'accomodamento, poichè troppo chiaro appariva, ch'egli altre volte avea scopertamente con loro mancato di parola, e non mantenute le promesse con giuramento, e che quanto a fe medefimo era pronto a lodare ogni aggiuttamento, che non tuffe

contrario alla religione, e alla coscienza, afficurandole, che quando fusse seguito era altrettanto accomodato a ricever quel Duca nella sua grazia, come a resisterli con ogni sforzo, quando fi fosse dichiarato d' esserli persecutore . S' agumentorno dopo queste cose le male relazioni di Enrico, e si vide il fatto tutto diverso dall' intenzioni date alla Madre. Perchè non solo era egli tornato a conversar publicamente con que ministri scommunicati, e richiamati in corte i simoniaci . ma dichiarato Arcivescovo di Milano Tedaldo chierico, mentre era tuttavia vivo chi prima di lui era stato canonicamente eletto, e

Donnie. l.c. Grez.7dib.3. Ep.10.

senza nissun rispetto del Papa conferite a persone non sufficienti, ed ignote a Roma le Chiese di Fermo, e di Spoleto. Per tanto resoluto Gregorio d'inviar una legazione alla Dieta di Goslaria, e intimar su gli occhi de' Prencipi d' Alemagna ad Enrico, che nella futura Quadragesima si costituisse avanti il Sinodo di Roma per giustificarsi dell' imputazioni dateli, non paísò a spedirla senza participar di nuovo i motivi di refoluzione sì grande a Beatrice, e Matilda. Tentò anche pri-Donniz. i. c. ma di guadagnar l'animo di Tedaldo occupator Greg.7.lib.3. dell' Arcivescovato di Milano, che si protestava

Epift.8.

voler esser obediente alla Chiefa, promettendoli Si rompeno i nella venuta ficuro il ritorno, fotto la parola trattatidiac. delle medesime due Principesse. E queste ormai comodamen- certificate per molti riscontri, che gli artifizi del to col Rè, e Rè tendevano in condur più coperte le machine conGoffredo; contro la persona di Gregorio, e che i trattamenti Matilda pro- di Goffredo non erano lontani da' medesimi fini, metteno af- detestando la mala piega d'ambedue, e rotto ogni fettuosa affi- proposito d'aggiustamento promessero vivamente al Pontefice una continuata, e fedel affiftenza. Pontefice.

Così furono spediti nel fin dell'anno i Legati Apoftolici con ferma resoluzione di passar alla feomunica del Rè medesimo, dando con questa Legazione il principio a que miserabili successi, che
continuando appresso molto spezio di tempo furono altrettanto allora in Matilda segnalate occassoni d'esercitar i talenti della sua religiosa intrepidezza, quanto faranno in ogni tempo la confusione, e l'obbrobrio degli Scismatici.





R

DELLE



## 147 C

## DELLE MEMORIE

## MATILDA

RACCOLTE

DA FRANCESCO MARIA FIORENTINI.

LIBRO SECONDO.

\*,\*:[o]:[o]:[o]:\*,\*

SOMMARIO.





Coperta difuniane tra Gregorio Settino, F Enrico Quarto . Masilda con la . Madre Bestrice rifolveno la difesa del Pontrsce . Conciliadolo di Vuurmazia , ed nunne di malti Vessori sissimatici per depuoner Gregorio . Gosfredo marito di Matilda machina la prigionia del Papa , che segue per poco tempo . Si publicano .

nel Concilio di Roma le tenfare d'Enrico - degli aderenti Coffeed odigibilitato con la moglie miferamente, muore. Opinione del fino divorzio non figuita dall'acce. Perparamenti di Matidia, e della Madia ajrio del Papa comentiabolo di Perona, della Madia ajrio del Papa cometiabolo di Perona, della Madia di Veforo Lombardi. Eberardo ministro Regio mandata in Italue, por montano del Papa della Madia della Madia della Madia della Madia della Madia della Matidia priva del Marita, e della Madre più vivamente fi dipona del Marita, e della Madre più vivamente fi dipona del Marita, e della Madre più vivamente fi dipona del Marita, e della Madre più vivamente fi dipona del Marita, e non rinscende ajria folicoar I Alemagia. S'unifono i Pressire Castolici di Germania, con colla Dicta di Triburia evifringono Errico ad unilarifi di Papa. Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi al Papa. Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi al Papa Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi di Papa Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi di Papa Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi di Papa Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi di Papa Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi di Papa Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi del Papa Matidia I ritemria evifringono Errico ad unilarifi del Papa Matidia I ritemria evifringono Errico del Papa Matidia Papa Papa Papa Papa Pap

in Alemagna . Enrico scende all' improviso in Italia; & ella fi riduce con Gregorio a Canossa. Falsamente imputata di mala vita . E' chiamata da Enrico , & eletta Ambasciatrice per la sua reconciliazione. Ottiene, che il Re venuto a Canossa sia sentito dal Pontefice. Termina l'aggiustamento. Kiman sincerata con infallibili attestazioni. Restano gli scismatici mal sodisfatti delle umsliazzoni del Rè, e procurano di fedurlo. Ricade egli ben presto, e tenta far prigioni Gregorio, e Matilda, che schivate l'insidie si riducono in luoghe sicuri. Dona ella il suo Patrimonio a S. Pietro. Gregorio trattenendost negli stati della Contessa dissimula la ricaduta di Enrico, e gli ricorda le promesse. Il Re scopertamente relaßo ritien prigioni i Legati Apostolici. E' privato del Regno conferito in Rodolfo Duca di Svevia . Matilda. precede il Papa in Tofcana, e donando al Vefcovato di Lucca, ivi risede in giudizio. Respira con la partita del Re da' timori della guerra, e remedia a' difordini del suo principato. Giudica nel Borgo di Martore, Procura la quiete de Canonici Lucchefi, e ne riceve male, fodisfazioni. Dona alla Chiefa di Pifa, e al Vefcovato di Lucca. Riceve lettere, e commissioni dal Pontefice. Introduce di nuovo pratiche d'aggiustamenti con Enrico. Morte di S. Leone Abate della Cava, e sue lodi. Progressi della sedizione d'alcuni Canonici di Lucca . Matelda s' interpuone per ridurli all' obedienza Apostolica, e degradati li riceve per servi. Cospirano contro lei. Dona ella di nuevo al Vescovato di Lucca. Tumulti tra' Pisani, e Genovesti. Enrico si dichiara capo degli scismatict dopo una vittoria contro Kodolfo. Elezion dell' Antipapa Giberto. Pessime conseguenze del Conciliabolo di Irifnon. Matilda fola feopertumente s'arma alla difefa del perfeguttato l'ontefice . Riceve i primi danni danli Enriciant. Muor Rodolfo in Germania, e la Conteffa in Italia combatte, e jerde. Timori de' Cattolici. Gregorio s'affatica, peribe fi muovino altre Prencipi in aiuto della Chiefa. Matilda intrepida nell' opporfi agli Scifmatici è tarata d'imprudenza. Avvertifce gli anda-, ments d' Enreco secso in Italia, & avvisa le sue machinazione al l'ontefice. De nuovo affalita dall'efercito Regio vigorofamente refifie. Larico ricevuto in Lucca.

contra di lei procura l'esilio del Vescopo Anselmo, e d'alcunt Canonici . Raccoglie ella tutti i Cattolici perfeguitati. Spende prodizamente le sue ricchezze. Travaglia con l'armi gli Scismatici di Lombardia. Riceve utilissima assistenza dal Vescovo Anselmo con disgusto grande dell' Antipapa , che s' affatica per impedirla . Enrico s'impatronisce di Roma. Promove la coronazione di Giberto con nome di Clemente Terzo . I Prencipi Cattolici eleggono di nuovo in Rè d' Alemagna, e d' Italia Ermanno di Lorena . Si ripigliano le negoziazioni di pace, e fi fospendono l' armi. Infedelid d' Enrico nell' impedir il Concilto di Roma gid flabilito. Avvansamenti degli Scifinatici, e travagli del partito Cattolico. Matilda indebolita con la rebellione della Liguria, s' oppon nondimeno alla lega di Lombardia. Entrano gli Enriciani nel Modanese, e s'accampano intorno a Sorbara. Gli affalta ella improvifamente, e n' ottiene una fegnalata vittoria. Anselmo eletto Vicario del Papa in Lombardia, efercita con espressi miracoli la potesta concedutali . Enrico parte d' Italia, e cospira di nuovo contro Gregorio, che funtamente muore a Salerno. Caffighi di Dio fopra gli Scifmatici, Prosperità di Matilda. Esenzion da let fatta a' Monaci Caffinefi in Pifa, e in Lucca ritornata alla sua devozione. Procura, che le Città del juo Principato fiano provedute di Vefcovi Cattolici, e follecita l'elezione del nuovo Pontefice. Sant' Anfelmo suo Consigliere è chiamato alla gloria. Sante operazioni, e letteratura di quest'insigne Prelato. Intervien ella in Mantova alla sua morte. Gode delle meraviglie, che ne succedono. Ordina, che infieme col rimanente della fua vita fiano descritte. Ajuta promover al l'ontificato Defiderio Caffinefe . Domandata in moglie da Roberto figlio del Re d'Ingbilierra non si dispuone all' accasamento. Si trasferijce a Roma, per interventre alla confecrazion di Viltor Terzo . Non giunge in tempo , e prega il nuovo l'ontefice gid partito a ritornarvi. Toglie per forza d'arni agle Scifmatici la parte di Roma, che poffedevano, e vi riceve Vittore. Ajuta l'impresa contro i Seracini d' Affrica con l' Armate de l'ifani, e de Genovest. Preme dopo la morte di Vittore, che si radunt il Concluye, e vi manda Ambasciatori. S' arma de

nuovo per ajuto d'Urbano Secondo contro Giberto, e. vede anche di nuovo collegati a' danni del Pontefice, e Suoi gle altri Prencipi Italiani. Riceve frequentemente lettere Apostoliche. Si rimarita per obedienza del Papa in Guelfo di Baviera . Difgufti degli Scismatici per quest' accasamento, e sforzi per distornarlo. Sospension d'armi. Mate di S. Pietro Igneo, e d' Ermanno Vescovo di Metz confidentissimo parente di Matilda. Enrico rifolve il paffagio d' Italia contro di lei . Occupa prima, eccetto il Castello Brigerino, tutti gli flati, che ella possedeva di la dall' Alpi. Scende in Italia, e scorre depredando le campagne di Lombardia. Asedia Mantova, che dopo le perdite di Ripalta, e di Gubernula fi gli rende. S'impatronisce degli altri luogbi di la dal Pò. Cade Minervia, ma Platena, e Nogara si sostengono a devozion di Matilda. Intempestiva morte del Conte Federigo suo Cugino. Ordisce ella un aguato contra la persona del Rè scismatico, ma tradita nelle commissioni vi perde molti de' suoi . Non s' avvilisce nello spavento degli altri Cattolici . Tenta qualche diversione in Alemagna . Longbezza de' suoi travagli . Si trattiene nel Modenese . Ivi assalita da Regj perde Monte Maurello, e Monte. Alfredo. Soccorre Montebello, ov'erano l'Antipapa, & Enrico in persona. Tentativi per ridurla alla pace con gli scismatici. Non recusa i trattamenti, e chiama una conferenza di Teologi . Sente le diversità de pareri . Rompe ogni pratica di pace, e risolve di combattere. Stringono gli Enriciani l'affedio di Montebello, ma per l'incendio d' una macbina, e per la morte del figlio di Enrico, sono costretti a lasciarlo. Si ritira il Re verso Piagenza, e disegna di sorprender Canossa. Penetra Matilda il suo pensiero, e nell' istesso luogo con celerità prevenendolo, la rompe, e s' impadronisce dello stendardo Regio. Segue la vittoria. Con la ritirata d'Enrico recupera tutti i luogbi perduti, fuor che Mantova. Riceve Corrado figlio, e rebelle del Re medefimo. S'agumenta ogni giorno di forze . Cerca di chindere i paffi alla fuga d' Enrico, che disperato tenta d'uccidersi. Promove la coronazion di Corrado, & intraprende la scarcerazione della Regina. Chiama il Pontefice in Lombardia. Si divide da Guelfo suo marito, che la testifica intatta.

Travagli, che di qui le successero. Accompagna la Regina per suo mezzo libera, & interviene al Concilio di Piagenza. Soccorre Nogara assediata da Enrico con gli ajuti di Guelfo, e s' impadronisce del bagaglio Regio. Ajuta le preparazioni della Cristianità per l'impresa di Terra Santa. Riceve il Pontefice nel risorno di Francia. Necessita Enrico a retornarsene vergognosamente in Alemagna con la più infigne vittoria, che gid mai confeguisse Prencipe alcuno Cattolico. Procura appresso di stabilir maggiormente Corrado nel Regno d'Italia. Riman in arme per altri motivi in Lombardia. Dopo un miracolo infigne succeduto nel Volto Santo de Lucca, e l' incendio di Pisa torna in Toscana. Aggiusta nel paese di Lucca una discordia civile. Ivi giudica a favore del Vescovo Rangerio. Accresce di rendue la Badia di Sesto, e di S. Ponziano. Avvisata della morte d'Urbano Secondo spedisce Ambasciators per l'elezione del nuovo Pontefice Pasqual Secondo, e da lui subito riceve lettere. Infelice fine dell' Antipapa Giberto, e beata morte di Landuino compagno di S. Brunone. Segue Matilda in Toscana l'amministrazion del governo. Giudica nel paese, di Lucca, ed altrove. Fa Privilegi a' Canonici di Pifa. Dichiara in Fiorenza un pojjesso favorevole, al Mona. stero di Vallombrosa. Disgustata col Rè giovine Corrado si riconcilia, & egli muore in Fiorenza, con opinione di Santitid. Dopo la vifita di Tofcana Matilda paffa in. Lombardia, e disponendo l'impresa di Ferrara fortifica i Castelli di Ficarolo, e di Bondeno. Risornano i Ferraresi per forza d'arma all'obbedienza sua, ed ella edifica la Chiefa di S. Marco. Dona alla Badia di Nonantola. Ottien dal Pontefice l'affiftenza del Cardinal Bernardo di Vallombrofa. Conferma, e rinuova la donazione del suo Patrimonio a S. Pietro. Ristora la Badia di S. Severo d' Orvieto, di Chiaravalle d' Ancona, di S. Benedetto di Mantova , e Mont' Oltveto di Siena . Aggiunge nuove rendite alla Chiefa de Pifa. Giudica. per l' Abate di Poffeveri nel Contado di Lucca. Si trafferifce a Parma con foldatefca per calligaros un eccello. e lo perdona. Aliegna alcuns bens a S. Benedesso de Polirone. Progressi della guerra tra' Pisani, e Luccheff. Pasqual Secondo si trasferisce a Lucca . Ordina che i

Canonici Regolari della Città medefima, paffino a reformar in Roma la Chiesa Lateranense. Matilda ritorna in Tofcana, & efercita giurifdizione in Fiorenza. Sente i successi d' Alemagna per la rebellione d' Enrico Quinto al l'adre, e ajuta il ritorno del Vescovo di Costanza. Legato Apostolico. Enrico Quarto scomunicato, e relasso muore infelicemente con infame memoria della fua vita. .Il Pontefice accompagnato da Matilda paßa di Toscana in L'mbardia. Consacra la Catedrale di Modena, e raduna il Concelio de Guaffalla. Ivi fi presentano al Papa ricevuti, e ben trattati dalla Contesta gli Ambasciators del nuovo Rè. Riternano i Parmigiani all' intera obedienza del Papa, & ottengono per Vescovo il Cardinal . Bernardo. Il Pontefice medefimo si trasferisce a consecrarli la Catedrale, e intervenuta anche Matilda alla consecrazione vi lascia riccbissimi doni. Di que torna in Toscana all' affedio di Prato. Seguono le discordie tra' Pifani, e Lucchefi, ed ella edifica nel Contado di Lucca il Monastero di Fregionaja. Riceve Pasqual Secondo nel ritorno di Francia, e con lui prende il viaggio di Roma. Di nuovo in Tofcana giudica a favore de' Monaci de Vallombrofa. Tornata in Lombardia agumenta donando il Vescovato di Modena. Si prepara per la venuta di Enreco Quinto in Italia, e procura renderfelo ben affetto. Paffa il Re nuovo l' Alpi e disprezza gli altri Prencipi Italiani fuor che Matilda, che non lascia d'opporsi all' infolenze dell' efercito Regio . Si riduce Enrico a Parma . e introduce con lei trattati di confederazione . Ella fi ferma ne'luoghi forti, e negozia l'aggiustamento per mezzo di ministri. Da Canossa scende a Bibianello, & ivi flabilisce i capitoli della Lega . Pontremoli suo dominio depredato dalla Soldatesca Regia. In questo luogo son confermate da lei alcune decime di Garfagnana. Paffa Enrico per la Toscana, e acqueta la guerra tra Pisa, e Lucca . Ricevuto in Roma da Pafqual Secondo facrilegamente lo fa prigione. E coronato con violenza Imperatore, Gli Ambasciatori di Matilda ottengono da lui lascarcerazione de' Vescovi di Parma, e di Reggio, e appresso ancora quella del Pontefice istesso. Torna Enrico per la Toscana in Lombardia, e si conduce a Bibianello per conofcere, e visitar Matilda. Riman soddisfattissimo

de' trattamenti suoi, e la dichiara Vicerepina della Liguria. Torna ella in Toscana per assister a' preparamenti dell' impresa di Majorca , e Minorca disegnata. da' Pifani . Fa privilegi . Riftora i Bagni di Pifa. E' vifitata dall' Imperator d'Oriente. con Ambasciatori , e con doni . Si riduce ammalata in Monte Baroncione , ed ivi fente i felici progressi dell' Armata Pifana . I Mantovani ful falfo avviso della sua morte, s' impadroniscono del Castello di Ripalta, e lo destruggono. Risana ella, e ne rifolve il castigo. Sentono i Mantovani gli apparecchi della guerra , ed umiliati tornano all' obbedienza fua . Si trasferisce Matilda a Mantova. Di qui tornata al Bondeno ricade ammalata, e poco allentando i rigori delle sue penitenze, s'aggrava. Conosce insuperabile il male, e fi prepara a morire. Edifica la Chiefa di S. Jacopo, e gli affegna le rendite convenienti. Dona il Castel di Felino alla Chiesa di Canossa, e finalmente dopo fette mefi d'infirmita rende lo spirito a Dio. Rare fue qualità ridotte in epilogo . Ragioni , che non offante il replicato matrimonio morisse Vergine. Testimoni delle segnalate sue virtu, potenza, e dominio. Luogbi edificati . e Chiese ristorate non descritte nel rimanente di questi libri . Pianti, e conseguenze della sua morte . Antica fua fepoliura, & inferizione in S. Benedetto di Mantova . Traslazione dell' Urna nella medefima Chiefa . Eroica gratitudine d' Urbano Ottavo nel trasportar le reliquie della gran Contessa in San Pietro di Roma . Magnificenza, ed inscrizione del nuovo Sepolero. S'efamina il donativo, ch' ella fece del fuo Patrimonio a San Pietro. Differenze, che per questa cagione nacquero tra gl' Imperators, e Pontefics. Marchefi di Toscana succeduti nel dominio de Matilda fin che molte Citta Tofcane fi fecero libere . Importanza dell' eredità di Matilda ridotta in titolo di Principato, ed oggi dalla Chiefa riconosciuta col nome di Patrimonio.

## LIBRO SECONDO.

ANNO 1076.



On era, chi per una parte esaminando i costumi d'Enrico per sua natura poco inclinato alla pietà cristiana, e molto insuperbito dalle vittorie di Sassonia, e per l'altra l'intrepidezza del Pontefice, non

prevedesse dalla resoluta intimazione delle censure conseguenze grandissime. La scoperta dichiarazion di Matilda a favor della Chiesa pareva più tosto ardita, che configliata. La difunion de' Normanni, e della maggior parte de' Vescovi di Lombardia, teneva sospesi gli animi degl' Italiani, e come non era in tutti egualmente viva la fede dell'assistenza Divina, così buona parte de' Cattolici stessi temevano precipitofissima la resoluzione di Gregorio. Principio Scoppiò finalmente il nembo, che minacciava tem-

dello Scif- pesta, e appena i Legati Apostolici intimorno al ma, e della Rè nella dieta di Goslaria, o la follecita obe-Enrico 1v., dienza, o la publicazione delle scomuniche, che e di Grego- licenziati da quel congresso con gravissime ingiurio Settimo · rie, si vide impetuosamente nascer lo Scisma, e follevarsi in Alemagna, e in Italia l'apprestate congiure. Già l'anno 1076, per molte sciagure memorabile era in principio, quando stabilito Lambertus Enrico in credere, che la somma della sua sa-Schofnaburg. lute, e la ficurezza del Regno confiftesse nel trowan. Hoe an- var modo di depuoner dal Pontificato Gregorio,

6.1. 6.19.

intimò per averne qualche apparente pretelto un Donniz. in congresso di tutti i Vescovi, e Abati del Regno-Vita Matil. in Vuormazia, e volendo quanto poteva più fol-

## LIBRO SECONDO.

lecitamente prevenire il Concilio di Roma, ordinò, che in quel luogo si trovassero tutti nella vicina Domenica di Settuagessima. Concorfero nu-merosi i Prelati, ma più di tutti opportuno alle zia. machine del Rè venne d'Italia il Cardinale Ugone chiamato il Bianco due volte condennato per Simoniaco, e la terza privato da Gregorio del Cappello, dice Lamberto, Propter ineptiam ejus, & mores inconditos. Portò quetti seco, conforme all' odio concepito della fua privazione longhi, e falsi libelli intorno alla persona di Gregorio, & esagerando la baffezza della fua nafcita, le conversazioni tenute nella gioventù, l'indirette strade di pervenire a quel fommo grado, l'operazioni fue piene di delitti, così prima, come dopo il Pontificato, furono quell' esecrande bestemmie ricevute per infallibili verità, e come se quest'uomo pessimo fosse stato per singolar providenza di Dio inviato in quell'occasione dal Cielo, su l'autorità fua si publicò nel Conciliabolo la sentenza, che stante così grandi sceleratezze non era capace Ildebrando Wesser Pontesice, e che in uomo tanto dedito a' vizi non erano potuti passare i privilegi della Chiefa Romana, e in confeguenza egli non aveva potuto già mai, nè doveva possedere la facoltà di scomunicare, e d'assolvere. Gran cosa referifce Lamberto, che in sì gran numero di Prelati, che fenza punto penfarvi fottofcriffero la dannazione del Pontefice facrofanto, due foli Vescovi Adalberone di Vuirtzeburg, & Erimanno di Metz vi s'opponessero. Ma non ostante, che dimostrasfero questi l'indignità del fatto, e protestallero, esfer temerità senz'esempio metter mano nella perfona del Vicario di Cristo, di cui non è potestà terrena, che possa arrogarsi il giudizio, e negal-

fero di sottoscriversi, furono nondimeno per opera · di Guglielmo Vescovo di Traetto necessitati a farlo, e si spedirno le lettere in nome di tutti i Vescovi, e Abati del Conciliabolo. Furono ancora subito mandati Ambasciatori in Lombardia, & a Roma, perchè prima del Sinodo fottoscrivessero. come fecero la maggior parte de' Vescovi Lombardi, l'itteffe lettere, & intimassero al Papa, che egli era stato deposto. Mentre però si tramano in

Goffredo Alemagna quette abominazioni, Goffredo marito Marito di di Matilda amareggiato non folo per la caufa del Matilda au- Rè, che per i propri interessi, e per la repulsa prigionia del della moglie stimata da lui consiglio del Papa, paísò a trattati più abominevoli, & introdusse in Papa.

Roma strettissime pratiche per farlo prigione. Era Lambert. Prefetto di Roma Quintio, o Cencio, che nell' dus Coffans, uno, e nell'altro modo lo chiamano Lamberto, codem anno, e Bertoldo, altrettanto per nobiltà di nascimento,

e per copia di ricchezze stimato in Italia, quanto per la superbia de costumi, e per l'insolenze fatte nel dominio Ecclesiattico, era notoriamente scomunicato. Con questi, che volentieri prese l'asfunto d' eseguirla, tramò Goffredo per lettere la congiura. Celebrava il Pontefice nella facra notte del Natale folennemente la Messa, quando entrato improviso nella Cappella Papale il Prefetto ardì fenza rispetto alcuno della persona, e del luogo

Settimo fat- di puor le scelerate mani ne' capelli del fanto, to prigione e spalleggiato da buon numero d'armati dalla dal Prefetto Chiesa con grandissime ingiurie strascinarlo, ov' di Roma è egli aveva destinato di ritenerlo prigione. Svegliò liberato dal fubito l' indignità del fatto sparso volando dalla popolo. fama le giustissime furie del Popolo, e concorrendo

per ogni parte idegnatissimi i Cittadini, si cominciò su l'alba a batter la Casa di Cencio con. tan-

117

tanto sforzo, e ostinazione, che s'egli non prendeva partito di spinger fuori libero, e alla vitta di tutti il Pontefice, rimaneva con tutti i suoi seppellito nelle ruine di quelle mura. Quietò con difficoltà Gregorio il tumulto, ma non fermorno i Romani di saccheggiare, e distruggere tutto quello, che fuori, o dentro delle muraglie s'incontrava di Cencio, com' egli dall' altra parte uscito con seguito di molta gente in campagna non mancava di travagliare gli stati della Chiefa. Appena s'erano fopite quette civili turbulenze, Comparfa in che comparendo i Prelati del Concilio giunfero Ambasciatoanche a Roma gli Ambasciatori del Conciliabolo, ri Regi. e del Rè, e con non minor arroganza di quello, Lambertalico che fussero scritte, presentorno a Gregorio le lettere. Non s'alterò punto egli, dice Lamberto dall'atrocità di questa nuova, e riferbò il rifentimento al medesimo Concilio, che nel giorno appresso molto numeroso si cominciò. Quì sece egli introdurre Orlando chierico Parmigiano capo dell' Ambasceria, e legger l'impertinentissime lettere degli Eretici Enriciani. Ma restorno talmente stomacati que' Cattolici Padri dell' insolenze d'Alemagna, che protestandosi tutti d'esser pronti a. sparger il sangue per la Santa Sede, ed acclamando di nuovo per vero, e legittimo fuccessore di San Pietro Gregorio Settimo, comularono fopra la. Publicaziopersona del Rè le maledizioni, e sollecitorno il ne delle cen-Papa, che piangendo prevedeva gli scandoli, e le co nel Conrovine del Cristianesimo, a fulminare contr' Enrico, cilio di Roe i fautori la meritata censura. Così nel Concilio madella Quadragesima pubblicate le scommuniche del Rè, interdettali l'amministrazione del Regno, e assoluti i sudditi dal giuramento surno anche nell' istesso tempo scomunicati con molti Veseovi di

Lom-

Lombardia Sigifredo Arcivefcovo di Magonza, Guglielmo Vefcovo di Traect, e Roberto di Bamberga, principali motori di quella peffima refoluzione, e a gli altri Prelati complici intimati i monitori, e fitabilito il giorno di comparire, a difenderfi. Nell'iftefio tempo nondimeno, che fi teneza in Rome il Corello motto. I Idio con la

Morte infemorte del Duca Gosfredo, quanto li fusfero diffice del Duca Gosfredo, quanto li fusfero difGosfredo difpiaciatte l'infolenze contra la persona di Gregogutto conrio inventate da lui, e volle, che preparandos
Mirilda, alla Chiesa turbulezze grandissime, potesse Mirilda,
fenza timor del marito scopertamente per causa di

religione disgustato con lei, intraprender più liberamente la tutela de' Cattolici. Perocchè referisce Lamberto, che ferito egli bruttamente in Anversa, più che sette giorni alla ferita non sopravisse, chiudendo poco lodevole, e molto infelicemente il periodo della fua vita per altro non disprezzabile. Godefredus Dux Lotharingiorum, sum effet in confinio Lotharingia , & Flandria in Cimitate qua dicitur Antuerpia occifus est per insidias, ut putabatur Ruberts Flandrenfis Comitis. Cum enim quadam nocle quiescentibus omnibus ad peceffitatem natura feceffiffet, appofitus extra domum Spiculator confodit eum per Secreta natium, relictoque in vulnere ferro aufugit. Vix deinceps feptem diebus accepto vulnere superstes quarto Cal. Martii vita decessit , atque Verdunis juxta patrem sepultus est. Magnum Regni Teutonici robur ac momentum, quomodo ut sape jam dictum eft, licet stasura pufillitate, atque gibbo despicabilis videretur, opum tamen gloria, & fortiffimorum militum co-

pia, prudentia quoque maturitate, postremo totius

vita semperantia, longe exteris Principibus supere-Bertold, I. e. minebat . Piu precipitola dipinge quetta morte Bertol-

toldo Costansiense immediatamente dopo il racconto della congiura di Cencio. Godefridas Dux flius Godefridi Ducis particeps, imo autor fupradiffa conspirationis turpiter a quedam coquo per po-Reriora cum ad necessarium sederet vulneratus ante medium nottis expiravit . E v' aggiunge di più Bruno in. Brunone scrittor anch' egli contemporaneo della Hist. Saxoguerra di Salsonia, che morì Goffredo senza i Sa-nici Belli incramenti della Chiesa, e come si può temere im- ter script. penitente. Godefridus Dux, qui fuit maximus bo- nic. flis S'axonia periit in secretiori corporis parte perfossus savo mucrone, nec purgatus ultima confesfione, nec munitus facra Comunione. Non l'aveva però il Papa dichiarato scomunicato, e come da lib.4. Epist.3. una fua lettera scritta ad Erimanno Vescovo di Metz parente di Matilda si può raccorre, non l'aveva affatto in concetto di dannato offerendofi di pregare, com'avea già fatto per l'anima fua. Gotifridi autem quondam illiur viri , parla della Contessa, indubitanter scias, quod frequenter apud Dominum licet peccator babeam memoriam, quia non me illius inimicitia, vel aliqua impedit vanitas, sed motus fraterna dilectione tua, & Matilda deprecatione illius exopeo falutem. Ha ben creduto Baron. Tom. il giudiziosissimo Baronio, che già fusse seguito 11. Annal. tra Goffredo, e Matilda scopertamente divorzio, 1074e contradice a Lamberto stimato da lui per al- Opinion di Baronio intro fincero, e accurato fcrittore, perchè abbia torno al dilasciato scritto, che veramente quel Duca fino vorzio di alla morte fuise stato marito di Matilda. Ma in- Goffredo, e tento questo grand' uomo a cose più rilevanti non feguita dall' applico quant' era folito a questo fatto, e uscen- Autore. doli alcuni particolari di memoria tacitamente fi contradisfe. Assume egli nell'anno 1074, per vero com' era verillimo, che Goffredo già fusse marito

di Matilda, ma per poco tempo; perchè nell'indizione 14. a 25. d'Agosto si trovino lettere di Gregorio Settimo, dalle quali concludentemente si deduca il divorzio. Così porta le parole medefime pur adesso da me ricordate cavandone due conclusioni, l'una, che dopo il divorzio con-Goffredo Matilda fin a questo tempo non si rimaritasse, l'altra, che dicendosi Gotifridi auondame illius viri, il non effer a lei più marito Goffredo non potesse esser, che per ragion di divorzio, e che questa fosse stata l'origine dell'inimicizia tra lui, e Gregorio Papa, cioè perchè con l'autorità Pontificia si fosse consentita la separazione; & ha tanto per indubitato fu questo fondamento il divorzio, che passa ancora a congetturarne le cagioni, e concludendo effer incerto il modo, ha per probabile, su la facilità del separarsi, chefusse quel matrimonio contratto solamente per via di fponfali, e che ne restasse Matilda Vergine . Ma non si ricordò, che la lettera portata da lui in questo proposito era l'istessa, ch' egli registrò poi nel 1076. quando correva l'indizion 14. e che su le medesime parole, dove fondò nel 1074. il divorzio, aveva appresso ancora appoggiata lamorte, non avvertendo, che la data di quella lettera Otavo Cal. Settembris Indict. 14. cadeva appunto nell'anno medefimo, che Lamberto racconta l'omicidio di Goffredo, e cinque mesi di più dopo il giorno della fua morte. Onde dovendosi interpretar le parole quondam illius viri, secondo il puro, e comun senso, cioè del già morto fuo marito, era necessario, che svanisse ogni fondamento del pretefo divorzio; tanto più, che dell' inimicizia col Papa apparifcono altre cagioni evidenti, cioè il mancamento delle promesse

ajuti contra i Normanni rinfacciatoli nella lettera, che a suo luogo ricordai, l'essere stato unito ad Enrico nelle fue contumacie, e frescamente la cospirazione di Cencio contra la persona del Papa medesimo promossa, come referisce Bertoldo dall'istesso Goffredo. Motivi, che non solo aveano potuto ritenere il Papa dall'averlo in grado di Cagioni del confidente, ma ch' avevano potuto alienar da lui Goffredo, il le due Principesse Suocera, e Moglie, alle quali Pontefice, e è chiaro, che si trovava obbligato con giuramento Matilda, che in cofe, qual' elle si fossero, che non mantenne. la Madre a. Compati però Matilda la disgraziata morte del Ma- difesa di Gre, rito, e raccomandandolo allora alle intercessioni gorio. del fanto Papa, non fi scordò come vedremo negli anni feguenti d'offerir per quell'anima a luoghi facri riguardevoli doni. S' apparecchiava però ella Donniz. Le: intanto con la madre alle novità, che su la scomunica del Rè si vedevano agumentare ogni giorno non folo in Alemagna, che in Italia medesima. Perocchè come molti de' Vescovi intervenuti al Conciliabolo di Vuormazia feriffero apprello a Gregorio, e domandorno perdono degli errori bolo di Pacommessi, così al contrario molti di quelli, che via, e Scifin Italia s'aveano per Cattolici, si scoprivano par- ma de' Vesziali d'Enrico, & în particolare que Vescovi Lom- covi Lombardi, che radunati in Pavia non aveano sfaccia-bardi. tamente temuto di scomunicare il Papa medesimo, e ritorcer fopra di lui quelle maledizioni , Ministro Reche s' erano in Roma sopra le persone loro, e gio tenta. del Rè giustissimamente scaricate. Era di più, co. sollevar gli taliani con-me avvertisce lo scrittor della vita di Gregorio tra Grego-Settimo, passato in Italia un certo Eberardo Te-rio. desco ministro Regio con espresso titolo di sol. Paul. Belevar tutte le Città più confidenti, e armare i rard. in Vita mal fodisfatti del presente governo ecclesiastico Donnia. I.c.

Donniz. 1.1.

\$.20·

Cofianza di tenuto soverchiamente rigoroso contra Gregorio, Matilda e e le due Principelfe, che gli aderivano. Tra solicila Madre levazioni, e apparati si grandi qual nondimeno si nella difeta di Matilda, e di Beatrice del Pontefa mattenesse la fedeltà di Matilda, e di Beatrice ce. alla Chiefa, così dopo i racconti del Concilio di Dante, la Roma, teferisce Donnizzone.

Temporibus firma permanfere Comisifa
Magna, petra quafi Masildis, & alsa Beatrix
Ha mediatrices incrant, & Regis amica;
Camque wideut Regem per devia sendere femper
Prox.mus illaram facrat quia Rex, & earam
Ex ipfo maft; pandebans fe fasti esse,
Sed tamen a Papa se non discedere clamant.

Religiofa. Ma già cadente per la gravezza dell'età Beatricemorte di piena di buone, e sante operazioni lasciò, che Beatrice si profeguisse Matisda l'intrapresa turela del Pontepolea in Pila, inscri- fice, e ammalata in Pisa a 18. d'Aprile con inzioni, e lo- finito cordoglio di tutti i buoni rese l'anima a di. Dio.

Plena bonis fastis, distifque referea Beatrix Canstis cara nimis, magnis, paroni quoque Pife Erra manens vista de prasenti benè migrat, O lo decempa dies Aprilis dam finis ire Christ, post ortum vera de Virgine corpus Anno milleno bis terno septageno Conditur Pifes, lucem videat Paradis.

Fu dalla pietà della fconsolatissima siglia sepolta nella Cattedrale di Pisa, ed ebbe allora sorse da lei medesima vivente per umiltà procurato quest' assai rozzo epitasso.

Quam-

Quamvis peccatrix Sum Donna vocata Beatrix, Nell' Antica In tumulo missa jaceo qua Comitissa.

Chron. Pilane dell' Archivio di

Ma rimosfo negli anni seguenti il sepolero, & Lucca. inalzato finalmente nella facciata del Duomo, che riguarda la Città, fu come poco proporzionata alle rare qualità di sì gran donna tolta, o nascosta l'antica inscrizione, e scolpitavi la seguente non referita intera dal Mellini.

Anno Domini 1116. 9. Calendas Augusti obiit Domina Matilda felicis memoria Comitisa, qua pro Cathed. Pianima Genitricis fue Domine Reatricis Comitiffa Venerabilis in bac tumba bonorabili quiescentis in multis partibus mirifice banc donavit Ecclesiam. Quarum anima requiescant in pace. A. D. 1303. sub dignissimo Operario Domino Burgundio Tadi occasione graduum siendorum ..... circa Ecclesiam Supradictam, Tumba Supra nominata bis traslata fuit, nunc de sedibus primis in Ecclesiam, nunc de Ecclefia in bunc locum, ut cernitis excellentem .

Perse con la morte di questa gran Donna la. Chiesa un raro esempio di cristiana fortezza, e mancò con lei alle Principesse di quel secolo un esemplare di pudicizia, e nel governo degli stati d'un incorrotta, e religiosa integrità. Ma tutte queste virtù, e in più eminente grado si videro risplender nella gloriosa figlia, ch' ella lasciò, della quale così testifica lo scrittor della vita di S. Anselmo, raccontando le follevazioni succedute in quelt' anno. Ecce falta in omni Romano Imperio B. Penitent. inandita persecutio. Episcopi, & Principes pene, non in Vita S. folum dico inobedienses, verum omnino rebelles fatti m. f. Sunt Sanita Sedi Romana, & inventa est Sola, at-T 2

que unica Dux, & Marchionissa Mathildis in fide permanens, zelum Dei habens, & Domino Papa Gregorio obediens. Hac ut sanctissimam tanti magistri, videlicet ejusdem Domini Papa vitam, & religionis cognovit ardorem, totam fe fua tradidit dispositioni, sperans ab oneribus mundi bujus tali obedientia explicari. Cui è contrario in remissionem datur, ut quast altera Delbora populum judicet, militiam peragat, bareticis, at scismaticis resistat. Aveva pensato Matilda con la guida del Pontefice, e d' Anfelmo, l'uno, e l'altro fantissimo, staccata quanto più poteva dalle cure del fecolo, viver nella pacifica amministrazione degli stati in compagnia dellamadre una vita tranquilla, e se l' avea prima persuaso anche quel santo Vescovo ritirato per questo tra' Monaci; ma l'una nell'età di 30. anni riserbata dopo la morte di Beatrice ad armarsi sempre guerriera in aiuto de' Cattolici, l'altro ad ingerirsi per Matilda ne' secolareschi negozi, e a Lamb, Don- fopportar il maggior peso del Pontificato, l' una

Lamb, Dan- fopportar il maggior peso del Pontificato, l' una nin è fisili, valorosamente combuttendo, e l'altro fantamente Gres, n. les configliando, e ferivendo, surono in questi miseri siti. tempi l'unico refugio de Cattolici, e della Santa

Matida, Sede. S'era fecondo il coftume Matida di nuovo procura che interpofta a procurar aggiuntamento tra il Papa, feguino age e il Rè, ma quell'animo incallito fotto il pefo giutamenti delle continue fimonie, e dalle vittorie refo merinfendole no pieghevole recufava d'umiliarfi. Onde elegratera folle- gendofi da Matida fietila, e da alcuni Prencipi di var costra. Alemagna più Cattolici firada diverfa, ormad fil bil Pales feopertamente fi procuravano anche di là da i monti contra di lui quelle med.cime follevazioni, ch'egli avea tentare col mezzo d' Eberardo in-Italia. S'unirono per configiiare i bilogni del Regno, e della Religione Rodolfo Duca di Svevia,

de-

Guelfo di Baviera, Bertoldo di Carinthia, Adalberone Vescovo di Vuirtzemburg ed Erimanno Ve. scovo di Metz, e considerando, ch' avendo il Rè abusata la vittoria di Sassonia, resosi più crudele, e fotto la fede di Prencipe esercitati atti di crudeltà, e di scoperta tirannide, col preteito delle fcomuniche publicate contra di lui, che liberavano dal giuramento i Popoli, risolfero di ridurlo ne' travagli a sensi più ragionevoli. Procurorno pertanto prima la scarcerazione de' capi più principali di Sassonia quà, e là mandati contra la data fede prigioni, e col ritorno loro rifvegliorno facilmente in quella Provincia le sopite rebellioni. Dall'altra parte in Italia si cominciò alle strette il trattato di riconciliar con la Chiesa Roberto Guiscardo Prencipe potentissimo de' Normanni, e Duca di Sicilia, di Calabria, e di Puglia, & esfendo nel principio di Marzo feguita l'alfoluzion Gregor. T del Conte Ruggiero suo fratello, si tratteneva, Tomas, Decr. come confeila Gregorio scrivendone a Vuiftedo Cattolico Cavalier Milanefe, quest' accomo lamento con la speranza di guadagnar in breve condizioni più vantaggiose. Ritornavano anche a penitenza continuamente alcuni di quelli, che s'erano da principio accostati al partito del Rè, e n'aveva Gregorio commessa ad alcuni Prelati l'assoluzione, come in particolare a Costantino Vescovo d' Arezzo, Rinieri di Fiorenza, Leone di Pittoja, Anfelmo di Lucca, e Lanfranco di Chiufi avea delegata la facoltà d'affolvere Rodolfo Vescovo di Siena. Onde già vedendo Enrico riforger le rebellioni di Saffonia più che mai potenti, e fotto il pretelto della Religione alienarfeli già tutti i Prencipi, nascondendo a tempo la rabbia, procurò con dolcissime spedizioni di ritiratli alla sua Lamb. 1.6.

devozione. Ma radunati di nuovo insieme quelli, che favorivano la religione, e publicata una conferenza in Triburia per il giorno 16. d'Ottobre invitandovi tutti que'Principi, che avevano a cuore la falute dell'anime, e del Regno, operò questa chiamata si gran mutazione, che movendosi altri per interessi della religione, altri per zelo di reformare il governo, fu così numeroso, e inopinato il concorlo, anche d'alcuni seguaci del partito Regio, che quasi prima del chiuder quel con-Enrico Rè gresso si fentivano i Prencipi resoluti d' elegger costretto dal. con la deposizion d' Enrico un nuovo Rè. Era

la Dieta di Triburia ad Papa.

tra questi gran fautore della religione Erimanno umiliarfi al Vescovo di Metz, che scrivendo anticipatamente al Pontefice, avea desiderato le resoluzioni d'al-Epift. Greg. 7. cuni importanti dubbi intorno alla validità delle scomuniche, e all' autorità Pontificia, per valerfene opportunamente nell'esamine della causa Regia, e come quello, ch'era a Matilda strettamente congiunto di sangue, e sapeva quel ch'importasse la sua persona ne presenti bisogni, desiderò anche nell' istesso tempo d'esser informato dal Papa, che resoluzione stimava, ch'ella dovesse prendere dopo la morte della madre, e del marito, e ricordando intorno a questo qualche particolar di momento, riportò con la resoluzione de' dubbj la seguente risposta. De Matbilda vero communi Epift.3.lib.4. noftra filia, & Beati Petri fideli ancilla quod vis

volo, fed in quo statu fit mansura Deo gubernante adhue certum non teneo. Corse intanto la fama della Dieta di Triburia, dove per renderla anche più cospicua, e più valida avea Gregorio inviati due legati Sigehardo Patriarca d'Aquilea, e Almanno Vescovo di Passauu, che teneva titolo di Vicario del Papa nelle cose concernenti alla disposizione

cen-

delle cause Ecclesiastiche, & avendo questi in commissione non solo di giustificare nelle Gallie la validità delle scomuniche, ma d'offerir il consenso Apoltolico nell'elezione d'un nuovo Rè, s'era così ripieno di timore l'animo d'Enrico, che ridotto ad Oppeneim, su l'altra riva del Reno con pochissimo seguito de suoi parziali, non era giorno, che non inviasse ambasciate alla Dieta con larghissime offerte d'umiliazioni alla Chiesa, e. d'intera mutazion di governo, e di vivere. Ma non riuscendoli d'impetrar per questo mezzo, che si piegassero punto que Prencipi a sodisfarlo, offer) per ultimo di rinunziare spontaneamente alla Dieta l'amministrazione del Regno, con riferbarsi solamente il nome, e l'insegne reali, e d'obbligarsi non solo a quanto avesse promesso con qualfivoglia più stretto sacramento, ma di darne quegli oftaggi, ch' avessero domandati. Nè meno per questo si piegorno i Principi tante volte con vanissime promesse, e giuramenti ingannati. E già s'erano resolute l'armi per assalirlo, e si negoziava l' elezion del fuccessore, quando per fuggir le rovine d'una fanguinosa guerra civile stimorno espediente i capi di Sassonia, e di Svevia d'offerir ad Enrico i trattamenti delle strade giuridiche, benchè n'avessero per sua colpa poca occasione, e non ostante, che stimassero patentissimi i suoi delitti, promessero nondimeno di rimetterli con tutto il rimanente della fua caufa in petto del Papa, e di fare il possibile, perchè la Santità fua volesse nel principio del Febraro seguente trasferirli in Augusta, e in questo luogo farne la decisione. Stabilirno però prima d'ogni altra cola, che se susse in qualsivoglia modo passato l'anno, ch'egli non avesse ottenuta l'assoluzione delle

Lamb. l. c

censure s' intendesse senz' altra dichiarazione decaduto da ogni ragion di regnare, e aggiunsero in ultimo, che non aspettavano da lui risposta alcuna, volendo per contrafegno della fua volontà vederlo ridotto fotto l'obedienza del Pontefice, separar da se i ministri scomunicati, restituir Vuormanzia al Vescovo, che n'era padrone, licenziar l'esercito, ritirarsi in Spira con l'assistenza del Vescovo di Verduno, e di que' pochi, che fusero stimati lontani da ogni ombra di scomuniche, e quì fenza pompa, o titolo Regio astenersi dall' ingresso delle Chiese, nè punto ingerirsi nell' amministrazione delle cose publiche . Tra quest' angustie, e durezze di condizioni si trovò il Rè, dalle quali riconoscendo pur qualche ombra di speranza per altra strada perduta, rifolfe d'elegger il partito propostoli quantunque grave, & eleguite quelle cose, che prontamente si gli resero possibili, mandò gli ostaggi, e si ridusse privatamente in Spira. Così spediti al Pontefice gli Ambafciatori già destinati per invitarlo in Augusta terminò l'importantissima Dieta di Triburia. Così precipitò repentinamente Enrico dal colmo della superbia all'infimo delle miserie. Ma conoscendo egli al fine, che la somma della fua falute consisteva in questo d'ottener avanti l'anno della pubblicazione della fcomunica l'affoluzione, e confiderando, che l'aspettar in Alemagna la venuta del Papa, e il ventilarsi la causa in luogo tanto contra di lui follevato, e nel cofpetto de' Prencipi mal' affetti poteva esser molto pregiudiciale agli interessi suoi, o scorrer intanto senza remedio il termine dell' anno prefiiso, rifolse improvvisamente nelle maggiori asprezze del

Enrico fcen- folse improvvisamente nelle maggiori asprezze del de in Italia, verno di passar in Italia, e con pochissimo corteggio in compagnìa della moglie, e d'un picciolo figliolo prese anche subito il camino dell' Alpi. Legga chi vuole in Lamberto gl'incomodi, e le stranezze di questo viaggio, i traghetti dell' Escluse occupati, i pericolosi allungamenti delle strade, la compra del passo per la Savoia da più stretti parenti, la fuga degli amici, che l'aborrivano, le nevi dell'alpi infuperabili, le frequentissime cadute, le morti, o storpiature de'cavalli, i patimenti della Regina, e del figlio ferrati in pelle di Bovi, e stracinati in questa forma da" monti, & in fomma un compendio di camino difastrosissimo, fin che pervenuto in Italia, quando il Pontefice contra la volontà de' Prencipi Romani fi preparava fotto la condotta di Matilda al viaggio d'Augusta, trovò miglior incontro, e fu da' con Matilda Vescovi di Lombardia, e da alcuni Conti Italiani s' incaminaricevuto con apparato regio. Già divulgava la fa- no per pafma l'arrivo suo, e già Gregorio uscito di Roma sar in Alenon perdonando a fatica, ne temendo nella vecchiezza l'ingiurie del verno, per quiete della. Cristianità, e per l'onore della sua Chiesa, s'incaminava con quella fedele affiftenza di Matilda, che Lamberto così ricorda. Romani Pontificis lateri pene comes individua adbarebat, eumq; miro tilda al Poncolebat affettu. Cumque magna pars Italia ejus pa- tefce, e pic reret imperio, & omnibus, qua prima mortales du- la venuta d 1 Refeco fi ricunt Supra cateros terra illius Principes, abundaret, tira a Canosubicumque opera ejus Papa indiguisset ocius aderat, fa. & tanquam patri, vel Domino fedulum exibebat officium. Ed era già pervenuto in Toscana, quando improvisamente si penetrò l'arrivo d' Enrico in Italia, & il concorfo a riceverlo delle Città di Lombardia. Onde non ben certa Matilda s' egli veniva penitente conforme l' ordine di Triburia,

o 'pur, com' era folito, per far ingiurie, e ftrapazzi alla Chiefa, configliò il Pontefice a ridursi feco a Canoffa fortiffimo fuo Castello vicino a. Reggio, e sospender fin a miglior resoluzione il E' pregata viaggio, tanto più, quanto ch' avendo ella nell' istello tempo ricevuta una spedizione del Rè, vedeva con ogni instanza esser pregata ad interporsa col Papa, perchè si contentalle di riceverlo sa penitenza in Lombardia nella maniera, che re-

dal Re per l' aggiuftamento col Papa.

ferifce Donnizone.

Donnie. lib. 2. cap.s.

Non aliter fe Rex noscens regnare valere Ad confabrinam Mathildim mifit, ut ipfa Confilium caperes quo Papa veniret ab Urbe Longobardiam .

3077-

Era già cominciato l'anno 1077, quando si ridusse il Pontefice a Canossa, e benchè l' Apostolica vita, ch'egli teneva lontana da ogni ombra di defetto i miracoli, e prodigj, che col mezzo dell' orazioni ogni giorno faceva, il zelo ardentissimo del onor di Dio, l'indefesse fatiche per l'osservanza delle leggi Ecclesiastiche avessero dovuto assicurarlo dalle velenose punture de' maligni, ad ogni modo con offesa della pudicizia religiosissima di Ma-

Imputata falfamentedi mala vi-£2.

tilda vi furno tra' partiali del Re lingue così facrileghe, che non dubitorno di calunniarlo, e dall' affettuosissima devozione di lei, che lo seguiva non cavassero indignissimi motivi di mormorare. Unde dice Lamberto dopo le parole pur ora ricordate, nec emadere posuit incefti amoris suspicionem passime jactantibus Regis fautoribus, & pracipue Clericis, quibus illicita, & contra feita Canonum contratta conjugia probibebat, quod die, ac notte impudenter Papa in ejus volutaretur amplexibus , & illa furtivis Papa amoribus praoccupata post ammissum conjugem ultra fecundas contrabere nuptias detrefaret . Sed apud omnes fanum aliquid fapientes luce clarius constabat falfa effe, que dicebantur . Nam & Papa sam eximie, tamque Apostolice vitam instituebat, ut nec minimam finifri rumoris maculam conversationis ejus Sublimitas admitteret; & illa in Urbe celeberrima, atque in tanta obsequentium frequentia obscænum aliquid perpetrans latere nequaquam potuifent. Signa etiam, & prodigia, que per orationes Papa frequentius fiebant, & zelus ejus ferventiffimus pro Deo, & pro Ecclefiasticis legibus satis eum contra venenatas detractorum linguas communichant. Con tutto ciò ne Gregorio lasciava di operar santamente, ne Matilda con la folita devozione di fervirlo. Era già divolgato, che il Papa fusse in Lombardia, e già cominciavano a comparir que' Vescovi e Ministri regi, nominatamente scomunicati, eche doppo la partita del Re avevano presa la strada d'Italia, eccetto alcuni pochi fatti prigioni nel passar l'Escluse, in tanto che presentatasene parte a' piedi del Pontefice con le debite umiliazioni, e penitenze aveano ancora ricevuto il perdono, quando accostandosi l'ultimo termine dell' anno prefilso risolse Enrico con onorevole ambascerìa di tentar l'animo di Gregorio. Chiamò per questo a se Matilda, e con le più affettuose ragioni, che sapesse dettarli si gran bisogno, la prego ad Matilda accettar in suo nome la carica di supplicar il Pon- basciatrice tefice a riceverlo a penitenza, e non recusando Ma. d' Enrico s' tilda, che sempre aveva desiderato d'interpozvisi, interpuone ebbe per compagni Adelaida Contessa dell' Alpi per l'assolu-Cozzie suocera del Re Amadeo suo cognato, Azzone Marchefe , Ugone Abate di Clugnì, & altri de' primi Signori d'Italia. Udi Gregorio l' Amba-

172

fceria, e cominciò Matilda con gli altri il negoziato di questa reconciliazione. Ma si trovò il Ponrefice resoluto di non ammetterla senza evidentissimi fegni di vera Penitenza. Peroche avendo Enrico altre volte delufa con vane promesfe, e strapazzata la S. Sede all' ora, quando vittoriofo delle rebellioni di Salfonia poteva volontariamente riconoscerla, restava grandissima ragione di sospettare, che non per altro si premesse adesso nell'assoluzione, che per effer necessitato da' Prencipi, e costretto dal vedersi vicina la deposizione del Regno. Per questo rispose il Papa, che non vedeva modo di poterlo fentire esfendo cosa del tutto aliena dallo ftil de' giudizi, e dal costume delle leggi Ecclesiafliche, che si ventilassero l'imputazioni d'alcuno fenza l'intervento degli accufatori, e che se si trovava egli così provitto d'innocenza, come rapprefentava per sua difesa pieni di livore gli accusatori, non fuggisse di presentarsi in Augusta il giornodettinato, e che si rendesse sicuro, ch'egli ventilate le ragioni della fua difesa non averebbe ne per odio, ne per favore deviato un tantino dalla rettitudine professata sempre da lui . Ma gli Ambasciato. zi raddoppiando le preghiere replicavano, che non era il Rè venuto in Italia per fuggir di dar conto alla Santità fua dell'imputazioni dateli, e che itimandola altrettanto giudice inflessibile del giusto, quanto benignissimo avvocato dell'innocenza, in qualunque luogo eila aveile comandato offeriva di nuovo di fottoporfeli. Ma che effendo già molto vicino il termine di quell'anno, che le leggi Palatine gli costituivano perentorio all' assoluzione, eche passato questo non poteva già decaduto da ogni pretenzione di regnare effer più fentito in giudizio, con ogni maggior affetto d'umiltà, e di pentimen-

177

to offeriva quelle fodisfazioni, che la Santità sua avelle stimate convenirli, e che per la grazia, che adello gli avelle conceduta, non pretendeva d'elentarsi dall'eisamine dell'azioni sue, prontissimo, o di lasciare il regno, quando gli errori suoi l'avessero meritato, o di ritenerlo, quando in giudizio fincerate l'accuse, fosse, come sperava, dichiarato innocente. Ne per questi motivi si piegava l'animo del Pontefice; perche con ragion sospettando quel santo, e prudentissimo Padre, che non venendo il pentimento dall'intimo del cuore, ma dalla necessità di non perder il Regno, dovelle Enrico, così per l'età giovenile, come per la natural inclinazione di secondar gli adulatori, ben presto ricadere con disprezzo maggiore della Sede Apostolica, e con più scandolose conseguenze: Ma finalmente vinto dall'efficacia delle preghiere di tanti cari, e fedeli fuoi, e dalle ragioni, che per altra parte fuggerivano speranza di gran mutazione nel Re, risoite di farne maggiori prove, e rispose agli Ambasciatori, che se voleva Enrico dichiaratfi veramente pentito degli errori commessi, mandasse prima in sua mano per contrafegno di vera obedienza la corona con l'altre infegne regali, e confesfasse di propria bocca d' essere doppo il Conciliabolo di Vuormazia del tutto indegno del titolo, e dell' abito di Re, Parve all' Ambasceria tanto difficile, & aspra la condizio. ne, che temendo di riportarne col'ultima rovina del negozio una desperatissima repulsa, secero nuova, & affettuofa inftanza per mitigarla, ne poterno per ustimo ottener davantaggio, le mon che rifolvendo il Re di venire, stabilisse prima una ferma refoluzione d'obedire a'decreti Apottolici. Così venne Enrico a Canoila fenza aver potuto prima concertare le condizioni della sua penitenza, & ammesEnrico 3 Canoffa, & əfpriffima

fo dentro il secondo ricinto delle muraglie deposto ogni Regio abbigliamento solo, scalzo, digiuno fin a sera, vestito di cilicio verso il fin di Gennaro, fuz peniten- quando la stagione d' un crudelissimo inverno era più orrida, alla porta del Castello, su ritenuto con que' gemiti , & umiliazioni , che l'iftesso Pontefice scrivendone in Alemagna, così referisce . Per triduum ante Portam Castri deposito omni regio cultu miferabiliser, utpose discalsiatus, & laneis indutus per-

fiftens , non prins cum multo flesu Apostolica miserationis auxilium, & consolationem implorare deftitit, Lamb. o quam omnes qui ibi aderant, & ad quos rumor ille.

pervenit, ad tautam pietatem, & compassionis misericordiam movit, ut pro co multis precibus, & lacrimis intercedentes, omnes quidem insolitam nostra mentis duritiem mirgrentur, nonnulli vero in nobis non Apostolica severitatis gravitatem, sed quasi tyrannica feritatis crudelitatem eße clamarent. Tre giorni dice Lamberto in questa maniera d'asprissima penitenza fi trattenne fenza che 'l Pontefice mostrasse per anche segno di sodisfarlo, & aggiunge Donnizone, che già desperando Enrico di ottener il perdono sentivasi stimolato grandemente a partire, quando per ultimo configliato dall' Abate Clugnacese di ridursi da dovero all'intercession di Matilda, sperando, ch'ella sola tanto benemerita della Santa Sede dovesse al fin espugnare la rigidezza del Papa, si gettò egli a piedi della Contessa, e pregandola di far l'ultimo sforzo per la sua salute, ottenne, ch'ella con tutto l'animo di nuovo vi s' ingeriffe.

Poplitibus flexis dixit Rex atque Matbildi, Tu nisi me multum juveris modo, non ego scutum Ulterius frangam, multavit me quia Papa Consobrina valens, fac me benedicere, vade.

Ipsa-

Iplaque surrexit, Regique Spopondit, & exit . Ascendens sursum, fetit at Rex ipfe deorsum Alloquitur Papam de Regis fine reclamanr.

Matilda ottiene al fine da Gregorio l'affoluzione del Rè.

E con tanta efficacia per la compassione del Rèparlò Matilda, e così bene seppe rappresentare la compunzione, & i gemiti del penitente, che si compiacque al fin Gregorio con l'assoluzione paternamente d'accoglierlo; non però in maniera, che potessero i Prencipi d'Alemagna consapevoli de' suoi grandissimi delitti dolersi, ne condennare la Santità sua in caso di recidiva, d' imprudenza, e facilità. Sono le condizioni, e la maniera dell'assoluzione referite da Lamberto diffusamente, e si leggono in ristretto nella formula del giuramento tra le lettere del medesimo Gregorio Settimo. In sostanza promesse Enrico di presentarsi ove il Pon- Condizioni tefice l'aveile chiamato, d'obedire alla sua sen-dell'aggiutenza, e di pigliar que' partiti di concordia co' flamento. Prencipi, ch' egli avesse stimati opportuni, di asficurar in ogni luogo dove s'estendesse l'autorità Regia il passo al medesimo Pontesice, che stava tuttavia refoluto di trasferirsi per quiete de' Cattolici in Alemagna, e defender a tutto fuo potere da ogni offesa tanto la persona della Santità Sua, quanto di quelli, che egli inviasse altrove, o che venissero a lui. Aggiunge Lamberto altre condizioni accettate dal Rè, ed in particolare, che le capitolazioni fossero giurate da più confidenti d'Erico, e che presero il giuramento dell' osservanza due Vescovi di Citz, e di Vercelli, il Marchese Azzone, ed altri, avendo l'Abati di Clugni negato di giurare, perchè repugnava alle regole monastiche. Gregorio però nella lettera allegata ha solamente, che furono le promesse di En.

Enrico fottoscritte per mano di quell' Abate, e delle due Contesse Matisda, e Adelaida, e d'altri principalissimi Signori, e Vescovi. Variano ancora Donnizone, e Lamberto nella maniera, che su da Gregorio ricevuto il Rè, passando quel rozzo verssicatore in questa maniera seccamente si grau fuccessi.

Nam benedixis eum, patem tribuit sibi, demum Misam cantavit, corpus dedit, & deitatis Secum convivant super arcem qui Canusinam Ipsum dimisti, possquam juravit, &c.

Ma Lamberto informato d'ogni minuzia fegue a narrare, che dopo l'aisoluzione del Rè solennemente il Papa celebrò Messa, e che chiamato all' Altare Enrico con tutta la moltitudine, che vi era presente, con quel tremendissimo SACRA-MENTO nelle mani ebbe a dire, che essendo egli da persone, che forse si trovavano presenti, imputato, non solo d'esser asceso a quel sommo grado con arti simoniache, ma d'aver anche prima, e dopo il Pontificato commesse sceleratezze tali, che lo rendessero incapace di governarlo, era in obbligo di giustificatione, e benche non mancassero qualificatissimi testimoni, e della sua promozione, e dell'instituto della sua vita, voleva egli nondimeno stimar molto più l'attestazioni divine, che l' umane, e ridur in compendio quelle sodisfazioni, che potesse un Pontesice dar maggiori. Ecce dille Corpus Dominicum, quod sumpturus ero, in experimentum mibi bodie fiat innocentia mea, ut Omnipotens Deus suo me hodie judicio, vel absolvat obietti criminis suspicione, si innocens sum, vel subitanea interimat morte fi rens. Hat, & alia, fe-

- by Goorde

277

gue Lamberto a narrare prafatus verba terribilia, quibus Deum causa sua aquissimum Judicem, & innocentia affertorem effe pracabatur, partem Dominici Corporis accepit, & comedit. A queit' azione così terribile, e a cimento sì grande dell'innocenza fu fentito rifonar il Tempio d'altissime voci de' fedeli, e dopo gli applaufi della fua giuitificazione, e delle lodi, che si dovevano a Dio, rivolto il Papa con l'altra parte di quell'Ottia Sacrofanta al Rè propose ancora a lui quel compendioso modo di liberar se medesimo dell'incertezza degli umani giudici la Chiefa dallo fcandolo di si biutte imputazioni, e il Regno tutto dalle turbulenze delle civili discordie, ed animandolo, se tale era l'innocenza sua, qual egli avea tante volte allegata, a voler prender il remanente di quel Divinitlimo cibo; così rimafe dall'improvisa offeria aitonito, e soprafatto Enrico, che non sapendo che rispondere, e come suggire la necessità di quel terribil cimento, si ritiro in disparte, e dopo aver configliata la risposta co suoi, e ripreso il perduto vigore, allegò p r scula finalmente, che facendoli quelta prova lontana, non meno dalla prefença de'fuoi più cari, che degli stelli acculatori, non creduta, o non ammella larebbe stata poco giovevole, e che per questo era necessitato a riferbare le sue giuttificazioni in luogo piu cospicuo, e dove potestero tutti i Prencipi con l'intimazione trovaisi presenti. Non volle Gregorio necessitarlo davantaggio, e ammettendo la icula l'accolfe seco dopo la solennità della. Messa a pranzo, e con paterne ammonizioni di nuovo benedicendolo a fuoi, che fuori del Castello l'aspettavano, con la pace lo rimandò. In quelto modo al coltume de' Vicari di Critto non

e di Matilda.

Sincerazione foggetti a terreno giudizio giuftificò quel fanto di Gregorio, Papa la propria candidezza, e con testimonio inerrante cancellò dalla persona di Matilda l'abominevole imputazione, con la quale avevano gli Scilmatici procurato di denigrare non meno l'onettà di si pudica Matrona, che l'incolpabil vita di così santo Pontefice. Credevasi intanto su l'avviso della benedizione del Rè felicemente incaminata la quiete de' cattolici, e sopite le scintille di quel pericolofo scisma, stimandosi più comunemente, che dovessero sprovitti d'appoggi ben presto cedere all' obedienza Apostolica i Vescovi più contumaci di Lombardia. Ma non s'appose alla verità de' successi chi discorrendo su le rigorose prove fatte dal Rè stimò non così facile la ricaduta. Perocchè mal sodisfatta la maggior parte de' Prencipi Italiani per interessi particolari, che fosse seguito l'aggiustamento, ma più di tutti gli scismatici Vescovi di Lombardia, che temevano crescendo l'autorità del Papa di rimaner privati delle rendite, e dignità loro, scopertamente cominciarono a biasmare il Rè di viltà, ed esaggerando, che dove con decoro della maeltà Regia averebbe potuto costringer Gregorio a ribenedirlo, Mal fodif- overo a depuonere il Pontificato, fi fosse egli con fatti alcuni tant' ignominia rimesso all' indiscrete condizioni ,

no di follewar l'Italia contro lui .

della bene- ch'era piaciuto al suo nemico di darli, s' unirno a non permettere, ch' acquistasse per questa strada Rè procura- il Papa maggior autorità, ed a procurare col ritirarsi dal Rè di farlo ritornar a cadere. Per questo negorno di ricever Eppone Vescovo di Cirz, che precedendo il ritorno di Enrico teneva ordine, e facoltà d'affolver anticipatamente quelli, che gli avevano aderito, e si burlorno, che Gregorio, il quale dicevano publico simoniaco, scomunicato e deposto da loro, pretendesse di voler con lor medefimi efercitar atti di Pontificia giurifdizione. Di qui cominciorno scopertamente a disseminare ne' popoli il pregiudizio ch'avea fatto Enrico a. se medesimo, a successori suoi, ed a gli altri Prencipi più liberi, infinuando questo pernizioso concetto, che per fostenere la giurisdizion laica comune a quelli, che governavano, era anche lecita la rebellione al fuo Prencipe, non che la disobbedienza col Papa. E perchè si vedevano questi sentimenti esser da' popoli ricevuti con applauso si paísò più avanti, e con manifesta sedizione si cominció scopertamente a trattare con la deposizion del padre l'elezion del figlio tenerissimo in Rè d'Italia, ed a proporre arditamente le prattiche d'un nuovo Papa. Erasi trasferito Enrico a Reggio dopo l'affoluzione, quando fentita nell'istesso Donniz. I.c. tempo l'origine, ed il progresso della sollevazione, mandò al campo que'Prencipi, che lo feguivano per tentar ogni strada di quietar i tumulti, promettendo, che già libero da maggiori travagli averebbe egli appresso premuto, che tutti rimanessero soddisfatti. Riusci per allora di sopir il moto più precipitolo, ma ben presto s'accorse il Rè, che gli animi non erano quieti, e le inclinazioni de' Popoli molto diverse dall'ingresso. Non riceveva più gli onori foliti; fi vedevano gli apparati positivi; s'udivano taciti rimproveri per ogni parte; non era ricevuto nelle Città, e appena gli era somministrato ne' borghi il necessario vitto per la foldatesca. Onde spaventato egli dall'insolita mutazione, e pentito d'essersi così messo nelle forze della gente Italiana, e che lasciata l'Alemagna non fosse uscito da' pericoli, ma gli avesse cangiati, cominciò fortemente a dubitare di non esser ne-X 2

Lamb. &

cessitato per salvezza della persona, e del Regno a mutar resoluzione. Accrescevano i dubbi della fua mente le falle dottrine de' Vescovi Lombardi, che ridotti fotto la scorta di Giberto Arcivescovo di Ravenna: s'erano trovati in Reggio alla sua venuta, e combattuto da una parte da' pericoli, che vedeva sovrastarsi, e dall'altra dall'interessate perfuafioni degli Scifmatici, e da rimproveri, che Enrico di d'ogni intorno s'udivano risonare, poco al finprezzando i giuramenti, e le promelle sì fresca-

nuovo parte dall\* obe-

dienza della mente fatte in mano del Papa, rifolfe con pefsimi fondamenti di richiamare appresso di se gli antichi configlieri di Stato, di togliersi di nuovo dall'obbedienza di Gregorio, e di li cominciare a riunirsi gli animi de'Lombardi, ove sapeva esfersi cominciata la se lizione. Ma tentò prima, secondo

che referifce Dannizone, per configlio dell'empio Giberto una machina, che non permelle Iddio, che s'effettuisse. Ritornò egli dopo sei giorni pieno di malifimi penfieri a Bibianello luogo di Matilda poche miglia distante da Canossa, e mostrò grandissimo desiderio d'abboccarsi di nuovo con-Gregorio. Scese per questo il Papa con la Contella a trovarlo, e fingendo egli necessità per quiete, e sodisfazione de' Popoli, che di là dal Pò si facelle un congrello, ove si trovasse ancora il Pontefice medefimo, lo pregò con replicate instanze a volervisi quanto prima transferire. Non lo seppe negar Gregorio, che desiderava con la quiete d'Italia anche la sodisfazione del Rè, ne vi contradife Matilda. Onde stabilito il giorno s' inviò Enrico avanti, e tramò con alcuni di ritener prigione la persona stessa del Papa. Sarebbe il trattato per avventura riuscito, se la prudenza di Matilda, che non arrivando le cagioni di questa chia-

chiamata era entrata in qualche sospetto, e avea secretamente mandato ad offervare gli andamenti di ferprigiod'Enrico, non avelle schivato l'incontro. Appena ni Gregorio. però s'era ella con Gregorio avanzata di là dal e Matilda, Pò, che ricevve ficuro avviso delle trame, che fice il trattas'ordivano, e dell'infidie già preparate; onde ri- to. voltato indietro con sollecitudine il viaggio si ridusse di nuovo col Papa ne'più forti luoghi de' monti. Con tutto ciò s'andavano tuttavia dissimulando le machine del Rè, nè si stimava bene,. che per la parte del Papa si dessero i primi contrasegni di disunione, ed ambedue si trattenevano ne'luoghi più ficuri. Allora fu, che prevedendo Matilda le turbulenze, che sovrastavano all' Italia, Matilda i e i pericoli, ch' ella dovea correre nella difesa, pontesce in della Chiefa, quel dono delle sue facoltà sece a luoghi sicuri S. Pietro, che qualche tempo dopoi cagionò non dona il suo piccioli dispareri tra gl'Imperatori, e i Pontesici, a S. Pietro che successero.

Propria clavigero sua subdidit omnia Petro. Janitor eft Coeli suns bares, ipsaque Petri. Accipiens scriptum de cunctis Papa benionus.

Così lasciò scritto Donnizone, aggiungendo in. Donnie. 1.2. particolare, che in questo dono rimase inclusa la capata de in fua Canossa. Il medesimo testifica non già Leone relatione de Ottiene, come allega il Mellini, ma Pietro Dia-nus. Fedes. cono suo continuatore, che assai meno esattamente Petrus Diac. di Leone profeguì l'istoria del Monastero Cassi- Cossin. Connele. Anno autem dice questo Scrittore Dominica tin. Leon. Incarnationis 1077. Matilda Comitissa Ligaria, & cop.48. Thuscia iram Imperatoris Henrici sibi infesti metuens Liguriam , & Thusciam promincias Gregorio Papa, & Santta Romana Ecclesia devotissime obsulie. Hac

Hac ergo canfa inter Pontificem, & Romanum Imperium diffentionis , & odii fomitem miniftravit . Ma in Alemagna, dopo la partita del Rè seguita contra il convenuto, s' erano rimessi insieme i capi della lega Cattolica, e poichè non era potuto riuscire; che il Papa passasse in Augusta imnedito dall' armi Regie, avevano risoluto d'intimar di nuovo l' Allemblea de' Prencipi in Forcheim per il giorno 13. di Marzo, e di pregar di nuovo, come fecero per espresso Ambasciatore, il Pontefice a trasferirvisi. Si tratteneva Gregorio in Canossa non per altro fine, che d'acquietare

Gregorio don ne' luo- col viaggio d'Alemagna una volta le turbulenze ghi della. del Regno, e della Chiesa, e n'aspettava l' op-Contella dis- portunità. Per questo abbracciata volentieri l'occaduta del Rè, ricorpromeffe . Gregor. 7.

paffim fed Hift. Germ.

casione, che gle ne somministrava la venuta dell' Ambasciatore, spedi subito una legazione al Rè dandoli le con ordine, che dissimulando la fama della sua ricaduta ricordasse, che dovendosi i Prencipi di lib. 4. Epiff. Germania radunarsi tra poco, era parso alla Santità Sua, che fusse congiuntura a proposito per presertim 13. giustificare secondo il concerto l'imputazioni , e bertus in fine che la Chiefa di Dio agitata da tanti scandoli, e la Repubblica Cristiana da tante civili discordie era ormai tempo, che trovasse riposo, siccome egli pacificamente giuttificandosi, averebbe potuto goder il Regno, o quando fusse in contrario, ingiustamente non ritenerlo. Ebbero ordine i medesimi Legati, che furono Gherardo Cardinale Oftiense, e Anselmo Vescovo di Lucca, di passar dopo quest'ambasciata a Milano per procurar di nuovo il ritorno di quella gran Diocesi alla. Chiefa Romana, e cominciar da parte così cospicua la quiete dello scisma di Lombardia. Onde licenziati dal Rè, che diffimulando la rabbia one-

stava le dilazioni col rimostrar gl'interessi del Regno in Italia molto bisognosi dell'assistenza sua, e l'impossibilità di trovarsi alla Dieta per l'angustia incomportabile del termine prefisso, s' incaminorno all' altra Legazione. Ma poco stette Enrico a vomitar il veleno, perocchè non effendo pertamente. paffati, che 15. giorni come nota Bertoldo dall' relafio fa riaffoluzione, fece scopertamente far prigioni i Le- tener prigiogati Apostolici, che proseguivano i lor viaggio. ni i Legati Hoe autem juramentum net quindecim dies observavit captis venerabilibus Episcopis Geraldo Oftienfi, & Auselmo Lucenfi. E fi dichiard manifestamente Bertold. Co. relasso, e nemico della Santa Sede. Nota però lo stans. anno Scrittore di S. Anselmo, che i soldati Regi car. 1077. B. Pecerando il Cardinal Officnse, non ardirno di nitent. m. s. metter le mani addosso al Santo Vescovo Ansel- S. Anselmi mo, e benchè questi replicatamente facesse in. Episc. Luc. stanza, o che fosse sprigionato il collega, o d'esser Vescovo di anch'egli con lui ritenuto prigione, ad ogni modo Lucca Legatemendo i Soldati, che per effer nativo di que' to Arostoli- . paesi, e di famiglia principalissima, non ne na- co non è riscesse qualche sollevazione in disfavor del Rè, lo tenuto prilasciorno libero, ed egli addoloratissimo su necessitato a tornatsene indietro. Intanto il Ponte- la sua samifice, che non potea più diffimulare la ricaduta. glia. d'Enrico, e si vedeva tolto il modo di passar in Alemagna, risolse di mandare un altra Legazione alla Dieta di Forcheim, ed elesse il Cardinal Bernardo, e l'Abate di Marsilia, per darli conto non Epis. 23. folo di quanto era feguito, ma per afficurarli, 6 14. Greg. che quando non tossero state impedite le strade, 7. lib 4. e preoccupati, come sapeva, i passi dalla gente del Rè, egli non averebbe mancato di trovarvisi al giorno prefiso, e che se in Aiemagna non. palsavano in quelto nrezzo a refoluzioni grandi

Gregor. 7. Epill. 1. 6.

privato da' Prencipi, e fo tituito in fuo luogo Rodolio .

vedeva la Chiesa di Dio in pericoli molto maggiori. Appena però la Legazione arrivò, che certificati i Prencipi della ricaduta d'Enrico, e prevedendo la necessità d'opporseli, lo dichiarorno prima decaduto da ogni ragione di regnare, ed elefsero appresso in tuo luogo Rodolfo Duca di Enrico Rè Svevia, facendo spedizione al Papa, perchè volesse

confermarlo nel Regno. Ma Gregorio, che non aveva altro fine, che l'onore della Sede Apostolica, e la quiete della Cristianità, rispose a' Legati, ch' egli non voleva far dichiarazione così precipitofa, e che si procurasse d'aver il passaggio sicuro per la sua persona dall' uno, e dall' altro Rè, ch' egli sarebbe passato in Alemagna, ed ivi col parere de' Prencipi, e degli Ecclesiatici più giusti, e manco interessati averebbe posatàmente efaminate le ragioni, e decifo a favor di chi lo meritava. Gli ricordava ben intanto, che quando alcuno de' due poco curando gii ordini, e configli suoi avesse tentata la rovina dell'Imperio Romano, si gli opponessero con ogni forza, e scomunicandolo con l'autorità, che gle ne dava lo privaffeio del Regno, come per l'altra parte si contentava, che chiamato da loro nell'itteiso luogo un Concitio, confermatero que lo in Rè de' Romani, che riconofcendo la Chiefa aveile moitrato con l'opere desiderio del buon governo, e quiet: d.lla Crutianità. Così ferule Gregorio di Carpineta l'ultimo di di Maggio, non folo a Matilda pre- i due Legati Apostolici, ma alla medefima Dieta

cede il Papa de' Prencipi. Mentre però si tratteneva il Papa. in Tofcana, con qualche pericolo ne'luoghi foiti della Contella, eila per afficurarli il camino l'aveva preceduto in Tofcana, e feco il buon Vefcovo Anfelmo, di cui siccome mell' anno precedente si

trovano in Lucca replicate memorie ne' mesi di Giugno, e di Decembre, così si leggono in questo Luc. & G. medesimo anno 1077. assai più copiose da' 22. di 15. \* G. Aprile al fin di Luglio. Erano ambedue nel giorno \* L. 16. feito di Giugno in Fiorenza, dove Matilda con- 44 256. fentì, che fosse consegnata ad Anselmo una parte del Castello di Monte Catino di Val di Nievole. Ma nel dì 21. dell' istesso mese, essendo exemple. l'uno, e l'altro pervenuto nel paese di Lucca, gle ne confermò la Contessa in Porcari più solennemente il possesso. (a) Poco dopo questo tempo si trasferì ancora il Pontefice in Toscana, conferma il prima del passar a Fiorenza alcuni giorni in Lucca medesimo in si trattenne per terminar tra que' Canonici l'offervanza delle costituzioni Pontificie. Ma benchè scende in allora non ardisse alcuno di essi scopertamente Toscana, e d'opporseli, ed egli con le promesse dell' obe- s'affatica. dienza ne rimanelse appagato, non feguendone per la riforperò dopo la sua partita interamente l'effetto, nonici di scrisse di Fiorenza a' medesimi Canonici quella let- Lucca. tera agli undici d'Agosto, che nel suo registro è la prima del quinto libro. Licenziatofi poco appresso da Matilda, che non stimava sicuro l'al-Îontanarsi dagli stati, passò Gregorio a Siena, e di quì dopo aver spedito Landolfo Vescovo di Pisa fica, e si ri-Legato, e suo Vicario in Corsica, come l'ordine del-

I. 68. 65 apud me in-Giudica in Fiorenza 2. favor d' An-

Gregoria ma de' Ca-

Spedifce if Vefcovo di Pifa fuo Legato in Corduce a Ros ma.

(a) Non dovette però Matilda fiffare così presto in quest' anno la fua residenza in Lucca, perche se nel 21. del Mese di Giugno era in questa Città, come lo dimostra lo strumento qui citato dal l'iorentini, nel 27. dello flesso Mese si trovava in Pifa, dove riceve fotto la fua protezzione, e afficurò al Monastero di S. Vito alcuni beni, risedendo ella in giudizio nella Corte chiamata Papiana, la quale era posta nel territorio della stessa Città. Questo Strumento è prodotto dal P. Grandi nella seconda Edizione della sua Epistola fulle Pandette al nue mere 8. dell' Appendice .

delle sue lettere c'insegna, intorno alla metà di S. ttembre, si trasferì a Roma, e su con allegrezza grandissima de' Cattolici incontrato, e ricevuto. lib. s. Epift. Qui non stancandosi il Pontefice di lodar l'affetto. Donnia. I.c. e la devozion di Matilda, fa fede Donnizone che s'udirno i gridi, e gli applausi tanto del Clero, quanto del Popolo.

ApplauG fatti in Roma. a Matilda affente.

Ipseque commendat, quod nobilis egerat erga Se, Sanctumque Petrum Matildis. Vivat in avum Clamavit cunctus Clerus, totus quoque Vulgus.

Mentre però il Pontefice s'impiega in Roma nel provedere agli urgenti bisogni della Chiesa, e che rinovando con l'assoluzione d'alcuni caduti nella fazione degli Scismatici le maledizioni, e le fcomuniche del Rè, di nuovo ordina a' Vescovi, e principali Signori di Corsica, che ricevino, e Green, n. riconofchino il Legato Apostolico già mandatovi Epif. lib. 5. come anche a due Vescovi di Siena, e di Fiorenza, che procurino di stabilire in Volterra l'elezione di Bonoiso Arciprete di Mantova, raccomandato da Matilda per Vescovo di quella Chiesa, non fi fcordò l'importantissimo negozio d' Alemagna, e già ch'era non folo seguita l'elezione di Rodolfo Duca di Svevia in nuovo Rè, ma anche il ritorno di Enrico dall'Italia per opporvisi, scrisse Gregorio all'Arcivescovo di Treveri, e ricordando l'esecuzione degli ordini dati, con inviare la forma del giuramento fatto dal medesimo Enrico in Canofsa, gli andò rapprefentando la poca occafione, ch'aveva di dishmulare le recidive, quando la prigionia dell'Abate di Marfilia in Alemagna. e di Gherardo Cardinale Ostiense in Italia procurata da' ministri Regi, n'erano pur troppo evi-

o prefer-

dentissimi testimoni. Era già l'anno nuovo 1078. in principio, e Matilda, che nella pratica di Enrico respirava dal vicino timore d'una dubbiosa media a'diguerra, attendeva a rimediare i disordini dello sordini del Stato, e premeva, che gli animi de' Sudditi fi no. mantenessero costantemente uniti nella devozione, e nell'ajuto del Pontefice. Per questo dopo aver raffettati, giudicando nel Borgo di Martore, alcuni dispareri, rivolse l'animo all'aggiustamento di non picciole turbulenze della Chiefa Lucchefe. Era divita la Catedrale in fazioni, e mentre alcuni di que' Canonici giusto le constituzioni di Leone, Vittore, e Alessandro Pontefici predefonti Canon. Luc. perfeveravano nell' offervanza della vita comune, e casta, ed altri insettati dall' Eresia Nicolaita, e apud E. Pa-Simoniaca non folo recusavano d'obedire al buon nit. Audir. Vescovo Anselmo, che li desiderava osservanti, vite S. Anma già notoriamente scomunicati per la contravenzione de' decreti Apostolici esercitavano otti- lib.s. er 6. natamente le funzioni clericali, per il feguito, e aderenze delle parti, ne succedevano notabilissimi per la reforfcandoli. Oltre di questo il conte.... occupa- nogici di tore di principali beni di quella Chiefa non udiva Lucca. le ragioni d'Anselmo, e scopertamente lo travagliava. Ma per esfer la differenza principale di giurifdizione Ecclefiastica, non essendo riuscito a Matilda di quietar affatto il disordine, ne diede parte al Pontefice, e aspettò, che nel futuro Concilio di Roma, si rimediasse. Dispiaceva a Gregorio, che si vedessero anche nel cuor di Totcana non pochi fautori di quell' Erefie medefime, ch'avevano alienari da lui quafi tutti i Chierici Lombardi, e prevedeva, che non solo in Alemagna sarchbero que'bollori scoppiati in sanguinote guerre civili, ma che l'Italia non farenbe Υ,

fuo gover-

In Archiv. in Pluteo B. & late feln. Epift.

stata lontana da' tumulti, tanto per il partito del Rè mantenutovi tuttavia vivo, quanto per la contumacia del Clero di Lombardia spalleggiato da' Vescovi, e Prelati della Marca d' Ancona, dell' Umbria, e di Roma. Onde per non mancare in tanto bisogno della Chiesa al debito di buonpastore intimò secondo il suo costume per il prin-

Sib. s. Epift. 33.

Roma .

Gregor. 7. cipio della futura Quadragesima un Concilio in Roma, e vi chiamò Giberto capo degli Scifmatici con gli aderenti fuoi, efortandoli non meno con amorevoli inviti a penitenza, che facilitandoli la venuta con promessa di mitigar quanto fosse lecito il rigore della giustizia, e de' Canoni. Ma nulla valfe con quegli animi oftinatissimi, e senza

il loro intervento fi celebrò il Concilio intorno al principio di Marzo numeroso di ben cento Arcivescovi, e Vescovi, e di grandissima moltitudine d' Abati, e d'altri Chierici. Si publicorno nel primo luogo le deposizioni, e le scomuniche di Tedaldo occupatore dell' Arcivescovato di Milano, di Giberto di Ravenna, e d'altri Vescovi niù colpevoli. Fu dichiarato non folo Scifmatico. ma Erefiarca, e Apostata Ugone il Bianco Cardinale di S. Clemente tre volte relaffo, e capo de' Conciliaboli d'Alemagna, e nella controversia del Rè fu stabilito, che si mandassero di nuovo Nunzi Apoltolici in Germania, perchè radunati i Prelati, e Prencipi Cattolici foile con esatta giustizia ventilata la causa, vietando sotto gravissime censure il trattenerli, o l' impedirli. Nè si scordò tra l'altre cose il Pontefice di proporre se doglianze d'Anselmo, e l'usurpazione de beni della fua Chiefa, allegnando per ultimo termine al fi-

g'io del Conte...... la folennità delle palme, eo quod Lucensem Ecclesiam quiete manere sua di-

Zi-

ripiendo minime permittit . Dopo questo Concilio Post Atta s' and's praticando con l' uns, e l'altro Rè la Concili Roficurtà per il passaggio de' Nunzj. Ma il negozio mani inter per la poca fede d' Enrico, e de'fuoi parziali si zelib.s. rendeva difficilissimo. Ostentavano questi per una parre la confidenza col presupposto delle buone ragioni, e fingevano, vantando la giustizia della caufa, di desiderare l' Assemb'ea de' Prelati di Alemagna, ma per l'altra consapevoli de'notori delitti nella persona d' Enrico procuravano per tutte le strade d'impedirla. Crescevano in questo Disunione mezzo in Lucca le dissenzioni tra il Vescovo ri- de' Canonici mezzo in Lucca le differizioni da la velcoro di lucca, e tornato dal Concilio, e quella parte di Canonici, di Lucca, e che non volevano ridursi alla vita regolare, e fazioni di s' andava nutrendo negli aderenti loro qualche Matilda. mala sodisfazion di Matilda, che inclinata ad An- B. Panit. I.a. felmo mostrava disgusto della loro disobedienza: non però scopertamente si dichiaravano, tollerando folamente, e forse ajutando, per indebolire il Vescovo, l' occupazioni delle sue rendite. Ma quanto provava Anfelmo contraria a' fuoi giustif- Matilda dofimi defi leri la contumacia di que'chierici incor- na al Vefcorigibili, altrettanto l'animavano, e fostenevano le vato di Pisa, amorevoli dimostrazioni della fua religiosa disce- e di Lucca. pola, la quale dopo avere a 27. d' Agosto nel Borgo di Mattore donati alla Chiefa Pifana i beni, e rendite, che nella medefima donazione regiltrata con l'altre intera si possono vedere, tras- lib. 2, n. 170 feritali a Perugia nel luogo chiamato S. Cipriano & n.t. offerse parimente in dono al Vescovato di Lucca quella parre, e ragioni da lei possedute nel Castello di Diecimo, che l' intero intrumento altrove referito c' infegna. E' molto verifimile ancora, ch' ella stessa zelantissima, avendo participata di nuovo al Papa l'ostinata disubbidienca di

Gregor. 7.

Perchè, se bene s' apparteneva quest'offizio più tosto ad Anselmo, egli nondimeno, che conosceva la lor durezza, e temeva, che necessitandoli violentemente all'obedienza ne seguissero maggiori disordini, non ostante che fossero rimasti contumaci nel termine prefissoli, s'interpose di nuovo col Papa, e operò, che li fosse prorogato il termine fin all'altro Concilio, che doveva celibrarli il giorno 29 di Novembre. Ma ne anche in quell' occasione comparvero i disubbidienti, e su neces-

nonici di Lucca.

Precetto del fitato il Papa a procedere contra di loro. Con-Papa a' Ca- fermò di nuovo il comandamento della vita regolare, e con l'immediata renunzia delle prebende in mano del Vescovo, fin all'intera obedienza gli escluse dall' ingresso della Chiesa. Nell' istesso Concilio ancora fu publicata la scomunica di Ni-Alla Cincili ceforo Botoniate occupatore dell' Imperio di Co-

Ep.ft. lib. 6.

Romani in- stantinopoli, e con la dichiarazione di molti imter Greg. 7. portanti articoli fu ricevuto il giuramento degli Ambasciatori d'Enrico, e di Rodolfo, che promellero in nome de' lor Signors non tratten re con alcuna forte d'inganno il pallaggio de'Legati Apostolici, e non impedire il Concilio, che si doveva da essi raccorre in Alemagna. Ordinò di più Gregorio al popolo di Ravenna, che non 11conoscelle per l'avvenire in Arcivescovo il depofto, e scomunicato Giberto, e confermo a Landolfo Vescovo di Pisa, le donazioni fatte a quilla Chiefa dalla Serenissima Matilda, cioè. Qua di-

Lib.6. Fpift. 10. 0 11.

vina pietas per Serenissimam filiam nostram Matildam pro remedio anima matris sua in eadem Ecclefia conferma i doni di Ma- sepulsa concedere dignata est; coltituendolo co fuccessori in perpetuo suo Vicario in Corsica a fine, che essendo stata quell' Isola, dic' egli, già

til ta alla. Cniefa di Pifa.

dominio della Chiefa, e poi per l'occupazioni d' uomini irreligiofi levata dalla fua obed'enza, per il suo mezzo vi ritornasse, concedendoli la metà di tutte le rendite, ed emolumenti de' giudizi, che con l'intervento d'un Nunzio Apoltolico vi si fossero tenuti. E perchè pareva a'Prencipi d' Alemagna, ch'egli si sosse raffreddato nella protezione della Lega Cattolica, e ne mormoravano, scrisse nel fin dell'anno a Guelfo Duca di La. Epistata Baviera, certificandolo insieme della sua fermezza, e dolendos, che le cause di Dio sossero trattate troppo politicamente, e con fimulazioni . E benchè nel Sinodo precedente avellero gli Ambalciatori dell'uno, e dell'altro Rè folennemente giurato di non impedir il Concilio di Germania, volle però Gregorio, che nel mese di Febbraro dell' anno succedente 1079, e nel nuovo Sinodo di Roma se ne ratificassero le promesse, e che prima della folennità dell'Ascensione s'obbligasse Enrico a rimandar Ambasciatori, che conducesfero con ogni ficurezza i Legati Apostolici. In questo Sinodo fentì Gregorio, ch' Eberardo Ve. Lib.6.Ep.18. scovo di Parma per altro allora ben affetto alla Sede Apostolica aveva fatto carcerare un Abate, Ordina che che s' affrettava d'arrivar a Roma prima, che si le sia consechiudesse il Concilio, e risentitosene comandò, gnato un priche fosse immediatamente consegnato a Matilda, gione. a cui poco dopo parimente scrisse in rispostad' alcune domande. Desiderava tuttavia questa L.c. Foil. 22. pietofa donna di veder reconciliato Enrico con Autor Gela Chiefa, ed essendole venuto in pensiero, che neol. S. Arfosse a proposito per introdurne il negoziato la nulfi Metens. persona del Duca Teodorico, che io stimo, giusto Cartan. l'autore della Geneologia di S. Arnolfo, effere France. stato figlio di Sofia, e cugino di Matilda mede-

fima .

Matilda antepuone altri mezzi d'aggiusta. mento.

fima, l'antepose al Papa, e in segno di considenza desiderò, che la Santità Sua s'ingerisse nel matrimonio, che si trattava tra quel Duca, e la Vedova del Marchese Petrone. Ma Gregorio nemico di quelli, che non temevano le scomuniche, prima si scusò di non aver intera cognizione de' suggetti nominati da lei, e poi apertamente si lasciò intendere, che non voleva interessar Teodorico in maneggi Ecclesiastici, come quello, che dal Vescovo di Metz era stato più d'una volta. col confenso Apostolico scomunicato, soggiungendo appresso intorno al negozio d' Enrico Rè, che tanto meno avea bisogno ch'altri s'introducesse a nuovi trattati d'accomodamento, quanto pareva, ch'egli fusse assai disposto all'obedienza de' Canoni, avendo il suo Ambasciatore giurato solennemente nell'ultimo Concilio di voler del tutto secondare i comandamenti Apostolici, ed essendosi S. Pietro già spedita la Legazione in Alemagna. Ma perchè

Igneo Legato la data di quelta lettera cade nel giorno 2. di Marzo si raccoglie ancora, che i due Legati S. Apostolico . Pietro Igneo Cardinal d' Albano, e Udalrico Vescovo di Padova espressi da Bertoldo Costan. ziense, s' erano subito dopo il Concilio incaminati, aggiustandosi molto bene alle memorie di quel fanto Cardinale confervate in Lucca, che

Greeor, 2, ce lo ricordano Abate di Fucecchio, nel princi-Epifl. 28. lib. pio di Decembre, e di Febbraro degli anni pre-6. Bertold. cedenti 1077. e 1078. e nel fine del 1079. quando Coffanf. 1. c. è necessità dire, che egli fosse ritornato in Italia. Tab. Fpife. e necenita dire, che egli ioise ritornato in Italia. B. 51. \* A così vicini, restava nondimeno il Pontefice involto P. & apud tuttavia ne medefimi timori. Conciofiache pi-Monisles S. gliando di giorno in giorno maggir polío la fazione del Rè ben tredici Cardinali con diversi cenf.

fentimenti s'erano alienati dalla Chiesa, ed era egli comunemente lacerato di trattar con troppa durezza, e severità gl'interessi d'Enrico. Si gli agumentò ancora nell' animo il travaglio per la perdita, che fece il Mondo del Beato Leone Abate della Cava, che il giorno 12. di Luglio era in S. Leone. quel convento vicino a Salerno passato alle feli- Cava concità del Cielo; non tanto perchè mancasse in l'epilogo tempi così turbulenti un religiofo di grand' efem- della fuapio, alle cui orazioni era egli folito di racco- vita. mandarsi, quanto perchè essendo Leone ben affetto alla Chiefa veniva con lui parimente a man- nis ex Anticar lo fimolo affettuofo di confervar nella de- que Cedico vozione del vero Papa il Prencipe di Salerno, Biblioth. e gli altri potentati di quelle parti. Era nato il Cassinens. in Sant' Uomo in Lucca Città di Matilda, e favorito pile. Luc. da Dio di passarsene per suoi negozi a Salerno, m.f. Memiera anche rimalto in quelto luogo dalla fama, e nit Surius dall' esempio di S. Alferio Monaco Cluniacese perfuafo a ritiramenti d'una vita perfetta. Ebbe per Bened. Gocompagno della sua vocazione Desiderio Beneven- nunus in Vittano, che sublimato al governo della Cristianità, PP. Occidebbe poi il nome di Vittor Terzo. Ma fatto in Mart. Mopoco tempo di discepolo compagno delle mera- nast. Pietro viglie di S. Alferio unitamente con lui s'impiego Ricordati la prima volta, ch' operasse miracoli, in retti- mell' Islor. tuire un già freddo cadavero alla vita. Successe Giornata s. al maestro nel governo dell' Abazia della, Trinità de Gregor.7. della Cava, essendo fra tutti i discepoli reputato lib.i. Epist.i. il più meritevole, come quello, che non folo favorito dalla corporal prefenza della gran Madre di Dio, e dalle meraviglie, cli' operava, era nella stima di Santo; ma che nell' umiltà della vita, e nell' esempio di straordinaria carità poteva esser di grandissimo incitamento a'maggiori gradi della

in Vita S. Alferii, de perfezion religiosa. E' notato per cosa singolare che av ndo eg'i portato sopra le proprie spalle, come foleva, alla Città gran pesi di legna per distribuirne il prezzo a poveri, e compratone a quelto fine il pane per soltentarli, con quelto medesimo prima rifiutato, e poi ricevuto da Gifulfo Prencipe di Salerno, frenasse in gran parte l'avarizia, e crude tà di quel Prencipe, che resosi alfine incorrigibile rimafe con la predizione del Santo spogliato da Roberto Guiscardo totalmente del fuo dominio. Furono alcuni tra gli altri destinati alla morte della crudeltà di Gisulfo, e già condotti al supplicio ne passò la sama a Leone. S'oppose egli a' ministri con incontrastabile autorità, non contento solamente di liberar que' m seri, anzichè trasportato dal zelo, e dalla pietà d' altri innocenti, corse alle carceri, e senza che ardise alcuno, nemmen.l'istes Prencipe di contradicli, spogliò, come frequentemente soleva, que luoghi della moltitudine d'infelici prigioni. Mas lontano dal Minastero fopraggiunto nell' istesso tempo dall' oscurissima notte, e dall' impetuosa tempesta di venti, e d'acque con picciolo lume in compagnia d'alcuni de'fuoi monaci, non temè punto d'incaminarfi alla Cella, ficuro, che le procelle più rapide, o le pioggie più rovinose non averebbero ardito, come fegui, di smorfarli la debol facella, che gli era guida, ne di bagnare ad alcuno di loro le vestimenta. Con questa medefima filucia armato d'orazioni ferventissime faettò ficuramente altra volta quel ferpe, che vicino al Monastero con l'alito velenoso intimoriva, e danneggiava i popoli. Ripieno alfine di fante operazioni, dopo aver governati 29 anni i Monaci della Cava, chiuse col respiro del Paradiso l'ultimo anelito delle fue Cristiane fatiche. Il santo corpo fu nelle notturne vigilie lavato da' pianti degli afflitti discepoli; ma stanchi questi dal lacrimare cedendo al fonno videro anche nel fuo cadavero le meraviglie. Cadde sopra il feretro senza accorgimento d'alcuno un'accesa candela, che longa, e innocentemente ardendovi fe' conoscere a chi risvegliato v'accorse, che quel ricettacolo d'anima esente dal tocco d'altre fiamme, che di carità, non meritava l' offese d' un incendio terreno . Così fepolto nella Chiefa, che governò, e per le memorie di più di 400. anni stimato santo, è stato anche modernamente nel giorno della sua festa da Sisto Quinto, e da Clemente Ottavo onorato d' Indulgenze, e d'Offizio. Successe la morte di questo sant' Uomo in congiuntura appuuto, che nella fua patria si preparavano scismi, e turbulenze notabili . Perocchè non folo l' inobbedienza d' una parte de' Canonici a' precetti Apo- Gregor. 7. stolici era più che mai contumace, ma s' erano lib. 6. Epist. di più scoperte insidie, e macchine contra la 11. & lib.7. E. E. E. III. 2. B. persona dell' istesso Vescovo, e n' erano i com- Penitent, plici stati convinti nel giudizio di Roma. Aspet- i. c. tava il Pontefice così pregato da S. Anselmo, che una volta s'umiliassero, e con buonissimi ossizi vi della sedi-s'era anche assaticata, come nota il Penitenziero cuni Canoscrittor della vita del Santo Vescovo, l'amorevo-nici di Luclissima Matilda, ma si grande era la persecuzione, caut net Matildis ipfa id eifdem, licet multum to- s'interpuone nata, persuadere potniset. Anzi, che maggiormente per ridurli inaspriti poco stimando le censure, e meno l'au-all'obedientorità del Papa, che li dichiarò incorsi nella pena 2a Apostolidi quelli, ch' avessero cospirato contra il proprio datili riceve Vescovo, precipitorno affatto in reprobo senso, per servi. e si divisero sotto un capo scismatico dall' union

Z 2

della Chiefa Romana. Costretto per questo Gregorio di raffrenar di nuovo temerità si grande, confermò prima i due Canoni, che li dichiaravano incapaci degli onori Clericali, e degradati ordinavano, che fi confegnaffero alla Curia fecolare, e dopoi ferivendo nel giorno primo d' Ottobre al Clero, e Popolo di Lucca, gli proibì non folo la loro conversazione, ma desiderò, che dalla Provincia, e Città Lucchese sossero del tutto cacciati . Aggiunge di più lo scrittore di S. Anselmo, che dopo la dichiarazione di Roma, Matilda offervantissima delle leggi Ecclesiastiche volle, che veramente in pena dell'eccesso fossero reputati servi della sua corte, e che per questo essendo in Lucca la parte di que' Canonici molto potente cominciasfero davantaggio a tramarfi congiure, e rebellioni contra di lei. Tune fidelis illa, & prudens Marchionissa Mathilda servos illos appellans in servifpirano con- tutem curia vocavit eos . Quamobrem triftes prater

Carronici cotra lei .

Ad calcem lib.3. n.t.

Dona ella. Lucca .

quam credi potest, etiam adversus ipsam quotquot potuerunt conspirare fecerunt . Ma quanto ella mostrava con gli Scismatici d'esser severa, altrettanto appariva favorevole alla parte Cattolica, come nell'istesso tempo, che procurava il castigo degli inobedienti piemeva, che la Chiefa, e Vescovato di Lucca lacerati dalla difunione de' Canonici, e dalle rapine d'alcuni potenti si mantenesse nell' antico splendore. Per questo nel mese appunto di Vescovatodi Settembre s'è conservata memoria, che il Castello, e Corte di Caltiglione Berardesco Contado di Volterra, con que' beni, che se gli aspettavano, alla medelima Chiefa, e Vescovo religiosamente donaife. Tumultuava anche la Tofcana in queit'anno per altre cagioni. Conciofiache nata fin nel 1070. quatche dissenzione tra Genovesi, e i Pisani s'era

in questi giorni accesa più sanguinosa\*la guerra. Avevano i Genovesi, qual se ne fosse la cagione; Guerra traspinta all'improviso un armata per la foce d'Arno Pisani, ead affalire i Pifani; ma poco felicemente impie- Genovesi. gato l'ardire erano anche stati costretti a ritirarsi in Porto Venere. Ma non per questo perduti d'animo acquietaronsi, anziche di nuovo accostandosi con l'armata al paese nemico, pofero gagliardamente stringendo l'assedio a Vada fortezza de' Pifani posta sul mare allo sboccar del fiume Cecina. I Pifani dall' altra parte temendo inriuscibile il soccorso degli assediati pensorno, che dovesse levar più facilmente l'assedio qualche potente diversione. Assaltorno con l'armata loro improvisamente Rapallo, e con molta strage de' defensori espugnatolo non solo con l'incendio lo destrussero, ma con la prigionia degli abitanti lo desolorno. Partori la pretesa diversione anche maggior effetto. Perocché rivolgendo i Genoveli l'armata loro indietro furono non folo da' vittoriosi Pisani incontrati, ma posti in suga, e sin alla vista di Genova perseguitari. Così racconta in favor de' Pisani il successo di questa guerra l'antico Martirologio della Cattedrale di Lucca, Antig. Marpoco diversamente dall'antica Cronica Pisana con- chio. Canon. iervata appreiso di me. Anno 1079. Gennenfis fto- Luc. & Anlus ufque ad fauces Arni occultà devenit, sunc fere-tiq. Chron. nui Pisani conciti in eos insurrexerunt, & fagave-Pisan- apud runt illos usque ad Portum Veneris in die S. Cussiani me m.s. 1079 Genuensis populus per lacrocinium ad Vadense caft im pervenit, & Pifani manifeste ad Rapallum wirditer perrexerunt, & caftrum igne succenderunt, & planimis erran gladio interfecerant. Viros, & mul eres maninas poft terga ligaris captivos tribudiantes perduxerunt; sanc Pifant hoc triumpho re-

vertentibus Gennenfibus obviati funt, & pene ufque domos corum foreiter illos fug averunt . Hoc fuit tersio Idus Maji. E' credibil, che Matilda patrona della Tofcana, e della Liguria, s' ella, avea pur dominio, tanto nella littorale, quanto nella mediterranea, s'interpuonesse a moderar queste civili discordie, e che unendosi poi, come vedremo, ambedue queste nazioni alla depressione degl'infedeli, per opera di lei medefima fuccedesse. Ma forse favorendo ella maggiormente i Pisani assaliti, e non assalitori, come dalla donazione fatta alla Chiesa loro nel tempo appunto di questa. guerra può di sopra raccogliersi, è facile, che succedesse poi anche con questo motivo quella. rebellione della Liguria a Matilda, che negli anni seguenti, come vedremo, avvertisce Donnizone.

Corradus Ma fe l'Italia piena di difunioni in più d'unpripregesi. in Chran, bie: luogo travagliava, nemmeno in Alemagna ripoanna. favano l'armi. Poichè coronato, e confecrato Rè de'Romani in Magonza Rodolfo di Svevia, e rac-

Enrito vit- colto in Sassonia non piccolo esercito del partito torioso in... Cattolico, s' era prima nell' anno precedente a... Stonui contra Enrico con molta strage, e con dolto fi di dubbiosa vittoria combattuto, e poi nel fine di chiara espo questo medessimo anno 1079. seguita a Fladehim degli Scij- muota fazione, e ra stata la parte di Rodolso contretta a cedere, Per questo insuperbito Enrico,

stretta a cedere, Per questo insuperbito Enrico, riconoscendo il vantaggio, non solo avea cominicato a simira poco i Prencipi, che gli erano contrari; ma deposta affatto la paura di perdere il Regno, s'era di più scopertamente dichiarato protettore, e capo degli Scismatici, Di qui riprese nell'anno seguente 1080, più strette pratiche co Vescovi Lombardi, e risolte di nuovo con le deposizione di Gregorio la nominazione di Giberto

1080,

di Ravenna in Antipapa. Così cominciò l'anno infaultissimo, e scopertissimo principio non meno Concilio di dell'Erefia Enriciana, che delle maggiori turbo-Rona, lenze, che dopo le persecuzioni degl' Imperatori nuove digentili provasse già mai la Chiesa di Dio. E ben-chiarazioni che Gregorio chiamasse anticipatamente, e secon lo contra Enil suo costume nel mese di Marzo il Concilio in rico.

Ada Concili
Roma, ed ivi confermate le deposizioni de' trè Rim. lib. 3. Scifmatici Vescovi di Milano, di Ravenna, e di Epip. Greg. 7: Trevigi capi degli altri, non si potendo più dissimulare la rotta fede d' Enrico già per trè anni tolerato, e relasso, si publicassero di nuovo con-la a difesa tra di lui le censure, non partori nondimeno del Postescome negli anni precedenti, questa dichiarazione ce. i medefimi effetti. Videfi Enrico ben pretto quanto più vittoriofo, tanto più contumace, e la gente Italiana infettata da' Vescovi, e da' Chierici simo Blezione, niaci pian piano assuefatta a ricever senza spa nel Convento il tuono delle (comuniche, non fi com-ciliabalo di molfe. Niuño, trattane Marilda cottantiffima, e re. Prifion con ligiosissima, s' armò tra' Prencipi scopertamente pessi ne conalla difesa del Papa, e alle conseguenze, che sovrastavano; anzichè concorrendo i Vescovi Scismatici nel Tirolo a Brizina, o Prisnon, dov'era inimato il Conciltabolo, con grand ssima frequenza di nobili così d'Italia, come d'Alemagna, fu ivi , come nota l'Uripergense , a 25. Giugno con Diperg. l.c. moltruofe calunnie, e affente il Sommo, e Santo Pontefice Gregorio, nell'ottavo anno del fuo governo giudicato indegno della Santa Sede, e in fuo lu go foitituito quel Giberto Arcivescovo di Ravenna, che prima fautor di Cadolo nello scifma d' Alesfandro, e poi tre voite ne' Concili di Roma Gree, 2, 116, fcomunicato, e deposto era in anacissimo d'ogni 8. Epis.s. giado Ecclefiattico. Non è ciedibile, che scan-

dali, e follevazioni portaffe in Italia quel Conciliabolo; perchè promosso Giberto dal deposto Cardinal Bianco, e adorato da trenta di que' Vescovi reprobi, e dal Rè medesimo sece, che molti inclinati alla fazione d'Enrico apertamente se ne Enrico po- dichiarassero partegiani, Favori questa resoluzione tente in Luc- in Lucca la parte degli scomunicati, e mal so-

disfatti Canonici in modo, che col protesto della nuova elezione dell'Antipapa disseminando questi nel popolo le ragioni dell'Erefia Enriciana, trovorno anche facilità d'imprimer i concetti loro perniziosissimi in alcuni di quei Cittadini ben affetti all'Imperio. Anselmo nondimeno, che vedeva da vicino il precipizio dell'anime raccomandate alla sua custodia, ottenne per sodisfazione de' popoli medesimi, e per giustificar maggiormente con la contumacia di que Canonici la giusta di-

B. Penit, I.c. chiarazione del Papa, che si tenesse a posta un Concilio nella sua Diocesi, e eletto per questo a radunarlo il Castello di S. Genese non molto

il Vescovo Apostolico il Cardinal Abate di Fucecchio San Anselmo a i Pietro Igneo. Qui convennero molti Vescovi, e fruttuofamente .

progressi in- turono di nuovo scomunicati quelli, che si provorno aver machinato contra la persona d'Anfelmo. Convenerunt iterum plures Episcopi ad San-Elum Genefium, quod Castrum a Civitate Lucana. non multum diftat , inter quos Albanensis Episcopus Petrus Igneus vicem Domini Papa tenens cum eodem Auselmo, & reliquis conspiratores excomunicavit . Ma ne quetta nuova dichiarazione fece l'effetto desiderato. Perocchè maggiormente inaspriti gli

distante da quella Città, vi fu delegato Vicario

Matilda inobedienti applicorno l'animo, come vedremo, danni dagli i tentativi maggiori. S'erano intanto dopo il Con-Scismatici. ciliabolo di Prisnon armati gli Scismatici di Lom-

bardia, e vedendo, che fola faceva refistenza a' perversi disegni loro la religiosa, e cattolica Matilda, stimando appresso molto facile il rimanente, giudicorno prima d' ogn' altra cosa necessario il travagliarla, e abbassarla. Per questo entrati improvisamente negli stati di Mantova l'istesso giorno Bertold. Coma 15. d'Ottobre, che in Alemagna morì Rodolfo di stan. 1.6. Svevia confermato Rè da Gregorio contra Entico, ricevve anche Matilda una rotta, e fu l'Efercito suo come referisce Bertoldo necessitato a fuggire. Eodem die decessionis ejus, parla di Ro- Muor Rodolfo, in Longobardia milites prudentissima Ducis dolto in Ger. Mathilda fugantur ab exercitu pene totius Longo-mania, ed bardia apud Vuitam prope Mantuam. Volendo cesì te, e perde. provare Iddio la costanza di quella gran Donna, che tanto più stabilita nella devozion della Chiesa, quanto gli riusciva più difficile il mantenervisi, meritò vittoriofa alfine d'arrivare ad una gloriofillima vecchiezza. Aggiunge lo Scrittor della vita di Gregorio Settimo nella raccolta del Cardinal d'Ar- in Collett. ragona, che alla vittoria dell'efercito Scifmatico Card. Arrasi trovò un figlio del Rè medesimo chiamato anch' gon. m s. in egli Enrico, forse quello, che senza nome presso Biblioth. Co. Donnizone morì poi nell'assedio di Montebello (a), nonic. Luc. e che la felicità di questo successo diede occasione, che il Rè scendesse in Italia in persona. Post ubi vero bat gesta funt, dic'egli avendo parlato del sia Greere. Conciliabolo, evolutis paucis diebus Enricus filius 7 in Coli N. ejus cum exercitu Illustris Comitissa Mathildis pu- Card. Arrag. gnavit, & quia, ficut fieri folet, varius eft eventus M.f. belli, victoriam babuit . His successibus provocatus venit in Italiam , s. Rex . Avvilirno non poco questi avvenimenti gli animi de' Cattolici, e già

(a) O perchè non più tosto quell'Enrico, che fu, dopa il Padre, Re di Germania, e Imperatore?

Timoti, e fentendofi, che l'efercito d'Enzico vittoriofo fcenaggutie de' deva in Italia, così gagliarde fi fcoperfero in faCattolici. vor fuo le confederazioni de' popoli, che impedite le ftrade di Roma niuno poteva traghettarvifi, che non abiurasfe prima la recognizion di
Establi. Le. Gregorio nella maniera, che foggiunge Bertoldo

pertolic lie. Gregorio Artia ciante a, the longuinge certoid left of the field. His temporibus Henricus Rex socian Italian adeo conturbavit; ut nullur fecunus ad limina Apofiolorum postet ire, qui non prius abiurarez, quod Green, n. ad Papam Gregorium divorsurus non estr. Onde

Gesen, n. ad Papam Gregorium diverfurus non effet. Onde initio iib. 8. il buon Pontefice, che nel Giugno precedente Epif. aveva ricevuto a pentenza Roberto Guifcardo capo de Normanni, e col giuramento della fedeltà gi aveva conceffe in feudo la Calabbria, la Pu-Gregor, n. glia, e la Sicilia appoggiando a lui medefimo gli lib. 8. Fo. 4. ivii di Michia appoggiando a lui medefimo gli

116. 8. 6. 6. ajuti di Michele Imperator di Costantinopoli venuto a ricercarli in Italia, era stato necessirato a tralasciar la resoluzione di introdur al possessi Gregorio dell'Arcivescovato di Ravenna per sorza d'armi

s'affatica di Riccardo nuovamente eletto a quella Chiefa, e procecciare penfar a provedere ajuti per la difefa propria, e ajuti a fe di que' pochi Cattolici, che rimanevano uniti con medefino. lui. Spech per quefto nel principio dell' anno featori di sulla constanta di sulla constanta di Sala pierro Igneo Cardinal d'Albano, Legati in Fran-Pietro Igneo Cardinal d'Albano, Legati in Fran-

Pietro Igneo Cardinal d'Albano, Legati in Francia a raccorre, fecondo la promessa di Carlo Magno, il denaro di S. Pietro per sovvenire a' fu-Esistaz, lib. turi bisogni; & ansiossissimo, che Matilda già sco-

piñaz. lib. turi bilogni; & anioninimo, che Matida gia icopertamente dichiarata favorevole alla Chiefa noi
reftaffe efpoita agl' impeti dell'efercito vittoriofo
d'Enrico, feriffe al Vefcovo di Paffavy fuo vicario

Lib.9. Ep.3- in Alemagna, e all' Abate Irfaugienfe, non folo per faper da loro quals ajutí fi poteffero fperate da' Prencipi Tedefchi del partito Cattolico, ma perchè vivamente s'affaticassero in procurarglicli,

or-

ordinandoli, che ricordassero in particolare al Duca Guelfo feudatario della Chiefa, la fodisfazione delle promesse. Ma la parte Cattolica in Alemagna era di tanto inferiore al partito Regio, e per l'infelicità de' primi incontri in Italia così depressi gl'animi de' soldati Pontifici, che discorrendosi su l'umane probabilità stimavano i più favi degli affari del mondo, che offerendo Enrico partiti ragionevoli dovesse Gregorio in ogni maniera accettarli. Credevasi non solo impresa del tutto inriuscibile l'opporsi alla venuta di Enrico tanto accreditato, ma che ardisse Matilda di far preparamenti per combattere, quando già dall' che s'orpuoassalto della lega di Lombardia era restata inde-ne intrepidabolita, si stimava anche da' sudditi più affezionati mente agli un espresso delirio. Onde tra quest'angustie ri- Scismatici, posto Gregorio nell'istessa lettera così rappresen- pazza. tava i timori. Si vero filia nostra Mathidis (enjus militum animos ipsi perpenditis) a vobis siffragatum non fuerit, quid alsud reftat, nifi cum fui resistere recusaverint ( quam utique bat in re pro infana babent ) ipfa, vel coafta paci illius acquiefcat, aut quicquid poffidere videtur amilat? Quamobrem summopere niti vos oportet eam certam reddere, an ex vobis prasidium expeltare sirmiter debeat, si H. force Longobardiam intraverit. Ma Dio, che riserbava queit' intrepidissima Donna a consonder Tom. 11. Anl'alterezza d' Enrico, avvalorando quell'affettuole nal. bos anpromesse, che ella avea fatte alla Chiesa, con le parole di S. Paolo presso Baronio, quod non tribulatio, non angustia, non fames, non nuditas, non periculum, non persecutio, non gladius, non mors, neque vita, neque Angeli, neque Principatus, neque Virtutes, neque instantia, neque futura, neque fortitudo, neque altitudo, neque creatura alia

gli andamen-

poterit eam separare a charitate Petri in Christo Tesu Domno noftro, volle mostrare, che non speranza d'ingrandimenti, non spavento di depressione, non desiderio di quiete, non timore di sollevazioni, non abandonamento di Prencipi, non paura ti d'Enrico, di prigionie, non fuga di foldati, non timidità e n'avvisa di sudditi, non concetti di pazzia averebbero potuto un tantino avvilire la generosità del suo cuore. Ella non diè luogo a temere, e mescolando

Corf. 1. c. 3.6.29. Greg. 7.lib.g. Epift. 31,

Gregorio.

l' intrepidezza con la prudenza diedesi a spiar accuratamente i disegni d' Enrico già sceso in Italia. Seppe non folo, che si formava la massa dell' esercito scismatico a Ravenna, ma penetrò da-Les Off. lib. vantaggio, che si tentava per via di parentela di alienar di nuovo dall' obbedienza di Gregorio l'animo di Roberto Guiscardo già potentemente armato per l'impresa d'Oriente, e stimando, che fosse particolare di grandissima conseguenza avvisò fubito il trattato con espressa lettera al Pontesice, desiderando, ch' egli per altre strade ne rimanelle certificato. Ma col passar nell' istello tempo Roberto all'intrapresa spedizione sece, che ne Ivanisse affatto ogni proposito. Seguiva ben intanto Enricó a prepararli ne' contorni di Ravenna per l'impresa di Roma disegnando col cacciarne Gregorio d'inserirvi Giberto, ed essendo quasi ogn' altro Prencipe Italiano confederato con lui si rodeva di rabbia, che Matilda sola sosse rimasta dopo la partita di Roberto alla difesa della Di miovo Chiefa. Contro lei dunque si sfogorno le prime

Re .

affalita dall' furie degli Scismatici; ma non furono i progressi gio vigoro difegnati conforme a' principi ottenuti. Combatte famente refi- quella gran Donna fenza spavento d'un esercito Regio, e non meno ajutata dall' inespugnabili fortezze de' luoghi, che dall' invincibile affetto

de'

de' fuoi fostenne gl' impeti senza perdere, e rese del tutto inriuscibili, come rapporta Donnizone, gli sforzi d' Enrico, e de' Gibertini.

Sola refiftit ei Matbildis filia Petri, Rex exardescens contra quam concitat enfes, Pralia, terrores, & caftris obfidiones, Ad nibilum puonat, non bat superabitur unquam. Insuperabilia loca sunt fibi plurima fixa. Diligitur valde. Villas defendit, & arces. Hanc widet in cassum rixam Rex crescere, tantum Cogitat, ut turbet folum caput. Ivit ad Urbem Romuleam, fecum Gibertus abiffe videtur.

Donnie. lib. 2. 6.1.

Fu dunque fondata la resoluzione del Rè d'in- Dopo est caminarsi coll' Antipapa a Roma sul vedere, che infruttuosi vani erano contra Matilda i tentativi. Ma non tentativi riuscirono già vani in questo passaggio i disegni s'incamina degli Scismatici di Lucca . Perocchè lieti altret- il Rè verso tanto della venuta d' Enrico, quanto sconsolati Roma: erano rimasti della dichiarazione fatta nel Concilio di S. Ginese dopo aver più volte tentata di follevar la Città contr' Anselmo, e Matilda in quest'anno appunto, benchè Baronio sotto il 1074. Baron. Tone lo riferisca, e prima lo conseguirno. Perocchè non 11. Annal. folo le memorie dell' Archivio Episcopale man- 1074. B. Pacano in questo tempo di parlar in Lucca d'An- Deftere. I. c. felmo, ma v' ha di più, ch' essendo già En- Lugus Prorico nella Vigilia della Pentecoste arrivato a Ro- tospota inma, e accampato l'esercito intorno a S. Pietro, Chron. bos udite le sollevazioni fatte a suo favore in Lucca. concesse a que' Cittadini avidi di risornare a più libera maniera di principato quegli indulti, che fono ricordari da Tolomeo Cronista fotto quest' anno, e che interamente conservati in antichi ma-

Prolom. Luc. noscritti con la seguente data si leggono . Anne Amales boe Dominica Incarnationis MLXXXI. Indict. A. nono anno Privil. Kal. Julis. Data anno Domni Henrichi XXVII. regni me in antig, vero XXII. Roma feliciter actum. E perche tuttavia la fazione de Cattolici era potente in quella exemplo.

Enrico ri- Città stimata da Enrico di gran conseguenza agli cevuto in interessi suoi, vi si trasseri egli medesimo verso il tro Matilda fine di Luglio in persona, ed ivi ricevuto per opeè cagione ra degli Scismatici diede, come poi racconta il dell'elilio di Penitenziero di S. Anselmo stesso, tanto calore S. Anselmo, Canonici.

o. Anterno, alla sua fazione divenuta insolentemente gagliarda. che prevalendo del tutto al partito Cattolico, non folo ne fu il buon Vescovo empiamente scacciato, ma interamente ribellatasi la Città a Matilda, fu dal rimanente de' Canonici, molto diversi dalla religione, e dalla pietà de' Moderni, intruso nella sede Episcopale un Pietro Diacono uomo di pessimi costumi, contumacissimo fautor dell' Erefia Enriciana, e Gibertina, il quale occupando anche quasi tutte le rendite di quella. Chiefa, costrinse il santo Vescovo a risuggirlene ignudo alla pietà di Matilda, come testifica l'istesso

Donnie. lib. Donnizone. Della presenza d'Enrico in Lucca in 2. cap.1. O quelto tempo è testimonio il privilegio originale nial. S. que di protezione conservato tuttavia nel Convento di S. Giustina di Lucca, conceduto a preghiere di inter Privil, Burcardo Vescovo Lausaniense, e Cancelliero Relab 4.5. gio, la cui data è come appresso. Burchardus Episcopus, & Cancellarius recognovit anno Dominica

Incarnationis MLXXXI. Indictione quarta 8. Kal. Aug, Data, anni autem Domini Henrici XXVII. Regni vero XXII. Luca in Christi nomine feliciter a.Tum . Amen . Ma gli avvenimenti accennati iono dal Penitenziero d' Anselmo così descritti . Illi, parla di quella parte di Canonici scomunicati nel

Concilio di S. Genese, insolabiliter dolentes Civi- B. Panit. Lev satem commoverunt, & freti auxilio perditissimi bominis Henrici Regis Episcopum expulerunt, & pradita Mathildir penitur rebelles fatti funt, &c. Caout omnium erat Petrus Diaconus perditiffimus, & contumax praco Henriciana barefit, qui codem vivente Anselmo est Lucanus intrusus Pseudoepiscopus, factus postmodum Giberti Pseudopapa acerrimus defensor occu, ans jura omnia tpiscopatus ita, ut unum tantum castrum remaneret Anselmo . Ma benche prevalesse con la presenza Regia in Lucca la fazione Enriciana, e che fossero alcuni Ecclesiastici i C. nonici di principali firumenti di quella foilevazione, non no complici mancò però tra' Canonici chi si dichiarasse sco- della sedipertamente Cattolico, e ch' eleggesse più tosto di zione. perder con l'esilio le rendite, che riconoscer altri che Anselmo, e Gregorio capi della lor Chiesa. Non erano, come si cava dall' Archivio della lib. 6. Epift. Catedrale, e dalle lettere stesse di Gregorio Settimo tutt' i Canonici, ne' fimoniaci, ne' conjugati, e tra gli altri Bardo Primicerio, Lamberto Arciprere, e Gaudio Cantore professavano castamente Luc. Plutes la vita comune , principalissima occasione dello fcandolo degli altri. Onde come nello fcrittore. della vita di S. Anselmo è rimasta impressa l'indelebil macchia d'eccesso sì grande ne' Canonici di Lucca, ascritta da Baronio a tutti, e grandemente esaggerata, così dalle memorie Episcopali fomministratami l'occasione non voglio in queito luogo mancare di fincerar in gran parte il bialmo dato ingiustamente a tutti da quello infigne scrittore, mentre chiaramente m'infegnano, che il Primicerio, e l'Arciprete due de più infigni Canonici, non folo non confentirno all' intrufione dell'Antivelcovo, ma con fomma costanza dichia-

randosi ambedue pazziali di S. Anselmo si contentorno, come tali, d'andarsene banditi suor della Patria. Conservasi memoria sotto l'anno 1084, che ritrovandosi ammalato in Toscana 2. Pescia Rolando siglio di Seracino abitator di Lombardia, lascialse al Vescovo di Lucca Anselmo li 706. Epis. bera certa parte del Cathello di Montecatini di Val Luc. "A'14 di Nievole, già posseduta da lui, dichiarandosi di farlo ad per sugnome Domni Bardi Primiterii, asque

di Nievole, già posseduta da lui, dichiarandosi di fatlo ad persuassonem Domni Bardi Primicerii, atqua Diaconi, & Lamberti Archipretsiyeri Canonica. S. Martini insusse exalantium. Teltimonio certo, che due de' più insigni Canonici anche quattr' anni dopo banditi tuttavia conservavano verso quel Santo Vescovo spogliato delle rendite della sua Chiesa la devozione, e l'affetto. Non ottenne però Enzico con quella medesima facilità, con cui si vide ammesso in Lucca, d'esse ricevoti in Forenza. Perocchè conservando, i Fiorentini non meno a Matilda la fedeltà, che l'obbedienza a Gregorio ne-

TFlorentini fontengano procede confervando, i Florentini non meno a fontengano l' affedio Matilda la fedeltà, che l'obbedienza a Gregorio necontra Ena gorino refolutamente d'ammetterlo, e come querioo, elo ri gli, che nel 1078. già preparati alle turbulenze, gettano.

che fovrastavano, avevano con nuove muraglie fortificata la Città loro, fottennero vigorofamente Gio. Villani l'affedio; e finalmente costrinsero intrattuosamente nella Chron. 1.4. 6.23. Sci- il Rè a partirsene nel giorno 12. di Aprale sepion Ammicondo il Villani, o come più aggiustatamente rerati lib. 1. ferifce l'Ammirato a 21. di Luglio tre giorni apdell' Hillor. punto prima, che lo ricordi prefente in Lucca. Firent. l'allegato fuo Privilegio. Onde ratornato Enrico Matteus Palmer. in all'alledio di Roma, come non lasciava con l'An-Chr. qui tatipapa in que' Borghi, e nella vicina campagna men id recon le continue scorierie d'affligger que' popoli fert anno 1080. Mono- nella maniera, che avvertifce il Continuator di chus Fibbor. Lamberto, così Matilda dall'altra parte invigi-Contin. Lawlando alla cuitodia degli itati di Lombardia, dove bersi.

si facevano grosse levate, e premendo nel mantenimento della parte Cattolica, s'affaticava con spende inla guida d'Anselnio Vescovo di Lucca, ritirato ajato de Cat. nell'esilio appresso di lei, non solo di raccoglier ricchezze. gli avanzi della crudeltà degli Scismatici, ma con lo spendere prodigamente le sue ricchezze di confermar all' obbedienza del Pontefice i fedeli angustiati, e travagliati per tutto. In questo stato turbulentissimo si passò col rimanente dell' uno, e col principio dell' altr' anno 1082, tutto l' inverno, e parte della primavera, quando temendo Enrico pericolofo il campeggiare in quell' arie poco falubri per i calori dell' estate, che soprattava, riduste il campo con più larga maniera di assedio, e distribuendo la soldatesca ne'vicini luoghi d'aria più pura, se ne passò egli di nuovo in Lombardia, come afferma Lupo Protospatario Cronista contemporaneo, ad debellandam Mashilda Lupus Pro-Provinciam, que cum Papa tenebat Gregorio. Ma tofp. Antiq. non ebbero quiete i Romani . Perocchè rimasto aliis editus Giberto in Tivoli al comando delle genti , e alla ab Aston. cura dell' assedio, procurò col guasto della cam- Caracciolo pagna di ridurre il Pontefice, e gli affediati in 1626. maggiori strettezze di viveri, e scordato d'ogni coltume sacerdotale, non lasciò d'esercitar contra Allo Grez-; i Romani ogni più siero atto d'ostilità. Sovve- apud Cord. niva Matilda il Pontefice nel modo, che li per- Arag. Vrmettevano quell' angustie, e la presenza d'un eser- sperg. Bertol, cito Regio armato contra di lei; confolava con 1.6. spesse lettere i grandi animandoli alla fedeltà di Gregorio; andava fuggerendo a Prencipi di Germania i mali trattamenti, e l'impietà d'Enrico, e suo valore frenava con scorrerie continue, e con espugna. sperimentazione di luoghi la Scismatica lega di Lombardia, m regioriane nella maniera, che va grossamente divilando Don- galtie.

10826

Donnie. l.c. nizone (a). E perchè prodigamente spendendo fauro Eccl. Canufine .

& in rela- poca commodità gli rimaneva di denaro per i tione de The- fovvenimenti del Papa, ottenne col mezzo d' Anfelmo, che il tesoro da lei, e dagli antenati suoi donato alla Chiefa di Canossa s' impiegasse ne' maggiori bifogni, compenfandolo ella donoi con rendite equivalenti. Nè dispiaceva tanto all' Antipapa la resistenza de' Cattolici di Roma, quanto l'intrepidezza della Contessa unita al zelo d' Anfelmo, mentre non contento questi di mantener armata Matilda in favor della Chiefa, se n' era fatto con la penna scrivendo, e con la lingua parlando l'unico propugnacolo. Conosceva Gi-

Artifizi dell' berto, che per opera di quel fanto Vescovo gli Antipara erano impediti, o ritardati i difegni. E poichè ne per toglierii paesi, ove si trovava presente la Contessa, erano affitenza di pur troppo riusciti vani gli sforzi dell'armi Re-S. Anselmo. gie, risolse egli di scriver amorevoli lettere ad 5. Anselmus Anselmo, e con vani artifici di fantità, e prote-Lucenfilib.p. Rinfeinio, e con vain artinej di iantita, e protebertum Tom. che dovesse dal governo di questa Principessa al-1. Autterii lontanarsi. Ma nel libro, che a confusione degli Biblioth.
Patrumedit. Scismatici vedesi in più d'un luogo modernamente Parifine, in stampato, ne riportò egli quella rifposta, che teapud Henri- ftimonio irrefragabile tanto della rettissima incum Cani- tenzione dell'uno, quanto della religiosa stabilità finn Antig. dell' altra merita in questo luogo d' essere interalea.

> (a) A questo luogo devono riferirsi se millantature di Benfone, il quale racconta, che nel ritiro dell'efercito Regio da Roma Enrico si portò in Rimini. Quindi, aggiunge egli, voltò le armi contro Matilda , che fi teneva dentro la fua Fortezza di Canossa . All' apparire di questo Esercito tutti i Castelli circonvicini , e i Monasteri si ridussero alla Regia obedienza. Inoltre afferisce, che la Toscana aveva già tutta scoffo il giogò di Matilda, onde ella chiufa in Canoffa conterquebat manus, dice Benfone, pro omiffa Thufcia .

mente inserita. Quod autem obsecras per Jesum, ne nobilissimam fæminarum amplius circumveniam, deludam, & fallam, Deum testem invoco, nihil terrenum, nibilque carnale in ea, vel ab ea ex intentione concupisco, & fine intermissione oro, ut ab boc saculo nequam cito eripi mercar nimio affectus tadio, quia incolatum meum prolongari video ferviens die, ac notte in custodiendo illam Deo meo, & Santta matri mea Ecclefia, cujus pracepto mibi commissa est, & Spero quod multa mibi retributio per gratiam Dei in eins custodia excrescat, qua non in vanum sua dispergit, sed indeficientem in Calo thefaurizat fibi thefaurum, quem tinea non demolitur, ubi fures non effodiunt, nec furantur, parata pro defensione justicia non solum terrena omnia di-stribuere, sed usque ad sanguinem pro vestra confufione, & reverentia ad Santa Ecclefia gloriam, & exaltationem certare, donec tradat Dominus inimicum suum in manu fæmina. E' verisimile, che parlando Donizzone di questi tempi, e ricordando così seccamente alcune fazioni di Matilda contra il Rè, seguissero la maggior parte in questo, e in altri patfaggi, che fece Enrico in Lombardia.

Multos cum feudo, multos munus tribuendo, Pugnando plures, Castellamque sapius urens Regis ab obsequio jugiter disjungis iniquo. Donnie. lib.

Ed è veramente da dolersi, che le minute operazioni di si gran Donna rimanghino del tutto nel silenzio sepolte, o seccamente accennate nelle negligenze d'una rozzissma penna. Che ripassassi dunque verso Roma il Rè senza pericoli, e senza sangue non è credibile, ma ben è certo, che ingroilato l'efercito di moltitudine di scismatici, e Bh 2.

ristretto intorno alla Pentecoste dell' anno seguente 1083. l'assedio, su dato così terribile l'asfalto a quella parte della Città, che fituata dal Monge. Fr- Tevere verso Toscana chiamavasi Leonina, o Leophesfordienfis niana, che costretti i difensori a ritirarsi, riusci Contin. Lom- à quelli d'impadronirsene. Qui tra gli stupri, e berti, Lapui le rapine, degnissimi preludi dell'indegnissima coboc anno. Si- ronazione dell' Antipapa, fu intronizzato Giber-

gibertui an- to, e da tre scismatici Vescovi dichiarato Papa, no 1083. O fotto nome di Clemente Terzo. Ma perchè for-\$4. Diperg. in Chron. co- tificati i Romani, e la gente del Pontefice nel rimanente della Città non riuscì ad Enrico di pasfare il Tevere, drizzò egli nel monte vicino a

S' impadro- S. Pietro un forte, e dato in custodia a quattronicono gii cento foldati fu di non picciola molestia agli asuna parte di sediati , fin che dalle pestisere malattie , che re-Roma, e vi gnavano quell'anno mancato buon numero di decoronano l' Antipapa.

fensori, su da' Romani sorpreso, e destrutto. Erano già per l'affedio di tre anni continovi infastiditi, e stracchi i Cattolici di Roma, ed Enrico, che combatteva non meno con l'oro, che col ferro, aveva con alcuno degli affediati introdotte prattiche di rendersi; onde scemato l'ardore della difesa, e intepidito l'affetto verso Gregorio si parlava scopertamente della soverchia sua durezza, e si mostrava desiderio, che data al Rè qualche soddisfazione, si terminassero una volta turbulenze sì grandi . Dall' altra parte Enrico, che impegnata con l'armi la propria reputazione in Italia, temeva, che in Germania, ove per opera d' Ermanno Vescovo di Metz fautor de' Cattolici , e parente di Matilda, era in luogo del morto Rodolfo stato eletto Rè contra di lui Ermanno di Lorena, non si facessero progressi grandi, deside-

Elezione di Ermanno contra Enrava di sbrigarsi di qua dall' Alpi, e ottenner una Tico .

volta quella corona dell' Imperio promeffagli dall' Antipapa. Inclinava anche Gregorio, a cui difpiaceva lo spargimento di tanto sangue innocente, a qualche aggiustamento, che non fosse disdicevole alla reputazione della Chiefa, e non repu-le negoziagnava, che sospese l'armi s'introducessero i Ro-zioni di pamani a negoziarlo. Fu finalmente conclufo, che ce, e si fofal proffimo Novembre fi radunasse in Roma un pendono les Concilio, ove stabilite le cose del Regno a niuno fosse lecito di revocarle in dubbio. Diedero i Cittadini ad Enrico venti de' Nobili per ostaggi , e osperg. I.c. promesse egli con giuramento libero il passo a i Prelati, che vi dovevano intervenire, e agli Ambasciatori ancora de' Prencipi di Germania, che già verso l'Italia s'erano incaminati (a). Ma non fu dissimile il Rè da se medesimo. Perocchè man- Bertold. Condato Giberto in sicuro a Ravenna, ed egli riti- fant. 1, 4, rato in luoghi montuofi, per fuggire nelle cam-

a-

(a) Questa sospensione di Armi fatta da Enrico per paura, lo feifmatico Benfone in lode dello stesso Re converte, dicendo, che Adeleida vedova di Ottone Marchese d'Italia, Principella del Piemonte, s'interpose per riconciliare gli animi tra il Re, e Matilda, proposte alcune condizioni svantaggiofe a Matilda, cioè che questa Principessa di Toscana se en sua det Regi filio, ut fit frequent teu Martha in Regis Confilio. Non faprei fe quel fe , or fua det Regi Filio volelle fignificare altro, che una piena, e maggior foggezzione di fe, e de fuoi Stati al Re, overo fosse fatta a Matilda la proposizione di un Matrimonio col Figlio di Enrico, che pure anch' egli chiamavafi Enrico. Dopo aver narrate queste cose seguita Benfone a direi, che Gregorio per mezzo di due Abatelli Abbaeulos tentò di follevar genti, e popoli a i danni di Enrico. Questi Abati egli li caratterizza così, in termini affai ofcuri. Unus eft de Porcarana, alter de Rulleria. Sarei di opinione, · che altri non fossero, se non Bernardo Abate di Marsilia , di cui in questi tempi utilmente fervivasi Gregorio, e Ugone. Abate Cluniacenfe . Per opera di questi due Abati qui per omnes Regiones nocituri curfitant etiam adverfus eum (Enrico) famellas (ufcitant; forfe Adaleida, e Matilda.

pagne di Roma l'infalubrità dell'estate, o come avvertisce Lupo Protospatario passato con gli tofp. in Chr. ostaggi in Toscana, fece carcerare contra la data enno 1083. fede, oltre gli Ambasciatori Tedeschi, e quantità di Religiosi, che s'incamminavano al Concilio, l'istesso Cardinale Ostiense Legato Pontificio, e a tre Vescovi de' più Cattolici Ugo di Lione, An-Enrico con- selmo di Lucca, e Reginaldo di Como vietò notra la data minatamente d'intervenirvi. Tenne nondimeno fede impedifce il Con- Gregorio nel tempo stabilito il Concilio, e apcilio di Ro- pena con instantissime preghiere poterno i Cattolici ma. Prelati impetrar dall' intrepidezza di quel petto Apostolico, che in mezzo a tante angustie, e all' armi nemiche s'aftenesse dalla pubblicazione delle censure contra il medesimo Enrico notoriamente spergiuro. Fulminò nondimeno la scomunica contra quelli, che i Prencipi, e Prelati, che doveano intervenire al Concilio, avessero in qualsivoglia. modo impediti. Che resoluzioni però sossero prese

intorno agl' intereffi del Regno non dicono gli
vríptrg. 1.6, Istorici da me veduti . L' Urspergense assense,
che Gregorio non volle presentarsi ad Enrico ritornato a Roma nel tempo stabilito, e che per
questo commossi i Romani lo scaccistero, suggendos egli nascostamente a Salerno [a]. Poco
più

(a) Si celebrò veramente un Concilio in Roma, a cui Gregorio invitato non fi volle prefentare. Lu queño tanuto, al dir di Benfone, dopo che Enrico impedronifii di Roma. Volendo, che ivi fose conferenta l'elezione di Guiberto, intimò a queff effetto un Concilio, e vi chiamò tutti Veficovi fignendo voler concedera tatti al libertà di efporre il fuo featimento circa l'affare del Pontificato. Ma Gregorio, conoscendo bene, che quefta libertà era folo in apparenza, e che in fatti fi voleva la fua perdita subult titis et Trulli (così chiama geli la lortezza di Cafel S. Angelo, in cui Gregorio fi ditendeva) l'atibulo. L'efito di quefto Concilio.

più modestamente ne parla Sigiberto, tacciando Sigibertus anch' egli i trattamenti del Papa. Ma l'uno e la Gregor. 7. l'altro partigiani del Rè diversificano, e dagli Atti Bertold. Codi quel Concilio registrato tra le lettere del me- fans, bos andesimo Pontefice, e da Bertoldo Costansiense Cat- no. tolico, e Contemporaneo scrittore. Cavasi chiaramente da questi, che non solo Gregorio intervenne in quel Sinodo, ma che stabilite alcune cose intorno alla fede Cristiana, così efficacemente parlò della costanza, e intrepidezza, che in tempi tanto calamitoli era necessaria ne' superiori Ecclefiaftici, che alla compunzione, e alle lacrime tutta quella Cattolica radunanza commosse. Onde in. questo possono ben l'Urspergense, e Sigiberto ef- Fugge Grefer veridici, che non volelle il buon Pontefice gorioditratcommunicar con Enrico tante volte spergiuto, e tar col Rè relasso, come pur troppo fu vero, che non trat- tante voltetorno col Pontefice i Romani finceramente. Perchè senza saputa sua, come aggiunge il Costansiense, è con giuramento al Rè promessero nel negoziato del Concilio, o che Gregorio l'averebbe di fua mano stabilita la corona dell'Impario, o che recusando egli di farlo, dal Papa nuovamente eletto averebbero procurato il medefimo. Ed era questa capitulazione passata con tanta secretezza, che ignorandolo i più intimi di Gregorio fin a quel tempo fi tacque, che richiedendo Enrico l'effettuazione della promessa, e del giu-

Ma trovandosi, che non avevano essi giurato, che il Pontefice con la facra unzione, e solennemente lo coronasse, ma semplicemente, che li desse la cilio fu la condanna con la deposizione di Gregorio, e l'esaltazione di Guiberto. Vedasi Bensone nel Capitolo quinto, e

ultimo del libro Sesto, e nel Prologo del Libro Settimo .

ramento, furono i Romani costretti a palesarlo.

Bertold. I.c.

corona Imperiale, aggiunge Bertoldo efferfi contentato Gregorio, che in due modi proponessero d'effettuarlo, o che umiliato, e giustificato Enrico, secondo i riti della Chiesa la ricevesse, o che dal Castello, ove il Papa s'era ridotto, per mezzo d' un asta li fosse porta maledicendolo. Ma non accettando il Rè l'offerta, acceso tanto maggiormente di fdegno, quanto vedeva ritardarsi per queste strade il ritorno d'Alemagna, risolfe di tentar ogni modo d' impadronirsi nell' istesso tempo di Roma, e vendicarsi del Pontesice. Aveva egli dall'Imperatore di Costantinopoli ricevuto intorno a questo tempo una folenne ambasceria, e conricchissimi regali buona somma di denaro, perchè Bertold, or affaltando la Calavria, divertiffe dall' Oriente, e

Orlperg. I.c. da' suoi danni l'armi di Roberto Guiscardo; ma Petr. Diac. lib.3. cap.25.

1084.

ottenne finalmente nel principio dell' anno feguente 1084. quasi che tutto il dominio di Roma. Fu costretto Gregorio con la maggior parte de' Nobili, che gli aderivano, a ritiratti in Cattel Sant' Angelo, e nel giorno di Pasqua essendosi già rinuovata più folennemente l'adorazione dell'

doppiamente infedele impiegando il medefimo de-

naro in fovvertir gli animi della Plebe Romana,

peratore dall' Antipapa, tenta. manente di Roma.

ronato Im- rial corona Enrico con Berta fua moglie. Mabenchè, come nota Pietro Diacono Cassinese, cercasse lo scismatico Imperatore di espugnar con d' impadro- diverse machine il Castello, e procurasse con ogni nirsi del ri- sforzo d'aver nelle mani Gregorio, ad ogni modo restando tuttavia padroni i Pontifici de' Ponti, e e d'altri più forti luoghi della Città, non folo, gl' impedivano d' inipadronirsi del Castello, maanche il passaggio per l'abitato dal Laterano a

S. Pietro, intanto che volendo pure i Regi nella

Enrico co- Antipapa, fu da lui coronato anche dell'Impe-

fet-

## ECONDO.

fettimana di Pasqua liberarsi la strada, con morte di più di 40. furono costretti a ritirarsi. Da gli altri progressi nondimeno dell'armi Regie prese tanto piede la fazione Gibertina, che Donnizone, trattane la casa di Matilda, ardisce dire non es- 1. cap. s. fervi stato luogo ove non avesse qualche settario.

Hac lepra mundus ferè non locus extitit ullus. Munda domus fola Mathildis erat fpaciofa.

Da pertutto erano travagliati i Cattolici, e quanto Avanzamena più giusti, e religiosi, tanto piu perseguitati, e ti degli Scifafflitti, in modo, che l'istesso scrittore, dopo aver matici, e raccontata l' intrusione dell' Antipapa, paragona Cattolici. lo stato presente della Chiesa alla persecuzione più aspra di Nerone.

Nascitur binc cunstis ingens tribulatio justis, Donnie, I.c. Mucronem Regis pia pars quam maxime fentit; cap.1. Sedibus expulsi sunt Pontifices quoque multi Flagris afflicti, vinclis in carcere stricti Rex & Guibertus faciunt juvenescere tempus Neronis prifci , Gr.

Era però stato sempre lo scopo principale de'due eresiarchi la deposizion di Gregorio, e contro lui tuttavia s' armavano principalmente gli sforzi delle loro machinazioni. Posto per tanto egli in grandissime angustie avea già ricordato a' teudatari della Chiefa l'obbligo che avevano di affitterli con l'armi, e liberarlo; ma quasi tutti alienati da lui, folo Roberto Guiscardo Duca di Sicilia, di Puglia, e di Calabria con Matilda costantisfima intrapresero vivamente di soccorrerlo. Era la Contessa occupata nella difesa di tanti luoghi di

Lombarbia, e di Tofcana infestati dalle continue scorrerie degli Scismatici, e da' frequenti viaggi d'Enrico, e confumata anche gran parte della foldatesca negli ajuti mandati anticipatamente a Roma, più tardamente raccoglieva l' esercito. Ma Roberto, a cui per testimonio dell' Urspergense

tefice.

avea già Enrico occupata buona parte della Pu-Roberto Gui. glia, lasciato il comando della sua gente, e gli feardo foc- ordini dell'espedizion d'Oriente a Boemondo suo figlio, con tanta sollecitudine ritornò in Italia, e con tanta felicità raccolfe un nuovo efercito, che

pus Protojp.

spaventato il Rè prima del suo venire, come refe-Petrus Diac. rifce Pietro Diacono, rifolse di ritirarsi in sicuro Caffin. Lu- a Civita Castellana. Precorse la venuta di Roberto anche l' espettazione degli assediari, e pervenuto di notte alla Chiesa de SS. Quattro Coronati, per configlio di Cencio Confole Romano accese il fuoco in più di un luogo della Cirtà, e mentre corrono attoniti i Romani all'incendio, egli con egual celerità passato a Castel Sant' Angelo non folo liberò il buon Pontefice con numerofa. compagnia di Cardinali, e Vescovi dall'assedio; ma ridottolo in ficuro a Monte Cassino, e a Salerno, recuperò anche alla Chiefa i luoghi circonvicini occupati dagli Scismatici. Ne minori Matilda in vittorie riportò in Lombardia l'esercito della la rebellione Contessa, benchè con la rebellione della Liguria,

debolita con della Liguria avvertita da Donnizone, fusse alquanto indebos' oppuone lita di forze. Aveva Enrico nell' istesso tempo, agli Scifma- che infestava con l'assedio di Roma il Pontefice. bardia.

tici di Lom- machinata la vendetta contro Matilda. & ordinato per questo a' Vescovi, e Marchesi Lombardi, che fatto il maggior sforzo di gente procurallero di angustiarla in maniera, che depuonesse affattol'animo di soccorrer la Chiesa, o che la spogliaf-

gliassero degli stati. Credeva ella dall'altra parte che le grosse levate di questa gente dovessero esser solo per rinforzo dell'impresa di Roma, e trovandosi assai ben provista di soldatesca, non. stimava di poter esser così facilmente assalita . Ma invigilando gli andamenti degli Sismatici, e certificata, che nel giorno seguente si sarebbe mosso l'esercito della lega contro di lei, radunò, quanto li fu possibile, insieme la gente sparsa per le guarnigioni, e se ben molto inferiori di numero risolse vigorosamente d'opporseli, con tanta speranza di superarli, quanta le suggeriva la viva fede degli ajuti divini, e dell' intercessione del buon Vescovo Anselmo, che a benedir l'esercito avea subito spedito B. Penitenziero, che su poi in Vita S. dielo scrittor della sua vita. Governavano l' armi selmi m. s. degli Sismatici il Marchese Oberto, quell' istesso Donnie. lib. peraventura, che'n antico strumento del Vesco. 2.cop.3. Bervato di Lucca del 1060. fi dice Obertus , qui & told. boc an-Opizo Marchio filius b. m. item Oberti similiter Mar- Luc, A. K. chio, e con lui due Vescovi di Parma, e di Reg- 1. gio Eberardo, e Gandolfo, & erano stimate da loro così poderose per la moltitudine de' Nobili, & per il numero grande della fanteria, e cavallería, che non folo credevano poter rompere qualunque nervo di gente gli fosse da Matilda opposto, ma speravano debellatala di passarsene ben pretto vittorioli a terminar l'espugnazione di Roma. Entrarono per questo il primo giorno di Luglio saccheggiando nel contado di Modena; ma dura resistenza, e maggiore della loro imagina- Entrano elli zione trovorno al Cattello di Sorbara. Perchè Enricianinel avendo le genti di quel luogo sostenuto vigorosa. Modentse, e mente l'assalto, cottrinsero i nemici senza mag s'accampano interno a giori progressi ad accamparvisi intorno. E mentre Sorbata. Cc 2

confidati nel vantaggio del numero trafcurano questi il fortificarsi, e negligentano le sentinelle, all'improviso, e nelle tenebre notturne assaliti pagarono ben presto la pena della loro temerità. Erafi mossa accortamente la Contessa l' istesso giorno, e con gran celerità, e secretezza, conducendo feco il fiore d'lle fue genti, s'andava avvicinando al campo nemico, o per attaccar la battaglia, o secondo l'opportunità per introdur soccorfo in Sorbara, quando avvilata della poca accuratezza degli Scifmatici, vedutafi in tanto vantaggio risolse nell'istessa notte d'assalirli. Dispose col medefimo filenzio l'ordinanze della fua gente, e comandò, che accostandos unitamente, e fenza strepito agl'inimici, intonassero all'improviso con altissime grida il faustissimo nome di S. Pietro, e nell'istesso tempo attaccassero la battaglia con ficurezza della vittoria. Nè fu dispari l'evento. Perchè con tanto' ardore si spinsero Fazione fe- avanti i Cattolici, e con sì ostinata resoluzione

guita 2 Sor- di vincere, che si convertì subito l'assalto in suga, bara, e vit- & in occisione degli assaltiti. Era la soldatesca netoria di Mamica sepolta nel sonno, onde percosse nell'istesso sidia.

mica fepolta nel fonno, onde percosse nell'istesso rempo l'orecchie dal formidabil nome dell'Apofelo Vicario di Cristo, e le viscere dal ferro, passavano dalla pigrizia del sonno alla velocità della morte, e soprafatti egualmente dalla paura, e da colpi, o cadevano irreparabilmente, o cedevano senza ritegno. Il Marchese Oberto fatto l'oficio più di foldato, che di Capitano valorosamente combattendo su morto (a). Il Vescovo di

n n

<sup>(</sup>a) Il verso di Donizone, da cui si deduce, che moni in quella pugna il Marchese Oberto non è così chiaro; eccolo: Talem grumnitum portat, nec bic inivieus Ducet quod nunquam super hane Dominam puto turbam,

Parma con sei Capitani, e intorno a cento de' più scelti soldati della nobiltà Lombarda rimasero prigioni. Gandolfo fcampato ignudo con la fuga stè per tre giorni tra le spine nascosto. Fu disfatta tutta la gente, e venuti in poter di Matilda cinquecento cavalli con molto numero di armature da guerra, restò ella Padrona del bagaglio, e di quanto si ritrovava nel campo nemico. De' Vincitori tre soli morirno, e pochi rimasero feriti : potendo dall' efito tanto infelice imparar molto ben gli Scifmatici, che sapeva Dio per le mani del fello più debole confonder, & abbaffar la superbia de' più robusti. Raccogliensi i parricolari di fazione così notabile, parte dal Penitentiero di S. Anfelmo, parte da Donnizone, benche alquanto vario nel tempo, e parte da Bertoldo Costansiense, che in quest'anno, e con. questo breve racconto la descrive. Eodem tempore parla della vittoria di Roberto Guiscardo, e della liberazion del Portefice, Milites prudentissima Domina Mathilda in Longobardia contra fautores Henrici, & inimicos S. Petri viriliter pugnaverunt, è quibus Episcopum Parmensem, & fex Capitaneos, eum aliis fere bonis militibus centum caperunt . Equos etiam plusquam quingentos, & loricas plurimas, & omnia tentoria inimicorum pleniter potiti victoriam babuerunt. Crebbe in azione così cospicua la fama del valore, e della prudenza di Matilda, e si segnalò per le bocche di tutti i Cattolici la fantità del suo Consigliero Anselmo, all'intercessioni di

Il primo di questi versi viene così setto dal Sig. Muratori in un Codice del Monastero di Polirone.

Talem grumnitum portat nune bie inimieus & . da che fembra possa dedurs, che il Marchese Oberto ancor vivesse, ma così mal concio, che non sosse più in stato di portar are mi contro Matilda.

cui s'ascrisse in gran parte la felicità di sì vantaggiosa vittoria. Era già stato questi dal Ponte-B. Penis. I.c. fice nella liberazion di Roma spedito Legato Apostolico di Lombardia, con pienissima facoltà, non solo di consolare con l' Indulgenze, e co' tefori di Santa Chiesa gli afflitti Cattolici, ma di S. Anselmo ricever ancora con l'assoluzione quegli Scismatici,

eletto Vica- ch' abiurando l'errore, ritornavano a penitenza. rio d l Papa in Lombar- Ma raddoppiate l'allegrezze con i successi di Mala potestà concedutali,

dia efercita tilda, fu il medesimo Anselmo dichiarato davancon miracoli taggio Vicario del Papa, e Vescovo in particolare di tutte quelle Città, che mancavano allora di cattolico, e legittimo pastore; mandandoli Gregorio in segno dell'autorità concedutali, e d'un fingolarissimo onore l'istessa sua Mitra Pontificia. Nota l'antico scrittore delle azioni del S. Vescovo il profitto, che segui nella Chiesa di Dio, dall' innalzamento d' Anselmo, e quali frutti partorisse con l'assiduità delle funzioni Ecclesiastiche, con la frequenza di salutiferi consigli, e con l'esempio della vita irreprensibile, e avvertisce per cosa singolare, che unita per così dire del dono della Mitra l'autorità di Gregorio alla fantità di Anselmo, in lui si trassondesse quella scoperta. potestà di far miracoli, che fin' all'ultimo della vita, e dopo morte ritenne. Ma benchè intimorito Enrico dalla prosperità dell'armi Cattoliche, e richiamato in Alemagna da' progressi del nuovo Contin. Lam- Rè, fosse necessitato a partirsi d'Italia nel fin dell' anno, non per questo lasciò di vomitare contro

Ulberg. or berti .

Dodechinus Continuator

la persona del Pontefice la malignità del suo ve-Sigibert. & leno . Perchè nell' anno seguente 1085. in vendetta del Concilio radunato in Ouintilingoburg da Ottone Vescovo Oitiense Legato Apottolico, Mariani Sco da Ottone Velcovo Oltienie Legato Apoltolico, si bis annis' chiamò egli un Conciliabolo in Magonza, e con

l' ordinaria temerità costrinse molti de' Prelati , Enrico parte che v'intervennero, ancorchè sentissero in con- d'Italia, co trario, a confermare contra Gregorio Giberto in raduna il Pontefice. Mentre però respiravano in Italia i lo di Ma-Cattolici, essendo il S. Papa a Salerno, pieno al- gonza. trettanto di meriti, quanto carico di patimenti, Baronius bos fu da Dio chiamato al premio delle sofferte per- anno Tom. 11. secuzioni, e attestando nella morte seguita a 25. Anal. y in di Maggio, con la grandezza de miracoli l'innocenza della vita, fu nel Catalogo de'Santi poco appresso collocato. Senti Matilda straordinaria. Settimo fanmente la perdita di si gran Pontefice, non tanto tamente per la particolar devozione, che gli portava, quanto per la congiuntura delle comuni turbulenze, parendo all' umano giudizio, che tolto egli folle stato a Cattolici, quando più bisognosi se ne trovavano. Ma Dio ch' avea risoluto il castigo degl' empi, volle prima remunerare chi tanto fantamente. e costantemente l'avea servito. Onde se su quest' anno lacrimevole per la morte di Gregorio a fedeli, molto più con la Divina vendetta lo provorno gli Enriciani, e videsi in particolar quella parte d' Italia, ove gli Eretici aveano sfogate le maggiori furie delle loro atrocità, effer fatta nell' istello tempo spettacolo, e spettatrice delle maggiori miserie. Cominciò Dio dalla fame sì fiera. Castighi di mente a flagellare que'popoli, che non solo con Dio sopraffraordinari patimenti, confumate le vettovaglie, tici. e spogliate le campagne di tutto quello, che potelle servire al sostentamento della vita, surono costretti a cibarsi delle più sordide immondezze, ma anche con quell'orrore, che rare volte si legge effer occorso, a cibarsi d'umana carne. Alla fame fuccessero l'infermità mortalissime, che destrug-

gendo gli avanzi della passata penuria, si fermò

appena nel terzo degli abitanti. Ad ambedue la solitudine fu compagna. Perchè mancati alla terra gli agricoltori, sterile, & imboschita per molti anni rimale. Nè fu contenta la Divina giustizia d'aver armate al castigo degli Scismatici, la terra e l'aria, che fece anche ministre l'acque de giustissimi sdegni suoi. Da subite, e tempestose pioggie costretto smisuratamente a gonfiarsi il Pò, soverchiando le ripe, e spingendosi provocato da" minori fiumi, che l'aggravavano, per le vicine campagne si precipitoso scaricò a tempesta dell' onde fue, che i luoghi abitati dalle già fatte folitudini non discernendo, depredate le Ville, e rovinati i Castelli , non solo sommerse allora quanto nella furiofa inondazione incontrò di repugnante, ma longamente premendo le più feconde campagne, i terreni più faldi in profonde paludi disfece. Rimafero principalmente da questi flagelli percossi Tedaldo indegnamente Arcivescovo di Milano con li due fediziosi Vescovi di Matilda poco avanti fuperati di Parma, e di Reggio, e pagorno il fio dell' infolenze fatte, non meno alla Chiefa, che alla Cattolica Principessa, Adalberto, e Reginhero Marchefi, il Conte Bosone, & altri innumerabili. Solo la Casa di lei recettacolo de' fedeli rimale esente dal Divino castigo, anzi che in questa maniera rimossi gli ostacoli, & ella così tornata al governo delle Provincie rebelli, nella prima, e maggiore reputazione si sta-

Profperità. di Matilda. e de' fuoi .

bili. Ma perchè questi non siano reputati ingrandimenti soverchi, sodisfacciasi la pazienza di chi Bertold. Con- mi legge d'ascoltarne il riscontro presso il Coftanfienie. Totam pene Italiam in qua petiffimum. nouum Mo- excomunicati furebant tam magna fames obtinuit, us homines non tantum, immunda quaque sed etiam

Ranf. anno gunt.

bumanam carnem manducarent. Quam famem inaudita mortalitas subsecuta est, ut nec tertia pars bominum remaneret, sed deficiente colono, maxima pars terra in solitudinem redacta eft. Padus quoque fluvius Longobardia ripas suas excedens, multa Castella , & Villas , imò circumjacentes regiones penitus submerfit, & inbabitabiles reddidit. Ipsa etiam capita Schismaticorum eo tempore abu misere abiere in locum fuum, videlicet Parmenfis, & Rhegienfis Episcopi, Thedaldus Mediolanensis non Archiepiscopus, fed Antichriftus , Adalbertus , & Reginberus Marchiones, & comes Bofo, & alii innumerabiles, quorum factione tota pene Italia contra Dominum. Papam, & S. Petrum erexit . Hi quoque Mathildam prudentissimam Ducem, & fidelissimam S. Petri militem multis insuriis affecerunt in Italia. Illis autem divina animadversione de medio sublatis, ipla fuam potestatem recuperavit, & Santa Dei Ecclefia in omnibus adminiculari non ceffavit, ficque ejus prudentia Mutinenfi Ecclefia, & Regienfi, atque Pistoriensi Catholici Pastores ordinati sunt . E' tacil cola, che in occasione di sì gran vittoria, e per rendimento di grazie concedesse Matilda allora a' Monaci di Monte Cassino quell'esenzioni dalle gabelle del fuo dominio, che in quest' anno medesimo così ci ricorda Pietro Diacono. Mathilda Petrus Diapraterea Ducisa Liguria, & Tuscia, cujus superius con. lib.3. memoriam feci, ob reverentiam bujus loci constituit, cap.60.

ut nullum plateaticum, vel thelonium in Civitate Pisana, & Lucensi, & in omni ditionis sue terra Esenzion. Monachi nostri aliquando darent. Le quali parole fatta a' Caftanto più volentieri referifco in quetto luogo, fa, e in. quanto che aggiustandosi con l'altre allegate dal Lucca ritor-Costanziense, Suam potestatem recuperavit, mo-nata alla des strano, che dopo la partita d'Entico d'Italia le la Contessa. D d Cit-

Città rebellate a Matilda ritornassero alla sua devozione. Tra le quali essendo stata, come dimostrammo, anche Lucca, quando non se le fosse rimella in obedienza vano farebbe, ch'ella nel dominio non polleduto avelle efentato que' Monaci daile gravezze. Onde mi muovo ancora a credere, che se occupato il Santo Vescovo Anselmo nell' importantissima Legazione di Lombardia in tempo partico armente, che rimafero tanti luoghi Cattolici privati di vero Pastore, dimorò lontano dalla. fua Chiefa, almeno con la deposizione, o con la morte di Pietro, che n' era occupatore, vi fosse in quest' anno rimesso al governo, tanto più verisimilmente, quanto che già per mezzo della Contella erano stati restituiti suggetti Cattolici a' Vescovati vacanti di Modena, di Reggio, e di Piftoja, con quell'accrescimento di beni, che si rac-Procura ella coglie da una Bolla d'Innocenzo Secondo. Ma. che le Chiese benchè con questi favorevoli avvenimenti si fosse del suo do- molto avanzato il partito Cattolico, fluttuava nondimeno la Chiefa dopo la morte di Gregorio Settimo nell' eleggerli un fuccessore corrispondente alla santità del defonto, e alle presenti travaglio-Bulla Innoc. sissime congiunture. Desiderio Abate Cassinese, e ron. Tom. 12. primo Prete Cardinale era da Gregorio stesso mo-Annal. anno rendo stato giudicato il più degno di succederli, e dopo questi aveva egli nominati a quel supremo grado Ugone Arcivescovo di Lione, Ottone Cardinale Oitiense, & Anselmo Vescovo di Lucca. Ma quanto fi mostrava quell'Abate ansioso di pro-

> veder subito la Santa Sede di proporzionato paftore, altrettanto con ogni sforzo reprimeva i concetti, che passavano intorno alla propria persona. S' erano già ne' contorni di Monte Cassino verso le feste della Pentecoste uniti i Cardinali, i Ve-

provedute di Vescovi Cattolici. a. apud Ba-Petrus Diacon. lib. 2. cap.63.

scovi, e i Prencipi Cattolici, che dovevano inter-

venire, od affistere all'elezione, e mancando solo Matilda grand'appoggio della Chiesa premeva Defiderio, che i Cardinali le scrivessero instantemenfollecitar te, acciocche per mezzo suo si sollecitasse, dice l'elezione il Cassinese, la venuta de' Prelati, e si chiudesse del nuovo in Roma quanto prima il Conclave. Capit deinde Pontefice. Cardinalibus vehementer insistere, ut de Pontisicis eligendi persona quantum ocius deliberarent, & ut ad Comitissam Mathildam literas mitterent, quatenus studeret, ut & ii quos pradiximus tpiscopi, & quot quot tanto officio persone judicarentur Romam fine tarditate venirent. Ma elsendoli già fatti ecceffivi i caldi, e pericolosa l'aria della Campagna fu resoluto, che si sospendesse il negozio dell'elezione fin alla rinfrescata. Et allora, benchè dal Prencipe di Capua General dell'esercito così de' Normanni, come de'Lombardi contra i fautori di Giberto fossero ben afficurate le strade, nuovo intoppo nondimeno si frapose. Conciosiachè intimorito Desiderio d'esser violentato a prender il peso del Pontificato, risolse di non patsar avanti, e licenziata per quetto la foldatesca, su necessario, che s'aspettasse nell'anno succedente 1086. la stagione più propria. Intanto, che si tardava l'elezione del Pontefice, eilendo già Matilda con le Vittorie, e con la morte di tanti Scismatici stabilita non meno nel possesso del suo Principato, che nella devozione verio la Chiefa, ne più tanto bisognosa d'appoggio, e di consiglio parve alla Divina providenza di chiamar alla gloria il Santo Vescovo Anselmo, non sò s' io dica Consigliere, S. Anselmo Maestro, o Padre di questa religiosissima Princi- Vescovo suo pelfa. Successe il suo felice passaggio nove mesi, consigliere

1086.

e 23. giorni dopo la morte di Gregorio l'anno 13. al Cielo. Dd 2

Sante operazioni, e infigni qualità d' Anfelmo ridotte inepilogo.

Auttor Vita S. Anselmi .

del suo Vescovato, nel dicidottesimo giorno di Marzo. La grandezza Pontificia d'Alessandro Secondo suo Zio l' inalzò, dopo esser nato nobil Milanele, a grado di più cospicua nobiltà, ma si fegnalò egli molto maggiormente nelle prerogative de' propri meriti. Diede nella giovinezza con l'abilità d'imparare, con l'assiduità dello studio, e con l'aggiustatezza de' costumi largo campo al Pontefice Zio di eleggerselo nella Chiesa di Lucca per successore. Ma divenuto familiar di Gregorio Settimo, con la conversazione d'un Santo insi-Panit, m. f. gne, fi conduste più facilmente al colmo delle. perfezioni religiofe. Su questo esempio imparà fatto Monaco, e confecrato Vescovo la severità de' digiuni, la longhezza delle vigilie, l'asprezza delle penitenze, l'affiduità dell'orazioni, la continuazione degli studi più santi, l' intrepidezza. con gli Scismatici , l'ansietà di convertirli , la costanza nell' opinioni Cattoliche, la sicurezza delle dottrine, e la norma del governo Ecclesiaftico. Dato poi Configliere a Matilda fe' conoscer al mondo, che potevano molto ben unirsi nel reggimento politico l'offervanza de' precetti evangelici. l'obedienza de' decreti ecclesiastici, e il rigore delle leggi civili. Militò con lei più volte indefesso nelle fatiche, immutabile ne' pericoli, respettato nelle milizie, e religioso tra l'armi. Fu con lei frequentemente ne' tribunali conosciuto independente nell'opinioni, difinteressato nel giudizio, e inflessibile nella giustizia. Non si scordò giammai tra la moltitudine de' negozi col desiderio d'esser Monaco l'obbligo di esser Vescovo. Sospirò ben più volte in Corte la perdita della vita folitaria, ma v'osservò puntualmente la povertà monastica. Trattava sempre con gli uomini, ma conversava .fempre con Dio. Non lo distraevano i negozi fecolareschi dalla puntual disciplina delle ceremonie ecclesiastiche, non mai sedente negli offizi, non mai celebrante senza lacrime, raccolto sempre nelle funzioni Episcopali, zelante nelle riforme de' Religiosi, severo nell' avvertire, efficace. nell esortare, autorevole nel persuadere. In somma fu da tutti creduto con Matilda circospetto. con se medesimo rigoroso, con gli eretici formidabile, co' fudditi indifferente, co' religiosi tutti esemplarissimo. Dotato di questi meriti non solo predisse le vittorie, penetrò gli occulti pensieri, ebbe revelazioni, e visite di Paradiso, ma vivendo, e morendo fu segnalatissimo per miracoli. Così diffusamente racconta quel che noi succintamente accenniamo il Penitenziero, che fu scrittore oculato della fua vita, ricordandoci da vantaggio le cattoliche memorie della fua penna. Con grandissima fatica radunò Anselmo la Colletta de' Canoni, conservata anch' oggi nella Libreria Va- In Bibl. Paticana. Compose in favor di Gregorio que' due trum edit. libri contra Giberto, che a confusione degli En- Colon. & in riciani già si vedono in più d'un luogo stam- justerio epati. Espose molti libri della Scrittura, e molti editionis Padi suo pugno ne scrisse. Sopra i lamenti di Ge-rifien. Tom. 1. remia, dice il Penitenziero, Dulcissimam fecis ex- apud Henripositionem, e sopra il Salterio Davidico così pre- Tom. 6. Angaro da Matilda breve, ma utilmente discorse . tig. Lest. Plalterium quoque rogatu Benedictissima Dei ancilla Mathilda exposuit luculentissime, breviter quidem, fed utiliter ufque illum in locum, ubi ait, Benediximus vobis in nomine Domini. Ibi fiquidem expositionem finivit, nobisque omnibus, ut alter Patriarcha Jacob, benedixit, cujus, ut omnibus notum est, in

universam jam Italiam benedictio descendit . Das

PanluiBern- questo trattato sopra i Salmi cita Paolo Bernriedersis an- riedense scrittor antico della vita di Gregorio tig. Seriplor Settimo alcuni frammenti con quelle attestazioni vii 7. Editus di fantità, che possono in lui vedersi. Depiora. Ingolfi.1610. Baronio, che la lettera Apologetica da Sant' Anselmo scritta all' Antipapa Giberto, e degna dell' . immortalità di tutti i fecoli non sia potuta confer-

varsi intera, ma a dispetto degli anni, e degli Scismatici è riuscito, che ne registri l'Urspergense per avventura scismatico anch' egli notabil parte, la qua-Baron. Tom. le trascritta dall' istesso Baronio, com'io mi asten-11. Annal. Orfperg. in. go volentieri in questo luogo di riferire, così tacer non posso l'elogio, che dalla verità costretto, il medesimo Urspergense v'aggiunse. Hac priori sen-

Chron. anno 1080.

boc anno .

tentia valde contraria, cioè alle faife imputazioni di Gregorio Settimo, Scripfit Anfelmus Episcopus, Sigibertus vir literis apprime eruditus, ingenio acutifimus, facundia pracipaus, & quod omnibus majus est, in

Dei timore, & fantta conversatione nominatiffimus, adeo ut tam in vita, quam post mortem referatur miraculis clarus. Il medelimo così teftifica anche Sigiberto creduto parziale degli Scifmatici. Anselmus Lucensis Episcopus Hildebrandi Papa cohoperator indefessus apud Mantuam exulans moritur, qui in Hieremiam, & in Pfalmos tractatus edidit, & doctrinam Hildebrandi libro luculento confirmavit,

Tab. Foile, cujus fauctitas miraculis confirmata eft. Confervanti Luc. Locis in Bibl. Can. Luc. in Codice bædina m. f. Fol.

Jupra relatit nali stromenti, che sottoscritti dalla propria mano del Santo, fono non meno da reverirsi per reliquie, che da riconoscersi per memorie; ma nell' antica Libreria de' Canonici, altro non ho faputo di lui trovare, che in antichissimo Codice le seguenti parole della translazione di alcuni Santi Corpi di quella Chiefa. Alexander autem ille eft,

nell' archivio Episcopale di Lucca alcuni origi-

qui & Anselmus dictus est, parla di Alessandro Secondo, cui Nepos successit Anselmus, qui Lucanam fide. & opere clarificavit Ecclefiam , dum licuit . donec tempestas illum a loco isto separavit . Fu, non è dubio, Anselmo appreilo i più Santi Prelati di quel secolo, & in particolare presso Gregorio Settimo Santo Pontefice in tale stima per l'intrepidezza Apostolica, per l'esemplarità de' costumi, e per la sufficienza del sapere, che da tutti, e da lui medesimo moribondo a Cardinali f.c. presenti merito d'esser tra que tre soli soggetti annoverato, che si stimavano degni di succederli nella S. Sede. Ma in che riverenza l'avesse Matilda. con che religiosa tenerezza l'amasse, è difficile a referirsi. Noterò qui solo dal Penitenziero alcune cagioni , ch' ella nella propria persona ne aveva . Supradictam quoque sibi commissam filiam, B. Panitile. Scilicet Dominam nobilissimam Mathildam, diversit Sape ab infirm.tatibus Sanavit Sola benedictione, & ipla nobis consueverat referre. Virtusem ab illo frequenter fenfit exire, ita ut ad tactum illius fatim fugeret omnis tune incumbens morbus. Onde con ragione altamente esclama . O felicem illam , cui talis, tam providus semper assidebat Pedagogus, non tanquam homo quilibet providus, sed ut magni consilit Angelus. Nunquam, ut arbitror, astante illo, aut defraudata eft, aut decepta. Ebbe però ella , come dall' ittello scrittore si raccoglie, in tanta perdita questa consolazione d'intervenire alla morte del Santo, e all'onore de'funerali, permettendo Matilda inquasi miracolosamente Iddio, che molti Cardinali, morte di S. e Vescovi, e gran numero di soldati ancora vi si Anselmo, e trovassero per multiplicar i tettimoni delle mera- gode de' miviglie, che intorno al suo sepolero si compiacque ne successe la Divina bontà d'operare. Ottanta segnalatissimi ro.

fua morte il medesimo Penitenziero. Alcuni ne fuccessero alla presenza di Matilda. Altri si leg-Mantuani Egono nella lettera, che a lei ne scrisse Ubaldo Vepiscopi ad Mathildan Icovo di Mantova. Molti attesta anche Donnizoin fine Vite ne, che furono. Ma Bertoldo Costansiense refe-S. Anfelmi m. f. Donniz, rendoli innumerabili dice, che molto più efficace-1.2. cap. 3. Bertold. Confieul. enno

1086.

mente restorno stabiliti ne' prodigi della sua morte i Cattolici, e confusi gli Eretici, che sossero i medesimi stati già mai stimolati dall' esempio della fua vita, o convinti dall' energia della fua predicazione. B. Anselmus q. Lucensis Episcopus ipso eodem fua depositionis anno, innumerabilibus capit miraculis cornicare, qui post obitum Venerab. Papa Gregorii Septimi Fideles S. Petri contra Tyrannidem. Henrici, adbuc in carne vivens mulsum excitavit: sed multo plus post obitum suum miraculis coruscans eofdem contra eumdem perfiftere confortavit. Unde, & part Henrici de die in diem capit deficere. In. fomma non ebbe Chiefa Santa in quetto tempo secondo il testificato di Donnizone personaggio più insigne. Huic similis credo fuit boc in tempore nemo. Scemò per quetto l'allegrezza delle meraviglie operate dal Santo quella mestizia, ch' avea recato a Matilda sì grave colpo, e dopo aver ella con replicate vigilie riverite le beate reliquie del fuo Maestro collocate nella Catedral di Mantova, diede ordine a fuoi Cappellani, che registrando pun-Ordina che tualmente i miracoli, conservassero anche le memorie delle fante operazioni fue. Tra questi, che

Santo,

Miracoli, e s' impiegorno a scrivere la vita d' Anselmo uno fu senza dubio il B. Penitenziero tante volte di fopra allegato, l'altro Rangerio Vescovo di Lucca, che per tettimonio di Donnizone l'azioni del Santo Donnig. I.c.

d'ordine espresso di Matilda in un Poema riduse .

Ma

Ma come il primo s'è pur in Lucca, & altrove conservato dall'ingiurie degli anni, così non resta Vescoro di del fecondo, ch' no fappia, altra memoria, che Lucca uno degli feritque' pochi versi recitati da Donnizone medesimo tori di S.An. assai men rozzi, e più laboriosi de' suoi. Seguita in selmo. questo modo con non minor dispiacer, che contento de' Cattolici la morte d'Anselmo, non rimaneva al Cardinal Cassinese fedele esecutore de' ricordi di Gregorio da portar al Pontificato, che Ottone Oftiense, el'Arcivescovo Ugone, Ma scorgendo nell'ultimo qualche ambiziofa volontà di pervenire a quel grado, e stimandolo meno sufficiente dell'altro, essendo oggi mai l'anno che la Santa Sede vacava, e che Giberto l' Eresiarca più che mai in Roma con quest' occasione mal trattava i Cattolici, risolse con ogni sforzo di far Pontefice Ottone. Erano verso le feste di Pasqua molti Vescovi, e Cardinali già convocati in Roma, & egli perfuadendofi, che già conosciuta la fua relistenza fosfero quietati gli animi intorno all' elezione della sua persona, giudicò con gli altri Vescovi, e Cardinali, che tuttavia dimoravano seco, e con Gisulfo Prencipe di Salerno di potersi trasferire a Roma. E già le prattiche per il Cardinal Oftiense erano condotte tanto avanti, che cominciandosi lo scrutinio de' voti un solo de' Cardinali scopertamente vi si trovava contrario. Ma poterno tanto le voci di questi, che sollevandosi il Clero tutto malissimo sodisfatto dell' oftinate repulse del Cassinese su risoluto contra le promesse date di violentar al Pontificato l'istesso Cardinale Abate, e rapitolo con ogni storzo benchè repugnante alla Chiefa di Santa Lucia, già stabilità per questa funzione, ivi l'elessero in Papa, & il nome di Vittor Terzo gl'imposero. Ma fer-

Rangerio

toldus bec

6 B BO .

missimo egli nella sua stabilità vestendo solamente la cappa rossa, e recusando la bianca, aggiunte alcune sedizioni svegliate in Roma contro la sua persona per opera de'Regi, parti egli dopo quat-

1.2. cap.62. Orloerg.edit. tro giorni di quella Città, e giunto a Terracina Bafil. p.226. lasciò affatto l'insegne Pontificie, & alla sua stanza

di Monte Cassino si ritirò . Erano per questo i ta promuo- Cattolici travagliati d' animo, e vi s'affaticava la ver al Ponti- pietà di Matilda, per opera di cui, come dice ficato Defi- l'Urspergense era seguita l'elezione, ma occupata nefe, e pro- essa nel rassettare i disordini introdotti ne' luoghi cura ch'es li ritornati alla sua obedienza, non s' era potuta, fi contenti di come disegnava, trasferir in persona a pregarlo. accettar l'e- S'aggiungeva di più, che Roberto primogenito di lezione .

Mattheus Guglielmo Rè d' Inghilterra disguitato col Padre . Voestmang- per l'amministrazione di Normandia, era passato flerierfis de in Italia per ottener in matrimonio Matilda merebus Brit- desima, e con l'armi di lei vendicarsi della pataz. anno. terna durezza; e benchè ella fosse molto ben re-

Domanda- soluta d'escluderlo, contuttociò non aveva pota in Moglie tuto fuggire di non fentirne i propositi, e col moda Roberto figlio del Rè fitrar almeno in apparenza di non difprezzatli , d'Inghilter, trattenersi per questo agli Stati. Intanto era sucra non fi dif- ceduto l'anno 1087, e dono il Concilio di Capuone all'ac- pua radunato nella Quarefima, appena i Vescovi, cafamento.

e Prencipi raccolti avevano con lacrime potuto 1087. perfuadere al nuovo Pontefice, che si contentasse una volta d'intraprender l'amministrazione della Chiefa, e finalmente nel giorno delle Palme ottenutolo, poco dopo ancora paísò egli da Monte Cassino a Roma, già gravemente ammalato. E percon. lib. z. 60p.66. Ber- chè una parte della Città era tuttavia in mano

dell'Antipapa, e particolarmente la Chiefa di San Pietro, fu necessario su l'arrivo venir all'armi, e combattendo recuperarla. Quì però fu egli da Ottone Offiense, e dal Cardinal S. Pietro Igneo Abate di Fucecchio con gli altri Cardinali, e Vescovi secondo il costume della Chiesa consecrato a 9. di Maggio. Voleva Matilda trovarsi presente alla folennità della coronazione, ma nel raccoglier lib.3. cap.67. la foldatesca indugiando più di quello, ch'avea difegnato giunfe a Roma in tempo che il Pontefice, non più d'otto giorni fermato in quella Città, era ritornato a Monte Cassino. E perchè non poteva ella nè lasciar, nè condur con faci- Non giunge lità l'efercito fpedì fubito Ambasciatori alla San- a Roma intità Sua, per esporli il bisogno, e desiderio di tempo della consigliar seco molti gravi interessi. Non era in di vittor quel tempo personaggio più benemerito della Terzo. Chiefa, ne potevano presso il Pontefice udirsi preghi di maggior efficacia. Onde come prevaleva in lui per una parte il defiderio d'abboccarsi con Matilda, così per l'altra la fiacchezza del corpo mal'affetto lo retardava. Vinfe finalmente la benevolenza della diletta figlia di S. Pietro, e rifoluto Vittore per l'utilità di Chiesa Santa d'es-Impetra che possi ad ogni più grave pericolo, si fe' per mare egli partito condur a Roma. (a) Nota il Cassinese scrittori in dictro. queili successi nelle seguenti parole, com' egli fosse dalla Contessa ricevuto. Cumque ad Urbem. pervenisset a Comitisa, & ejus exercitu, at cateris B. Petri fidelibus, devotissime, officiosissimeque susceptus eft. E perche non era Vittore patrone interamente (come s'è detto) della Città, ma di quella parte, che rimaneva dal Tevere verso To-

( a ) Pompilio Totti nel fuo Ritratto di Roma Moderna . Gior. 2. Pag. 2. afferifce , che il Palazzo di Matilda in Roma tu quello stetio, che all' incontro di S. Giovan Colavita nell' Ifola Licaonia fu poi abitato dal Cardinal Getano, ene creato P.12 chiamoffi Bonifazio VIII. così avverte in una fua nota manoscritta il Fiorentini .

Toglie agli fcana, che questo scrittore chiama Transfevere, Pontefice .

Scifmitici la aggiunge, che dopo essersi fermata otto giorni a parte di Ro- S. Pietro, Ope prafata Comitisfa per Transtiberim Romam intravit, ponendo la fua refidenza nell' vi riceve il Isola di S. Bartolomeo. Ma non poterno tolerare gli Scismatici la felicità de' Cattolici, e tentorno di nuovo ne' Romani ben affetti all' Imperio un' improvisa sollevazione. Finsero l' arrivo d'un Ambasciator Regio, e chiamato subito il colloquio de' Confoli, Senatori, e Popolo, operorno in maniera, che insospettiti i Romani d'esser cafligati da Matilda, e corrotti nell' istesso tempo dal denaro diedero all'armi, & occuporno, fuori che la Chiesa di S. Pietro, tutto il rimanente della Città. Era stato il principal motivo di questa follevazione l'iftesso Giberto, che sovrastando la solennità dell' Apostolo, aspirava, quando li sosse riufcita la forpresa, o di celebrar egli in quel Tempio con reputazione del fuo partito folennemente la festa, o d'impedirla almeno nell'istesso giorno a Vittore. Contuttociò non avendo potuto ottenere quanto nel primo luogo defiderava, non lasciò d'acquistare in gran parte il secondo. Perocchè, dubitando Matilda di non poter resistere a tanta moltitudine armata in Cafa propria, fu necessitata col Papa a ritirarsi in Castel S. Angelo, e lasciar quella Chiesa nel giorno più solenne a guardia di foldati, che impedissero all' Eresiarca l'ingresso. Ma intepidita appresso la furia del popolo, e scoperti gli artifici degli Scismatici, si ricondustero i Romani alle case proprie, e Vittore con Matilda all' acquistato possesso ritornarono. Ardeva il buon Pontefice d' un giustissimo desiderio, che i Maomettani d'Affrica, e di Spagna infesti sempre alle riviere d'Italia, o si frenassero, o s' op-

o s' opprimessero; onde trovandosi tuttavia Ma- si risolvetilda in Roma, parricipati i fuoi difegni a Vescovi, l'impresa di e Cardinali, pubblicò contra loro la Crociata. Affrica con-E perchè sapeva nelle cose di mare quanto fos- ni, con l'arfero valorose le due nazioni Pisana, e Genovese mate de'Pidivise poco avanti tra loro in sanguinose dissen- fani , e de zioni, e di quanto ajuto sarebbero state alla Santa Genovesi. Lega, pregatone, com'è credibile, da Matilda, che governava la Tofcana, e la Liguria, vi s'interpuose, e pacificate interamente insieme all'impresa efficacemente l'esortò. Dopo queste negoziazioni avanzandosi tuttavia la stagione de' maggiori caldi, con la poca ficurezza di fermarsi nell' arie di Roma, risolse egli la partita, e col ritorno a Monte Cassino, intimò per il futuro mese d' Agosto il Concilio di Benevento, Ma dopo aver ivi rinovate tra l'altre deliberazioni le cenfure contro Giberto, e scomunicato l'Arcivescovo di Lione, e Riccardo Abate di Marsilia riusciti Scifmatici, fentendoli maggiormente aggravare ricondotto a Monte Cassino, terminò in questo medesimo anno santamente i suoi giorni a 16. di Settembre. Se Matilda intervenisse al Concilio Beneventano io non sò, che gli scrittori da me veduti non l'avvertiscono, nemmeno quali ajuti ella fomministrasse alla Lega Cattolica per l'impresa d' Affrica; stimo ben probabilissimo, ch' essendosi, come abbiamo detto, introdotti i trattati di quest' espedizione, mentr' ella si ritrovava in Roma, vi avesse parte notabile, tanto più che tra le nazioni Italiane in essa si segnalorno, come vedremo, la Pisana, e Genovese soggette a Matilda. E benchè le vittorie ottenute da' Cristiani in Affrica siano non solo referite da Bertoldo Costansiense coetaneo, e stampato scrittore, ma dall'antichissimo

Successi dell' Martirologio della Catedrale di Lucca, e dall'anarmata Cri- tica Cronica di Pisa manuscritti sinceri altrove da ftiana in Af- me allegati, trasferite nel seguent' anno 1088. si frica. deduce nondimeno da Pietro Diacono Cassincse,

1088. che il Pontefice promotor dell' impresa potè almeno prima del morire veder con allegrezza indrizzata l'armata, e forse sentirne qualche felice

Petrus Dia- progresso. Estuabat interea, dic'egli, ingenti defiderio idem Victor Apostolicus qualiter Saracenorum con. lib. 3. cap.69.

in Affrica commorantium confunderet, atque contereret infidelitatem . Unde cum Episcopis, & Cardinalibus concilio babito de omnibus ferè Italia populis , Christianorum exercitum congregans atque vexillum B. Petri Apostoli illis contradens sub remissione omnium peccatorum contra Saracenos in. Affrica commorantes direxit . Mossa dunque l'armata in quell'anno fece nel feguente avvanzamenti tali, che non folo rettorno grandemente indeboliti gl'infedeli d'Affrica, ma con la morte di cento milia de' loro, rimale il Rè medesimo prigione, e tributario della Chiefa. Ma perchè variano in qualche parte tra loro gli allegati scrittori, mi si permetta, che rapportando le precise loro parole, io ne lasci a chi legge in questo luogo il giudizio. Christo igitur Duce legue a narrate il Cassinese Affricanam devoluti dum effent ad Urbem, omni nisu illam expugnantes Deo adiuvante caperunt, interfectis de Saracenorum exercitu centum millibus pugnatorum. Quod ne quis ambigat boc absque voluntate accidiffe divina, illa die, qua Christiani de. Saracinis v. Floriam adepti funt, eo etiam Italia divinitus patefactum eft . Ma il Costansiense scrittor non paiziale alcuni altri particolari fotto quest' anno vi aggiunge. His temporibus Pifani, & Ge-

Bertold. an-#0 1088. nuenses, & alis mults ex Italia Affricanum Regem Paganorum bostiliter invaserunt, & depredata ejus serra, iplum in quandam munitionem impulerunt, & eum deinceps Apostolica Sedis tributarium effecerunt. Sostanze, che in buona parte confrontano con le feguenti dell'antichissimo Martirologio, che la tyrol. m.s. in vittoria al 1089. trasferifce. Fecerunt Pifani, & Archivio Ca-Genuenses folum in Africam, & caperunt duas mu- nonic. Luc. nitiffimas Civitates, Almadiam, & Sibiliam in die S. Xisti , in quo bello Ugo Vicecomes filius Ugonis Vicecomitis mortuus est. Ex quibus Civitatibus Saracenis ferè omnibus interfectis, maximam pradam. auxi; & argenti, palliorum & ornamentorum abstraxerunt. De qua preda Pisanam Ecclesiam mirabiliter in diversis ornamentis amplificavere , & Ecclesiam B. Sisti in Curte Veteris adificaverunt . E perchè pochiffimo varie da queste sono le parole nic. Pisana della Cronica Pifana, io m'afterrò per minor te- apud me m. j. dio dal referirle, avvertendo nondimeno, che il N. Roncioni Roncioni nelle medesime Istorie Pisane, appog- nell' Morie. giato ad alcune più antiche, divide quest'impresa lib.3. Anoniin due fazioni, l'una folamente fatta dall'armata mur Mont. Pifana in Affrica, e l'altra insieme con la Ge. Caffinens. Edinovese nella costa di Spagna; Potendo per av- tui ab Antoventura la prima esser quella, che dall'Anonimo 10. Cassinese è referita al 1086, con queste parole. Pisani apud Africam certantes Sarracenos vicerunt. Ma diversificando il Roncioni in molti particolari, varia ancora nelle condizioni della pace, volendo, che il Rè Saracino rimanesse tributario degli stessi Pisani, non della Chiesa; e pur non è verisimile, oltre il testimonio del Costansiense scrittor coetaneo, che facendosi l'espedizione a nome del Pontefice fotto lo ttendardo di S. Pietro, e col concorfo di molte nazioni, ad altri veramente si dovesse ascrivere il principal frutto della

vittoria, che alla Chiesa stessa, e al Pontefice; che n' era stato promotore. Mentre però le Vittorie della Santa Lega erano da tutti i buoni ricevute con giubilo, rimaneva dall'altra parte tuttavia sospesa la Cristianità tra le discordie dello scisma, e si penava molto da' Prelati, e' Prencipi Cattolici nella sede vacante, a congregare il con-

tore, che fi raduni il vi manda. Ambafciatori ,

Preme Ma- clave. Vi fi adoprava con molto ardore tra gli tilda dopo la altri la religiofa Matilda, come nota il Cassinese, morte diVit- e spediva frequenti Ambasciatori a' Cardinali, e Vescovi, perchè s'unissero all'elezion del nuovo Conclave, e Papa; in modo che stabilita finalmente a quest' effetto la Città di Terracina, e concertato il tempo, che fu nella prima settimana di Quadragesima mandò ella espressi Ambasciatori, Orantes in-Stanter, ut eidem propter quam convenerant rei cum

con. lib.4. 6ap.2.

auxilio. & gratia Spiritus Sancti ita fluderent, ut lata illis, a quibus fuerunt Legati, nuntia referre valerent . Furono in quella Cattolica radunanza. ricordate prima le parole di Gregorio Settimo, e poi di Vittor Terzo predecessore, che ponevano in considerazione i meriti d' Ottone Cardinale Ostiense, soggetto veramente, che con la sofferenza non folo d'inestimabili fatiche per la fede Cattolica, ma di prigionie, e di tormenti, s'era fempre mostrato meritevole di quel supremo grado; onde nominato da' due Vescovi Tuscolano, e Albano, fu dall' universal consentimento del Clero approvato Sommo Pontefice a 12. di Marzo, e da S. Pietro Igneo publicato per canonicamente eletto col nome di Urbano Secondo. Ricevve Matilda l'innalzamento di personaggio si qualificato

con tanto maggior applaulo, quanto lo vide lu-Donnie, I. f. biro incaminato per le vestigie de due Santi Maecap. z. Baron. firi fuoi Gregorio, e Anfelmo. Perocchè convobos anno. ca-

cato nel mese d' Aprile il Concilio in Roma, rinovò fubito Urbano le scomuniche contra Giberto & Enrico, & impetrò da' Romani, che cacciassero vergognosamente l' Antipapa dalla Città. Ma benchè forzato da loro avesse Giberto giurato di non invader mai più la Santa Sede, rientrato ad ogni modo nelle medefime pretenfioni, radunò nuovi eserciti, e più che mai ostinato ricominciò con l'armi a travagliar il Pontefice. Costretta per questo Matilda ad armarsi di nuovo, & af- nuovo per afifterli, si provocò dice Donnizone quasi tutto il juto del Pa-Regno d'Italia contro, e particolarmente la Li- pa contro i guria, che pur era della fua giurifdizione.

collegati Scismatici.

Pro quibus adversum se commovit ferè Regnum Italicum tosum, Ligurum sed maxime totum.

Donniz, l.c.

Queste nuove revoluzioni cagionarono per avventura anche qualche moto in Toscana: pero- Lucens. Anchè nota Tolomeo, che sollevato il popolo di nales hocen-Lucca contro alcuni potenti, destrusse in quest' Tumusto Cia anno il Cattello di Vaccoli giurifdizione de' me- vil di Lucca, defimi nobili. Aveva il Pontefice già conosciuto, che le promesse dell'Eresiarca non sarebbero state offervate, e la necessità ch' averebbe avuto la Santa Sede degli ajuti della Contessa, e però desideroso di confervar con lei quell'intelligenza, ch' avevano seco passata i predecessori, soggiunge Donnizone, che inviatoli spesso Nunzi, e lettere Apostoliche non cessava d'esortarla all'osservanza de' scrive frefanti ricordi di Gregorio, con l'esempio di cui a Matilda, frequentò poi egli di participarle tutte le più im. e procura. portanti resoluzioni. Era già l'anno 1089, in stabilirla neiprincipio, quando per testimonio dell'Abate Do- zioni. decchino continuatore di Mariano Scoto Catholici

Donnie. 1.c. Urbano II. quentemente flabilirla nel-

Didechinus lici in Ecclefia rari babebantur , Scismatici vero Ah. Contin. multiplicabantur, e conoscendo il buon Pontefice Miriani Sci- Urbino quali pericoli foprastassero alla Chiefa, e quali per confeguenza a Matilda, mentre cre-

scendo tuttavia il numero degli Scismatici, era ben ficuro, che non averebbe Enrico mal fodisfatto della sua promozione, e già di tanto tempo Si rimarita, impegnato a sostener l' Antipapa, trascurata la ella per obe- resoluzione di ritornar quanto prima in Italia; dienza del Papa in Guel e ripensando tuttavia tra quali angustie si fosse

to di Bavie- quella gran Donna altre volte trovata, giudicò, che se le ricchezze, & il Dominio di lei si fosfero unite al valore del più giovine Guelfo di Baviera, ne farebbe al ficuro refultata potenza così formidabile, che non averebbe il partito degli Eretici potuto con facilità fopraffarla . Onde si

Bertold. Con- messe con grandissimo ardore a trattarne l'ag-Ranf. bic anno . Vrfperg. Chron. in Lothario fub anno 1126.

12.

Notizie di Guelfo.

giustamento. Era questi, che dall' Urspergense. nell' ordine de' Guelfi è numerato il Quinto, Primogenito dell'altro Guelfo Duca di Baviera nato di Azzone ricchissimo Marchese Italiano; e seguendo l'uno, e l'altro alienato dal Rè la parte Cattolica, come il più vecchio in Alemagna, unitoa gli altri Prencipi del partito Ecclesiattico procurava tuttavia la privazione d' Enrico, così l'altro in Italia presso l'Avolo adoperandosi conl' armi a favor della Chiefa, avea meritato per la nobiltà del nascimento, e per il proprio valore d'effer dal Pontefice follevato con efficaci negoziazioni all' accasamento di Matilda. Ma la Contessa già nell' età di quarantatre anni desiderosa di vita più persetta, & incaminata da Sant' Anselmo nella religiosa disciplina, mal volentieri sentiva richiamarsi alle nozze. Nondimeno per obbedire al Pontefice, che glielo comandava, e

per l'utilità, che molto ben conosceva resultar da questa unione alla Chiesa di Dio, si lasciò finalmente persuadere all'accasamento con quelle Disgusti decondizioni di cattità, che nel fine di quelto li-gli scil natibro più acconciamente ricorderemo. Non poteva ci per quell' Enrico in congiuntura più sproporzionata agli in- accasamenteressi suoi sentir novella di maggior disguito, e to, e motivi com' egli per testimonio del Costansiense stranamente se n'alterò, così tentorno subito gli Scismatici di vendicarfene, ma con efito poco felice. Conciofiache voltato a' danni di Guelfo lo sforzo dell' armi loro riuscite molto inferiori al presupposto fattone, furono anche ben presto costretti con perdita a ritirarsi, e a domandar col mezzo della pietà di Matilda quella sospension d'armi, che ottennero fino alla Pasqua seguente. In Italia Matilda pro-Nobilissima Dux Mathildis, filia Bonifatis Mar- cura una. chionis, fed widua Godefridi Ducis Welfoni Duci d' Armi tra filio VVelfonis Ducis coningio copulatur, & boc uti il Marito, e que, non tam pro incontinentia, quam pro Romani gli Scismati-Pontificis obedientia , videlicet ut tanto virilius ci. Sancta Romana Ecclefia contra Scifmaticos poffet Subwenire . (ui ftatim maritum ejus impetere volucrunt, fed cum ei refistere non possent treguas usque in Pascha ab eo per interventum coniugis ejus impetraverunt. Enricus Rex multum de pradicto coniugio tristatur. Quette tono le parole di Bertoldo per l'importanza delle notizie di Matilda stimate da me in questo luogo non disdicevoli. E perchè forse avevano i Lucchesi in quest' occasione militato a favor di Matilda, e di Guelfo contro gli Scismatici, overo per altra cagione erano tra loro zion Pontifeguiti omicidi di persone scomunicate, su costretto ficia per al-Gonredo Vescovo di Lucca successore d' Anselmo cuni homicia ricorrere al Pontefice per la dichiarazione, s'egli Lucca. ₿f2

avesse dovuto o nò ingiongere a questi tali penitenza alcuna, e ne riportò per risposta quella lettera, che si legge ne'Decreti di Graziano, ricondara parimente da Baronio. Mentre però con

cordata parimente da Baronio. Mentre però con Graz. in D:- la tregua ripofavano l'armi civili mancorno a' eret. p.2. C. Cattolici due personaggi insigni del loro partito, 23. 2.5. Cap. l'uno in Italia, che fu S. Pietro Cardinal d'Al-Bertoldus fuoco cognominato Igneo, la altro in Alemagna, Bertoldus che fu Ermanno Vescovo di Metz, che dopo una PietroIgneo, longa prigionia patita da' Regj in Tofcana, era e d'Erman- alfine ritornato alla fua Chiefa. Il primo fuggetto no Vescovo infigne per santità, per intrepidezza, e per zelo parente di della libertà ecclefiattica mancò in quest'anno me-Matilda . desimo; il secondo gran fautor de' Cattolici, imp'acabil nemico delle sceleratezze del Rè, & affezionato parente di Matilda, passò come si può credere al Cielo nell' anno seguente 1090. che su

1090.

Enrico dalle continuate inftanze degli Scifmatici
Enrico ri- impauriti dalla formidabile unione di Guelfo, e
folive il pai- della Contelfa, e inanimato per l'altra con la
faggio d' lmotte del Vefcovo Ermanno, che rendeva i Cattalia contro
lci. nel ritorno d' Italia l'opprefifon di Matilda, e
per ritorno d' Italia l'opprefifon di Matilda, e

principio alla Chiesa, & a Matilda di nuovi, e non minori travagli. Gia stimolato per una parte

Occupa gli di Guelfo. Mentre per quelto va raccogliendo la stati della foldatefca, e preparando le cofe necessaria all'imContessa di prefa stabili prima di occupare di la da' Monti la dall'Alpi, oque' beni, che la Contessa vi possedeva eccidiari della Madre, e fuori che il Castello Brigerino, dice Donnizone, li riusci d'impadronirsene.

Rex us Enricus, factus gravois est inimicus Ecclesia Santta, Dominaque Mathildis amanda, In In quocumque loco poterat fibi tollere, toto Nixu tollebat terras, ubicumque tenebat Prafertim villas, ac oppida, que Comitiffa Hac ultra montes possederat a Genitrice. Abstulit omnino nisi Castrum Brigerinum, Forte quod & magnum locuplex, erat undique largum .

Hoc Rex aggressus nequit intus ponere gressus.

Dopo questi tentativi passò Enrico nel principio della primavera seguente in Italia, e come primi erano stati i pensieri della rovina di Matilda, così primi futono nel paese di lei gli sforzi dell'armi regie. Depredata perciò subito la campagna, ri- Scende in. folse il Rè l'impresa di Mantova Città savorità Italia Enrida lei, e dal marito, e nel mese di Maggio vi data la campose l'assedio. Leggesi presso il Sigonio un in- pagna assetero Privilegio d'Immunità concesso a Mantovani, dia Mantova. referito ancora dall' Equicola. Mantua 5. Cal. Ju- Signius de lias . Indictione 12. anno 1090. nel quale s'espri- lib.9. Mario mono. Velfo Dei gratia Dux, & Marchio, & Ma- Equicolas thilda Dei gratia si quid est. Ma oltre, che Ma- nell' Histori tilda, come chiaramente si cava da Donnizone, di Mantova. non fi trovò racchiusa nell'assedio già cominciato Guello, e di almeno d'un mese, è chiaro ancora, che l'anno Mazilda, 1000, non s'accorda con l'indizione 12, ma si bene con la 13. seguente, e che per questo necessita a dire, che il Privilegio fin l'anno avanti fosse conceduto, e poco dopo l'accasamento di Guelfo. Mentre però dispuoneva Enrico le forze per impadronirsi di Mantova, avvisata Matilda della venuta, e delle resoluzioni de' nemici non Donnie. I.c. mancò di proveder con follecitudine, quanto bifognava alla ditefa di quell' importante Città . Comparvero finalmente i Regj, e dato più d'un

stimò il Rè più riuscibile di guadagnar con la longhezza de' patimenti gli animi de' Cittadini. che di superar con la forza il valor delle solda-

vernola vien in po-

tesche inviatevi da Matilda. Disposto pertanto più strettamente l'assedio procurò in questo mezzo Enrico d'impadronirsi di qualche luogo vicino, e si li resero appunto Ripalta, e la fortezza di che dopo Ri- Governola . Si tratteneva la Contessa ne' luoghi palta, e Go- più forti delle vicine montagne, e con frequenti scaramuccie unite alle sortite degli assediati scendendo ad infestar i Regi, le riusciva di tempo in tempo d' introdur nella Città que'foccorsi, che si stimavano a bastanza, & appoggiata alle promesse de' Cittadini, sperava, che alfine spaventato Enrico dalla longhezza, dovesse levar fenza riuscita quell' armi, che per lo spazio di undici mesi erano ormai state infruttose. Ma ne' disagi del Verno, ne la sanguinosa resistenza degli assediati poterno intimorir punto la resoluta ottinazione del Rè, che voleva accreditato su quest' espugnazione sacilitarsi gli altri progressi , Onde infattiditi al fine i Cittadini, avvezzi a godere sotto il buon governo di Matilda l' opulenza di quel deliziofo Paese, e stanchi delle continuate fatiche introdussero trattati di rendersi senza saputa di chi governava l'armi per la Contessa, e per via di

1091.

secrete intelligenze diedero dopo undici mesi di affedio nell' Aprile dell'anno 1091, la Città nelle mani d'Enrico. E' quest' assedio longamente descritto da Donnizone così conchiuso.

Donniz. 1. c. 6 cap. s.

Anno milleno nonageno quoque primo Mantna serdescis de proditione nigrescis.

Et in

Et in poche parole dal Costansiense così descritto, Bertold, Con-Eo tempore Mantuani diuturna obsidione ab Enrico sans. & Si-Rege jam per annum constricti a Domino suo VVel- gib. boc anfone Duce disce Berunt, & fe, ac Civitatem Suam suo devastatori tradiderunt . Lasciò Enrico in Mantova governatore il Vescovo Conone, e dopo aver con suo particolar privilegio esentati que' Cittadini dalle gravezze de' tributi, e confesmate Cittadini dalle gravezze de tributi, e contennate le concessioni di Matilda, proseguendo la vittoria cap.6. Pricon poca fatica s'impadronì degli altri luoghi di viltg. Henrilà dal Pò. Solo Platena, e Nogara Castelli al- ci apud Sigolora di confeguenza ardirono di sostenersi contro nium lib. 9. un' esercito Regio in favor di Matilda, e resero de Regno talmente infruttuofi gli sforzi d'Enrico, che abbandonando egli finalmente la speranza di con- si perdono feguirli, si voltò nell'estate a por l'assedio a altri luoghi Minervia. Ma non trovandosi questa fortezza a di Matilda. bastanza provista di vettovaglie su necessitata senza e altri si sofoccorfo, e dopo molto contrasto a rendersi - stengono. S'aggiunse a queste perdite la morte del Conte Bertoldus Federigo Cugino di Matilda, figlio di Sofia so- anno 1092. rella di Beatrice, e del Conte Lodovico di Mon- Arnulfi incons, foggetto, che per la congionzione del fan- certo, & gue, per la conformità dell'inclinazioni, e per il Antiq. Aumerito del prorio valore, non men grato, e con- tore Tom. 2. fidente alla Contessa, che per l'affetto alla Chiesa, France e per l'integrità de' costumi appresso tutti esem- Morte del plarissimo, avea più volte in Italia contro gli Scif- Conte Fedematici gloriosamente militato. Onde come fu la della Confua morte ricevuta da Matilda con straordinario tessa. fentimento, così fu dal Costansiense con quest' elogio registrata. Hie autem Comes sub babitu seculari more S'. Sebastiani strennissimus miles Christi fuit, videlicet Ecclesiastica Religionis ferventissimus amator, & Catholica pacis indefessus propugnator.

Hunc Venerabilis Papa Gregorius , bunc B. Anselmus Lucenfis Episcopus quasi unicum filium amaverunt, bunc Clerici, Monachi, immò omnes religiofi ferventissime dilexerunt. His in fidelitate S. Petri contra Scismaticos usque ad mortem studiosissime certavis, in cuius etiam festo, de buius vita ergastulo ereptus, eidem in Calesti Patria creditur affociatus. Erat autem filius Domina Sophia, & Ludovici Comitis, que erat matertera Comitisa Mathildis , que cum Domino suo VVelfone Duce in Isalia contra Scismaticos multum laboravit. Affliggevano queste perdite, e nell' istesso tempo abbattevano gli animi de' Cattolici . Ma l' intrepida Matilda trattenendofi nel Contado di Reggio, e di Modena, e fortificando i luoghi di maggior momento non desperava la difesa, anzi che passati gl'impeti primi di quel fresco esercito aspirava. con tanti infortuni alla vittoria, e si stabiliva più che mai tra quette angustie nella difesa della. Chiefa. Era già l' inverno, e dopo la prefa di Minervia stimandosi il Rè sicuro con poca gente,

Donnie. l.c.

Intrepidezza che nello fpavento de' pira nondimeno alla Vittoria.

là dall' Adige. Penetrò la Contessa, ch' attentadi Matilda, mente vigilava gli andamenti del nemico, la congiuntura di por fine con facilità nello stesso tempo alla guerra, e alle turbulenze della Chiefa, e chiamato a se Ugone suo Capitano, dal Sigonio creduto della Cafa d'Este, ma da Donnizone solamente descritto di gran nascita, li partecipò il penfiero di tagliar improvisamente la strada ai Rè. Confegnate per quetto alcune compagnie di foldati (celti, che arrivorno al numejo di mille, li raccomandò la follecitudine, e la fecretezza. Ma nè l'uno, nè l'altro efeguì Ugone. Perocchè non folo, essendo egli in occulto parziale del Rè, parti-

acquartierando il remanente, s' era condotto di

cipò le sue commissioni a' nemici : ma datogli otto E' tradita. giorni di tempo a raccoglier sufficiente numero da Ugone, di soldatesca, permesse, che la gente del suo co. no con permando colta in mezzo dell'armi regie, parte fusse deta di molti tagliata a pezzi, parte rimanesse prigione, scam- de' suoi. pandone appena alcuni pochi con l'ajuto delle vicine boscaglie. Successe questa rotta dice Don. Donnie. L.c. nizone, che la racconta, intorno al Villaggio de' tre Contadi, e volle Iddio, che provasse in quelt' anno Matilda avvezza per altro a vincere, la mortificazione del perdere, perchè più cari le fossero nell' avvenire i frutti delle vittorie. Non erano ancora nell' istesso tempo in Roma mancate sollevazioni, e novità. Perciocchè essendo il Pontefice Urbano passato a Monte Cassino, e trattenendofi ne' luoghi vicini, follevati di nuovo i Romani da' felici progressi dell' armi regie tumultuorno, e nella Città loro l'Antipapa, di nuovo Bertoldus Le. scomunicato co'fautori nel Concilio di Benevento, Ofperg. boc anche di nuovo ammissero. Non avevano con. Tinta quiltuttociò mancato i due Conforti Guelfo, e Ma- che diversiotilda di procurare con qualche molfa de' Cattolici ne in Alemain Alemagna la diversion dell' armi vittoriose d' magna s Italia, & era (scrive Bertoldo) nell' Agosto entrato il più vecchio Guelfo Duca di Baviera in Lombardia per riconciliarsi col Rè, ma con proposta di condizioni tali, che ben si credeva non dover esfer accettate. Domandava egli di ritornar all' obedienza Regia, ogni volta, ch' Enrico si fosse contentato, che la Santa Sede occupata dall' Erefiarca si provedesse canonicamente, e nel secondo luogo faceva instanza, che fossero restituiti i beni ingiustamente occupati, non solo alla propria sua persona, ma a quella di Guelfo suo figlio, e dei parziali loro. Doyevano queste domande servir

Gg

di quiete, quando fi fossero ottemute; perchè portavano anche in conseguenza l'aggiussammento degli interessis di Matisda, e del Marito; ma per il contrazio negate onessavano il pretesso di quella nuova diversione, che si pretendeva in Alemagna. Riufeita dunque vana la negoziazione, e ritornato il Duca in Germania fi diede con ogni ardore a promuovere l'elezione d'un altro Rè, che sosse con della lega Cattolica. In quest' agitazione di cose fini l'anno, e cominciò il seguente 1092: pieno

1092. fini l'

di maggiori travagli; essendochè non solo, come bac ha l'Urspergense, cominciasse la pesse a farsi notabilmente sentire, ma provadero i Castolici in Roma replicatamente le tirannie di Giberto, & i sudditi di Matilda in Lombardia più che mai ve lenosa la rabbia d'Enrico. Henriess suoque impius

Travagli de' Imperator, dice Bertoldo dopo aver parlato dell'An-Gattolici tipapa, in Longobardia jam biennio morabatur, ibi-Bertoldur que circum quaque terram VVelfonis Italici Ducis

Bertoldus Boc anno.

smno .

preda ferro, & incendio deviastave non cessavit, ut eundem Ducem, & prudentissimam ejus Uxorem a stdelitate S. Petri discedere, shique adhaeree compelleree, sed frustra [a]. Sono però gli ssovzi dell' atmi Regie più distintamente da Donnizone nel

Danie. Ilib. feguente modo descritti . Poichè ebbe il Rè oc-2. cap. 6. cupato nel verno tutti i luoghi di là dal Pò, trattenendosi tuttavia Matilda nel Contado di Mo-

de-

(4) Aggiunge qui il Fiorentini în una fua nota manofritta: Urbano II. nella fua Bolla data Maggie xx. Kd. Mei-Istili. VI. Zh. Dom. Incar. MXCII. narra che effendo tra gli Scilmatici, e în tempo di tante turbolenze della Chiefa, la Città di Pila fua fedele, e inoitre illutrata delle vittorie degl'Infedeli, perciò precibus inclinatus cariffina B. Perri Filie Matalilit Comilifa, que fe extremis quisique pro caufa dipofilica Scisi expoliti obnizis poflutationibus épe. (labilitée Daibetto Vefenovo di Pifa, Arctivefenovo di Confica &c. dena, e Reggio, risolse egli di passar il fiume per toglier le ritirate alla Contessa, e tentar l'acquisto de'luoghi più forti. Occupò nel mese di Nuovi sforts Giugno il rimanente della pianura, e potè con d' Enrico la foldatesca falir in persona verso le montagne contro Madel Modenese . Quivi anche espugnato Monte, tilda. Maurello, e Monte Alfredo con la prigionia. d'un Alfier Gherardo molto grato a Matilda, fi spinse avanti all' assedio di Montebello. Ma duro Assalita da" intoppo si frappose alla felicità de'suoi progressi. Reginel Mo-Conciofiache, non folo per il valore de' defensori, denese perde fu egli nell'affalto respinto indietro; ma dalle rello, e fortite frequentemente travagliato, non fu bastante Monte Alad impedire il foccorfo inviatovi da Matilda. Pro. fredo. feguiva nondimeno ostinatamente l'assedio, e già con poco decoro d' un esercito Regio v' avea. Montebello confumata l'estate intera, quando tirato dalla fa- assediato dal ma degli acquisti, e stimolato dal bisogno d'ab- Rè con l'Anboccarsi col Rè, vi si trasserì di Roma con qual- tipapa inche parte di soldatesca l'istesso Antipapa Giberto. persona. E poiche l' armi si vedevano riuscite infruttuose fu giudicato, che nell'istesso tempo s'adoperassero con Matilda le machine d'amorevoli trattamenti. Si trapofero mezzani, & impauriti anche alcuni de' fudditi s'unirno a far instanze grandissime, e replicate, perchè si venisse alla pace, & al fine di tanti, e sì longhi travagli. Prometteva il Rè, per ridurla. non solo di levare immediatamente l'assedio da Montebello, ma di restituire i luoghi occupati, e ritornare i due Conforti nel potletfo della fua grazia, purchè si fossero contentati di riconciliarsi con Giberto. Aborriva dall' altra parte Matilda i trattamenti di quetta forte, e già rifoluta in se medesima di non piegare un tantino dalla rettitudine de' fuoi proponimenti, e di voler più tosto

Gg 2

in apparenza i trattamenti . e chiama una conferenza di Teologi.

perder gli Stati, che la Fede, rispose nondimeno per soddisfazione de' popoli, che assicurato il punto della coscienza non avrebbe mancato di dare al Rè le possibili sodisfazioni, e che dopo una conferenza di Teologi, ch' ella disegnava di chiamare per la discussione di negozio si arduo, avrebbe data appresso la risposta più resoluta. Conquesto trattamento convocò ella in Carpineta la confulta d'alcuni Vescovi, Abati, & altri Religiosi di credito grande, e gli propose da esaminare l'articolo, s'ella dovea veramente pacificarsi con la propotta condizione. Eriberto Vescovo di

2.600.7.

pareri.

Donnie. 1ib. Reggio creduto Prelato molto favio, & esemplare, ma che più discorreva gl'interessi della Religione fu le ragioni politiche, che su le speranze della. Sente le didivina affistenza, inclinava all'aggiustamento, & verfità de" anteponendo i motivi, che potevano ammetterlo, è testimonio Donnizone, che in questa, o simil maniera parlasse.

Opinione d' Eriberto Vescovo di Reggio .

Io non sò ben discernere Serenissima Signora, se abbiate intimato questo congresso, o perchè sospiriamo insieme le calamità de' Cattolici , à perchè consigliamo unitamente i voltri, & i comuni interessi. Eleggeste voi sul principio di questi moti la protezion della. Chiefa, e contro una potenza Regia, vi dichiaraste propugnacolo della Maestà Pontificia. In resoluzione tanto importante , è stata sempre da tutti noi , non men lodata la pietà vostra, che ammirata l'intrepidezza. Combatteste nella prima guerra co' Regi felicemente, e con incredibil valore è stata sostenuta fin qui da voi la vilipesa grandezza di tre Pontefici. Ma nel ritorno d'Enrico in Italia diffipate per necessità le ricchezze, e consumare le soldatesche hamo oggi mai ridotti in angustie. E' perduta. Mantova con tanti luoghi di conseguenza. La Liguria è rebelle. La Toscana sumultua, e questa parte di Lombardia, che v'è fedele, ba nelle viscere gli sforzi dell' esercito Regio. V' offerisce nondimeno il R? mede simo partiti si vantaggiosi, che quando non fosse involto nelle censure, non potria, domandati da voi , concederli , se non vinto . Si proseguisce però con infelicità di progresse la guerra, e si consulta con repuguanze di pareri la pace. Contentasevi Signora, che io parli conforme al candore della. mia fede . Che tuttavia Montebello fostenga l'affedio, è più tosto uno sforzo straordinario della svisceratezza de' vostri sudditi, che un effetto proporzionato alla fortezza del fito, e alla qualità del presidio. Che voi tuttavia perseveriate in opporvi all'armi di Enrico, è pinttosto da riconoscersi per contrasegno d un invitta costanza verso la Chiesa, che da imitarsi per ben fondata regola di politico governo. Avete pietosamente spese ricchezze inestimabili per sovvenimento de' perseguitati Pontefici. Sono col beneplacito loro (pogliate fin le Chiese, e spesi i sacri tesori per sovvenirli. Le milizie de' wostri stati dalla frequenza delle fazioni, e dalla longhezza de' patiments sono snervate. Gli ajuti d' Alemagna, ove il partito Regio è così superiore, sono altrettanto deboli, quanto tardi. Dove danque ci volgeremo noi, perchè il denaro, e la gente al mantenimento dell' armi non manchi? Spopolar affatto le Città vostre d'abitatori Cattolici , perchè venghino volontari, è un disarmarvi la religione, perchè rimanga più facilmente calpestata dalla rabbia de' Gibertini . Far levate con violenza , è un empirsi gli eserciti di mal sodisfatti per rimaner tradito nelle fazioni . La strada dell' asprezza , e dell' armi con Eurico, quando egli era depresso, è rinscita pur troppo infruttuosa; ma nello flato prefente, che fi ritrova in vittorie, chi non la riconosce piena di derisione? Quanto meglio sarebbe dunque , che procurandofi capitolazioni , non folo wantaggiose per voi , che onorevoli per la religione, fi riducesse Enrico con mezzi più soavi a più veri fenfi; con quanto maggior vantaggio potria sperarfi la reconciliazione della Chiefa, e del Re, quando avesse appresso qualche Cattolico, che stimolato sempre dagli Scismatici, e da chi gli fomenta l'ostinazione per interese. Quanto, cred'io, si troveria più profittemole con lui la dolcezza dell'esortazioni, che la rigidezza delle censure? E come più sicuramente rinscirebbe di medicare il mal dello Scisma. con rimedi piacevoli, che non s'è fin qui fatto col ferro, e col fuoco. Il zelo della Religione è veramente fanto, ma ben regolato riesce ancora più frattuofo. Proviamo noi tutti adesso con che pericolo si violentino le coscienze, e Sanno i Pentefici passati, che in vece di guadagnarsi con questi mezzi l'obedienza de' popoli, gli è rinscito più facilmente di perdere la benevolenza de' sudditi. Amico è senza. dubbio della pace Iddio, quando non repugna alle coscienze, & allora non vi repugna, che la necessità le costringe. Già si vedono desertate le Provincie, desolate le Città, destrutto il commercio, e con questo i traffichi , e l'opulenza . Ogni giorno ne' vostri stati si sentono sedizioni. Ha mostrato Iddio medesimo co' terremoti, con le pestilenze, e con l'inondazioni, che li dispiaceno ormai l'occasioni di tanti eccessi. Sono mancati i più insigni Cattolici, & il partito Regio è tuttavia più che mai vivo, più che mai feguito, più che mas vittoriofo. A bastanza è saccheggiata dagli stranieri l' Italia. Troppo Sangue innocente s'è sparso. La pace ormai vien da sutti desiderata, & i vostri popoli stessi avvezzi sotto di

voi ad una felice tranquillità, apprendono ormai per insapportabile questa guerra più che civile. La necessità de' tempi dunque non solo consiglia, ma violenta a mezzi men rigorofi, quando non ba più dubbio, che il maneggio dell' armi ba diminuito ne'Cattolici il culto della Religione, & ba resi gli Eretici più risoluti nel furore della loro pertinacia. Affai avete operato o fortiffima Donna voi, e il Serenissimo Consorte vostro per mantenimento della dignità Pontificia. S' è fatto non solo il dovere, ma l'impossibile. Permette ora l'inevitabil necessità, che si pigli qualche partito con gli Scomunicati, e con gli Eretici, quanto si siano più contumaci, e relassi. Convien all'iftituto Ecclefiastico, & alla pietà vostra, che s' imponga una volta termine agl' incendj, alle profanazioni, agli stupri, & all'altre militari insolenze, che vanno tuttavia provocando l'ira di Dio. In somma a me pare, che al punto della coscienza abbiate voi, & abbiamo noi tutti con ogni pienezza di patimenti soddisfatto. Nel rimanente se saremo biasimati di aver presi aggiustamenti col Re, più de' tempi, che nostra dovrà esserne gindicata la colpa. E non folo tirò Eriberto col fuo parlare la maggior parte degli altri Teologi, ma confuse in maniera l'animo stesso della Contessa, che su molto vicina ad acquetarsene. Era intervenuto nondimeno al medefimo congresso un Giovanni Eremita, uomo, che avezzo con l'austerità della vita a continui patimenti, poco stimava l'avventurar la vita stella, non che gli stati in servizio della Chiesa, e di Dio. Onde opponendosi vivamente all' opinione applaudita dagl' altri, e poco men che accettata da tutti, non folo rimosfele nebbie, che perturbavano la Contessa, ma con profetico spirito augurandole le future vittorie, piu che · mai nella fede la stabili.

Eficace pa- E che simore disse o Magnanima Donna persurtere di Gio- ban' ora l'intrepidezza dell'animo vostro si benvanai Eremi- composto ? Quali interessi di Principato si pongono eggi a paragone delle incomprensibili mercedi del

Paradiso? Et a chi si propongono? Non siete voi quella Matilda, che vi gloriate del titolo di figlinola di Pietro? Non sete voi quell'istessa, che nelle mani di Gregorio Settimo così Santo Pontefice prometteste, che niuna forza creata vi averebbe potuta giamai separare dall' obedienza della Chiesa Cattolica? Or quali apparenti discorsi s' armano adesso di coloriti pretesti per abbacinarvi la vista? Che pace si va sognando con gli empi? Potete voi prender partiti con Enrico, che non divenghiate Idolatra di Giberto? V' banno per avventura a violentare le prosperità de profani per rendervi inginsta la cansa di Dio, come se il premio de' suoi fedeli dovesse avvilirisi nelle strettezze d' una terrena felicità? Meglio è Gran Donna, non v'ingannate, perder affatto i Regni, che possedergli con l'Eresie. Che cosa non ha fatto il volgo negli andati tempi infettato dal veleno di falsi dogmi? Io non voglio teservi un Catalogo dell'insolenze deli Arriani, e deel'Iconomaci, dov abbiamo su gli occhi le profanità degli Erriciani. Non può stare insieme il Cattolico con l' Eretico, e divisi i popoli nella fede, e ne' sentimenti è del tutto impossibile, che non prorompino in sedizioni. Avete provato, che pochi Gibertini tra i vostri sudditi banno cagionati tumulti, e co' tumulti le rebellioni. Or pensate, che seguirebbe, quando infettato con quest' unione il rimanente, s'aprissero le pubbliche senole dell' Eresia? Vedreste ben presto da pianta si velenosa nascer i frutti delle revoluzioni, e delle rovine. Signora qui non è mezzo. O tutti i vostri sudditi banno da effer Cattolici per ingran-

struggerli. Ma tolga Dio dalla mia lingua, che le detesta, non che dal vostro pensiero, che li riceva, concetti si abominevoli. Voi farete fempre Cattolica. Non può Dio non corrispondere con efficace procezione alla religiosa vostra costanza. Non puo mancare alla vostra fede la conseguenza infallibile di una portentosa vittoria. Io v'annunzio da sua parte o Gran Donna, quanto meno sperate adesso gli ajuti de' vostri sudditi, quanto sono più scarsi i tesori de' vostri erarj, tanto maggiori, e più vicini i prodigj della Divina affistenza. Arriverete ad una felice vecchiezza. Torneranno sussi i ribelli ad obbedirvi. Vedrete la tranquillità della Chiefa. Termineranno in pace i vostri giorni ben impiegati . Io vi leggo già d'adesso in volto con Divini caratteri ficurissime le vittorie. Armatevi con fiducia, combattete con fieurezza, vincerete fenz' altre perdite. A queste voci così zelanti, e piene dello Spirito di Dio abiurò Matilda ogni trattamento di pace, e consecto di nuovo fin agl'ultimi fiati se me- Donnia. I.c. desima dependentissima, e fedelissima alla Chiesa. Segui alle dimostrazioni di lei il consenso, e Rompe Mal'applauso degli altri, & unitamente tutti stabi. tilda ogni l'applaulo degli attir, de anorte, che le con-trattamento lirno di voler più presto la morte, che le con-trattamento dizioni proposte dal Rè. Così terminati i trattati rifolye di d'aggiustamento, stringendosi tuttavia l'assedio di combattere . Montebeilo, cominciò Enrico la batteria. Erafabricata per quetta espugnazione una machina da presentare a quella parte di muraglie, oveavessero fatto maggior progresso gli atlalitori. Mala prudenza di Matilda refe vani gli appresti; perocchè fu la machina non ben guardata da'Regi improvisamente accesa, e ridotta senz'alcun frutto in cenere. A questa perdita s'aggiunse colpo di

H h

Stringono maggior peso, e su la morte d' un figlio del Rè gli Enriciani medesimo, che ucciso a piè della muraglia giul'assedio, e dicata finalmente inespugnabile, costrinse Enrico fo l'abban- a mutar del tutto refoluzione, e ritirar l'efercito dall'assedio. Nell' istesso tempo nondimeno, che donano.

mandò egli a Verona il cadavero del morto figlio, senz'altro nome così ricordato da Donnizone, ridusse la soldatesca verso Piacenza, & ivi fermato alcuni pochi giorni finse d'incaminarsi a Sì ritira En- Parma, con occulto difegno di forprender improrico a Pia- ratina, con occusto unegno di forprender impro-genza, e di- visamente Canossa. Piegando per questo indietro fegna for- ritornò anche con grandissima sollecitudine a Caprender Ca- vigliano. Ma la Contessa penetrando i pensieri più

intimi del Rè, diviso il nervo della sua gente, la merà verso Canossa, e l'altra seco condusse a Bibianello. Camminavano gli eferciti nemici affai vicini, e mentre la soldatesca di Matilda passava il Monte, che Donnizone chiama Iumigne, i Regi marciavano per il Monte Lintregnano; onde non fu difficile il giudicare, che sarebbe stata pocodopo assalita Canossa. Era già l'Ottobre, quando occupando una folta nebbia i luoghi circonvicini diede motivo alla Contessa, che nell'entrar in Bi-

Lo previenbattaglia s'impadronifce dello ftendardo. Regio .

posta.

bianello s' era certificata de' pensieri di Enrico, di Matilda, e inviar con ficurezza a Canossa maggiori soccorsi. rottolo in Procurò per tanto ajutata dall'ofcurità di quel giorno, che s'avanzasse una compagnia de' più scelti soldati suoi verso la fortezza. Se n'accorfero contuttociò i nemici; ma con leggieri fcaramuccie solamente infestandoli, non furono ba-"stanti ad impedirli l'ingresso. Pose il Rè dall" altra parte le seguenti in ordinanza, e spingendone una parte verso il Castello, si fermò egli con l'altra fopra un colletto vicino, per rinforzo de' fuoi ne' maggiori bisogni della battaglia. Ma-

fenz' aspettar l'assalto dentro i ripari, fortirno dalla fortezza, e fcaricato fopra i nemici un grandiffimo nembo di faette gli urtarono appresso con tal bravura, che caduto a terra il Marchese Oberto, restò lo stendardo Regio, ch' egli portava , abbattuto , & in mano de' Cattolici . Costretto dunque il Rè, che neppur per la nebbia Vittoria con avea potuto riconoscere il Castello, a ritirarsi la ritirata. fenza profitto, con l'avanzo delle fue genti af-del Rè. flittissimo si ridusse a Bajano. Di qui riposato una notte s'incaminò verso il Pò, e dopo due giorni condusse anche l'esercito di là dal fiume. Dall' altra parte i due vittoriosi Consorti, e Matilda. in particolare, alla cui prudenza, e valore ascrive folamente Donnizone quelti progressi, rese le debite grazie a Dio, & appeso il troseo dell'insegna Reale nella Chiesa di S. Appolonio di Canossa, non mancorno di profittarsi da vantaggio. Spinsero dietro alle vestigia de' Regj buon numero di soldatesca, & infestando la retroguardia, non folo s'impadronirno della pianura di quà dal Pò occupata prima da' Regi, ma passato il fiumemolti luoghi contumaci, e ribelli all'obbedienza loro felicemente ridussero. Così ritornarono a. possedersi la Torre di Governola, ove alcuni ab- Recuperabigliamenti del Rè furono trovati, e non molto perduti. dopo anche Ripalta, respirando con questi acquitti i Cattolici da' già concepiti timori . Ne minor confusione provò Enrico nella sua ritirata dall' armi del Duca più vecchio Guelfo. Perocchè avendo egli per gravissimi negozi stabilito un abboccamento col Rè d'Ungaria nel vicino Natale, e già essendosi ambedue ridotti poco distanti Constanti anoperò in maniera quel Duca, come rapporta il "o 1092.

Costansiense, che surono due Rè sì grandi coftretti a dismetterne per allora il proposito. Queste riuscite infelici contra Matilda posero in necessità Enrico di voltarsi altrove, e travagliare alcuno d:l medefimo partito. Elfendo dunque, come dissemo, l'anno avanti mancato il Duca Federigo, parziale, e cugino della Contessa, e dovendo il figlio succedere in quegli stati, che li portava dopo la morte d'Adeleida Contessa di Turino l'eredità materna, pensò Enrico doppiamente di vendicarsi, spogliando nell' istesso tempo Ade-, leida, e diseredando il Nepote. Inviò per questo in Italia Corrado fuo figlio, e con molto numero

rico si re- de soldatesca lo destinò ad invader gli stati della bella al P.- Savoja. Ma dov' egli pensò di veder soddisfatti

dre, e ricor- gli appetiti della vendetta, vide nascere i principi delle rovine. Era del tutto diverso Corrado da' costumi, e da' concetti paterni, & avendo già qualche tempo desiderato di palesare al mondo la candidezza dell' animo suo, se valse dell' offerta occasione. Non prezzava oggimai Enrico, precipitando d'uno in altro errore, nota alcuna d'infamia, & a tal fegno di cecità s'era ridotto, che infastidito d' Adeleida , o Prassede sua moglie (nell'uno, e nell'altro modo chiamata dagli Scrit-Danniz, I.a. tori Coetanei) non folo l'avea senza cagione al-

cap 8. Dode- cuna con prigionie mal trattata; ma contra l'onor Scoti, & 2093.

chinus con-tin Muriani proprio, e l'onestà di lei la maggior parte degli amici violentando, con esecrabil esempio il figlio Bertold, anno stello Corrado alle medesime abominazioni non avea tralasciato di stimolare, Anzi perchè il giovine virtuolo ben resolutamente avea negato di consentire a scelaratezza sì grande, non s'era egli vergognato di proclamarlo inlegittimo, e figlio d'un Prencipe di Svevia, a cui per avventura fi assomigliava. Convenne a Corrado per allora il tolerare; ma partito dal Campo per l'impresa di Savoja, non folo non voltò l'armi contro i parziali di Matilda, ma scopertamente si dichiarò seguace, e defensore dell'armi Cattoliche. Regiftrano questi fuccessi Dodecchino, & il Costanfiense nel 1093, quando Corrado alla protezione di Matilda, e di Guelfo ricorfe, & aggiunge Bertoldo, che benchè si trovassero tuttavia Giberto, ella ogni & Enrico in Lombardia, e che non lasciassero giorno di indietro verso i due consorti tentativo alcuno di sorze. ostilità, ad ogni modo Prudentissimi milites Sancti Petri Vvelfo Dux, & uxon ejus Matilda jam triennio contra scismaticos viriliter dimicantes tandem. multum contra ipsos Deo opitulante confortati sunt . Prevalevano già l' armi Cattoliche de' due Prencipi, quando Corrado con loro si collegò; mamolto maggior polío presero con la lega, che in questo tempo medesimo per vent'anni si concluse tra loro, & alcune Città di Lombardia, che furono Milano, Cremona, Lodi, e Piagenza diftin- bos anno. tamente nominate dall' ittesso Bertoldo, intanto Bertold. I.c. che fecondo il testimonio di Sigiberto molto ne rimafe inflacchito il partito Regio . Conradus filius Imperatoris Enrici in Italia fe ad Patris fui Nuova lega adversarios consulit, & multis se a patre ad filium di Città Catvertentibus bac res priores patris victorias multum toliche, offuscat, & vires ejus affenuas. Non era per la parte di Matilda più defensiva la guerra, ma già s' aspirava alla vittoria, e per ridurre Enrico in maggiori angustie s' erano fatti occupare i passi Corrado per dell' Alpi, e chiuso il traghetto agli Oltramon- poco tempo tani. Conosceva il Rè già posto in strettezze es- fatto prigion ferli di grandissima conseguenza la rebellion del dat Padre, è figliolo, e premendo sopra ogni cosa di farlo pri- Rè d'Italia.

1093.

g10.

gione, gli riuscì anche poco appresso per mezzo di certa fraude di confeguirlo. Ma con la medefima facilità con che egli aveva ottenuta la carcerazione, acquistando Corrado parimente la libertà, videli immediatamente lo scampo esser accompagnato da ingrandimenti maggiori. Perciocchè passato Corrado a Milano, su ivi dall' Arcivescovo di quella Città confederata acclamato

Enrico ridotto in angustie tenta

Bertol. de Sigib.l.c.

1094.

fubito, e coronato Rè. Annuente, dice Bertoldo, Vvelfone Duce Italia , & Matilda eins cariffima. coninge. (a) Di questi successi avvisato in Germania Guelto più vecchio Duca di Baviera, che avea desiderato di veder eletto un altro Re, mosse anch' egli l'armi, e sceso in Lombardia tra sì d'ucciderfi, grandi strettezze con le forze della Contessa, e de'Collegati fu ridotto Enrico, che per tettimonio dell' ittesso Scrittore, se gli amici non l'avesfero impedito, di propria mano s'averebbe accelerata la morte. Aggiunge Sigiberto, che costretto a ritirarfi nell'anno feguente 1094, verso la Francia tutti quei popoli dell' Italia, che l'aveano nelle felicità feguito, di nuovo rivoltati al partito Cattolico fi riunirono, & i luoghi espugnati da lui contro lui medefimo fortificarono. Ma niun altro Scrittore in questo tempo fa menzione della sua ritirata, anzi che tutti gli altri vogliono esfersi il Rè medefimo per sett' anni fermato in Italia, & unitamente Donnizone, l' Urspergense, e Bertoldo, come vedremo nel 1097, la fua partita. raccontano. Ricevve ben' egli in quest'anno, e

(a) Anche Landolfo il giovine nel primo Capo della fua Storia atterifce , che Corrado ottenne la Corona di Re d' Italia in Monza per opera, e favore di Matilda; ecco le fue parole : Cono [ Conradus ] quoque Rex, qui dum Pater ejus turicus viveret per contractionem Mathildis Comit.fe fuit coronatus Modoctie . Oc.

per quel che avvertisce Donnizone, prima anche della manifesta rebellione del figlio trasportata da lui nel fuccedente 1095, non picciola confusione dalla fuga della Regina fua moglie minutamente dal medesimo scrittore, e da Dodecchino descritta. Era la buona Principessa tuttavia carcerata in Ve- cap.8. & D2rona, e dopo aver dalla infame barbarie del ma- decchinus in rito sofferti inaudita malorum genera sibi innocenter Append. ad illata, risolse consigliata dall' sitesso Corrado suo Mirianum, figliastro di ricorrere alla protezione, & all' ajuto 1931. della pieto'issima Matilda. Fattole dunque pene- Prassede Matrare l'infelice suo stato, non differì ella gli ajuti, dre di Cor-Procuro subito secrete intelligenze in Verona, & rado liberata aggiustato il tempo della suga, con lo spedirvi da Matilda, ancora qualche numero di foldati sì felicentente il Pontefice quella pratica si condusse, che non solo l'afflitta in Lombar-Regina dalle abominazioni del marito rimafe li- dia: bera, ma con segni di straordinario affetto, e con quell'onorevolezza, che si dovea a persona Regia fu da Matilda raccolta. Diede la Contessa medesima particolar ragguaglio al Pontefice già ritornato a Roma della liberazione d'Adeleida, e non men da lui, che da' Cattolici turti opera di tanta pietà fu con fomme lodi inalzata. E già che ogni cofa concorreva all' abbassamento del Rè, stimò Matilda ancora, che la presenza del Papa Donniz. I.c. in Lombardia aveile potuto recar non piccol vigore alla parte Cattolica, e che animati questi, e spaventati da vantaggio i Gibertini ne potesse una volta fuccedere con la total vittoria anche la quiete dello Scisma. Appena però ne richiese il Pontefice, che inclinatissimo egli a sodisfarla si dispose al viaggio. Si trasferì nell'inverno in Tofcana, e celebrandovi il Natale servito dal Vescovo di Pifa Dagoberto fu questi dalla Santità Sua nell' anno 1005.

1095.

istesso tempo onorato del Pallio, e del titolo di Arcivescovo. Godeva la Chiesa nel fine di questo, e nel principio dell' anno succedente 1095. una mediocre tranquillità; essendochè spogliato Enrico con la rebellione del figlio delle migliori forze dell'esercito suo se ne stesse in alcuni luoghi di Lombardia più da privato, che da Rè. Pene Regia dignitate privatus, dice Bertoldo. Nam filius Chunradus jamdudum in Regem coronatus, se ab sllo penitus separavit, & Domina Matilda, reliquisque fidelibus Santti Petri firmiter coniunttus totum robur paterni exercitus in Longobardia obtinuit . Ma non per questo trovava quiete Matilda travagliata separata dal da domestiche discordie. Perocchè aggiunge do-

Marito che la testifica. intatta.

po le cose dette il medesimo Istorico, che Guelso marito di lei affatto si separò dalla sua converfazione. Vuelfo filius Vuelfonis Ducis Baioaria a. coniugio Domina Mathildis se penitus sequestravit afferens illam a fe omnino immunem permanfiffe, quod ipfa in perpetuum reticuisset, si non ipfe prior illud satis inconsiderate publicasset. (a) Qual pero soise il motivo della separazione tra loro, e se la venuta del Pontefice negli stati della Contessa fosse per questo, non è chi dica. Una però delle dui

(a) Il fatto di questa separazione de due Conjugi viene diligentemente esaminato dal chiarissimo Muratori nel Tom-1. delle fue Antichità Estensi, e inclina a credere, che tutta la caufa ne fosse Matilda, volendo che ella rimandasse il suo Spolo, avendolo ritrovato impotente. Veramente la stessa cofa afferifce ancora Cofmo di Praga nel lib. 2. all' anno 107+. ma come avverte ancora il Signor Muratori, e da altri ancora è stato osservato, veste egli il fatto con circostanze così , favolose , che può credersi questa una giunta fatta a Cosmo , Autore contemporaneo, da una mano più recente. Certamente uno Scrittore contemporaneo come Cosmo non averebbe. chiamato Guelfo Duca di Suevia, ne averebbe posto questo divorzio quafi subito dopo il Matrimonio .

cagioni a me pare, che dal Costansiense si deduca, o la condizione altrove da me più minutamente confiderata di star Vergine col marito, o la reconciliazione per gl'interessi di Baviera d'ambedue i Guelfi col Rè Scismatico. La prima cagione fi rende verifimile avendo il più giovine Guelfo con poca prudenza publicato, forse per protesto della separazione, quello, che intorno allo stato dell'incorrotta sua pudicizia averebbe la Contessa volentieri taciuto. E perchè l'accasamento era feguito per obedire al Pontefice, e non per altro rifpetto, come di fopra avvertimmo, non farebbe stato gran fatto, che mancando con tante vittorie il bisogno alla Chiesa della raddoppiata affistenza dell'uno, e dell'altra Conforte, avesse Guelfo applicato di passar col Padre in Baviera alla recuperazione degli stati, e l'avesse anche defiderato la Conressa per viver più libera; tanto più facilmente, quanto che privati, e per la condizione del matrimonio, e per l'età di Matilda della speranza di successione mancava la necessità del vivere insieme. Oppure, com' io stimo insieme verisimile; perchè essendo Guelfo il suocero passato al partito Regio per recuperar da Enrico il possesso del suo Ducato, secondo che l'Urspergense fa fede esser succeduto nell' anno appreiso, anno 1006. fosse l'aggiustamento seguito ancora di consenso Bertold. L.c. del più giovine Guelfo, e che non avendo Matilda voluto concorrervi, nemmen permetterli, che delle forze del suo principato per i medesimi disegni si valesse, fosse nato tra loro per causa di Religione apertamente disgusto. Perocchè ascrivendo Bertoldo il motivo della difunione al marito, e e non a lei, fa fede effer venuto il Suocero molto adirato in Lombardia, e dopo esfersi affaticato lon-

fta fepara-

ceffero .

chiamato in ajuto l'istesso Enrico ad effetto, che Matilda per forza d'armi lasciasse al marito il dominio de' propri beni. Ma qual si sosse la cagione Travagli, dello sdegno, e dell' allontanamento di Guelfo, che per que- è certo che non pochi travagli per questa dissenzione le fuc. zione fuccessero, siccome abbracciando le cose dette aggiunge il Costansiense. Unde paser ipsius, parla del marito di lei, in Longobardiam nimis irato animo pervenit, & frustra diù, multumque pro bujusmodi reconciliatione laboravit. Ipsum etiam Enricum fibi in adiutorium adscivit contra Dominam. Matildam, ut ipsam bona sua filio dare compelleret, quamuis nondum illam in maritali opere cognosceret. Unde din frustra laboratum . Questo disturbo sol-Donnie. I. s. lecitò senza dubbio la venuta del Pontefice in

#0 1095. Ur-Piagenza ove accomta Regina .

Bertold. an- Lombardia, che ricevuto da Matilda, dice Donfpergens. an- nizone , come trionfante degli Scismatici, convocò nella seguente Quadragesima in Piagenza il Concilio di Concilio già stabilito di 200. Vescovi. Se in esso però fosse ventilata questa separazione, e se Guelfo pagna Matil- v'intervenisse io non so, perchè negli atti del da la libera- Concilio Piagentino confervati in antico manuscritto della Cattedrale di Lucca non se ne sa menzione. So bene , che v' accompagnò Matilda l'afflitta Impératrice Prassede, e che esponendo con lei le segnalate ingiurie sofferte dal marito, non meno quel facro confesso alle lagrime, che allo sdegno commosse; intanto che rinovate le censure contra l'Antipapa, e gli aderenti, le scomuniche ancora per questa cagione contro Enrico si raddoppiorno. Terminato il Concilio si licenziò il Pontifice da Matilda, e risoluto di paisare in Francia, s'abboccò prima col nuovo Rè Corrado, e dalle centure contratte fotto l'obedienza paterna piepienamente l'assolse. Intanto dopo aver consigliata Dascessimu l'Imperatrice a prender abito religioso rimasta la Apread. Matilda sola al governo de propri stati, con l'u. bre anno de de de Guelsi ad Enrico è versimile, che molei travagli passasie; ma intenti gli Scrittori a tradd. Guelnarrare il famoso Concilio di Chiaramonte con so statiste, gli apparati, & i successi della facra especiazione Nogara, con Oriente, taceno i particolari di questa guerra, se disconsidera della superationa della

Vilior effectus solito mage Rex welut exul Quid faciat nescit, non notte dieque quiescit Fronte carens.

Donniz. 1.3.

E desideroso di riacquistare con qualche impresa la perduta reputazione risolse, così per avventura stimolato da Guelfo, di ritentare l'espugnazione di Nogara. Vi si accampò egli dunque intorno accompagnato da grosso numero di Cittadini Veronesi, ma con esito poco diverso dagli ultimi tentativi suoi. Conciosiache avvisata Matilda, e raccolti nel Modanese i soldati sparsi per le guarnigioni con l'altra gente, che teneva tuttavia armata fu le frontiere, passò senza dimora il Pò ricevuta nella fortezza Governola; e tanta fu la celerità. e grandenzza degli ajuti condotti da lei, che nell' istessa notte impaurito il Rè si ritirò dall'impresa, e per timore d'esser colto in mezzo abbandonò non folo l'affedio, ma tutto il bagaglio, che venne in mano della Contessa. Questa mossa di Enrico terminata con sì poca reputazione tolse l'aniRitirata. l'animo ad ambedue i Guelfi di poter per forza d'ambedue i d'armi occupar lo fiato a Matilda; onde final-Guelfi in A mente, come rapporta Bertoldo, in Alemagna fi lemaga: ritirorno. Vuelfo Dux Bajoaria cum filio fuo Vuel-Ertoldus in Company.

Eertolout fone tandem de Lombardia in Alemaniam rediit . anno 1095. E poiche non rimaneva più da sperare ne' conse-

derati d'Italia fi messer con ogni ardore a propropargar, curare in Germania, che ritornassero i Prencipi
bre ariso. all'obbedienza Regia. Così nell'anno seguente
1096. 1096. notato dall'Urspergense ottenne il pri veccio Giusso i ricorno prestrumente in grazi dal

chio Guello ritornato perfettamente in grazia del Rè d'effer di nuovo refittuito nel Ducato di Baviera. In questo tempo, che passato il Pontesice Preparativi in Francia avea per liberare il Sepolero di Cristo

Prepartiti il richi atta avea principi al passaggio d'Oriente, e di Francia e estoritati que' Principi al passaggio d'Oriente, e d'It-lia per pubblicata la Crociata sotto la condotta di Gostilimpressa di fredo Buglione Nepote dell'altro Gosfredo primo TerraSanta, Marito di Matilda, era in moto per la guerra.

facra anche l'Italia, e respirando i Cattolici dall' armi civili s'applicavano ardentemente all'impresa di Terra Santa. Tra quetti, che già per l'ottenute vittorie contra gl' Infedeli erano stimati di gran momento più degt'altri Italiani potentemente M. Rostioni s' armorno pregati dal Pontesie, e stimolati da

Met et de la competition de la

gl'Istorici Coetanei. Ma benchè il concetto sia. mo to aggiultato alla religione, e pietà della Contella, con tuttociò nè Donnizone, ne altri da me veduti espreisamente l'affermano, e pur quegli del viaggio d' Urbano, e della facra espedizione Donnie. 1. c. espressamente ragiona. Onde su l'autorità del Pi- cap. 10. gna non ardirei d'affermarlo trovandolo nel corso dell'Istorie di questo secolo diverso, e qualche volta repugnante a' Cronitti contemporanei. Ho ben per certo, che s'ella non promosse il pasfaggio di Soria, grandissimi ajuti in ogni modo vi desfe, e che l'armate de' Pisani, e de' Genovesi per suo comandamento, o con sua licenza v'andassero, essendo ella, come tante volte abbiamo replicato Domina Tuscia, & Liguria. Ma gia spediti i negozi del Concilio, e dell' assoluzione di Filippo Rè di Francia s'andava il Pontefice preparando al ritorno d' Italia, quando fentiti i felici progressi dell' armi Cristiane d' Oriente prima con l'espugnazione di Nicea seguita, giusto il Casfinese, nel mese di Maggio, e poco appresso con lib.4. la presa d' Antiochia, ttabili tanto maggiormente la refoluzione della partenza stimando, che la felicità di quell'impresa dovesse altrettanto sbigottire gli animi degli Scismatici, che tenevano occupata Roma, quanto facilitare a lui la strada di da lei ricecacciarli totalmente d'Italia. Onde preso il viag- vuto ingio giunse verso il fine del medesimo anno con Lombardia. molt'allegrezza de' Cattolici in Lombardia, & ivi con firaordinario affetto, e devozione fu da Matilda ricevuto. Di quì conferiti con lei gl' importanti, e comuni interessi singolarmente benedicendola prese il camino di Roma.

Cumque duos annos fecisset ibi fere Pastor Italiam rursus rediit, fuit atque locutus Miti Mathildi, que domni verba magistri, Prasulis ac summi mentis dulcedine sumpsit, Quam pater absolvens benedixit eam super omnes Atane vale dicens fibi Roman tentat abire.

vivo l'animo degli Scismatici. Ma più di tutti lo

Vergognofa Percosse il glorioso ritorno del Papa molto sul ritirata di Alemagna, e gloriofa. Vittoria di Matilda. 1097.

Enrico in fentirno i capi della fazione Giberto, & Enrico. E mentre l'uno nel seguente anno 1097, su da quelli, che nel viaggio servirno fin a Roma il Pontefice, necessitato a racchiudersi nel Castello di Crescenzio: l'altro spogliato ormai per le vittorie di Matilda d'ogni gloria passata fu finalmente costretto a ritornariene pieno di vergogna, e di confusione di là dall' Alpi , Quest' ignominiosa. partita d'Enrico Quarto Rè d'Alemagna, e d'Italia detto anche comunemente Imperatore, Prencipe così potente, e guerriero quanto sanno descriverlo anch' oggi gli Eretici più moderni, impose una volta termine all'infolenze da lui fatte alla Chiesa Romana, e coronò le gloriose operazioni di Matilda della più infigne corona, che giammai conseguisse Potentato Cattolico; essendochè si deva a lei sola, e non ad altri ascriver nelle memorie di tutt' i fecoli la più riguardevol vittoria, che di nazioni straniere riportalle Prencipe alcuno Italiano, e la maggior fenza dubbio, che nella Chiefa di Dio confeguisse giamai la prudenza, e il valore del fesso più fragile. Ma perchè non si creda, che siano da me referiti a Matilda questi avvenimenti con ingrandirli, si contenti chi dubitò della mia fincerità d'ascoltarne in quetto luogo due testimoni segnalati, e contem.

temporanei . Sarà il primo quel Cardinal Deufdedit, che scrivendo appunto in questo tempo d' Enrico, e di Matilda così ragiona. Idem Imperator ejus Nero ab uxore, quam multis Deo teste in Eblioth. prostituit , & filiis propter suam crudelitatem re- Vaticana & lictus jam tandem non cujuslibet Regis, & Ducis five Marchionis , sed unius femina scilices gloriosa , nol. anno & Deo dilecta Comitiffa Mathildis congressione adeo 1081. debilitatus est, ut vix quinquagenarius magnus Romanorum Imperator incedat , justo districtoque Dei judicio, Dei frequentissimus venditor, & abiurator, fæmineo superatur triumpho . L'altro sarà Bertoldo Costansiense tante volte allegato. Domina Mathil- Costans, anno dis egregria Dux, & Marchionissa Devotissima San-Eli Petri filia magnum sibi nomen ubique eo temporc acquifivit . Nam ipfa pene fola cum fuis contra Henricum, & Harefiarcam Gibertum, complicesque eorum jam septemnio prudentissime pugnavit, tandemque Henricum de Langobardia satis viriliter fugavit, & ipla recuperatis fuis bonis Deo , & S. Petro gratias referre non destitit. Così ritornò Matilda più gloriofa che mai al possesso di quasi tutto il suo principato. Così per la mano di lei confuse Iddio la superbia d' un Rè grandissimo, dagli Scismatici anch' oggi creduto più guerriero di Marco 'Marcello, e Giulio Cefare, non essendosi il primo trovato, che in trenta battaglie, il secondo in thor, in adcinquanta, e questi con eserciti in piedi, e con notationib. bandiere spiegate ben sessanta volte si numeri com- et Orfferbattente. Ma non perciò mancando della pre- genjem edifenza Regia fmontò l'Antipapa dalle fue pretensioni, anziche sostenendosi tuttavia nel Cattello Crescenzio, su cagione, che il vero Pontefice di nuovo partisse di Roma, e che trasferitosi in Puglia per il Concilio di Bari, e di li nella Calavria,

apud haron. Tom. 11. An-

1099.

fin. lib. 4.

cup.18.

& in Sicilia, nuovi ajuti cercasse per l'intera liberazione della Santa Sede. Non passò però l'anno. che riternatovi Urbano con maggiori forze di Cattolici, non solo li riuscì di stabilirvisi davantaggio, ma di cacciarne affatto Giberto. Matilda dall'altra parte applicata a stabilir nel regno d' I-Donniz. lib. talia Corrado s' affaticava in perfuaderli, che fi 1.cap.11.Urunisse per via d'accasamento a Ruggiero Duca fperg. anno di Sicilia allora potentissimo Prencipe, & ottenutolo con qualche difficoltà per l'inclinazione che

Matilda avea egli di viver più perfetta, e religiofa vita, flabilir Cor- l'incaminò, o feco passò quest' anno in Toscana rado nel Re- a Pifa, ove lo sposalizio con Costanza figlia dell' gno d'Italia. istesso Duca si celebro. Così dall' Urspergense, e Donnizone si raccoglie. Onde non poco resto maravigliato, che Pietro Cassinese referisca intorno

a questo tempo, che l'Abate Oderisio scrivesse all'Imperatore, e che alla presenza sua, d'Enrico Ouinto suo figlio, e di Matilda Contessa il Monaco mandato da lui si dolesse dell' usurpazioni fatte alla Badia di Monte Cassino di alcuni beni Petrus Cafnella Liguria, e nel Modenese, ottenendo, che l'Imperatore comandasse a Matilda sotto pena di cento libre d' oro, che n' effettuasse la restituzione'. Conciofiachè mantenendofi tuttavia Matilda

Difficoltà tanto contraria agl'interesse d' Enrico Imperatore, d'un Editto o Rè d' Italia, che vogliamo dirlo, quanto c'in-Regio, nel fegna nell' ifteifo anno la vergognofa ritirata del qual fi parla dellaContef- Rè medesimo, non par che sia possibile, che ella ſa.

fi voleise trovar con lui, e tanto meno obedirlo, come suddita; e pur le parole del Cassinese sono come apprello. Quo etiam tempore jam dictus Frater Gregorius in presentia predicti Imperatoris Henrici, & Henrici Quinti filii ejus, & Matilda Comitissa proclamationem fecit de possessionibus Canobii Caf-

Caffinenfis apud Liguriam constitutis, Ge. E nel fine del medesimo racconto si soggiunge. De his omnibus Imperator veritate cognita Matilda Comitißa pracepit, ne cuncta jam dicta eidem fratri reconfignaret pro parte, & vice Monasterii Cassinensis centum librarum auri pena apposita. Dubito per questo, che nel portar la fostanza di quell'Editto Regio abbia il Cassinese inavvertentemente uniti i due Enrici con Matilda, potendo esser che l'unione non fosse stata delle persone, ma del fatto, cioè, che la proclama fosse veramente seguita avanti di loro, ma in diverso luogo, e tempo, non meravigliandomi punto dopoi, che volesse Enrico benchè superato da Matilda mantenersi nelle pubbliche scritture quella sopraintendenza, e dominio, ch' egli per ragione del Regno prerendeva in Italia, non offante, ch' aveile potuto creder di non esser obedito; tantopiù verisimilmente, quanto che il Cassinese non esprime dopoi, che quel precetto Regio fortifle l'effetto fuo. Comunque però si sia Matilda, che per la ritirata d'Enrico era rimasta assicurata di non aver in-Italia potenza, che gli potesse contrastare, non Resta essa in posò per questo l'armi, e nuovi incentivi di guerra arme per alin Lombardia per mantenerla in arme si risve- Lombardia . gliorno. Perchè essendo morto in questo tempo nell'età di più di cent'anni Azzo Padre di Guelfo Duca di Bayiera, & Avolo del Marito di Matilda, Bertold. Conpretendeva il Duca, che si gli dovessero tutti i sant. 1. c. beni posseduti da Azzone per le ragioni della materna eredità; ma essendosegli opposti gli altri fratelli, prima gli aveano proibito l'ingreiso di Lombardia, e dopoi ch' egli v' era per forza d' armi penetrato con lui s' erano messi a guerreggiare ; onde conveniva a Matilda per i dispareri passati

viver in continua gelosia. Era già l'anno 1098. quando ritirato Giberto a Ravenna, aveva in Roma il Pontefice convocato un Concilio per atti-Concilio di tarvi alcune differenze tra S. Anselmo Arcivescovo Roma, e ar- Cantuariense, e Guglielmo Rè d'Inghilterra; e fione fatta parendo a Rangerio Vescovo di Lucca intrinseco da Rangerio di Matilda, & eletto a legger gli articoli controversi, che non comportassero i meriti di quell' Vescovo di Lucca, al infigne Arcivescovo, che la revisione della sua Pontefice . Vvillelmus causa cominciata fin l'anno avanti il Concilio di Malmesbur. Bari troppo si differisse, su con zelo per avvenapud Baron- tura indifereto trasportato a riprender liberamente Tom. 11. An- il Pontefice nel pubblico Concilio. Ma benchè il ricordo paresse ardito si rimediò nondimeno Armata Pi- al disordine, e rinovata la scomunica contra Gifana di nuo-berto furono a tutti raccomandati gli ajuti più per l'impre- efficaci per la guerra di Soria felicemente incafi di G.ru-minata. Su quell'esortazioni armorno di nuovo i falemme. Pifani più grosso stuolo di galere, e di navi al fani apud D. numero di 120. e fotto il governo di Dagoberto, che chiamano ancora Adimberto Ioro Arcivescovo Conftant. Gaetanum in Patriarca poi di Gerusalemme selicemente inca-Gelafio 1. p. minati, dopo aver occupate nel viaggio l' Isola 89. Antiq. di S. Maura, e la Ceffalonia soggette all' infenic.m.f. opud deltà dell' Imperator Greco, si trovarono finalmente con gli altri Prencipi all' impresa di Geme ferv. Martyrol. rusalemme. Par che si cavi da Pietro Diacono, e Archio. Ca- dall' Anonimo Caffinese, che l'espugnazione della nonic. Luc. Città Santa succedesse prima dell'anno seguente Autores Coe- 1000. e con loro s'accorda un antico manufcritto tanci quos conservato appresso di me, nel qual dopo l'Istoeumulat ria di Leboino Diacono fono registrate alcune Dempfterus memorie, e miracoli del Volto Santo di Lucca. in notis ad Accoltum de Onde non tanto per la nota dell'anno non dif-Bello. facre cordante da' due Scrittori Cassinesi, quanto per la 116.4. N.40. gran-

grandezza d'un fatto succeduto nell'iftesso tempo in Città principale del Dominio di Matilda, non crederò, che sia discaro, ch' io ne rapporti in.

questo luogo l'autentico.

Anno ab incarnat. Salvat. 1098. Quidam Lucenfis Civitatis bona wita, & dandabilis conversationis no- infigne nel mine Stephanus quondam Stephani Butrionis Hierofoly- Volto Santo mam petiit. Unde non multo ante per virtutem Christi Sub nomine Christiano Saraceni expulsi fuerant, ad quem dum in Ecclesia Santtissimi Sepulcri die quadam orationi attentissime deditus effet, Georgius quidam specie Satis veneranda, qui greca lingua. loquens magis Syrus effe videbasur, accedens de Sacratissimo vultu sermonem babens ait . Christus were wobiscum est. Si quidem apud wos Vultus reverentissimus a Nicodemo factus in veram imaginem, & per omnem similitudinem veram Salvatoris formam representans, in qua quarta pars spinea Corona cum Clavo quo Dominus crucifixus eft. Id etiam facratissimum quod de Umbilico est abscissum cum ampulla Sanguinis, cum Sudario quod deferebat Jesus circa. collum decentissime recondita sunt. Clauduntur quoque ibi pretiofissima pignora, qua Beata Dei Genitrix de unguibus, & capillis nostri Redentoris abscidit, quorum una pars in capite velaminis ejufdem Dei Genitricis ligata est, alia ex alio. Qua omnia subsequenti ita esse proculdubio compertum est . Namtempore Lamberti Archipresbiters, & Blancards Arch.d. aconi, qui fratres utermi sapientes, & devoti funditus presentem Ecclesiam adificaverunt , & ad bonorem B. Martini, & Santtiffims Vultus miro opere perfecerunt. Tempore siquidem tantorum virorum. Episcopus, qui tunc Lucana praerat Ecclesia talia Hierofolimis audiens effe dicta bora constituta fecre-Eissime cum jam dictis viris, & alies admodum paucis K k 2

religiosis in jejunio, & oratione ad vivisicam & eum timore, & tremore prafatus accessit Episcopus, & tam partem corum, qua supra dicta funt, extraxerat, cum in secretioribus divinos. s. repperit tha-Sauros . Sed indignus , qui talia pertracturet , & astantes ut viderent, stupore mentis consternatus extrahere illa penitus non potuit. Quod cum iterum tentare prasumpsiset tanto mentis stupore, tantaque subità aeres fulgoris intollerabili claritate, atque fragore omnes sunt perculfi, ut praciosssima illa secreta Episcopus ultra tangere non auderet ; sed extracta quam cito accuratissime ibidem sub festinatione recondidit . Hora quoque illa nebula inde cum candore exivit, qua placido lapfu loca \* viciniora. perlustrans nutu quietissimo ad Ecclefia medium usque deducta est: Inde superiora petens astantium est ablata oculis. Quam incredibilis odoris tanta eft fecuta fragrantia, ut omnes non folum in Ecclesia, verumetiam in vicinis domibus existentes gratissima refecerit suavitate. Postridie tanti secreti ignari mutuo se actentius interrogare ceperunt, quidnam boc fuit, Petras, quod tanta illos miri odoris respexerit magnitudine. Ma benchè quì si dica la liberazione del Santo-Sepolcro esser almeno succeduta nell'istesso anno 1098. & i due Cronisti Cassinesi la portino nel 1097. nondimeno gli Scrittori più esatti la tras-

Anonim.
Caff. I.c. Autores Coetan.
Belli Sacri
quos cumulat Dempft.
ad Accoleum

1099. Matilda ritornata in... Tofcana.

1097. nondimeno gli Scrittori più efatti la trafferificono nell'anno 1099. che fu altrettanto lieto "alla Criftianità per sì fegnalata vittoria, quanto lugubre per la morte d'Urbano Secondo, che n' era flato il promotore. Dimorava allora Matilda in Tofcana, & amareggiata prima per l'incendio di Pifa, che l'antico libro 'della Caredral di Lucca, altrove ricordato così testifica 1099. Contremata est fere tota Kinfriba 6. Non. Julii, de Stolur Pifanat in Hierufaltm ivis cum 110. navi-

bus de quo folo Dalbertus ejusdem Ecclesia Archie. piscopus fuit ductor, & dominus, qui tunc temporis in Hierusalem Patriarca remansit . Jerusalem a. Christianis capta est 18. Cal. Augusti. Et appresso afflitta ancora per la morte del Pontefice seguita in Roma, come ha Donnizone a 29. di Luglio, Incendio di restò nondimeno consolatissima per la felicità dell' una parte di armi Cristiane, che nel giorno 15. dell'istesso mese Pisa, Morte armi Critiane, che nei giorno 13. dell'interso mora di Urbano avevano gloriofamente espugnata Gerusalemme, Secondo, & tanto maggiormente, quanto gli ajuti de' popoli espugnazio-Italiani governati da lei v'avevano sì gran parte, ne di Geru-Ricevve ella in Lucca la diversità di quette nuove, falemme. dove ben quattro strumenti ce la ricordano prefente in quest' anno dal Giugno almeno al Setrembre. Il primo è conservato nell' Archivio della medesima Catedrale, e contiene, ch'essendo nato disparere tra que' Canonici, e la Casa di Guido figlio d'Ildebrando molto potente, e per avventura patrone del Borgo di Montemagno, erano Stato di Lucstati costretti i Canonici per difesa de luoghi loro ca una disdi edificare una fortezza in Riscitulo, che forse cordia. oggi si dice Ricetro; e perchè la nuova fortisicazione di quel fito ridondava in molto pregiudizio degli avversari loro s' umiliarono quetti, e ricorrendo a Matilda, perche s'interponelse nell' In Tabular. accomodamento, e si demolisse il Cattello, in gra- Plat. R. n. zia di lei fi contentorno i Canonici di rimuoverla, 1750 acquietandosi per mezzo della Contessa quella difcordia, che per il feguito delle parti poteva effer di maggiori confeguenze. Onde nella Barbarie dell' originale strumento fatto 1099. mense Junio Indictione Septima In finibus Cerreto prope Burgo de Montemagno, & prope illo Castro, qui inceptum. erat edificandum in loco, & finibus ubi dicitur Risciento le seguenti parole si leggono. Propeer bane

cansam fidelibus de Casa jam dicti Vuidonis, & Ildebrandini filio ejus caperunt rogare, & multum. Supplicater deprecare, & se ipsis in omnibus humiliare adversus jam dictos Canonicos S' Martins, & corum fidelibus, & amicis, nec non, & Domina Matilda Comitisa, seu Marchionissa, qua codem tempores jufta Civitatem Luca caufa juftitia facienda morabatur, ut ipsum Castrum de prafato loco Riscetulo destrugtur , Tunc jam diffi Canonici auditas bas preces, seu dulces deprecationes jam dicta Domina Mathilda Marchioniffa , & prafatis fidelibus jam. dictis declinaverunt aures corum, Il secondo degli allegati strumenti conservato nell' Archivio Epi-

Giudica favor del Vescovo Rangerio . scopale contiene un possesso dato al Vescovo Rangerio di certi beni nel territorio Lucchese occupati dal Conte Guido 1099. 16. Cal. Julii Indict. Septima, quando la Contella risedeva suori di Lucca nel Prato chiamato del Marchese, come

nell'intera copia a fuo luogo s'esprime, Il terzo Libri num. è frammento del dono di una Chiesa fatto per quel che io credo alla Badia di S. Salvatore di Selto, e confervato nella feguente maniera in antico manuscritto appresso di me. In Dei nomine.

In Antiquo 18. 1. 4.

amen . Anno ab incarnatione ejusdem 1099. Regnante meo Codice Imperatore Henrico Id. 8. Septembris Indictione 8. Ego Domina Matbilda Ducatrix propter Deum, & mundum anima mea, vel pro alleviandis peccatis meis, que commisi, & pro anima Bonifacii Mar-

Dona alla, chionis genitoris mei , & Beatricis matris mea do, Badia di Se- & offero tibi Deo in Monasterio S. Salvatoris, & fto, e di S. tibi Joanni Abati, tuisque Successoribus cum licentia, Ponziano di & integra bona voluntate Domni Petri Pistoriensis Lucca. Episcopi, & Bonneci Archipresbyteri Ecclesiam S. Maria de Ponte cum omnibus rebus, & possessionibus

fuis, & quod ab bac bora in antea potestatem ha-

beatis illam tenendi, &c. Ego Petrus Episcopus, & ego Albertus Index interfui. Ego Groffuto Notarins Subscripfe. Dedit Matbildis Dei gratia fi quid eft. In quest' anno ancora donò la Contessa que' beni al Convento di S. Ponziano allora fuori delle mura di Lucca, che s'esprimono nell'intera co- In fine bujus pia, che a suo luogo rapportiamo, benchè la seguente data giorno particolar non avvertisca. Actum est boc faliciter , & confirmatum a Judicibus , & laudatum a populo anno Dominice incarnationis 1099. Indiet.7. Di Lucca dunque, o d'altro luogo di Tofcana, ove il rimanente di quelto, e gran parte dell'anno seguente Matilda dimorò, spedì fecondo il suo costume gli Ambasciatori per l'e- Ambasciatolezione del nuovo Pontefice, che fu Ranieri Car- ri per l'eledinale di S. Clemente con nomen di Pafqual Se-zione di Pafcondo, foggetto anch' egli di molta fufficienza, qual Secon-& integrità; e questi appena sublimato a quel supremo grado ricordevole dell' angustie patite dagli antecessori suoi, e degli ajuti, che in ogni tempo la Contessa avea somministrati alla Chiefa, ponnie. lib. le spedi subito con la sua benedizione lettere A- 2. cap. 12postoliche, che l'esortavano alla perseveranza. della difesa ecclesiastica, tantopiù, che per la morte di Urbano aveva di nuovo l'Antipapa tumultuato. S' era Giberto ridotto a Ravenna, e quì stimolato dalla morte dell' uno, & animato dalla facile, e quieta natura dell'altro Pontefice s' era facilmente sollevato alle antiche speranze. Messo per questo nell'anno seguente primo del nuovo centenario un efercito di Scismatici insieme, tornò anche di nuovo a travagliar i con- Nuovi tentorni di Roma, e fermato a Sutri procurò d'in-tativi dell' trodur co' Romani l'antiche prattiche. Ma non Giberto, e essendoli riuscito d' essere ammesso nella Città si sua morte.

Appendice ad Marian. Scotum.

fermò ne' contorni per travagliare i passaggieri Cattolici fin a quel tempo, che non volendo Iddio tollerar davantaggio l'abominazioni fue, nel terminar di quest' anno medesimo, essendo già cominciato il fecondo dopo la morte d'Urbano. efalò egli impenitente l'anima scomunicata, esfendo poi l'ossa per ordine di Pasquale gettate nel Tevere. Pianse la perdita di quest' anima, & i travagli per lui patiti da' Cattolici quel B. Landuino, o Lauduino, che secondo Institutore dell'

B. Landuino tofini.

ordine di Certofa, ritornato dalla folitudine di Calavria, e dalla visita di S. Brunone su nell'anno Memorie del stesso carcerato dall' Antipapa, e con diverse maniere sollecitato allo scisma. Di cui perchè non condo fonda- parlano i nostri Scrittori, e perchè nacque in. tore de' Cer- Lucca Città di Matilda mi si permetta, che io raccolga brevemente in questo luogo quanto dell' esemplarità della sua vita, e della felicità della fua morte, mi fomministrano le memorie di quell' ordine. Fu Landuino nel numero di que' Dottori, che dalla prodigiofa refurrezione del dannato collega imparorno con S. Brunone in Parigi l'efficace maniera di riforgere a vita più perfetta. Con questi ritirato vicino a Granoble nell'asprissimo Eremo di Certosa ben per sei anni tra rigori di continuate penirenze diede principio alle severità di quell' ordine. Ma perchè S. Brunone chiamato da Urbano Secondo in Italia dopo il rifiuto della Chiesa di Reggio volle sermarsi in. Calavria, rimalto Landuino Prefetto, o Priore in suo luogo della maggior Certosa, ben per dieci anni, non folo governando fostenne la vacillante religione, ma con apparizioni, e con prodigi interamente la stabili . Desiderò alfine di rivedere maggior compagno della sua conversione, & a tal' ef-

effetto prese il viaggio d'Italia. Ma dopo aver D. Petrita conferiti con S. Brunone i bisogni dell'ordine, Dorland. e consolate le passate tribolazioni con la dolcezza Chron. sui di fanti Colloqui, fu nel ritorno non men ri- Ordinit lib. conosciuto dagli Scismatici per insigne Teologo, 4. Cap. 1. 69 che per zelante Cattolico, e come tale ferma- 2. 0 ad catolo in carcere s'affatico longamente l'Antipapa dem Capita. medesimo per guadagnarselo parziale. Uso per Theodori Peabbatterlo l'armi più fiere delle minaccie, e si trei Manufervì de' più dolci artifizi delle carezze. Ma sta- ser. quedam bilissimo egli pius che mai nella fede, e nella se- ce apud D. quela del vero Pontefice, elesse più tosto di morir Martinum. penando tra' ceppi , che di godere le miserabili Gilium afgrandezze offerteli da Giberto. Fini di vivere al ferunt B. Mondo per viver eternamente al Cielo, oppresso fusife ex so-dallo squallore della Carcere, e consumato da milia Malpipatimenti a 31. di Marzo, nell' istesso anno ap- liorum. punto, che vomitò Giberto tra le fiamme infernali l'indignissimo spirito. Vuol il Canisio, e con lui s'accorda il Dorlando Scrittor delle Croniche Martyrol.dia Certoline, che consumasse Landuino il Martirio 31. Martii tuttavia ritenuto nelle Carceri. Ma nella vita di Surius edit. S. Brunone presso il Surio dice solo. Paulo post Colon. Tom. 5. dimissus non multo interjecto tempore impollutum. Christo Spiritum reddidit . Aggiunge il Dorlando di Landuino le seguenti prerogative. Hic est ille Landuinus preclara justitia sydus, unus de priori Septennario, & pra ceteris multa virtutum gloria. celeberrimus, literis divinis, & humanis apprime erudiens, clarus ingenio, & Tulliana facundia. Et in altro luogo. Ego banc virum mitiffimum, qui sub tam dira catenarum custodia, & in tanta rerum penuria afflictus occubuit, & pro suo in panis depreca-

tus est inimico, inter cohortes Sanctorum Martirum censeo jure optimo numerandum. Ma dalla fua na-

scita così parla il Petreo. Fuit vero bie Landainus natione Thuscus patria Lucenfis. Proseguiva in quelto mezzo Matilda la visita degli stati di To-

scana, e premeva sopratutto, che restituendosi alle Chiese i beni occupati nelle passate turbue giudica di lenze, sa rendesse a' Vescovi ancora la dovute. nuovo a fa- obedienza, e rispetto. Onde a trè d'Aprile diede vor di Ran- in giudizio il possesso della Villa Meognana, evo di Lucca, delle rendite sue a Rangerio Vescovo di Lucca.

ritrovandosi ella nel luogo Martire, & a 10. del medefimo mese passata a Sursiano volle, che s'autenticasfero in sua presenza alcune prove a favor di Rangerio, perchè s'osservassero le condizioni del pallaggio al Sinodo di Roma già stabilite con S. Anselmo predecessore nel Vescovato di Luc-

Libri num. 20.

In fine bujus ca. Così nel fine d'Aprile, effendo in Cerageto, giudicò, che all'Abate di Serena si dovesse il posseiso della metà del Castello Cumulo, come nelle copie di quest'antiche memorie a suo luogo apparifce. Di qui si trasferi Matilda nel contado di Pisa. & a 7. di Giugno confermò nella villa di Panniana a' Canonici di quella Catedrale quanto Accresce di gli era stato piamente donato, ricevendoli sotto rendite la la fua protezione, & esentando nell'istesso tempo

Pifa .

Catedral di con espresso segno di dominio in quella Città , non meno dalla gravezza del pubblico fervizio i Villani, che servissero alla Chiesa nella cultura. de' beni, che gli stati de' Canonici dal peso dell' alloggiar foldatesche, gli donò, e confermò pa-M. Roncioni rimente con altre cose la selva del Tomolo.

nelle m.f. If. Confervasi queito privilegio, oltre il testimonio Pilane lib.4. del Roncioni, che folamente l'accenna, interae in Actiq. mente disteso in antica Cronica Pisana del Pub-Chron. m. f. blico Archivio di Lucca, con questa data. Allum Archivii est boc feliciter in villa Pappiani , & datum per Luc.

ma-

trovandosi nell'istesso tempo seco Pietro Vescovo naci di Valdi Pistoja, & il Conte Guido con la seguente lombrosa.

data presso il Mellini . Astum est boc apud Floren- Scipion Am-tiam per manum Frogeri Cappellani prasid. D. Ma-mir, lib. 2. tilda in Palatio suo feliciter . Mentre perd fi trat- dell' Ift. Fioteneva in Toscana fuori dello stato di Lucca, rentine Dom. erano i Lucchesi venuti all' armi, e non solo avea- Mellini nell' no preso, e destrutto nel Contado loro il Castello suo ili. dedi Castagnori, ch' era d'alcuni Cathani, come ri- fatti di Macorda Tolomeo, ma avevano anche rotto la guerra tilda.

a Pisani con la presa del Castello di Vecchiano feguita a 10. di Decembre, e ricordata dall'an- Ptolom. Luc. rico libro della Cattedrale nella feguente maniera anno. Antiq. 1100. 4. Idus Decembris Castrum Vecclanum situm. Martyrol. in juxta flumen Sercli widentibus Pifanis ipfum etiam Archiv. Caflumen vadantibus, & ad succursum oppidanorum ve- non. Luc.

nire tentantibus Lucenses impugnaverunt, & destru- Motivid'Arxerunt in ore Pisanorum, Castellanos omnes una fune mi tra' Lucligatos Lucam duxerunt. Ma interportafi, com' è chefi, e Picredibile, Matilda a' progressi restò per allora so- fani. pito l'incendio, che nondimeno tre anni apprello Matilda difcon più notabili confeguenze scoppiò. Aveva anch' ella in questo tempo data la mano, che al- Rè Corrado cuni nobili suoi confidenti aggiustassero le diffe- torna a parenze palsate tra lei, e Corrado nuovo Rè d' Ita- ciscarsi. lia, le cui cagioni non espresse, ma rappresen- capeta, tate leggieri da Donnizone, come furono facili a

fuperarii, così riuscì anche facile la reconciliazione, e Corrado nell' anno seguente 1101, di Lombardia paísò in Tofcana con la folita confidenza, e familiarità di Matilda. Ma poco il buon

Ll 2 Pren-

Corrado Prencipe fopravisse, & ammalato di sebre in Fiomuor infiorenza, rese nel mese di Luglio lo spirito a Dio,
lassiando quella fama delle sue rare, e nobili qualità, che i Urspergense ancorche parzial d'Enrico,
c. così cost costretto a registrare. Chunradus Rex adoanna.

è così costretto à registrare. Churradus Rex adolescens o, anno postquam a patris palatio discesserat, Marildis magne illius, & nobilissime, & ut quidam dicuns, religiosa samuna, sicus sauguire, ista & consubernio coniunctus, & in rebus per Isaliam disponendis, sam illius, quam Domini Apostolici, caterarumque Deum simensium personarum confisio sempre usus, immanturo praventu occasse, plena fide, & bona consessione a regno transistorio ad aternum creditur regnum migrasse. Suns eriam qui vaenone eum dicant interiis. Tessus solent qui vareno eum dicant interiis. Tessus solent qui vareno eum dicant interiis. Tessus solent qui vareno eum dicant interiis. Tessus solent qui vatuni produi vasus produi vaprodui vap

En Archie, buldam miraculis bonorificatas fuife. Rallettate in S. Benedilli questo modo le cose di Toscana ritornò Matilda Mant. et un in Lombardia, e dopo aver restituita nel princismist. Della- pio di Manggio alla Badia di S. Benedetto di Mancisius Pi- tova l'Isola chiamata Revere, giulto la memoria ditus Monaco, conservatana in quel luogo Millesimo Centesimo pricussi. mo Indis. 9. Quarta die intrante mense Madii.

Altam est apud Gubernulam, applico l'animo alla Matilda. recuperazione di quegli stati, che alienati dal suo toma in.. governo nelle passate turbulenze rimanevano ture restinuste tavia nella loro contumacia; e sta quella parte di aleoni Beni Lombardia cominciando, che più vicina era al al Monastero rimanente del suo dominio mantenuto fedele, ridi S Bene, elle l'impresa di Ferrara. Raccolse a tal effetto dettodel Pò, dalle Provincie di Toscana, di Romagna, e di

Doznie. 1.2. Lombardia buone levate di milizie, e penfando 197.13. a ftringerla ancora dalla parte del Mare fe' condur per il Pò quel numero di legni, che il Doge

di Venezia, e la Città di Ravenna tornata all'ob. Si dispuone bedienza della Chiefa, le fomministrorno, edifi- all' Impresa cando, o fortificando allora li due Castelli di Fi- di Ferrara, e carolo, e di Bondeno, come vuol il Guarini . carolo, e Con questi apparati incaminò la soldatesca, e si Bondeno. accampò intorno alla Città, giusto il ricordo di Donnizone, nell'Autunno di quest' anno. Ma con- Compend. Ift. fiderando i Ferraresi con quanto disavantaggio, e dell' origine con che certezza di perdere averebbero tentata la di Ferrara. difesa, appena su cominciato l'assedio, che la lib.6. Città fi rese all'obbedienza di Matilda. Non premeva però tanto quetta gran Donna negli acquisti Ferrara editemporali, che molto più non procuraile d'avan- ficala Chiefa farsi nelle virtù cristiane. Onde, come sa sede il di S. Marco, Sigonio, non solo dono dopo la resa di Ferrara e dona alla. molti beni alla Badia di Nonantola in ricompenza nantola. di alcune cofe preziose di quel Monastero già con- Sigonius defumate per difesa de' Pontesici, ma come avver- Regno Balie tifce Marc' Antonio Guarini per gratitudine degli ajuti in quell'impresa ricevuti da' Veneziani edificò in Ferrara medefima una Chiefa col titolo di San Marco lor protettore, e vi trasferì per renderla più cospicua i Canonici Regolari dell' antico Monastero di Ficarolo. Aveva ella di più desiderato per molto tempo dopo la «morte del fanto fuo Configliero Anfelmo d'avere appresso di se un. Prelato, che a lui nella prudenza, e nella fan- esp. 14. tità s'assomigliasse, & appunto dal Pontefice aveva Ottien dal in quell' anno ottenuta l'affiftenza di Bernardo Pontefice l' Abate di Vallombrosa, e Prete Cardinale, oggi cardinale S. dalla Chiefa numerato nel catalogo de' Santi . Bernardo di Questi spedito dal Papa Legato in Lombardia su Vallombrodalla Contessa ricevuto con quella devozione, che sa, e rinuoportava a' ministri della Chiesa, e di Dio, e va la donaprima d'ogni altra cosa avendo dubitato, che l'of- Pietro.

M. Antonio Guarini nel

Guarini lib.

ferta del suo Patrimonio già da lei satta a San Pietro fin in tempo di Gregorio Settimo, fosse smarrita ratificò in mano del medesimo Cardinal Legato interamente il dono, e volle, che se ne rinuovasse la memoria, con la celebrazione dell' instrumento passatone in Canossa sotto i 17. di Novembre, e che si legge presso Baronio, e nel fine dell' opera di Donnizone. Non ha l'anno, che segue nelle memorie da me vedute occorrenza

1102. nella persona, e stato di Matilda meritevole di

Cipriano diffuso racconto. Cipriano Manente ricorda, che Manente ampliasse ella quest'anno, conforme l'istinto della nell' Mor. di fua pietà, la Badia di S. Severo d' Orvieto, quella Orvieto . N. Roncioni di Chiaravalle d'Ancona, di S. Benedetto di Mantova, e di Monte Oliveto di Siena. Attesta an-

Ristora cora il Roncioni, che ritrovandosi Matilda a Nomolte Badie, nantola, donasse alla Chiesa, e Canonici di Pisa, Chiefa di Pi- la villa di Pappiana con la fua corte, & il Castello, e Corte di Livorno, e che se ne conservi Ptolom. Luc. tuttavia l'instrumento allegato da lui, e da me non Ann. boc anveduto. Aggiunge nel reito Tolomeo dal libro no. chiamato Gesta Lucensium, il passaggio d'un Armata cristiana in Affrica, sotto il comando di Ruggiero fatto Rè di Sicilia, e l'incendio feguito in Lucca nel Borgo di S. Frediano, presagio di quel fuoco, che riaccefo nell'anno feguente 1104. tra 1104. le due bellicose Nazioni Lucchese, e Pisana ben per cinque anni continuò. Cominciò la guerra.

Guerra tra' nel principio d' Agosto, e s' azzusforno le genti Pifani, e i presso Librafatta, che nell'antiche scritture Ripa-Lucchefi . fratta fi chiama, e come ha Tolomeo n'andorno i Pifani con la peggio, rimanendo prefo il Castello, e condotti i Castellani prigioni a Lucca.

E' credibile, che s'opponesse a questi progressi Matilda, che dopo aver a 6. d'Aprile in Nogara

donata la Chiefa di S. Michele di Cortonione a Ex Archivio S. Benedetto del Pò, conforme l'instrumento, che S. Benedisti nell'Archivio di que' Monaci si conserva, aveva Mant. ad me ancora a 10. di Luglio insieme col Conte Al- mist D. Plaberto, & altri Giudici Lucchefi, rifedendo nella cidus Pifcien. Villa Fossana, così chiamata dall' autentica memoria della Catedral di Lucca, giudicato a favore di Pietro Abate di Posseveri, luogo tuttavia del In Archivio dominio Lucchese . Ma non acquetate le turbu- Canon. Luc. lenze di Toscana, forse per l'aisenza di lei, su 122. ella medesima costreita nell' istess' anno avvertito Matilda docon tutto il successo da Donnizone, di voltar na 2 S. Bel'armi verso Parma, e di trasferirvisi in persona, nedetto di per freno di una civil sedizione, e per castigo giudica per d'una sacrilega infolenza commessa contra il Le- l' Abate di gato Apostolico. Era questo il medesimo Cardi. Posseveri nal Bernardo Configliero di Matilda, che invitato Donnie. 1.2. da' Parmigiani per celebrar nella metà di Agosto Eccesso de' la folennità più principale della Chiefa loro, e Parmigiani per reformarvi gli abuli introdotti nel tempo dello contra il fcisma, aveva anche nell'istesso giorno voluto con S. Bernardo, la predicazione difingannar quel popolo dagli er- e motivi rori dello scisma; ma trasportato con Apostolica della Conlibertà ad esaggerare la dannazione dell' Anti- tessa per capapa Giberto lor cittadino, e de' seguaci suoi, quel popolo non ben anche inclinato a lasciar i dogmi imbevuti, sì fieramente imperversò, che rapito dall'Altare il Cardinal celebrante, e fuor di Chiefa scacciatolo, non solo la sacra supellettile da Matilda donata al Legato per uso della Chiesa. rimafe facrilegamente depredata dal volgo; mapoco mancò, che ferito l' Abate Tedaldo anche le mani nel sangue del santo Cardinale que' Cit- Donnie, I. s. tadini non si macchiassero . V' accorse Matilda, che si ritrovava nel Modenese dopo tre giorni

con buon numero di foldatefca per caftigat rigorofamente i fediziofi, ma vi s' interpofe il medefimo Cardinale, e refittuiro alla Chiefa quanto era flato rapito, ottennero ancora dalla Contella col fuo mezzo pietofamente il perdono. Di qui

Matilda ricol fuo mezzo pietofamente il perdono. Di qui
torrata nel
ritornorno ambedue nel paefe di Modena, & acModenefec.
confentendolo l' ifteffo Cardinale, che s' enuncia
dona dinuo- Vicario Pontificio di Lombardia, donò Matilda
vo alla Bala metà dell' Ifola detta il Gorgo con la Chiefa
ildi di S. Bei di S. Biagio alla Badia di S. Benedetto di Polirone fondata dal Marchefe Tedaldo fuo avolo

Milini de nella maniera, che referificono il Mellini, e il fetti di Me- Lucchini, allegando la data dell' inftrumento in tilda pert.a. Lucchini aluggo del Modeniele, o come offervo io metetto Luc- dalle note: mandatemi di Mantova. Allumi in S. chini nella. Benediilo Anno Dominica Incarnationis Millef, Cen-Con. di Me- tef. Quarto Indil. 11. decimo fept. Cal. Olibbiri. tilla cep. 1. Quietata in questo modo la fedizione di Parma

Quictata in quetto modo la Iedizione di Parma non rimafe all' incontro così facilmente fopita la guerra di Tofcana, anziche neli'anno, che fuccedeva 1105, più vigorofamente riprefa con danno de' Pifani continuò. Perocchè avendo, fecondo il racconto di Tolomeo, ottenuto i Lucchefi da,

Profon. Luc. Enrico non solo la restituzione delle cose toltoli Anasl. Me nelle passate guerre d'Italia, ma una libera sanua. Matiq. Mar. coltà di poter negoziare in tutte le terre dell' syrsi. Chron. Imperio, di nuovo ripresero l'armi, & intorno Pijan. m. la principio di Giugno trovandosi gli efertiti a spud suc. effonte vicino ad Avane, una gran rotta diedero Progressi della guerra. gli aversari, restandovi morto nel passa il Sertito della guerra. Pissa, chio Cuntolino Lanfranchi, e prigione il Visconte a lacchest. Ugo, con altri nobili Pissan. Segui parimente altra fazione il giorno 12. di Luglio, nel luogo

tra fazione il giorno 12. di Luglio, nel luogo chiamato la Cappella, e di nuovo furono disfatti i Pifani, con prigionia d'alcuni. Ma con più sfor-

stor-

sfortunato loro fuccesso sortì l'ultimo combattimento di quest' anno, essendochè sotto la condotta del Conte Alberto da Prato entrati essinello stato di Lucca, e penetrati fino a Massa. nel bel primo affronto fossero rotti, e messi in fuga. Mentre però s'affaticano i Lucchesi nel condurre i prigioni, e carichi di spoglie se ne tornano con poca vigilanza indietro, riordinati dal Conte i suoi, e con celerità grandissima posti in aguato furono affaliti quando meno il pensavano i vincitori, e prima, che potessero, impediti ancora dalla moltitudine de prigioni, risolversi a combattere, furono per qualche tempo costretti a ritirarsi. Ma riunitisi finalmente sotto l'ordinanze fecero fronte agli affalitori, e con impeto maggiore percotendoli, li rispinsero indietro fin alle radici del Monte S. Giuliano, ove falendo con disordine i Pisani, benchè disperatamente combattessero, alfine furono sconsitti. Restarono prigioni fuori della foldatesca più bassa 27. Cavalieri con il Visconte del Conte Alberto. Tale fu in quest' anno l'esito della guerra taciuto dalle antiche, e diversamente raccontato dalle moderne Croniche Pifane; ma dall'antico libro della Catedrale di Lucca così descritto . 1105. Kal. Junii , Lucenses cum Pisanis juxta Avanen pralium comisere, cosque vicere. Tunc Gontolinus filius Gerardi filii Lanfranchi fugiendo in fluvio Sercli mortuus est. Captus est Ugo Vicecomes cum 26. Pifanis. Eo anno 4. Idns Iulii Lucenses cum Pisanis in loco Cappella commiferunt pralium , & Dei gratia Lucenfes vicerunt illos, in quo capsus est Teupersus filius Dedi, & Ugo frater ejus, & de sua gente quamplurimi. Eo anno quarto Nonas Augusti Pifani, & Comes Albertus de Prato temere Massam intrantes in prime M m concouressure vitti sunt, de capti. Redentes vero Lucenses captivit onerati, Comite Alberto tamquam exinssidii eos adoriente, impediti captivorum multisudive aliquatulum sunt sugati. Inde resumpts vitibus, de dinno adepea, vittoria per ipssur montie
prarupta, in ipsisque montie ascense remino terore; illis vero ressistentibus, samque de vita desprartibus eos usque ad Balneum de ipso monte Pisano gloriossissim enderunt, de sugaverunt. Tune
capti sunt ex eis Rquites 37. prater ousgaremmultistudinem. Captus est d'Vicecomes Comits Alberti de soco Aliana. Queste così sanguinos disseri de soco Aliana. Queste così sanguinos diseno calti sunt entre con con con est probabile, verso il
sin dell'anno il Pontesse in Cocana, il quale

Pafqual II. Interaction a Lucca nel principio di Novembre, prova l'or- fe non ottenne di pacificar que' popoli; fi sofpedine de Ca- fero almeno l' armi, finche la venuta del nuovo nonici di S. Rè in Italia due anni dopo gl' impose termine. Frediano di Fioriva in quella Città tuttavia tra' Canonici l'ofelichiama fervanza della vita comune, già vir molto prima Roma per la introdotta, che in S. Quintino de Beauvois, e Reforma del benchè non fosse interamente offervata nella Cateriano.

però con tanto ardore intraprefa, che s' eranoque' buoni Canonici refi colpicui non folo alla Tofcana, ma all'Italia tutta; intanto che avendo potuto da vicino il Pontefice veder l'elemplarità di quella religiofa offeranza, non folo piglianfabalis II. is s, in Lucca l'ordine Canonico intraprefo, & a Rofriti, Luc. tone Priore, e fuccelfori fuoi confermò que'beni,

Archie, S. in Lucea i ordine cationico intrapreto, e. a Ro-Frid, Luc. tone Priore, e fuccessor suoi confermo que beni, e apul 8a- e Decime, che possedeva; ma risoste d'introdurre filma Serie, col suo mezzo i' istessa Risorma ne' Canonici della Canan. Lateran. possoliche conservate tuttavia nell' Archivio di S. Frediano, e stampate dal Sereni nel libro degl' indulti della fua religione. Era stata Matilda poco Toscana & a prima in Fiorenza, & a 7. d'Ottobre avea nella Fiorenza. Villa di Sieve 15. miglia lontana dalla Città giu. D. Silvano dicato a favore delle Monache di S. Pietro a Luco Rassi nella in Mugello, secondo che attestano da scritture au- vita pia bretentiche il Razzi, e il Mellini. Onde si può cre- da, e nel s. dere, che intervenuta più d'una volta a tratta- libro delle. menti con l'istesso Pontesice operasse, che da Luc- Donne Illuca in altri luoghi del fuo dominio fi spargelle an- lini parte I. cora, come feguì, l'ordine de' Canonici di San p.46. Frediano, detti Lateranensi. Di qui tornato il Papa a Roma, concesse nell' anno seguente 1106. nuovi privilegi a quell'ordine confermandoli, & ampliandoli i già dati. E perchè apparisca, che Bulle Panon prima di questi tempi fu la reforma del La- sebal.2. l.e. terano, contro quello, che s' abbia il Pennotti moderno Scrittore dell'Istorie della sua religione, mi farò lecito d'inserire con altre memorie in questo luogo due non stampate lettere del medefimo Pontefice, chiarissimi argomenti di questa verità. Paschalis Episcopus servus servorum Dei dilettis filiis Canonicis, feu Laicis Parrochianis Ec- In antiquiff. clefia S. Fridiani Salutem, & Apostolicam Benedi- Codic. Hedi-Etionem . Charitatis virtus immenfa, & incompre- no S. Fridiahensibilis est, quia ipse Dominus omnipotens immen- ni Lucens. fus, & incomprehensibilis charitas est. Ex charitatis fub n.17. radice omnium virtusum robur egreditur, omniumque bonorum operum constantia generatur. Propter nimiam charitatem omnium Dominus de summis ad ima descendit, ut nos de imis ad summa conscendere valeamus. Qui etiam, ut in nobis charitas permaneat, hoc fuum praceptum dixit, ut nos invicem diligamus. Eapropter nos dilectionem vestram literis Apo-Stolicis duximus visitandam. Gratias Deo, & vobis Mm 2

agentes, qui inter personam ex voobis, videlicet Priorem viestrum gratia Dei bonam, G nobis sti-lem bubemis, sper quo charitatem viestrum rogamus, set animis viestris indignatio nulla surrepat. Ets enim pro Cavonici ordinis observantia eum in nostra retineamus Ecclesa, isse tamen viobisem est animo, & a voobis corporaliter quandoque Domino, pressante non derit. Nolitei itaque ullatenus indignari, sed tamquam unum corput in Domino adinquietem voobis charitatis debita solatium adhibete. Un eventum voobis charitatis debita solatium adhibete, qui vera est charitati, & vera gloria, glorietur. Or rantes pro nobis misferiordia divina enstodiat. Dutum Laterusi labus Januarii.

Ex codeno Codice fub n.

39.

Rafchalis Epifcopus servous servouram Dei dilettis filis Parrocchianis Ecteles S. Frigdiani Salucem, & Apostolicam Benedittionem. Es a vobis, & a nobis omniposensi Domino gratis referenda sons, quod per Ecclesson vosferam divinum illud commus; & Apostolica vista lumeu usque ad prima sedis versicem, diffusus est. Esse enim Romana Ecclessa mater fie Ecclessa mutam, & magistra, ei zamen de Beari Frigdiani Ecclessa Regularis vista ordinem sibi asurere, per Dominuam & P. Priorem, & alios vosse vostros vestros por mosto per portugua est.

\* Rotonem

Frastes disponere placuit. Supre quo aliquos rosserum adeo scandalizatos audrojimus, quod decimat, & oblationes suas Beati Fridiani Ecclesse subreparevint, quos profesto decuerat benessicorum, qua omniportum Dominus soco cidem consulis reminssici, non ei debita sua subrabere, aux de divina largicionis gratia indignari. Et voolis enim, & nobis divini luminis illus illustratios susserum, & nobis divini luministilius illustratios susserum pro nostravobis, aux pro vostra nobis participatione administrativa susserum pro sustra nobis participatione administrativa susserum pro sustra subre sustrationis alloquio salutantes monemus, ut beniguitatem Dei administrativa successi sustrationis alloquio salutantes monemus, ut beniguitatem Dei administrativa successi sustrativa successi sustrativa successi su

memoriam revocetis, & in his qua placita ei sunt efficaciter, & unanimiter maneatis. Illis autem qui decimas, & oblationes Ecclefia Subtraxiste dicuntur pracipimus, ut & ablata restituant, & ad fatisfa-Clionem debita bumilitate perveniant . Alioquin, fententiam, quam in cos Dominus Prior, vel per fe, wel per Fratres suos dictaverit Nos prastante Domino ratam habebimus . Datum Laterani . 4. Kal. Februarii. Quetti progressi della religione di Lucca, che redondavano in profitto della Chiesa universale, tantopiù s'andavano augumentando, quan- Orspergens. to che il principale autore dello Scisma conti- in Chron. annuava ad indebolirfi . Eisendochè ribellatosi in. 1105. Otto Alemagna ad Enrico il Rè suo figlio del mede- Frifine, 1. 7. fimo nome già dichiarato compagno, e fuccelfore Chron. cap. \$. della Corona, con l'abiurare in mano de' Legati 9. & feq. Apostolici l'eresia del padre, e con la protestazione di voler esser dependentissimo dal Pontefice se avesse in breve ridotta obediente la Sassonia tutta. E di già rassettate nel Concilio della Regia Villa di Nortufo le differenze ecclesiastiche, in tanto credito, e concetto di aggiustato governo era falito nell'opinione de'popoli, che il Rè più vecchio era stato costretto a pensar di defendersi, non che il principato, la vita stessa con l'armi. Si temporeggiava però tra loro con leggieri scaramuccie, e piuttofto con vicendevoli ritirate, e Rebellione con destruggersi l'uno all'altro le cose stabilite d'Enrico V. s' erano andati costeggiando gli eserciti insieme, al Padre. che fossero mai venuti a formata battaglia. Defiderava il padre, che tutte le speranze aveva ripotte nell'armi di venir a giornata; ma lo recu-Java la pietà del figliuolo, che in apparenza folamente nemico si protestava non voler altro, che l'obedienza alla Chiefa. Onde succedendo pian.

piano

piano col pretesto della religione l'indebolimento dell' esercito Imperiale, su finalmente costretto lo Scifmatico Enrico Quarto tradito, & abbandonato da' fuoi più intimi prima a fuggirfene, e poco appresso a procurare dal figlio stesso suo rebelle un piccolo Principato per poter vivere. Ma non fi contentorno i popoli. Perchè tumultuando nella gran Dieta di Magonza, dov' erano intervenuti il Cardinal d' Albano, e il Vescovo di Costanza Legati Apostolici, fu di più necessitato quel vecchio, e già Rè formidabile a depuorre l'infegne Imperiali, e consegnarle per il figlio a Prencipi, con obligarsi a quella penitenza, che fosse piaciuto al Pontefice d'imporli, poichè ne' Legati non s'era trovata autorità battevole per affolverlo. Erano anche in quel Sinodo stati eletti in nome degli stati d' Alemagna alcuni Ambasciatori diretti al Papa, altrettanto per dar conto alla Santità Sua del successo di quella Dieta, quanto per ricever quegli ordini, che potessero esser opportuni rimedi a gl' inconvenienti pallati. A quest' effetto s' incaminorno in Italia sei Vescovi de' più principali di Germania, con molti altri nobili; ma per la nuova elezione d'un Antipapa col nome di Silvestro, e per le prattiche, ch' avea tenute occultamente il deposto Imperatore con alcune Città principali, incontrorno nel camino non piccioli disturbi; tanto che assaliti nel Contado di Trento, e fatti la maggior parte prigioni dal Conte Al-

Mailda aju- berto, appena il Legato Gerardo Vescovo di Cota il ritorio, appena pote con gli ajuti di Matilda presentarsi Legato Apo-a i piedi del Pontessec. Ceberardur tanteum, dice solico. l'Urspergense, Costansiensis Episopus cum suis per Vesteres, occustorer alpium semicas ingressus Matildis Comianno 1106. tisse, alterius nimiram Debora, presdus Apossolicis

pre.

presentatur vestigiis. Ma benchè fosse da' Cattolici cacciato l'Antipapa di Roma, e che dopo alcune fazioni tra gl'Imperiali, & i Regi feguite in Alemagna si fo se di nuovo tentato per via d' aggiustamenti, e di trattati d'indurre l'Imperatore all' obbedienza della Chiefa, turto nondimeno s'era operato in darno. Perchè riforto egli a nuove speranze, con promeise colorite di molta pietà, allungan lo gli aggiustamenti procurava intanto di follevare le vicine provincie in ajuto della fuaperfidia. Ma quando appunto egli si stima più proviito per ritentar di nuovo la fortuna dell' armi, e quando nutrisce più vive le pretensioni di regnare, e di vincere, improvisamente rapito alla vita impose a 10. d' Agosto in Liege con la Enrico IV. fcomunicata morte termine nell'istesso tempo alle muore infecivili discorde, all' insolenze esercitate contro la con infame Chiesa ben per trent'anni, & altre atrocità, che memoria Do lechino in quest'occasione ristringe. Gran co- della sua vifa, dice l'Uispergense, che morendo un Prencipe di tanta grandezza, e di tanto nome non Continuat. fi trova le tra' Cristiani tutti chi spargesse per lui Muriani Sespublicamente una lacrima, anzi che foile la nuova ti, & Orfdella fua morte con quell'applauso, e allegrezza no Donnio. ricevuta, come d'inaspettata, e desiderata vitto. lib.1. cap. ria. Ritornorno subito i parziali suoi all' intera 15. obedienza, non meno del nuovo Rè, che della Chiefa, essendo il Vescovo di Liege, & altri ricevuti a penitenza con quelta condizione, che il corpo dello fcomunicato Imperatore da loro in certo Monastero sepolto, fosse anche da loro difinterrato, e fenz'alcuna facra ceremonia, e fenza pompa di funerali mandato in luogo non facro. Cosi rimafe per giusto giudizio di Dio cinque anni nella Città di Spira, consentendolo il figlio me-

defimo, privato della sepoltura ecclesiastica il Cadavero d'Enrico Quarto onorato per testimonio dell'issello Urspergense da tutti i Cattolici con quest'elogio. Archipirata simul, d'Haresiarca, nec non, d'Apostata, persecutorque plus animarum, quam corporum, con la più insame, & odiosa me-

Matilda fi moria, che giammai tra Criftiani alcun gran Prendool dell'immoria di morendo di fe laficialie. Senti Matilda con profitente, cipe morete del mamarico limpenitente fine del Cugino; ma refe Cugino, & infieme grazie a Dio, che nel fuo tempo rima-accompagna neffe fervino di render alla Chiefa cartolica quella il Pontente. pace tanto defiderata, e con tanti pericoli, e fa-in Lombartia, tiche cercata. Non difinelle con tuttorio per quella nuova il Pontefice quel General Concilio già promeffo agli Ambalciatori Tedefchi, anziche invistofi per la Tofcana in Lombardia, & ivi, giulto

Pandulfa il ricordo di Pandolfo, tenuto un Concilio, dopo ti per in effeti fermato qualche giorno in Fiorenza, per Biblioto chiarir la vanità d'una voce fparfa intorno alla esta partia partia

dopo la depofizione di molti Vefcovi Simoniaci, e alla confegiala confegiorettini, fu di cattolici Paftori pienamente alle rerazione del cateriale lio gli Ambafciatori del nuovo Rè, non folo per di Modena, rendere al Papa la dovuta obedienza; ma perchè da I Concie egli, dice Donnizone, lo dichiaralfe fucceffore del fialta.

Regno. E come rimafero effi da Pafquale intorno alle

ane

297

alle domande pienamente sodisfatti, così furono da Matilda trrattati con segno di straordinario afda Matiida trrattati con regio di Aracciono. Suppli- Ivi fi pre-fetto verso la persona del Rè medesimo. Suppli- sentano gli corno anche al Pontefice nell'istesso luogo i Par- Ambasciatomigiani ritornati dopo tanto tempo perfettamente ri del nuovo alla devozione della Chiesa, che il Cardinal Ber- Re ben tratnardo, già da loro così mal trattato gli fosse tati dalla. concesso in Vescovo, e che la Santità Sua volesse a Parma trasferirsi, per la dedicazione del nuovo Tempio, & avendo ottenuto quanto seppero domandare, licenziato con universal sodisfazione il Concilio s' incaminò Pasquale a consecrare quella Chiefa, e ricevendola fotto l' immediata protezione della Sede Apostolica, ordinò, che il medesimo Cardinal Vicario già nuovo Vescovo di Parma, dovesse costituir in quel luogo la sua particolar residenza. Era tuttavia seco la Contessa, che venuta a vedere la magnificenza della nuova Donnie. 1. c. fabrica conforme allo stile della sua religiosa li- Accompagna beralità, non picciolo dono s' era compiaciuta tefice alla. lasciarvi. Ma da lei licenziatosi il Santo Papa , Consecraaverebbe, conforme la promessa fatta agli Oltra- zione della. montani, intrapreso il camino d'Alemagna, per parma, e vi trovarsi nel Natale a Magonza, se non che nata lascia ricnel suo passaggio in Verona certa sollevazione chissimi docontro di lui, parte ful dubio, che il Decreto ni. del Concilio intorno all'investiture ecclesiattiche Chronic, and fatte da' Laici non foile facilmente ricevuto da' no 1107. Tedeschi, parte su l'incertezza delle inclinazioni del Rè giovine, risolse egli per allora di trasferirsi per la Borgogna in Francia. Matilda all'incontro, che verso il fin dell' Anno fermata in-Nogara, aveva di nuovo accresciuto di rendite il Monaîtero di S. Benedetto di Mantova, conforme la donazione in quel luogo conservatane, prese poco

Ex Arsin. poco appresso il viaggio della Toscana, ove più S. Breetilli che mai bollivano le civili discorde. Non era tra' Manasari de Lucchess, e Pisani acquetata la guerra, e davani più piaggio dopo la destruzion di Castel Gualando, sireti. Mon. erano in arme i Fiorentini, per la rebellione de' Especia de Pratess. Onestavano quetti la disobbedienza sulle maste il franezze del governo di quelli, & allegavano, Monasterodi che non potendo più sopportare in Monte Chia. S. Benedetto vello l'oppressioni de' Fiorentini, erano stati fordel Pò. ciata la prima loro abitazione a comparas su proportare in la ciata la prima loro abitazione a comparas su prima loro abitazione a comparas su prima la comparas su prima la comparas su presenta del Poste del Poste

Tona in cino contorno un prato, per edificarvi il Castello Tocana ove di questo nome. Il popolo di Fiorenza dall'altra bollivano le parte posto in necessità di castigar quella rebel-discordie. È lione vi s'era accampato intorno con tal felicità, assessa che n'era in breve seguita l'espugnazione. 1106. Assis, Maris, Mar. Fiorentini destrunzensu Fratam; Pratense en met vyola. B. Si babitabant l. d. Mont Clavelli, & erant fidele Co-petito Camiti Guedoro, & nolentes eoram jugum sustineramini. Lus:

Caffellum, quod vocarunt Pratum. Così queli impresa racconta l'antico, e.da noi più volre allegato libro della Catedrale. Ma se gli è verò, che succedesse allora la destruzion di Prato, farebbe neccellario dire, che riforato subito, e sotrificato di nuovo da' medesimi rebelli necessificasi nell'anno seguente Matilda a trasterizvisi in persona, & assenziale non come due memorie conservate in Lucca s'accordano a referire. La prima dell'Archivio Epsicopale espressamente contiene, che trovandosi la Contessa nel seguente anno 1107, nel mese di Giugno all'assensia di Prato inseme con Ildebrando Vescovo, e Bonvito Arciprete di Fistoga con altri giudici, dichiarà Anselmo Abate di Fucecchio legittimo possessione d'una parte del

Castello di Montalto Diocesi di Lucca, con queste parole, che sono parte dell' instrumento registrato intero a suo luogo. Dum in Dei nomine Domina. Nel fine de inclita Comitiffa Matilda Ducatrix fante ea in ob- quefto libro fidione Prati affiftentibus cum ea, Ge. Anno Do- ".11. & in mini nostri Jesu Christi Millesimo Censesimo Septimo appreso di mense Innio Indictione 15. L' altra memoria con- me, fervata appresso di me si conosce esser frammento d'una donazione fatta alla Chiefa di Pistoja mentre che il 1107. si trovava Matilda all' assedio di Prato in Tofcana, rinovata poi nel 1110, ma dall' antico copiatore confusamente trascritta . Anno 1110. Matbildis fen Matilda Dei gratia. figuid est. Dum effemus olim in Dei nomine in partibus Thuscia videlicet apud Prata, atque cum nostris fidelibus in obsidione ditti Castri moraremur Episcopus Pistoriensis, & alii nos rogaverunt, ut pro anima nostra , nostrorumque parentum. remedio conditiones quas ex terra prafati Sacerdotis quam ipfe tenebat , Gr. Concederemus , & ex inde. ad memoriam posterorum memoriale scriptum fieri juberemus. Quorum tandem justis annuentes petitionibus concessimus , & semper babendam dedimus . Actum est 1107. Indict. 14 per manum Ribaldi ejusdem Comitiffa Cappellani . Ma fiafi , che l' anno avanti fosse da' Fiorentini destrutto Prato, o che proseguendosi anche nel seguente l'aisedio foise convenuto a Matilda di trasferirvifi per espugnarlo, è certo, che non lasciava ella in Toscana, che le nazioni a lei soggette si travagliassero a voglia loro con l'armi, ma s'adoprava anch'ella al castigo de' disobedienti . E' pertanto credibile, che nella guerra tra' Pifani, e Lucchefi, dopo eisersi adoperata per sopirla aderiise a savorir quelli, che più si mostravano pronti per obedirla. Nn 2

Edifica nel E se gli è vero, come avvertisce l'Autor del sup-Contado di plimento delle Croniche, che edificasse in quest' Luccai Mo- anno la Contessa vivino a Lucca il Monanastero di fero di Fregionaja, per introdurvi l'ordine de' Fregionaja. Canonici Regolari di S. Frediano, farebbe in-Psilippus dizio molto probabile, ch' avesse in questa guerra Bergivansi. Avoitti i Lucchessa. Trattenuta dunque in Toscana in spassu. Matilda da queste dissenzio quivi ancora ricevorgano. 11b.1.1. ii Pontessec, che ritornato nell'Autunno del 1107.

Ricere, in Italia, non folo ritrovandoli a 18. di Settembre Pasgual II. in Fiefoli, quel privilegio a Rangerio Vefcovo di e con lui Lucca concelfe, che nell' Archivio Episcopale tutprende il Lucca conferva; ma passando per Lucca con viaggio di l'Indulgenza della Chiefa di S. Allesso poco lon-

Romi. In lib. Pri- tana dalla Città, vi lascio memoria della sua previles. Fissica della Città, vi lascio memoria della sua precule. inter autest. e. la seguente inscrizione. Anno ab Incarnatione Dokumi. p. mini M. C. Ostavo Pascalis Papa decem aunorum.

In Vest bul, omni anni circulo snorum cuique remissionem statuit Etitle, S. A. delistorum. Osti ad bujus templi liming sessensiate lexil in Co- Allexii Confessoris, cuius bonore satta sunt, venerit, sulit. Lue. anod istorum Cardinalium testante prasentia compro-

barn, ideft Cincii. Roberti. Rsf. Divithi. Beneditti. Henrici. Teubaldi. necuon & Perri Camerarii
Papa, daoramque Laccinium Lamberii Sacerdoiri, &
Tiberii Laici rogatu Ürfi quoudam Christofori. Hie
omnia fatta funt. Hasc aatem nostram remissionem
roolumus valere 1111. diebus ante sessim, & in
isso sessim valere 1111. diebus ante sessim, & in
isso sessim valere 1111. diebus ante sessim, & in
isso sessim valere 1111. diebus ante sessim
isso sessim valere 1111. diebus ante sessim valere
i tettsfica assa chiaramante Donnitzone, non
othante, che lo Scrittor moderno dell'origine di

Dubertu versi teltrisca assa charamate Donnizone, non Loston se ostante, che lo Scrittor moderno dell'origine di Pletestine Pracenza doppiamente errando voglia, ch'ella in the sine.

mo-

## SECONDO.

morisse, e di lì fosse trasportata in S. Benedetto di Polirone.

Illic post annum rediit retro Pastor amandus. Donniz. lib. Eins ad oßequium Mathildis mox reperitur 2. cap.17. Prompta loquens fecum Romam rediis cito Praful.

Accompagnato il Pontefice a Roma ripassò di nuovo Matilda per la Tofcana, e nel principio dell'anno seguente 1108, avvertito dal Mellini costituì patrone di certi beni il Monastro di Vallombrosa, giusto il beneplacito del Cardinal Mellini de' Bernardo, che n' era Abate. Di qui si condusse fatti di Main Lombardia, dove appena arrivata trovandosi tilda. nel mele d'Aprile in Governola insieme con-Dodo Vescovo di Modena, il Conte Alberto, & Tossata in Uberto suo fratello, & altri-molti nobili, che dica a favore la feguivano, arricchì la Cattedrale, e Vescovo de' Monaci di Modena della Rocca chiamata S. Maria del di Vallom-Rastello, conforme all'instrumento allegato intero Lombardia dal Vescovo Sillingardi . Stava ella in questo, e dona al Venel seguente anno 1109. occupata negli appresti scovo di Moper la venuta del nuovo Rè in Italia, con tanto Galpar. Silmaggior premura, quanto più si temeva, che non lineard, in. voletse Enrico Quinto mantenersi con l'armi al Catalogo Ep. possesso delle antiche pretensioni degl'Imperatori Mutin. p.74. Tedeschi. Erano di già per la parte regia seguite proteste in Francia col Pontesice, e s'erano fatte prattiche, perchè si permettessero al Rè l'invefliture de' Vescovati, e dell' Abbazie; ma troncate le negoziazioni col differirne i trattati più resoluti nel Concilio di Roma intimato per l'anno la futuro, si stava con sospensione dell'esito. Sapeva Matilda per una parte, che il Papa era resolutissimo di non permetter in pregiudizio della-

1108.

1109.

Chica quello, che i Santi fuoi predeceffori avevano con tante fatiche, e travagli fostenuto, e per l'altra temeva con molta ragione, che l'età più novitofa del Rè con simolo d'alcuni de'Prencipi, e Prelati Alemanni non lo trasportasse in qualche violenza; e per questo procurava di munir le frontiere, e riempir le fortezze di gente cattolica, e sedele. Non si scordò però tra quelti

Governola, con la data. Millefino Centefino Novo Es Archivis 16. Cal. Aprilir Indir.2. Aflum Gonfaga. Nel feMantauro S. condo effecti confermata l'Ifola di San Benedetto, 
benediti ed ed Gorgo, con altro luogo chiamato Curse 
me mis iraz.
dit. D. titie-Villularum Millef. Cens. Novo 16. Cal. Aprilir Invosuni et ci-dis. 2. Aflum est boc loco Gonfaga. E nel tet20
leaty Mos.
mente ella fi titrovava al Bondeno, confermats
(Gif. all'ittella grand' Abazia i seguenti luopoli de Bon-

deno Arduini, de Bondeyo Roncoris, Pigognage, Gonzage, at Letto Paludano, Anno ab Incarnat. D. N. Jefu Christ, Mill. Cent. decimo India. 8. Astum est feliciter Bondeni de Roncoris. Ne meno aveva il Pontesice, benchè occupato nel mantener in obedienza i feudatari della Chiefa, tralasciata la pro-

Bulla Pafeb, tezione de' Canonici di S. Frediano di Lucca, Il Indivibio, raccomandati da Matilda; e nel tempo appunto S. Frifiani che ella premeva negli agumenti della Chiefa di Luc. O papada. S. Benedetto, egli confermando i già conceduti o pivilega que' Canonici, procurò con Apottolico editto [pedito in Roma a 7, di Marzo, che l'e-

mu-

ALUO Davidos de la composición

mulazione d'altri Ecclefiastici non gli portasse pregiudizio. Con l'incertezze intanto della venuta e dell'inclinazione d'Encrico cominciò l'anno nuovo 1110, quando risoluto il Rè di passar in Italia, spedi prima solenne ambasceria di Prelati al Pontefice, per domandarli la Corona Imperiale. E come mostrò la Santità Sua prontezza grande agli Ambasciatori di coronario sulla speranza. che egli si conservasse obediente figliuolo alla Chiefa; così Matilda già ben provitta di foldatesca, non lasciando indietro motivo alcuno per render ben inclinato Enrico, e ben affetti i Regj, finenf. lib.4. non folo ricevve nella venuta, e nel ritorno gli cap.35. Don-Ambasciatori; ma per testimonio di Donnizone niz. lib. 2. con ricchissimi doni procurò d'impossessarsi della cap.18. benevolenza degli uni, e d'infinuarsi con maggiori dimostrazioni nella confidenza dell'altro. Erano gl'Italiani tutti fospesi, e pendeva ciascuno dersi benafin quelta venuta, o con diversità di timori; o setto il nuocon varietà di difegni . Temevano altri già col vo Rè. filenzio dell' armi forestiere assuefatti alla quiete di ritornare alle passate calamità, altri speravano di fottrarsi dalla soggezione de' Marchesi, & in- Abb. VI-trodursi pian piano all' incominciata maniera di decibinus inviver libero. Quando Enrico chiamato Quinto, Append. ad nel numero de' Regi, e Quarto poi nel catalogo Marianum. degl'Imperatori Romani, provitto, dice l'Ursper- Scotum bre gense, non meno di gran numero di soldatesca, Frifing. 1.7. che accompagnato, e servito da numerosa comi. Chion. cap. tiva di foggetti per nobiità di nascimento, per 14. esperienza di governo, e per eminenza di lette- rico IV. in. ratura infigni, intorno al mese d'Agosto s'inca- Italia, e dismind verso l'Italia, e diviso l'esercito, con una prezza gli parte indirizzata per la Valle di Trento, e con altri Prencil'altra per le Montagne della Savoja penetrò in Matilda.

HOO.

pi fuor che

Vrsperg. boc onno .

Lombardia, e disprezzando fuori, che Matilda gli altri potentati Italiani, dice Donnizone, con le prede, e con gl'incendi grandissimo spavento della fua venuta generò anche nelle Città più munite; tanto maggiormente quanto, che volendo i Novaresi opporsi all' insolenze dell'esercito, si cagionorno l'esterminio della lor patria. Solo la populosa Città di Milano non volle, come l'altre, nè riceverlo, nè regalarlo, e sola la gran Matilda trattenendosi nelle fortezze del suo principato, e sostenendosi independente dal dominio Regio, s'oppose all' insolenze della seldatesca, e dalle sue frontiere senza paura la diverti.

Ella nonlafcia d'opporfi all'infolenze dell' Sola Matildis erat, qua Regem semper babebat Exosum multum, certaminibusque repulsum.

gio.

efercito Re- Desiderava estremamente Enrico di vedere una. volta questa gran Donna, alle cui armi aveano ceduto gli eserciti Imperiali più formidabili. e molto ben certo, che s' ella si fosse opposta a i fuoi disegni, sarebbe stata infruttuosa la venuta, risolse con particolari dimostrazioni di stima, e d'affetto di tirarla nell'amicizia sua. Ridotto perciò tutto l'esercito a Roncaglia, e di lì traghettando il Pò rinfrescò sotto Piagenza la soldatesca, e si ridusse a Parma, per introdur con Matilda i trattati di un' amorevole intelligenza . Passa questo negoziato l' Urspergense com' egli fuole con vantaggio del Rè, esprimendo solo, che ella si contentasse di riconoscer per mezzo di Ambasciatori il dominio Regio, ricevendone in dono da lui tutti que' dritti, che per questo titolo si li fossero dovuti. Parmam perveniens Masildem Comitissam per internuncios fibi subiettam gratia sua propriis justiciis donavit. Ma Donnizone maggiori particolari raccontando aggiunge, chenon folo Enrico procurò con ogni studio d'ag- Enrico con giustar le differenze con la Contessa; ma, che lei trattati molti Signori Oltramontani della fua corte an- di confededorno a riconoscer con meraviglia quella Donna razione : così potente, che necessitava un Rè grandissimo a procurarne la pace.

Ultramontani proceres multi quoque clari Ad quam venere miraturi mulierem, Pace laborabat pro enjus, Rexque flagrabat, Ufque Tari ripam venit Rex pace petita.

Contuttociò non volle avventurarsi l'accorta Principessa all'abboccamento del Rè, stimando suo trattiene in vantaggio, che si trattasse l'accomodamento per luoghi forti, mezzo di ministri. A tal effetto condottasi da giustamento Canoffa a Bibianello, ivi fermò con gli Amba- per mezzo di sciatori d' Enrico le capitolazioni della lega, che ministri. fu di promettersi scambievolmente un ottima corrispondenza, e che Matilda ajutasse gl' interessi Scende da Regi in Italia, fuori che nelle materie, dove Bibianello, folle interellata la religione, e l'osservanza verso & ivi ferma il Pontefice.

e tratta l'ag-

le capitolazioni.

Tune valde dolla linquens Comitissa Canossam, Forte vel excelsum pervenit Bibianellum Regis cum Missis magnis ibi plurima dixit, Et de pace loquens, de Regis bonore, suoque Utraque pars tandem pacem laudavit eandem; S'ed contra Petrum non promisit stare secum.

Successe computandos i tempi notati da Donnizone, e dall' Urspergense l'aggiustamento intorno priperg. L.c.

al mese di Novembre, quando già l'esercito Regio riunitofi in Lombardia paffava l'Alpi Appennine per introdursi in Toscana. E perchè nel pasfaggio occorfe, che la terra di Pontremoli per la fortezza del fito, e per l'altezza delle Torri, Otto Frifing. come referisce il Frisigense, creduta dagli abitalib.7. cap. 14. tori inespugnabile, volesse opporseli, ne segui col

Pontremoli sacco l' espugnazione. Era Pontremoli giurisdizione della Contessa, & appunto s'è conservata dalla folda- memoria, che nel principio d'Ottobre vi si trotesca Regia. vasse ella in persona, confermando alla Pieve di ella alcune. Castel Vecchio di Garfagnana quelle Decime, che Decime di il Conte Ugolinello de' Nobili chiamati De domo Garfagnana · filiorum Guidi de Villa Castri Veteris , & S. Michaelis de Garfagnana, gli avea l'istess' anno pia-

questo libro ###,22.

fimili referito a suo luogo intero. Onde, come stimo io molto verisimile, che Matilda si fosse. allora trasferita a Pontremoli per munirlo, quando l'efercito Regio appunto era accampato nelle pianure di Lombardia, così credo indubitatamente, che di li paffata a Canoffa effettuaffe le capitolazioni della pace con i ministri d' Enrico, dopo la caduta di quella terra, non essendo punto probabile, che fatto l'aggiustamento permettesse ella fubito, che i fuoi valsalli s'opponessero alla soldatesca Regia, e che il Rè volesse romper appena stabilite, e senz' alcun rispetto le medesime capitolazioni con tant' ardore procurare da lui, quanto abbiamo veduto, e che testifica Donnizone, Do-Eurico in po l'aggiustamento dunque tanto necessario ad

mente donate, conforme l'instrumento con altri

Tofcana ac- Enrico per il passaggio della Tofcana Principato quieta la di Matilda incaminò Enrico l'esercito, ma per la guerra tra continuazione delle pioggie rovinosissime nello scender da'monti, e nello stendersi poi per gli stati

de' Lucchesi, e de' Pisani, patì egli con la sua gente infiniti incomodi, fin che passato a Lucca, & a Pifa si condusse finalmente a celebrare la so- Denniz, Otto lennità del Natale in Fiorenza . Quietò questo Frifing. I.c. passaggio la guerra tra' Lucchesi, e Pisani già per cinque anni continuata, non tanto per timore dell' armi Regie, quanto col interporvisi la perfona medefima del Rè, ficcome nota l'antica. Cronica Pisana altrove da me allegata con quell' error manifesto dell'anno, che s'emenda negli Annali di Tolomeo. Rex Henricus cum magno exer-citu Pisas venit, & secte pacem inter Pisanos, & son apud me Lucenses, in qua guerra Pisani devicerunt Lucenses m.s. Pislom. ter in Campo, & Castellum de Ripafratta recupe- Annal. raverunt, & ripam, unde lix fuit, retinnerunt . Da Fiorenza paísò il Rè ad Arezzo, & ivi ricevuto dal Clero, e strapazzato da' Cittadini, lasciò col ferro, e col fuoco memorabili vestigi della fierezza. Di qui spedì nuovi Ambasciatori a Roma per accordare le particolari condizioni della fua Coronazione, & egli poco appresso a quella supra relati. volta s' incaminò . Era già cominciato l' anno nuovo 1111. memorabile per i nuovi travagli della Chiesa, e del Pontefice, quando arrivato a Sutri, ebbe l'incontro de' Legati Apostolici con certezza, che era pronto il Papa, non folo a riceverlo con ogni espressione d'onore, e d'affetto per coronarlo solennemente Imperatore, ma davantaggio, pur ch'egli non pretendesse l'investiture de' Vescovati, e degl' altri benefici, e lasciasse alla. Chiefa quanto gli antecessori suoi gli aveano religiofamente donato, d'operare, che in mano del Rè si relasciassero liberamente dagli Ecclesiastici tutte le ragioni del Regno, chiamate Regalia, e com' esprimono l' Urspergense, Dodecchino, e Q0 2 Pie-

IIII.

Pietro Caffinele Civitates, Ducatus, Marchias, Comisasus, Monetas, Telonium, Mercaturam, Advocatias, omnia jura Centurionum, ideft Villicorum, Turres, & Villas, que regui erans cum omnibus pereinentiis fuis militiam, & Caftra . Accetto il Rè l' offerte condizioni in maniera, che tutte queste cose nondimeno si stabilissero in Roma. con l'universal consenso d'un Concilio, e dari scambievolmente gli ostaggi, e giuramenti, nel mese di Febraro mosse egli l'esercito verso Roma. Quì non fu tralasciato segno alcuno d'osservanza Enrico ri- verso la persona del Rè, essendo egli dal Pon-

cevuto in. tefice .

tefice ricevuto con ogni maggior dimostrazione gione il Pon- d'affetto, e disegnato Imperatore con quelle solennità, che racconta il Cassinese. Già si credeva dover passar ogni cosa pacificamente, quando domandando il Papa, che si solennizzatsero dalla parte Regia le condizioni, com' egli era prontissimo ad autenticar le sue, si scoperse improvisamente effere stati i trattati per la parte del Rè pieni di doppiezza, e di simulazioni. Non potevano fopportare i Vescovi, e Prencipi d' Alemagna di avere a relasciar quell' usurpazioni, che possedevano, e gli uni disgustati di non doversi intromettere ne' governi temporali, gli altri di aver a restituire i beni occupati alle Chiese, tumultuorno, e dopo aver confumato molto del giorno, ora tergiversando una delle condizioni, or l'altra, finalmente fu scopertamente detto, che non avrebbe l'Imperatore ricevuta la Corona se non nel modo, che pretendeva averla posseduta gl'Imperatori più antichi; e negando il Papa di poterla concedere, non si vergognò Enrico nella stessa Chiesa di S. Pietro di violentar il Pontefice circondandolo di foldati a dispuorre, com' egli

voleva, le cofe, e di più nella notte a condurlo empiamente prigione. Furono molti percossi, & uccisi dall' insolenza de' soldati, & appena due Cardinali poterono in abito secolaresco passare il Tevere, e penetrare con questa nuova nel rimanente della Città . Si divolgò la mattina feguente la cattura del Papa, e mossi da giusto rifenrimento i Romani, riempiendo ogni cosa di querele, e di gemiti sfogorno prima lo sdegno sopra quegli sfortunati Tedeschi, che meno colpevoli degli altri, o per curiofità, o per devozione si ritrovorno tra loro, e preparate in quel giorno l'armi, uscirono il seguente animosamente dalla Città per assalir gl'Imperiali, che intorno alla Chiesa di S. Pietro si trattenevano; e su l'impeto così grande, che non folo con uccifion di molti furono i Tedeschi cacciati di quel portico, ma gettato a terra, e ferito in viso l'Imperatore stesso con tal pericolo, che se Ottone Conte di Milano non facrificava per lui la vita, restavaanch' egli morto dalla furia del popolo. Ripresero nondimeno animo poco appresso gli Alemani su l'avidità de' Romani troppo applicati alla preda, e si variorno le vicende, benchè in ultimo gl' Imperiali fossero di nuovo costretti a ritirarsi. Parti di Roma l'Imperatore con l'efercito, e. condusse seco il Pontesice con sei Cardinali, e quantità d'altri Ecclesiastici, permettendo, che la persona del Vicario di Cristo sempre sacrosanta folle spogliata degli abiti della sua dignità, e legato ben sessantatre giorni fosse condotto con. ludibrio per i luoghi circonvicini. Stava costantissimo il Papa di non permettere l'investiture pretefe, & or con le minaccie, or con le protestazioni, che non s'intendeva per l'investiture di

voler altro, se non che si riconoscessero dal Rè le giurisdizioni Laiche annesse a' Benefizi Ecclesiaftici, longamente combattuto dagl'Imperiali, fu vinto alfine dalle lagrime de' suoi, che gli rapronato vio- presentavano il pericolo d'un gravissimo scisma,

lentemente e concesse forzato al Rè quanto chiedeva, coro-Imperatore nandolo anche appresso Imperatore senza l' intervento de' Romani. Così racconta, e con altre minuzie lontane dal nostro instituto la prigionia del Papa, e la violenta coronazione d' Enrico

En. lib.4.cap. 38. & feq. a. cap.18.

Quinto il Diacono Cassinese. Ma Donnizone su le medesime cose più confusamente versificando Donnic. lib. aggiunge, che tra gli Ecclesiastici fatti prigioni col Pontefice furono ancora catturati il Cardinale Bernardo Vescovo di Parma, e Bonsignor

Vescovo di Reggio, e che essendo nell' esercito Regio Arduino Longobardo Ambasciatore di Mafciator di Matilda ot- tilda alla prigionia di questi due vivamente s'optiene la scar- pose, tanto che ricordando all'Imperatore le cacerazione di pitolazioni, e le promeise fatte alla Contessa, otcovi, e del tenne ben presto, che i due Vescovi in grazia. Pape stesso, di lei fossero relasciati.

> Nobilis Arduinus Longobardusque peritus, Atque fidelis vir Miffus Dominaque Marbildis Alloquitur Regem pattum memorans Comitiffa Continuo quos Rex finit ire Mathildis bonore.

Baron. Tom. Ma liberato anche appresso il Pontesice, e come 12. Annal. vuol Baronio per l'intercessioni di Matilda me-Torna En- desima, tornò indietro Enrico, e ripassando per rico per la la Toscana, di nuovo in Lombardia si condusse. Tofcana in Precedevano la persona dell'Imperatore molti Du-Lombardia, chi, e Signori Alemanni, e trattati nel paese della da, e riman Contessa con ogni liberalità, non passavano senza reveritla. Caminava appresso Enrico, ne potendo ammirato comportare il ritorno d'Alemagna senza conoscer delle sue, di presenza la gran Matisda, riolse di trasferis sullità, di-in persona a Bibianello, ov' ella si ritrovava, e siniarandola ne' congressi parlare, come se nata della Ligussos della contenza, ch' eta in lei singolare, giurò, che Principella simile non eta possibile a ritrovarsi. Onde ben per trè giorni interi con lei fermatosi, e con quell' ossequio, che alla madre averebbe fatto, osservandola, non solamente ttabili di nuovo la già conclusa consederazione, ma l'onorò davantaggio col titolo di Viceregina della Liguria.

Pergere nec Cafar sapient usgavam capiebat, Respicteres faciem nist jam dista Comitifat; Cum jam capistent transfire diet Madii sex Infemet accessite, seit eam fore Bibianelli Teatbonica lingua refert pariter su dista, Non erat interpres ullus sibi quippe necessit, Nonorat interpres ullus sibi quippe necessit, Huic promissi similem se Rex nusquam reperire, Cui Ligaris Regni regimen dedite, in vuce Regis, Nomine quam matris verbis clarus vocitavuis, Tresque dies seum facients sirunguapus fadus.

Poco dopo l'abboccamento paísò l'Alpi Cefare, e come da principio avea procurato con la condotta d'un efercito formidoble d'imprimer negl' Italiani grandifima ftima della fua potenza, così nel partire con trattamenti cortefi, e con magnici doni avea premuto di lafciarfeli ben affetti. Governava intanto Matilda negli ultimi anni della fua vita pacificamente gli ftati, e godeva quella quiete per efercitafi in atti di Criftiane vittù tanto tempo, e sì longamente defiderata; E per-

I' Impresa di M.iorica, e Minorica procurata

nio Pisana, e Genovese selicemente condotta, applicò ella l'animo a favorire i Pisani, che nuova impresa contra gl' infedeli preparavano. Erano l'Itole Baleari, oggi Majorica, e Minorica chiamate, in poter de' Maometani, e perchè frequentemente di qui seguivano depredazioni nelle riviere di Toscana, s'erano i Pisani resoluti di espugnarle, tanto più volentieri, quanto con l'efortazioni del Papa vi s'era interposta l'autorità di Matilda. Avevano già essi nella persona dell' Arcivescovo Pietro Legato Apostolico, e del loro Confole Azzo, ricevuto da Pasqual Secondo il Vessillo della Croce, con lo stendardo rosso dell' Aquila Romana, e praparandosi gagliardamente all' impresa, procuravano ancora gli ajuti delle vicine, e più potenti nazioni. Invidiose nondi-Aut. Majo- meno alcune alle glorie loro negorno d'affifterli,

nic. Pifan.

da' Pifani .

lichifui, & e folo tra l'Italiane la Lucchese parte delle sue Antiq. Chro- milizie concesse. Si dispose pertanto in questo, e apud me m.f. nel seguente anno l'armata al numero di 300. legni, e Matilda, che fenza dubbio ajutò per la fua molta pietà, & unione col Pontefice l'impresa, consermò in quest' anno appunto, che dopo la partita dell'Imperatore era passata in Toscana, e si trovava a Massa, secondo il testimonio del Roncioni, alla famiglia degli Orlandi, uno de'

nelle m. f. Iftor. di Pifa quali era Console, e principal Capitano della sa-Tornata in Tofcana fa privile,j .

cra spedizione, un luogo nelle marine, già donatoli da Enrico Terzo, chiamato allora Selva Palatina. Mentre però, che s'aspettava l'armata, e ch' ella per dar calore alla mossa, si tratteneva in Toscana, & a Pisa, s'impiegò secondo il solito della fua magnificenza nell' anno seguente 1112.

1112.

iciw, ed by Gagale

## ECONDO. 313

in opere illustri, e tra l'altre l'acque falutifere de' Bagni Pisani, con fabriche, e comodità degl' Mellini de' Infermi restaurò, conservandosi solamente in quel- fatti di Malo, che Bagno a Acqua si dice, il testimonio della pag. 105. feguente inscrizione.

Riftora i Bagai di Pi•

MATHELDIS Comisiffa insignis

Ob bumanam valetudinem Instaurandam , praservandamque Amena bac ab Aquis Salubria Balnea

In omnigenum Hominum usum Omni cum ornatu cultuque Dicavit . A. D. MCXII. K. Majas.

Quì forse s' era ella fermata per cura d' alcuna delle infermità, che dallo scrittor di S. Anselmo fappiamo averla ben speiso travagliata, e forse Scipione Amancora per affiiter da vicino con l'armi a' Fio-mirati dell' Iftor . Florent. rentini, che da Rimberto Capitano Regio ufcito lib., accreda S. Miniato del Tedesco erano rimasti spogliati scinto. di Montecaccioli. Ma poco più del giorno accennato nell'inscrizione poteva ella esfersi trattenuta dona a S n in Toscana, quando sotto gli otto dell'istesso Mese Benedetto di di Maggio, ridotta in Lombardia, & in Bondeno, Mantova. Ex Archiv. trovasi aver donato al suo savorito Monastero di S. Benedetto la Corte di S. Cefareo, Castello su Mant, ad me confini di Bologna, posseduto oggi dalla Badia di mist. D. Fla-S. Pietro di Modena, conservandosene tuttavia cidus Pilel'instrumento con la data seguente. Milles. Centes. Mon. Cass. Decimofecundo Indit. Quinta Die 8. intrante Madio. Studioff. Atum boe in Curte Bondeni . Se peid nell' anno apprello 1113, feguita la recuperazione di Mon-IIII 2. ₽p tecactecacciolì, poco appresso destrutto da Fiorentini, e la morte di Rimberto, ripassasse la in Toscana, & a Roma per assister al Concilio, & alla revocazione delle forzate concessioni fatte ad Enrico Imperatore, io non sò, ne trovo scrittore, che me lo dica. Onde appoggiato a due memorie di suoi doni fatti in quest' anno all'issesso. Benedetto, benchè non abbiano nota di giorno particolare, inclino a credere, ch' ella non partisso di Lombardia. Dona nel primo alcuni beni nell'Isola Reveria. Assum est in Curte Pigognaghe sessione de nel secondo che al medessimo Monastero assesso con altri Beni la Chiesa di S. Valentino la sequente data conservasi. Assum est Milles Centes.

Es Archivio guente data confervali . Ačium est Millef. Centef.
Mant. us spp. Decimo Terrio Indie: 6. per mausme ejastem Comitisfix
Mathildis Capellani Übaldi pre Boudenum fel. Tengo
anche per sermo, ch' essendo prevenuta all'orecchie d'Allessio Conneno Imperator Greco la cat-

Petrus Cef- tura del Pontefice, & egli avendo fpedito a Roma fiestel, lib-s- una folenne Ambafceria, non folo per dolerfi degl' serviticata infulti fatti alla perfona del Papa; ma per insulti fatti alla perfona del Papa; ma per insulti fatto Greco Cotona Imperiale, fpedific ancora que ricchiffina doni a Matilda, Arbitra in que' tempi delle cofe d'Italia, che numerando Donnizone fenz' ordine di tempo, tra le altre grandezze di le tracchiude-

Donnie. lib. Ewebitur lintri transpontum fama Mathildis,
Nomine de cujus Turcorum castra loquutur,
Noticia multa cum qua Rex Greeus abundat
Pallia cum gemmis Rex dat sibi Greeus Alexi-

Già grave d'ictà s'ammala in... Era già ella nell' età di 67. anni, & altrettanto Monte B:- affaticata dal pefo del governo, e da travagli roncione. delle

Contribute City

Verbi incarnati de Virgine mille pera lis Annis bis centum bis septem connumeratis Vencere Majoricas Christi famulis inimicas Tentant Pisani Maometti Regna profani. Niarte neci dantur multi, tamen bi fotiantur Angelica turba, calique locantur in Urbe, Terra destructa classis redit aquore ducta, Et vi divina rediit victrice carina. O pia victorum bonitas defuncta suorum · Corpora classe gerunt, Pisasque reducere querunt. Sed simul adductas ne turbes gaudia luctus Cafi pro Christo sumulo claudunsur in isto.

Tale fa fede l'antica Cronica Pisana essere stato l'epitaffio di que' foldati, che nel ritorno de l'ar-Pp 2

mata vincitrice furono fepolti nella Chiefa di San Vittore di Marsilia. Ma l'inferizione posta allora fopra l'arco della Porta d'Oro, e nella facciata del Salvatore detto in Porta d'Oro tuttavia confervata, le glorie Pisane alla memoria de' posteri, così rinfresca.

N. Roncions nelle m. f. Ijt. Pijane lib.4. Ciuibus egregiis hac anrea porca wocatur, In qua sic dista nobilitatis honor. Hanc Urbem decus Imperii generale puteris, Qua fera pravorum colla ferire soles. Majoris Balea rabies erat improba multum, Illa quid hac possit, wistaque sensit Ebus. Aunis mille decem centum cum quinque prasilis, Ex quo concepi Virgo Maria Deum Pisonus Populus Vistor prostravit atranque; His qua facir strages ingeminata sulem. Dilgite justiciam qui suleatis terram.

Mentre però nell' anno 1114, con tanto valore

da' Piáni, e da' Popoli confederati nell' Isole di Spagna fi, e da' Popoli confederati nell' Isole di Spagna fi, escubatteva, fegul negli fatti della Contessa motivo tale, che fu cagione di ritornarla al possessione di Mantova Stava ella tuttavia aggradendo la fama i successi dell' infermità, prima rapprefentata pericolos, e poco appresso insuperato in le dell' insuperato della di mantovani di scoprifi tuttavia più contumaci nella loro rebellione. Correva già il vigessimo quarto anno, che partiri dall' obbedienza di lei negavano oftinatamente di riconfecrali pia perchè avesse monoscria, pe perchè avesse monoscria qui per perche avesse demostrazioni Matilda Viceregina della Liguria, s'erano voluri umiliare.

Comportava nondimeno la Contessa per non ris-

Donniz. lib.
a. cap. 19.
I Mantovani
la credono
morta , &
impatroniti
del Caftello
di Ripalta\_
lo destruggono.

vegliar di nuovo in Italia l'armi la contumacia loro, onde resi davantaggio arditi pensorno con la creduta morte di lei d'agumentar il dominio. Affaltorno Ripalta, & i difensori posti in angustie, non tanto per l'improviso assedio, quanto per l'incertezza degli ajuti furono costretti a capitolare, e rendersi. Ouando Manfredi Vescovo della Città medesima, ch'era passato a visitar Matilda, ritornando testifico, ch'ella viveva. Ma esfendosi que' Cittadini diversamente impressionati poco mancò, che 'l buon Prelato per quest' avviso non pericolasse. Di qui tumultuando andorno a Ripalta, e contro la data fede col fuoco, e col ferro dell'ruggendola, rovinarono le muraglie, abbatterno le totri, e per trofeo portorno l'iltesse pietre in Mantova. Non vollero i pietoli fervitori di Matilda, tuttavia gravemente afflitta dalla longa, e fastidiosa infirmità, che le pervenisse all' orecchie nuova di tanto difgusto, e fin allora diffimulorno, che non gli parve nel Mese d'Agosto Risanz ella, del tutto sana. Sentì ella notabilmente alterata e risolve di col poco rispetto portatole, la rovina di quel Ca- felenze de' stello, e ripresi, benchè languida dalla palsata in- Mantovani, fermità gli antichi spiriti guerrieri, risolse di ca- che ritornaftigare, chi s'era abusato della sua toleranza. Or- no all'obedinò per tutti gli stati levate di soldatesca, & armando nel Pò buon numero di legni, verso Mantova s' incaminò. La refoluta intimazion della guerra, lo sperimentato valore, e la felicità dell' armi di Matilda svegliorno in Mantova timori grandissimi, e benché divisi gli animi de' Cittadini alcuni volessero, che vigorosamente s'intraprendesse la difesa, su però concluso non esservi forze a bastanza, e risolsero con l'antiche condizioni di ritornar all' obbedienza di lei. A queit'

effetto le spedirno subito Ambasciatori; ma trovorno non picciola difficoltà nell' effer ammetti, e molto maggiore nell' introdurre altri trattamenti. che di rendersi del tutto alla sua clemenza. Vinse però finalmente l'innata pietà della religiosa Principessa, e condonando a quel popolo con la nuova Dona di colpa anche l'antica rebellione, si contentò di riauovo a S. ceverlo nella fua grazia con quelle condizioni, e maniera di governo, ch' era stato solito d'obedirla. Paísò ella dunque a Mantova verso il fin

Benedetto . ut sup.

d' Ottobre, e col tributo ricevve da' Cittadini il no S. Benedi- giuramento di fedeltà. Visitò nel viaggio il suo ili Archivio devoto luogo di S. Benedetto, e su l'altare itesso del Santo, per Cartulam quam propriis manibus obtulit super Altare, offerie in dono quella quantità grande di beni, che l'instrumento turtavia confervato con la seguente data ricorda Anno. Mil-

Bondeno,

Mantoya al lef. Centef. Decimo Quarto. In S. Benedifto feliciter . Di qui ritornò ella al Bondeno, ove s'erano aggiustate le capitolazioni della resa di Mantova, & ivi, dopo aver in Monte Baroncione dichiarati esenti dalle publiche gravezze gli abitatori della Rocca di S. Maria, già donata al Vescovato di Gaspar. Sil- Modena, giusto il rapporto del Sillingardi, e ling. in Ca- dopo aver veduti, o debellati, o caduti a suoi

tal. Epil: Mutin. p 76. 3. cap.21.

Donniz, lib. fele nemici, nulla rallentando delle folite asprezze, riprefe con ardore i religiosi esercizi della sua vita. Era già succeduto il freddo della stagione più rigorofa, e benchè poco proporzionato fosse alla fua debolezza, essendo nondimeno venuto di Roma a visitarla Ponzo Abate Glugnacese, volle con lui solennizzare l'Ottava del Santissimo Natale già passato. Ma nel disagio dell' affirtere agli offizi di quella notte più del folito gelata, fenti Ma-

piedi tutti quelli, ch'aveano ardito di dichiarar-

tilda ancora più manifesti i principj della ricaduta, Ricade amche furono i preludi della fua morte. S'inaspri meleta, e la polagra, & appena potè affiftere alla Messa del poco llen-giorno. Continuò però nelle seguenti solennità gori della dell' anno nuovo 1115. d' intervenire a' facrifici fua vita si dell' Abate, finchè languida ogni giorno davan- aggrava. taggio, fu costretta fermarsi in letto. Ma tuttavia con digiuni, & asprezze macerandosi, furono ne- mortale, e si cessitati i Vescovi, che si trovorno seco a proibirli prepara con espresso precetto l'osservanza della Quadra-morire. gesima già cominciata. Obedì ella, e sentendo pian piano aggravars, dopo aver di nuovo con la confessione aggiustati gl'interessi della coscienza. e dichiarati nella fua morte liberi tutti i servi Distribuisce della sua famiglia, attese a distribuir vivendo alle delle sue ricvicine Chiefe gli avanzi di quelle ricchezze, che chezze. s'erano sempre impiegate in opere di pietà. E co- Fonda, e me che prevedelle dover l'ultimo fine della sua deno l'Ora-vita cader, come su, nella solennità di S. Jacopo torio di Sin Apostolo, in onore di questo Santo, volle, che Jacopo. s' edificalse con grandissima celerità una Chiesa Dona a Cacosì vicina alla Camera ove giaceva inferma, che S. Benedete potefse dal letto afcoltare i divini offizi. A questa to. assegnò ella subito le convenienti rendite, & alla fua diletta Canossa donò il Castello di Felino. Non si scordò parimente la Chiesa di S. Benedetto del Pò, edificata dall' Avolo, & a se stessa destinata in sepolero, confermandole, & accrefcendole i beni altre volte donati. Conservansi tuttavia le memorie della sua pietà in due strumenti originali dell'istessa Badia, nel primo de' quali la confermazione si legge di quelle rendite, che l' Avo suo Teudaldo, e Bonifazio il Padre l'avevano in altri tempi assegnate, con la data seguente. Actum est bot Boudeno de Roncuris in-

Camera ejusdem Domina Comitisse Mathildis die Giovis 4. intrante Madio feliciter Anno Milles. Centel. Decimo Quinto Indict.8. E nell'altro replicandofi il dono della Corte di S. Cefareo nel territorio di Modena, il tempo così s'esprime. Millef. Centef. Decimo Quinto 8. Idus Madii Indict. 8. Ma già trascorreva il settimo mese della sua ricaduta, e già s' accostava la folennità dell' Apostolo, che nell' infirmità conosciuta insuperabile s' aveva eletto per protettore, quando conofcendofi ormai vicina all'ultimo passaggio, nella Vigilia stessa del Santo prese l'estremo Viatico, & oppressa non meno digli anni, e dalle numerose fatiche, e dalla violenza del male, chiuse con meraviglioso esempio di santità gli ultimi periodi di quella vita, che gloriosamente spesa in servi-

Doppo fette mefi d' infirmich muor nell'età di 69, anni.

zio della Chiesa, e di Dio, è stata dal comun fentamente confenso degli Scrittori creduta altrettanto meritevole dell'immortalità della gloria, quanto reputata lempre proporzionato oggetto della meraviglia, e dell'applauso di tutti i secoli. Morì questa gran donna, come racconta minutamente Donnizone, a 24. di Luglio, nell' età di sessantanove anni, e spirò quell'anima zelantissima dell' onor di Dio nelle piaghe d'un Crocefilo portatole da Bonfignore Vescovo di Reggio. Leggansi le memorie degli andati fecoli, che io m'afficuro non ritrovarsi Principessa, che in congiuntura di tempi più turbolenti alla potenza d'un fiorito dominio,

dotte in epi- & all' intrepidezza d' un animo bellicoso, abbia più fingolarmente faputo unire piudenza di governo, egualità di giustizia, zelo di religione, offervanza di leggi, moderazione di Principato, esemplarità di costumi, eminenza di lettere, e con la necessità di replicati matrimoni la probabilitfima

fima integrità virginale. Mi fi, conceda pertanto, che combinando dalle rozze, e scarse penne degli Scrittori contemporanei quanto trascuratamente anno notato delle fue fingolari prerogative, io possa parimente, per non lasciar indietro cosa di mia notizia, accumular tutto quello, che l'ignoranza de' tempi non m' ha permello di riporre a fuo luogo. Ma perchè la gentilezza di chi mi legge, nel corso dell'altre lodi, non rimanga defraudata di quelle ragioni, che m' anno refa probabile la Verginità di Matilda, io prenderò licenza d'esaminarne prima d'ogn'altra cosa in che in repliquesto luogo i motivi più principali. Sò quanto cato matri-intorno all' impotenza del Marito col rifiuto da mantenesso lei fattone, & a' dolori del parto con la reso- Vergine. luzione di mai più portar figliuoli, anno favoleggiato alcuni Scrittori presso il Commentator di Estrenutus Dante, e so che altri per il contrario anno sti. Danti Pormata così certa la sua Verginità, che si son messi te exposit. arditamente a negare, ch'ella giammai si fosse PrefisiMela maritata. Ma come de' primi non è passato a noi lini, & il neppur il nome, così fono gli ultimi da quanto luochi allenel passato racconto s'è dimostrato, pienamente gati. D. Beconvinti d' oftinazione. Non ha mica temuto Ba- ned. Lucchironio giudiziosissimo, anche su la repugnanza de' ni nella Cro-due mariti, Gosfredo, e Guelso ammessi da lui, tilda. d'affermare, che la Contessa tra l'altre sue lodi meriti quetta ancora dell'integrità Verginale, portando, secondo il suo costume, le ragioni, che glie l'anno perfuafa. Sono i fondamenti principali dell'opinione feguita da quest'insigne Scrittore, parte appoggiati su le lettere di Gregorio Settimo parte su l'autorità di Donnizone. Il pri- Baron. Tom; mo è contenuto nella lettera, che scrisse quel 11. Annal. Santo Pontefice nel 1074. a Matilda, nel cui ti- de feq.

tolo tuttavia leggendofi Egregie indolis puelle, e chiamandofi la Contessa Fanciulla, quando già fi numeravano dell'età sua ben 28. anni, non par a Bironio, che la voce Puella portata in segno d'affetto, e d'onore, possa altrimente referirsi alla tenerezza degl'anni, che già la costituivano provetta, ma che solo sia possa in riguardo della condizione, e dello stato puro, e virginale. L'altro motivo referito dall'ittesso emisso. L'altro motivo referito dall'ittesso emisso di sono di sono di sono pue si sono della sono pue si sono della sono pue si sono della sono puen di sono di sono della sono dell

Donnie. in sgraziatamente le virtu più cospicue di Matilda ebbe

Matild.

Ideireo fruëtus centeni colliget ufus. Alter terdenam, fexagenamque coronam Dum tenet alter, babet centenam grandior alter. Ifta legit totas probitatis jure coronat.

Ne' quali non essendo dubbio, ch'egli alluda alla parabola del Salvatore nel 13. capitolo di S. Matteo, e che attribuisca a Matilda il centesimo frutto dopo il trigesimo, e sessagesimo, cioè il Virginale, dopo il Conjugale, e Vedovile, secondo la più comune interpretazione de' Padri, e della Chiefa, par che tacitamente sì, ma concludentemente l'abbia afferita perfetta in trè maniere di vita, cioè di Maritata, di Vedova, e di Vergine . Con tuttociò stimandosi il paradosso così grande, e così difficile a persuadersi in matrimonio di replicate nozze, non par che veramente l'addotte ragioni abbiano forza tale, che lascino l'intelletto appagato. Conciofiachè, febbene è vero, che quando Gregorio Settimo scrisse a Matilda chiamandola Fanciulla, fosse già ella maritata, come abbiamo di fopra avvertito, e non fosse altrimente seguito il divorzio con Goffredo, non è però tale la forza della parola Puella anche in stretto fignificato presso i migliori Latini, che non possa significare donna giovine Maritata, e con figli, ficcome in questo sentimento alludendo al costume d'invocar Diana ne' parti, se ne valse Orazio, la dove disse. tirras, ire.

Que laborantes utero puellas. Ter vocata audis.

Et altrove

Vos o pueri, & puella Jam virum experta.

Onde potendo quella voce intendersi della giovinezza, con qualunque condizione s' unifca, o di Vergine, o di Maritata, non inferisce necesfità, che Matilda chiamata Puella s' intenda Vergine, tantopiù, che quel Pontefice se ne vale con l'aggiunta d' indole eccellente, forma di dire, che riguarda direttamente l'inclinazioni dell'età giovinile. E' ben l'autorità di Donnizone per mio parere di più momento. Non già perchè la parabola del Centesimo frutto sia stata sempre intesa da' sacri Dottori nel significato della Virginità, quando Teofilato, & Eutimio con altri presso il Salmerone credeno nel centefimo frutto adombrassi più propriamente lo trato della vita perfetta, siccome nel trigesimo esplicano gl'incipienti, e nel telsagefimo i proficienti. Nemmeno, perchè que'versi non ammettino l'intelligenza dello stato perfetto, tantopiù propriamente, quanto che l'ultimo degli allegati dall'illesso Baronio,

Salmeron. Tom. 7. Trett.

Ila leget totas probitatis jure Coronas.

Qq 2 ef.

2. lib. de di Matilda P-34-

quifto di tutte le virtù portaffe coronato il capo d'ogni bontà, e fantità; ma perchè altre confiderazioni possono renderla più credibile, che Donnizone nel sentimento della Verginità l'adoprasse. Scrisse questo rozzissimo Poeta la vita di Matilda per indrizzarla a lei medefima, com'egli stesso testifica nel fine. Ma gran cosa è stata osservata. Donnie. 90 in costui, che sebben la Contessa per due volte Obitu Comi- fi maritò, giammai di fuoi mariti egli volesse tiffe Mathil. parlare, folamente accennando, che moriffe fenza Mellini Por- figliuoli. Ha creduto il Mellini, che l'effer ella te 1. de'fatti stata disgraziata ne' matrimonj, abbia fatto tacer Donnizone, Ma non è men probabile, ch'egli non ricordasse giammai nè Gosfredo, nè Guelso, perchè tutte le gloriose operazioni, che di lei furono scritte, tutte le vittorie, che riportò guerreggiando per la Chiefa, a lei fola, che n'era stata l' origine, e non ad altri s' attribuissero ; oppure, com' io stimo verisimile, perchè non. potendo esso far menzione de' mariti di Matilda con quella lode fingolare di castità, che sarebbe stato il dovere, vietandolo ella, come fi cava dal Costansiense, stimasse meglio di non parlarne espreisamente, ma solo d'accennarlo con la parabola del Centesimo frutto pigliandone l' intelligenza d'un Canone pubblicato allora, e che per necessità della materia poito nelle mani di tutti rendeva molto intelligibile la parabola. Già di fopra ricordammo, che non fu nella Chiesa in tempo dell'Erefia Enriciana dissenzione maggiore, che intorno alla cattità de' Preti, & avvertimmo, che furono allora necessitati alcuni Pontefici a farvi costituzioni rigorose. Ma nessuna poteva tra queste ricordarsi con maggior fama di quella d' Aies-

fandro Secondo, ch' avea con la chiamata d'Enrico a Roma dato il motivo alle revoluzioni di Alemagna, & il principio allo scisma d'Italia: & in essa comandandosi non solo la castità ne' Preti, ma in alcuni ancora l'osservanza della vita comune, il Centelimo frutto appunto per la perfezione dell'altre virtu unite alla cattità, conforme al fenzo più proprio di Donnizone, così s'esprime. Diff. 32. cap. Pracipientes etiam statuimus, ut bi pradictorum or- Prater bos dinum, qui eisdem pradeceff ribus nostris obedientes autem. castitatem servaverint juxta Ecclesias, quibus ordinati funt, ficut oportet religiosos clericos simul manducent, & dormiant, & quicquid eis ab Ecclefits competit comuniter babeant. Et rogantes monemus , at ad Apostolicam , cominem scilicet vitam. Summopere pervenire studeant, quatenus perfectionem cum bis confecuti, qui centesimo fruitu ditantar in celesti patria mercantur adscribi. Ma reso il fentimento in Donnizone anche in questa maniera più verisimile, pare a me, ch'assai più certe illazioni intorno alla Verginità di Matilda ci fomministrino gli Scrittori dell'età sua. Avvertiscasi dunque con lode fingolare della providenza di Dio, che negli stessi tempi ne'quali tanto ostinatamente recalcitrava la maggior parte de Preti in lasciar le mogli, restò fervita appunto la Divina bontà di far conoscer, che quanto piu chi men doveva disobediva al precetto della castità, altrettanto egli l'everebbe fatta risplendere in soggetti insigni, che per la difficoltà del matrimonio già contratto, e per la necessità della successione dovevano avervi repugnanze grandissime . Allora , o poco avanti fiorì l'Imperatore Enrico Secondo, che insieme con la moglie Cunegunde, e visse Vergine, e morì Santo nel 1024. Allora appunto

Franc. Ha- fu celebre Odgardo Rè d'Inghilterra, che offervareus in Vit. tore con la moglie Editha di perpetua verginità se SS. Die 14. ne paísò numerato fra Santi al Cielo intorno a que' Martii. Su- tempi, che contrasse Matilda il matrimonio con rius Tom. 2. Goffredo. Su questi esempi così cospicui par che die 1. Mertii fi renda affai credibile, che aspirando la Con-Mattheus tessa a quello stato di perfezione, che dalle let-Vachmonaherrenf.in f. tere di Gregorio Settimo, dallo Scrittore della. Hift. Brit-Vita di S. Anselmo, e da Donnizone stesso espressamente si raccoglie, potesse apprenderne il detan. anno 1c66. ¿ alij fiderio, e l'imitazione, tantopiù vivamente, quanto feript. ser. le stesse operazioni, e forse l'esortazioni materne Auglicar. Haraus I.s. ye la potevano stimolar davantaggio. Che Beadie s. gan. trice la Madre nelle seconde Nozze con Goffredo

di Lorena offervasse la cattità, ne portammo a fuo luogo con espressa lettera di S. Pietro Damiano un tettimonio evidente, e l'osservorno ambedue nel tempo appunto, che i comuni figliuoli fi maritorno insieme. Or chi sà, che il matrimonio, di Matilda, celebrato con l'introduzione anche nella piopria casa osservata, non avesse in patto la condizione della Cattità? Certo, che se ne trovano congruenze tali, che m' anno efficacemente persualo a crederlo. Vedasi Lamberto Scrittor di cofe presenti, & osservisi, che parlando della Contessa, e di Goffredo suo primo Marito nelle parole altrove allegate asserifce, ch ella lontana da lui pretese una certa sorte di vita Vedovile, che per mio creder tanto è dir, quanto catta. Hac vivente adhuc viro suo quandam viduitatis

1077.

Germ, Anno Speciem longissimis ab co spaciis exclusa pratendebat. Ma pretendendo fimil maniera di vivere, qual protello polliamo crederci più aggiultato alla molta religione di Matilda, che il concerto della perpetua castità ? Aggiungasi a queita congruenza adef-

adesso la certezza, che fosse così appunto osservato nelle feconde nozze, che se io non m' inganno, ne refulterà poco men ch' evidente la. Verginità di Matilda. Già di fopra avvertimmo, che rimaritata ella per obedire al Pontefice in-Guelfo di Baviera, fu dall' illesso suo marito publicamente atteltato, che da lui si separava intatta. E fa fede il Costansiense Scrittor contemporaneo, che imprudentemente palesando Guelso questo secreto, Matilda, che per umiltà desiderava tacerlo, lo fentì con disgutto. Vuelfo filius Vuelfonis, dice appunto Bertoldo, Ducis Bajoaria a coningio Domina Matildis se penitus sequestravit, afferens illam a se omnino immunem permansisse. Quod ipsa in perpetuum reticuiffet , si non ipse prior illud satis inconsiderate publicaffet. Tanto che non è punto da meravigliarsi, che la chiamassero Vergine Pio Secondo, Sant' Antonino Arcivescovo di Fioren-Fins II. Inza, e Duglosco scrittor Polaco, che pur furono cap. 21, Duversatissimi nell' Istorie. Con questi motivi dun- gioscus soco que, che a me non pajono leggieri, e con. Jupra citat. l'esempio di S. Edultrude Regina d'Inghilterra allegato dal in tre Matrimonj conservata Vergine, gode Ma- Lucchini tilda ancora tra le sue prerogative in due ma-nella Cronica trimoni quella dell' esser Vergine, con tanta sua di Motilda. maggior gloria, quanto che la frequenza delle de Signis Ecconversazioni secolaresche, la licenza dell'armi si eles. Tom. 1. fpeilo adoprate, la necessità della successione in lib.xi. cap.6. un grandifimo principato, la potevano rendere disticilissima a conservarsi. Ma chi ben considera quali vistù regnafsero in quel foggetto, & in qual eminenza di grado, non crederà impoffibile quanto

s'è detto. Discese Matilda con la nobiltà del na. Donnie. lib. scimento da' parenti così cattolici, quanto ci di- Velasi il lib. pinge Donnizone, & altrove noi ricordiamo. Ma 3.

di gran longa avanfandofi, ofcurò non men, che illultraffe con le proprie operazioni le grandezze degli Antenati, e fi videro in lei con meravigliofo accoppiamento rifplender contrarietà d'inclinazioni, e repugnanze d'incaminamenti, perchè ne refultafse un mitho di Grandiffma, e Crititaniffma Principefsa. Fu ella per natural initinto inclinata alla pace: ma con la piacevolezza d'un volto fempre ridente, e con la traquillità d'un animo fempre compolto, feppe nutriff in feno fipititi tanto refoluti, e guerrieri, che donna più bellicofa possono ben colorirci le poetiche invenzioni, ma non già referirci l'isforie, Onde come Donnizone la rapprefenta

Inclinazioni di Matilda per nafcimento

Donnie, in. Hilaris semper facie, placida quoque mente, Prol. lib. 3,

E che assai ruvidamente, com egli suole, arriva fino a chiamarla

Famina Pacis;

Altrove però della sua bravura così soggionge.

Lib.2. csp.9. 6. 16. Pervigil, & foreis perversos sape remordit. Fervuda Bella nimis cum Rege potenter invuit; Nam per triginta duravit tempora sirma, Noste die bellans Regni calcando procellas.

Ab. Oriperg. Ma P Urspergense più propriamente chiamandola is Croz. as- donna d'animo virile ad un sottissimo Prencipe nº 1166. P allomiglia. Aecepis autem, parla di Guelso, Mathildam Nobilissimi, o' dississimi Italici Marchionis Bonifacii siliami in uvorom, seminam virilis animi, qua ad instar sottissimi Principis sosam terram illam. lam dominio suo subingarvis. Onde referendocela. Donnizone, che tante volte la vide, affai bella corpo, ee delicata di volto, e testificandoci il Peniten- Animo. ziero di S. Anselmo suo familiare, quanto lan- Donnie, lib. guida di salute frequentemente soggetta fosse all' 1. cap. 10. infermità, non picciolo stupore può cagionare a Autor m. s. chi ben considera, che per trenta, e più anni glini Fisica. solitenesse sola il peso d'un Principato si grande, Luc.in Eibl. e quasi sempre militando con l'armi in mano, S.M. Curtis potelle far refistenza ad inestimabili fatiche; in- Orland. p. 7. tanto che necessita a dire, la debolezza del Corpo 6.11. essersi superata in lei dalla robustezza dell'animo, e che per ajuti fopranaturali in mezzo a tanti travagli fana veramente si sostenesse, quando appunto l'intello Penitenziero ci afficura, che per l'intercessione di S. Anselmo fu ella più volte con espresso miracolo risanata. Ma quanto il continuato elercizio dell'armi, e quanto la frequenza delle vittorie potevano renderla formidabile a gl'inimici, altrettanto la candidezza de'suoi coltumi, e la piacevolezza del fuo trattare violentavano gli flumi. animi alla reverenza, e all'offequio; in modo però tale, che l'amabilità del conversare in lei non rimancife giammai difgiunta dalla feverità della modeitia. Il rigore de'tribunali, che la costituivano Giudice non gli toglieva co' popoli la tenerezza di Madre, ne la trovavano più rifentita gli scelerati, o più risoluta gli Eretici, che non la provailero più discreta i servitori, e più compassionevole i miserabili. La felicità de' progressi inalfandola, non la rendevano intollerabile agli amici, nemmeno gli avvenimenti più sfortu- zione. nati, opprimendola la necessitorno agli aggravi de' fudditi -

Debole di

Donnig. in. Poem. lib.z. Scit mulcere pios, terrere sed bec scit iniquos : Prospera non mutant , seu non banc tristitia turbant , Omnibus in rebus graditur discretio secum.

fuo governo.

Della prudenza del fuo governo, e dell'accortezza e pietà del de' fuoi configli molti particolari sparsamente ricorda quell'istesso rozzo Poeta, che l'altre cose avvertisce; ma che sapesse agl' interesti del principato nell' istesso tempo unire la puntuale offervanza de' configli evangelici, e l'integrità delle leggi divine, & umane con meraviglia a noi lo Auffor Vite referifce lo Scrittore di Sant' Anfelmo , Ut & S. Anselmi l. evangelica pracepta, & Canonum instituta, & legum jura fervaret , quod in bumanis mentibus , & ingeniis raro, vel numquam invenitur. E nondimeno così moderata, è così giusta ebbe titolo di folendida, e di magnanima, & in testimonio della

fua magnificenza, non folo ricorda Donnizone la

grandezza della fua Corte eguale alla Regia.

'Splendore della fua-Corte .

6. 2.4.

Curia enjus erat dapibus, donifque repleta, Donniz. 1.2. sap.s. Officiosa manet quasi Regis Curia fane .

e magnifi-€cnza .

Liberalità, Ma la numerosità delle fabriche, e quella Santa prodigalità co'luoghi pij, che non ebbe, nè mifura, nè termine, non ne lasciano dubitare . I Castelli ristorati, o di nuovo edificati da lei sono in Italia per la tradizione numerosissimi s ma le fondazioni delle Chiefe, i riattamenti, l'affegnazioni delle rendite, i doni de' facri vasi, e vestimenti stimo, che siano stati innumerabili, e che folo quegli potelle ricordarne qualche parte, che cercando minutamente per l'Italia rivedesse tutti gli Archivi, e con fatica impossibile investigasse tutti gli avanzi dell' ingiurie de' rempi .

Onde se notandone in questo luogo alcuni da. me non accennati nel rimanente de miei discorsi gran numero non refulta, io mi protesto referir folo quelli, che senza affettata diligenza mi sono cestre Fran-tolo quelli, che senza affettata diligenza mi sono cestri nell' per altro fine leggendo pervenuti a notizia. E' Iser. de'SS. fama, che nel Lucchese edificasse Matilda il Ca- di Lucca. stello di Nozzano, lontano circa tre miglia dalla verso il fine Città, e ivi un Palazzo per la propria sua resi- delle Chieso denza & una Chiefa fotto il titolo di S. Pietro di quel Dofolle per ordine suo fabricata nella maniera, che minio. afferma il Franciotti, il quale anche fa memoria Castello edid'una statua dell' istesso Santo posta, e tuttavia ficato da lei. conservata nella sommità della Torre, e d'un' e sue memo-Imagine della medefima Contessa nella Potestaria rie in quel vecchia di quel luogo arrivata fino a nostri tem- luogo. pi, all'autorità del quale non ho io che foggiungere, se non che avvertita quell' imagine, chedipinta in muro, esposta a venti, & alle pioggie, e quasi che del tutto cancellata par che veramente ritenga della maniera, e dell'abito con Cappello L'icale, che dall' originale di Donnizone portail Mellini, & in testimonio, che il Castello fosse edificato da lei, posso aggiungervi, che dall'antica Cronica Pisana tante volte allegata, viendetto Castellare Comisissa. Il Tajoli nelle manuferitte ittorie di Pisa afferma, che il Castello di Coron. Pisa-Montefoscoli fosse parimente fondato da Matilda, m. f. sub ane da lei donato alla Cafa di Griffi, testificando no 1264. averne veduto la donagione. Si conservano davantaggio in Lucca alcune memorie, ch' ella vi fon- to, e donadane, o più totto ristoralle la Chiesa di S. Maria to. in Palazzo, creduta Cappella della Corte Regia, o Ducale, e che cingesse la Città medesima di muraglie, allegandone per argomento il fegno della Croce, proprio della Contessa che si vedeva col-

F. Lor. Ta- locato sopra le porte. Di qui poco lontano edijoli m.f. Illor. fi. d Matilda ancora il Monastero di Fregionala. Pifane lib.1. donandolo a que' Canonici Lateranensi di S. Frecap. 38. Mf. Chrar. Luce diano, che per gli ajuti, e ne'tempi suoi fecero apud D.Mor. progressi grandi, siccome la seguente inscrizione tinum G:di quel Convento chiaramente afferifce. Marco Allium Nibil. do Malpil. Infigni Equiti post primam Illustrissima de litter. Matilda restitutam Canonici Ordinis vetustatem. Clarif. Pennotus in fundatori secundo Canonici Regul. ben. accep. memor. Hiftor. Triposu. Anno MCCLIII. In Montebello Territorio part. 1. 2. di Bologna avvertisce il Pennotti, che fosse da 6.45. lei fondata la Chiefa di S. Maria, & agli stessi Alles Major, Canonici fottoposta. In Mantova ampliata di mol-Topogr. Dom. te fabriche edificò tra l'altre quell' Ospedale, che donato al Convento di S. Benedetto del Pò nella. Montu.

Bolla d' Eugenio Terzo così s' esprime. Mantua Tab. Epif. Hofpitalem domum a Comitifia Matilda coftructam, & veftro Monasterio commissum cum Cappella Santi D.11. F. Leandro Martini. Bibianello con gli altri tre Castelli del Albertinella Contado di Reggio cioè Castelvetro, Montezano, descrizione e Monteluzzo turono dalla medesima Contessa. d' Ital. 15. edificati, & è tellimonio l'Alberti, che su la porta reg. Qiattro Ca- del primo tuttavia si leggono queste parole. Ca-Relli di Reg- frum Bibianelli Comitifa Matildis opus. Aggiunge

de tondati .

l' istesso Alberti, che frequentissimi furono ne" paesi di Lombardia i Ponti, e l'altre fabriche al publico fervizio da lei dettinate. Nel Bondeno . ov' ella si compiacque d'abitare gli ultimi mesi della sua vita, vedesi anch' oggi l'antica Chiesa con la bella, e gran Torre enificata da lei, & ha l'antica tradizione, che appunto nel fito chiamato Castello il suo palazzo già fosse. A S. Cesareo, di cui ella fu devotiffima testifica Donnizone, chepiù d'un Tempio inalzasse, & uno in particolare, che gli altri tutti di ricchezze, e di facra fupelletlettile superava, quello per avventura, che diede il nome al Castello di S. Cesarco di sopra ricordato. Ma di Canossa, fortezza allora di tanto nome, ampliata da Matilda, e con nuove Torri, e muraglie fortificata non fi stanca di ragionare Donnie, pafquell'iftesso Scrittore, che ne fu Cittadino. Ce- fin fed pralebra, ch' ella vi trasportasse l'ossa di S. Quirino sertino, inmartire, e che nella Chiesa di S. Apollonio con in Ipisi. non minor gratitudine, che magnificenza di pregiate urne di marmo i sepolori degli antenati arricchisse, destinandovi custode l'istesso Prete Donnizone, che già per 15. anni avea continuato ad affistervi, quando le sue memorie goffamente poetando distese. Ma la magnificenza grandissima di Matilda in questo, e nel precedente discorso all' Grandiffime occasioni espressa, mal poteva praticarsi senza, ricchezze di valtissime ricchezze, e molto meno per più di trent'anni sostenersi una guerra con inimici tanto potenti. Onde come ricchissima, e potentissima la difero con Dodecchino altri Scrittori antichi, così Lamberto anteponendola di ricchezza a tutti in append. ad gli altri Prencipi Italiani s'accordano con l'Ur- Marian. Stospergense a dire, che possedeva la maggior parte tum anno d'Italia. Che ne fosse però arbitra insieme con la rest. Mor-Madre è certissimo per attestazione del Bernra. anno 1072. diense, che d'ambedue prima dise. Que licer Orsp. Lamb. mundana cura ducum officium Italiam gubernando l.c. Paalus gesferuns, e dopoi parlando della considenza, Bernerel inch' aveva in loro Gregorio Settimo foggiunfe . vii. Scripfit autem Gregorius ad Beatricem, ejufque fi- Arbitra dell' liam Matildem, que tunc temporis Italiam totam. Italia. pra cateris gubernabat. Non s'era in lei fatta diminuzione alcuna dell'ereditarie ricchezze; onde nie. fe il Padre era come viddemo comunemente chiamato Bonifazio il ricco, non è da meravigliarfi,

Dodechinus

Suo domi-

che della figlia fosse creduto l'istesso. Rimango ber' io nella medessima perplessità di giudicate. Cassia. Ilba; quali fossero aggiustatamente i termini del suo docapaa. Prominio, siccome non seppi nemmen del Pader ribun. Luters in solvermi. Il Cassinete vuol, che fosse Signora di Amasica suo Toscana, e della Liguria, & espressimente la dice Domina Tustia, de Liguria, e Toscana Consista uni

Domina Tuscia, & Liguria. Tolomeo Croniita un poco più moderno afferma il medesimo della Tofcana, ma in vece di Liguria la costitusce patrona di Lombardia. Anno 1115, morsua est Comirissa Matilda Domina Tascia, & Lombardia. Et è quell'a asservante così sondata, oltre quello, che da' manuscritti antichi della Libraria di San

Mellini par, 1. p.30.

Lorenzo avvertisce il Mellini, ch'io so trovarsi firumenti, che non posso allegare, ne'quali 12-medesima Contessa s'enuncia Domina Tusciae, d' Lombardiae. Il Ducato di Spoleto è stato creduto suo Dominio, & è verssimile, che in lei dopo la morte prima del Pattejno si trassferisse. Il medesimo potrebbe dirsi della Marca d'Ancona, se il privilegio di Gosstedo suo Marito postato dal Rossieres, e ricordato dal Mellini rito postato dal Rossieres, e ricordato dal Mellini

u metefine rito portato dal Rosseres, e ricordato dal Mellini Mellinip.33, non avelle qualche eccezione. Ma se ne siu Matilda veramente al possessio, essendo gli stati di Ancona nel tempo del Padre occupati, e posseduti da altri com' avertisce S. Pier Damino, bie

S. Petrus fogna dir che il marito, & ella ne fosfero dopo Dausian. Ilib Bonifazio investiti da' Pontesici succellori a Ni1. Epstra: Octobro Secondo, siccome Tedaldo l' Avolo ebbe apud Buron. colao Secondo, siccome Tedaldo l' Avolo ebbe apud Buron. colao Secondo de Secondo

rara, che parso per la medellina cagione heinaperiona di Matilda. Fu ella parimente patrona degli ffati, che la Madre ebbe per dote in Lorena, & in Italia le furono foggette Parma, Mantova, Modena, e Reggio co' paefi circoltanti, e fecondo alcuni Piagenza, e Verona. Ma se di più Mellini p.42. tutte le Città di Toscana gli obedirno, in che esesmodo può dubitarsi s' ella avesse dominio sopra Razzi Tom. Pila, e Fiorenza, come dell'una nega il Razzi, delle Dine dell'altra il Mellini? essendo che da tanti stru- ne Il. nella menti in questi libri allegati, e dall' autorità degli Vita di Ma-Scrittori Coetanei venga concluso il contrario etild. Mellini E' però vero, che per natural istinto i popoli Toscani desiderosi di libertà mal volentieri sopportavano il dominio de' Marchefi, e frequentemente tentavano rebellioni, come Donnizone fteffo avvertì.

## Marchia volendo sibi paruit, atque nolendo.

Donniz. lib. 1. cap.19.

Per questo è verisimile, ch'aspirando tuttavia que' popoli alla libertà, dopo la morte di Matilda a poco a poco ricuperata, si tacesse sin' allora dagli Ittorici Toscani il nome del Prencipe governante, e questa sia la cagione, che l'imprese fatte in. que' tempi si trovino solamente ascritte agli stessi popoli, come se fossero stati liberi, & independenti. Non è però da meravigliarfi, se patrona Matilda della maggior parte d'Italia, fosse da Gre- Gregor. VII. gorio Settimo trattata come Regina col titolo di Epifi. lik. 1. Serenissima, e di Serenità dovuto in que' tempi ep.12. 116.6. folamente a' Regi. Ma se questa gran Donna im- Fu trattata. piegata nel reggimento di tanti popoli con mol- come Regititudine così grande di negozi, potè supplire ancora al governo dell'armi ben per trent'anni in guerra pericolofissima maneggiate, quanto più deve stimarsi, che si grandi, e continuare occupazioni non la dittraessero affatto dagli studi delle lettere, e ch'ella ne avelle ad ogni modo una cognizione più che mediocre. Certo che molto faputa, e-

dotta spesso la chiama Donnizone, attestandoci, che nelle lettere frequentemente da lei fcritte a' Pontefici, & a Prencipi d'Alemagna da per se stessa mediocre cognizione di dettando non avea bisogno d'ajuto. Aggiunge ancora, che negli stati, e nelle sue milizie molti-Lettere , tudine di gente forastiera raccogliendosi a tutti nel lor linguaggio rispondesse, ma che la lingua Francese, e Tedesca in particolare eccellentemente parlaile.

Donniz. 'n Prof. lib. 2.

\$116.

Gens Alemanna quidem sibi gratis servit ubique. Ruffi, Saxones, Guascones, atque Frisones Arverni, Franci, Lotharingi quoque, Britanni, Hane tantum noscunt , quod ei sua plurima pofeunt, Ge.

Responsum cuntis bat dat fine murmure turbis. Ge. Hac apices dictat , feit Theutonicam bene linguam.

Ma della sua letteratura possono essere restimon; indubitati, e la copiosa Libreria così descritta dal 6ap,20, medelimo rozzo verlificatore.

> Copia librorum non deficit buic ve bonorum Libros ex canclis babet artibus, atque figuris.

E la cura data a Vvernerio Giurisconsulto d'ordinare, e correggere il Corpo delle leggi Civili di Giustiniano, che per testimonio dell' Urspergense prima negletto, e non studiato d'alcuno, fu da lui per ordine espresso di Matilda rinovato, Orfperg. in e dittinto. Eisdem quoque temporibus Dominus Vver-

Chron, anno nerius libros legum , qui dudum neglecti fuerant , nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Matilda Comitisa renovavit, & fecundum quod olim.

a dive recordationis Imperatore Justiniano compilati fuerant, paucis forte verbis alicubi interpositis cos distinst, seguendo appresso a numerare que libri, ch' oggi ancora il corpo civile compongono. Onde non sò, se sosse verisimile, che le Pandette Pisane così samose, poco dopo la morte di Matilda ritrovate, foisero quell' istesse, e che nella maniera, che s'affaticò ella nell'emendazione delle Leggi civili, operasse prima con Anselmo Vescovo di Lucca suo consigliero, e maestro, perchè le leggi Canoniche compilasse. Certo è, che l'istesso Anselmo a sue preghiere compose i trattati sop.a i Salmi, come altrove avvertimmo, e che tanto delle sacre lettere ella fu perita, che Donnizone ebbe in questo proposito a dire.

### Nullus ea prasul Audiofior invenietur.

Per il che non è da meravigliarsi se Pasqual Se- Auttor Vita condo, come a studiosa di Canoni rispondesse quel S. Anselmi m. s. l. c. p. q. Decreto intorno al Cenío dell'ignoranza, che tut- Donnia. lib. tavia con gli altri si legge. Ma se le grandissime 1. cap. 20. dutrazioni del Principato, e dell'armi non gl'im. In Decretal. pedirno la cognizione delle lettere, massime delle Cenf. Tit.39. più religiose, quanto è più mirabile, che non po- cap.s. tellero trattenerla da que' continuati esercizi di criftiana perfezione, che toltane la ritiratezza del perfezione fecolo non fu niente inferiore alla rigidezza monattica. E' da dolersi, che l'affettuose lettere scritte ad Alessandro Secondo, & a Gregorio Settimo da lei dettate, e piene di spirito di devozione siano fmarrite, perchè al ficuro rimarrebbe un vivo testimonio degli spirituali affetti di quella vita, che da lei, secondo che ci ricorda lo Scrittore di S B. Panitent. Anselmo, eletta contemplativa, piacque a Dio d. 1.4. p.4. cam-

tambiarla in operativa. Nondimeno s' avvicinò ella, quanto li petmelle lo fiato della fua vocazione, alla più riftretta maniera della difciplina claustrale. Osservò nella notte le vigilie del falmeggiare. Fu rigorosa ne' patimenti, assidua nell'orazoni, stabile nella fede, ardentissima nell'amor di Dio-

Donnie. lib. Ista Sacerdotes de Christi vincit amore; 2. 109.20. Tempore nocturno, studiosius atque diurno Est sacris Psalmis, ac officiis venerandis.

Ella fu devotissima della Gran Vergine Madre, Idem in e con l'affiduità dell'affistere ogni giorno all' of-Carmine de fizio suo, inventato da S. Pier Damiano, abbrac-Morte Comi- ciato da' Monaci, e proposto da Urbano Secondo nel Concilio di Chiaramonte per la facra spedizione, vivamente l'espresse. Niuno su più di lei puntuale nelle ceremonie de' sacri riti. Nella magnificenza de' facri vafi, e nel decoro delle vestimenta sacerdotali, niun Religioso più di lei fi compiacque. Non offervò ella veramente la povertà Monastica, perchè nella Gerarchia della Chiefa volle Iddio collocarla tra Prencipi. Ma povera nell'affetto, possedendo le ricchezze come non fue, nella difesa della Cattolica Religione, nel fovvenimento degli ignudi Prelati, nel ristoro delle Chiese cadenti, e nell' ajuto degli oppressi fedeli con mano liberalissima le disperse. Et a tal fegno di perfezione arrivò, che nulla stimando per l'onor di Dio la propria reputazione volle, che si potesse più tosto dubitare del suo discorso, e crederla mentecatta, che sospettarsi della sua fede, e crederla interessata. Io non vo' qui repeser con tedio quel, che di fopra ho raccontato con

con verità . Basta soggiungere , che tra Cristiani Niuno tradi secolar professione, non solo per testimonio Laici ne i di Rangerio Vescovo di Lucca, e di Donnizone tempi di Mafu ella creduta la più offervante delle divine mato più Leggi. Santo di lei'.

Plus Laicis cunctis Mathildim Rangerius scit Intentam legi Domini, vitaque perenni.

Ranger. Ep. Luc. in Vita 3. Anfelmi apud Donig.

Ma che paragonata a Delbora, a Racchelle, a lib.2. cap.3. Giuditra, e dallo Scrittore di S. Anselmo poco men che in vita chiamata Santa, costringesse un Cronista creduto scismarico a lassarcene, cavando da qualche Scrittore contemporaneo, la seguente atteltazione. Qua nimirum famina, parla di Matilda appunto nella fua morte, ficut nemo noftris in Orfperg. in. temporibus ditior, at famosfor, ita nemo virtutibus, 1105. & religione sub laica professione reperitur insignior. Ma ripiena di tanti meriti, dotata di qualità così eroiche, temuta dagl' Imperatori, reverita da i Prencipi, stimata, & amata da' Pontefici, ammirata da' Religiosi, & obedita da' sudditi, creduta Umiltà de" in somma il freno de' tiranni, il flagello degli Scis- suoi titoli, e matici, la tutela de' Cattolici, la norma de' Pren- delle sue sotcipi Cristiani, il propugnacolo, e l'ornamento toscrizioni. della Chiefa Romana, fu nondimeno così umile, che gloriandosi fopra tutt' i titoli d'esser chiamata Astia, Scril'unica figlia di S. Pietro non costumò d'adope- ptor. omnes. rare, così nelle scritture publiche, come nelle Donnie. Greprivate, fe non l'aggiunto semplice dell'offizio ger. VII. B. di Duchella, Marchela, o Contella indistintamente, Bermied. or dell'uno, or dell'altro servendos, ne volle in Bertol. Conft. fegno d'umil riconoscimento di se medesima, che & alii. il proprio nome rimanesse contrasegnato d'altra nota più riguardevole, che d' alcuna delle se-

guen-

Difrum. ad guenti. MATILDA DEI GRATIA SI QUID calcen tertil EST. MATILDA DEI GRATIA ID QUOD libri, gycar. SUM. MATILDA QUIDQ'ID EST. Ebb., tala Craceff. per questo morendo le lagrime di tutt' i buoni, na Ecil. in e per testimonio di Donnizone, che referisce i fine Oper. Dunniz. pianti della fua morte, fu con lei creduto cader Dinati della fua morte, fu con lei creduto cader Dinati della fua morte, fu con lei creduto cader Dinati della fua morte fu con lei creduto cader Dinati della fua morte fu con lei creduto cader Dinati della fua morte fu con lei creduto cader Dinati della fua morte fu con lei creduto cader Dinati della fua morte fu con lei creduto cader Dinati della fua morte fu con lei creduto cader Dinati della funciona della

Pianti della fua morte .
Liem in Carmine Mirtis Comitiffe
Matild.

Omnis honorque decus tunc Italia ceciderunt, Dum defuncta cadis Mathildis.

Si stimò, che perdesse la disciplina ecclesiastica il più vivo stimolo di mantenersi offervante.

Deviat à retrogressu jam clericus ordo.

Che si smarrisse affatto ne' grandi la candidezza, e la purità del trattare.

Morte tua purus Mathildis deficie usus .

Che si vedessero di nuovo risorte l'abbattute sette dell'eresia.

Fiunt diversa Mundi per Climata Setta.

E che spogliate da facrileghe mani le Chiese più non avessero desensore.

Ecclesias spoliant nunc nemo vindicat ipsas.

Successe però la morte di Matilda nel Castello Bondeno, luogo non più d'otto miglia lontano da Ferrara, ove sbocca il Panaro nel Pò, quando dice l' istesso Donnizone la fama delle onoratissime operazioni sue ne' più lontani Mari navigava, e com' ella medesima avea disposto morendo, su Ordina modi il trasportato il cadavero a S. Benedetto 15, rendo, che miglia lontano da Mantova detto del Pò, e di il suo Cada-Polirone, edificato dall' Avolo, e da lei stella con vero sia, molte rendite ingrandito. Quì con grandssima verniscata del molte ne dall' adposta del Santissima Vergine, a S. Benedetto vuol il Mellini, o come si cava dall' infrascritta memoria, riposta in Urna di Marmo, sossenuta ne moria, riposta in Urna di Marmo, sossenuta da otto colonne, ebbe, trasferita dopo qualche tempo, le seguenti inscrizioni, rimanendovi però solamente l'utima riferita dall' istesso Mellini, e dell'all dall' Alberti.

#### 9000 B

Ona meruit clara Mathildis nomina, vide:
Pro qua Pontifici reddita Roma fuit.
Et sunc dispolati Turma invoita Virago:
Qualis Amazonides Pentefilea foler.
Ona nunquam sevit per tot diferimina belli
Mars posuit veri vincere jura Dei.
Hac igitur tanto belli defuntia labore:
Hoc nivyot sandem marmore clauda jaces.

de' fatti di Matild. p. 203.F.L.candro nella deferizion d'Italia, e nella 15. Reg.

Sepolero; & inferizioni di Matil-

#### 4.20

Us genere, us forma, ac Regno pradivise, sic & Viriusem merisis, pietacisfa; inclyta laude, Hoc sua, dum vita immortali restituantur, Ossa adservari voluis Mathilda sepulco.

#### 4次公司

Stirpe, opibus, forma, gestis, & nomine quondam Inclita Mathildis, hic jacet, Astra tenens.

M. f. Vita Si mantenne il corpo molto tempo incorrotto, Matil. in e nell' antico m. f. della fua vita conservato in Bibl. S. M. Lucca si ricorda, che nell' anno 1445. perchè le Curtis Orland. Luc, colonne del fepolcro minacciavano rovina, fosse l'urna trasferita in altra parte della Chiefa, & p.56. alla presenza di Guido Gonzaga ristoratore di quel

incorrotto.

Monastero, dell' Abate Eusebio, e d'altri ritrovato Traslazione il medefimo corpo intero, unico, e feminile. po trovato Anno Domini M CCCC XXXXV. Die nono Mensis Augusti, qui est vigilia S. Laurentii post Vesperas translatum olim corpus Magne, & Nobilissima Comitissa Matildis Imperialis generis, qua fuit pracipua, & fingularis dotasrix bujus Monasterii S. Benedicti de Padolirone post Patrem suum Bonifatium Marchionem, & post Avum Suum Thedaldum Marchionem, & fundatorem ipfins Monasterii, quod prius Steteras Super ofto columnas in ingressu Ecclefia a. finistris inter primam columnam, & Secundam ipfius Ecclesia, quoniam jam pro magna parte ipsa columna otto fratta erant : Et collocatum fuit ulterius in sinistres juxta parietem Ecclesia ex latere Tumba Sancti Simeonis . Aperto prius Tumulo ad certificationem veritatis corem Reverendo Domino Guidone de Gonsaga reedificatore ipsins Monasterii, & Domno Eusebio Abate ipfius monasterii, at conventu ejusdem monasterii, & multis aliis. Et comperto eodem corpore integro unico, ac fæmineo. Et coram eis clauso, & est juxta Altare S. Justina. Ma non meritavano le reliquie di queita veramente Cristianissima Principessa di star sepolte in un angolo del Mondo, poco noto alla frequenza degli uomini, e l'inavvertenza di tanti dovea nel noitro fecolo lodevolmente supplirsi dall' accortezza, e dalla gratitudine del Grandissimo Pontefice URBANO OTTAVO, che non stimando ípro-

sproporzionato oggetto de' suoi generosi pensieri la traslazione dell'offa di Matilda a Roma, ha gratitudine giudicato doversele nel centro del Cristianesimo d' Urbano sepolcro più illustre, inscrizione più propria, e trasportar stanza perpetua in terra con que Santi Pontefici, le Reliquie ch' obbediti, e defesi da lei seco godeno in Cielo di Matilda. l'eternità della gloria.

a Roma.

URBANUS VIII. PONT. MAX. COMITISSE MATHILDI VIRILI ANIMI FEMINE SEDIS APOSTOLICE PROPUGNATRICI PIETATE INSIGNI LIBERALITATÆ CELEBERRIMÆ HUC EX MANTUANO SANCTI BENEDICTI CENOBIO TRANSLATIS OSSIBUS GRATUS ÆTERNÆ LAUDIS PROMERITUM MON. POS. ANNO. M. DC. XXXV.

Rome Santii Petri prope facellum in. Bafil. Gregorien. Infcrizione del nuovo fepolero .

Così le qualità più infigni della gran Contessa Toscana ha, non so s' io dica, più propriamente SS. Drb. VIII. canonizate, o nel Marmo di quel maestoso sepol- Tert. edit. cro confegnate all' eternità, I istesso Grand' UR-BANO, che fu la Cetra Pontificia non sdegnò prima d'onorare la rediviva memoria di Matilda. E ben meritò ella affaticata per tant' anni nel fervir a' Pontefici sì Santi, che dopo tanti secoli per Convenienlei s'affaticasse la penna d'un Pontefice sì lette- ze di questa rato, e che piena la terra tutta dell'eroiche ope- traslazione. razioni fue, anche le fue reliquie in Roma, epilogo del Mondo, si riducessero. Perchè quel Va-

ticano tante volte da lei fostenuto, e defeso vedesse in se medesimo eretta insieme la statua all' eterna ricordanza di Matilda. & alla Gratitudine immortale d' URBANO OTTAVO. Che se vivendo in testimonio di religiosissimo affetto verso la Chiefa dichiarò ella fe medesima, non men ferva, che figlia di San Pietro, ben conveniva, che nell'istessa Chiesa di S. Pietro ella trovasse una

una volta ricetto; e fe al Padre fopravivente s'afpettava con giusto titolo l' eredità della figlia , ben a lei fi doveva per ragion di fucceder la fepoltura paterna. Che donasse Matilda in vitatutto il suo Patrimonio a San Pietro, l' avvertimmo di sopra, e se ne legge l'autentico, non solo più modernamente presso Baronio; ma nel sine dell' opera di Donnizone, che visse allora, e ben per due volte nel suo Poema la ricordò.

Aggiungono alcuni moderni, ch'ella morendo laron. Tom. 10. sciaise erede la Chiesa Romana, ma può essere, Antios. in the fi confonda il testamento col dono. L' Urfine oper. spergense sempre favorevole agl' Imperatori Te-Donniz. deschi accenna, che i beni della Contessa surono Si efamina creduti doversi per ragione ereditaria ad Enrico ch' ella fece Quinto Rè d' Alemagna, e Quarto Imperatore'. a S. Pietro . Inserea directi ab Italia nuncii obitum illius in-Abb. Urfp. clita Mathildis nunciant , ejufque prediorum terras in Chronic. An. 1114. amplissimas bareditario jure possidendas Casarem in-

Privilegio vitant. Ma con qual titolo non esprime. Si prodi Enrico IV. fessava Enrico parente di Matilda, e nel privile-Imp. preffs il gio, ch' egli fece a S. Benederto del Pò, quasi Lucchini nella Cronica cinque mesi dopo la morte di lei, dichiara, che di Matilda li foile Nepote. Nos rogaru, & petitione fidelium e nella Let-Principum nostrorum ob interventum etiam Abatis tera Apolog. Pontii, nostri diletti consanguinei, & memoriam Nedel Mellini contra il medefino Lucchini .

pris nofra Matildis Comisifia. Ma la voce Nipsis è creduta doverfi prendere in più largo fignificato di congiunzione, come nel terzo libro fi troverà avvertito, & essendo che la parentela d' Enrico fosse pre via di Beatrice Madre di Matilda, non par che ab intestato potesse cader in lui pretensione alcuna ereditaria, & in conseguenza l'invito degl'Italiani doversi intendere, perchè fossero devolute all'Imperio l'appartenenze Reali, e le ra-

345

gioni del Principato, e non de' beni allodiali, e proprj. Con tuttociò stimorno gl' Imperatori di Arnold. Luellerne veramente eredi testamentari, & attitando- bicenf. in. fene, come vedremo, la differenza con Federico Supplem. de-Baibarossa, Arnoldo Lubicense sa fede, che st relististico. producevano, tanto dalla parte della Chiefa, Chron. Siaquanto dell' Imperio le scritture in Argumentum. vor. cap. 10. probandi testamenti. Qual sorte però di beni ella Petrus Diac. donaise a S. Pietro, se le rendite solamente pro- Leonis Oprie, o le giurisdizioni del Principato insieme , fiens: lib. 30 non è facile a dedurlo dagli Scrittori. Per una cap. 48. parte Pietro Diacono Cassinese espressamente dice. che Matilda per timor della venuta d' Enrico IV. in Italia donò a Gregorio VII. Liguriam, & Thusciam Provincias. Ma Donnizone per l'altra ac- Dinnie. in cenna solamente, ch'ella donasse i beni propri.

Dinniz. in Vita Matild. lib. z. cap. 1. ég: in Carm. Mirtis Comitiffa Matild.

Propria clavigero sua subdidit omnia Petro.

Et altrove parlando di S. Pietro.

Cui propria sortem Telluris subdidit omnem.

Cartul. Conceff. Romana Leeldas

E l'instrumento stesso della donagione altro, che questa sorte di beni non esprime. Omnia bona, meta jure proprietario, e più sotto Bona juris mei z donde par, che si cavi, ch'ella non intendesse di trasferir nella Chiesa altri beni, che i propri, e non quelli, che si riconoscevano in titolo dagli Imperatori, e che si chiamavano. Regalia, come net sin del libro seguente avvertiamo. Con tuttociò gl' Imperatori dichiarorno col satto, che si gli aspettavano anche li beni più particolari di Matida. E stimando i Pontessi doverseli, nonmeno le rendite, che le giurisdizioni del Prinameno le rendite che le giurisdizioni del Prinameno le rendite che le giurisdizioni del Prinameno le rendite che della che si che si care della che si ch



Baren. 1. c.

cipato posseduto da lei, ne nacquero negli anni feguenti non piccioli dispareri. Baronio confessa di non fapere, se Pasqual Secondo succeduta la morte della Contessa n'acquistasse alcuna parte; ma per quello, che dagli Scrittori ho potuto argomentare, non fegul, che molti anni dopo, e furono buona parte degli stati, ch' oggi ancora si dicono il Patrimonio. Anzichè da Radevico, e da altri si cava, che gli stessi feudi della Chiesa posseduti da Matilda, come Ferrara, & Ancona fossero occupati dagl' Imperatori, e non subito le folfero restituiti. Pietro Diacono Cassinese avver-Petrus Diac. tifce, che l'accelerato ritorno d'Enrico Ouinto

lib.4.cap.60. in Italia nel 1116. e la dimora, ch' egli fece in Liguria, fu per non perderne il dominio, e che già egli per queste differenze dell' eredità della Contessa era in dissenzione col Papa. Henricus Imperator, qui defunita Matilda tune apud Liguriam degebat gratia disponendarum rerum illius, latus effellus, quia non bene cum Papa conveniebas. L'Ur-

Driperg. 1.4. spergense ancora afferma, che ritornato l'Imperatore nel principio del 1116. in Lombardia fi fermò qualche tempo intorno al Pò, dov' erano Thefaur. Ca- le rendite principali di Matilda, e che di li denufine Eccl. stinò al Pontefice Ambasciatori per quietar alcune O' in Cardifferenze tra loro suscitate di nuovo. Ma Donmine de Adv. nizone ci fa conoscer davantaggio, che l' Impe-Imp. ratore occupò in Lombardia espressamente que'

beni, ch'erano da Matilda stati donati alla Chiesa. Perchè referendo il dono, ch' ella fece a Gregorio Settimo del fuo patrimonio, espressamente v' include Canossa; e nel fin dell' opera, già seguita la morte di lei, poetando al suo solito goffamente sopra il ritorno d' Enrico, chiaramente accenna, ch'egli come Rè d'Italia, e come Pa-

#### S E C O N D O. 347

trone fu ricevuto in Canossa medesima. Nella ma- Marchesi di niera dunque, che l' Imperatore, feguita fubito Tofcana che la morte di Matilda, s' introdusse a posseder il successero principato della Liguria, e di Lombardia, come di Matilda. da questi Scrittori si cava, così dal privilegio, che fece Enrico medelimo a Luccheli, ricordato da Tolomeo, e dall' aver di più nella sua partita del 1119. lasciato in Toscana con titolo di Mar- Ptolom. Luc. chese Corrado suo Nepote, evidentemente appa. Annal.1119. rifce, che furono non folo allora, ma per molti vil. Corradi anni appresso riconosciuti in Toscana li Rè d'I- Marchionis talia per Superiori. Per questo il Marchese Cor- apud me in rado nel 1120. ritrovandoli nel Contado di Fio- Antiq. m.f. renza all' affedio di Pontormo, a' Confoli di Lucca Marchefe di confermò le già possedute immunità. Così nel Toscana. 1126. avvertito da Tolomeo, a quegli stessi Confoli concesse tutte le ragioni del Cattello di Nozzano, che di sopra ricordammo esser stato edificato da Matilda medefima. Così nel 1129. venuto Privil. Cora Lucca con l'affiftenza degli stessi Consoli, enun-radi March. ciandoli nel privilegio originale, che si conserva, Pontiani non Duca di Lucca, ma di Ravenna, e Presi- Luc. in Ardente, e Marchese di Toscana, Conradus divina ca Privil. gratia Ravennatum Dux , & Thuscia Prases , & num.90. Marchio, a 4. di Settembre alcuni particolari beni conceise al Monaftero di S. Ponziano della Cittàmedesima. Dopo Corrado vuol l' Urspergense, che il governo della Tofcana fosse dall' Impera. Chron. edit. tore conferito in Enrico suo Genero. Ma Pietro Bafiliens. Diacono Cassinese avvertisce, che nel 1130. in- pag.278: contrato Papa Innocenzio Secondo a Liege dal Petrus Caf-Rè Lotario ebbe, non folo la confermazione, cap-97che pretendevano gl'Imperiali, ma la rifegna del patrimonio di Matilda defiderata da' Pontifici . Innocentius igitur Alemannorum , & Lotharingiorum Tt 2

Terram ingressus juxta Leodium a Lothario Rege.
excipitur, virgam, & anulum ei juxta morem auexcipitur, virgam, of rerram Comitissus.
Acquam construant, succoso e rerram Comitissus.
Rampretto bilda ei contradeur. Nella Toscana però trovassi,
Marcness di che il seguente anno su Marchesse Rampreto, di
Toscana. Cui nel 1131. Infra Comitatum Vusterrense in loco

Tolcana. cui nel 1131. Infra Comitatum Vulterrense in loca
Pratello 6. Kal. Decembris Ind. x. s' è conservata
In Tob. 5. memoria, che all'itteso Monastero di S. Ponziano
Pontiani localina de conservata de conservata

Pontioni les donasse alcuni beni, enunciandosi non Duca, ma folamente Presidente della Toscana. Ramprettus Di-River. Tau. vino munere Thuscia Prases, & Marchio. Così nel

Barra. Tom. vino munere Thulcia Prafes, of Marchio. Cosi nel 11. Annal. 1134. fecondo il computo di Baronio, che referifce in quell'anno il General Concilio di Pifa, fu Prencipe di Tofcana quell'Ingelberto, che rac-

S.Bernard. comandato da San Bernardo a Pifani, e venuto epifi. 130. in Italia per ajuto del Papa, fu nell'intefes Condutta Chronica Cilio contra la volontà de Lucchefi dichiarato nit. Pifan. Marchefe di Toicana. Ma l'antica noltra Cronica aput mes. di Pifa, che al 1136. Trasferifice il Concilio l'infingiberto vestituta d' Ingilberto taciuta da Baronio, anche

Michele di in quell' anno così tapporta. A. D. 1136. 3. Kal. Tofcana. Juni. Pifis est celebratum Generale Concilium per Papam Innocentium, & alios Pralatos in quo Concilio Ingilibertus de Marchia Thusleia investissa est qui postea defenses a Pisavis, & a Lucenstius insique offensa; & voittus apud Ficecchum in campo Pisat cum lacrimis fugieus a Pisanis vindicatus est. Ma, o perchè con la divisione della Crittianità nello.

Pristi. La- feilma d'Anacleto fosero i Lucchesi di contraria there. Inp.; fazione, o perchè avendo essi nel 1133. ottenuta apud me sia, fazione, o perchè avendo essi nel 1133. ottenuta apud me satis, mel. da Lotario medelimo la consermazione degli Anguarit, mel 1018 pristippi, l'escazione dal pagamento d'ogni de reh. 85%. Fodto, che secondo l'interpretazione del Fristi-Fristri, l'escazione del Fristriano, si il gense era quel dritto, che in segno di soggezione sap. 113. si pagava agl' Imperatori, pretendessero d'escre esp. 13.

esenti dalla soggezione de' Marchesi Toscani; o pur perchè foise Ingilberto favorito, e parzial de'Pisani loro emuli, non solo non l' obedirno, ma come affermano questi Annali con l'armi perfeguitandolo lo costrinsero nella rotta di Fucecchio a ritirarsi a Pisa. E perchè io stimo veramente, che il Concilio Pisano succedesse nel 1134. come dall'istessa Cronica negl'anni seguenti aggiustata con Falcon Beneventano si può cavare, o con la morte intanto succeduta, o in altro modo che fosse, mancò Ingilberto d' esser Marchese di Toscana; elsendoche nel 1135. Enrico Borico Duca di Baviera Genero dell' istesso Imperator Lotario di Baviera da lui ottenesse la medesima Provincia in feudo al governo per teltimonio dell' Uripergense . Henricus per Thu- di Toscana . Sciam exercitum duxit, quam & ab Imperatore in Drfp. 1. c. Beneficio obtinuit. E come dall' Imperatore, chen'era allora supremo Patrone, riconobbe Enrico il Marchesato di Toscana, così dal Pontefice raccomandato alla fua tutela aveva due anni avanti ottenuta quella parte di territorio, e di beni, che fi dicevano Allodium Comitessa Mathildis, con quelle condizioni, che dalla Bolla d'Innocenzio Bulla Innoc. Secondo fi possono raccoglier presso Baronio. On- apud Baron. de, come dal vedersi conferito da diversa mano il Tom.12. An-Patrimonio di Matilda, e il Marchelato Toscano, nol.1133. fi raccoglie, non essere stato il medesimo, ne la si Matilda. medesima sorte di dominio, così dalla Bolla stessa diversoPrind'Innocenzio, che a Lotario Imperatore, e per cipato dal lui ad Enrico Duca di Baviera, & alla moglie Marchesato figlia dell' Imperatore concede quest' Allodio, o proprietà de' beni di Matilda, fi cava, che non. composto di soli beni, per così dir fruttiferi,

ma di luoghi, ch' avevavano, e fortezze, e giurisdizione, obligandosi in quest' investitura, non solo Tofcana.

Enrico a giurar fedeltà alla Chiefa, mà i Castellani ancora, & i Governatori de' popoli. Qui wero Artes temeris, wel Reidor terra fueru Beato Petro, & wobis, nostrisque saccessorius fidelitatum facat. Dono Enrico, che mori nel 1139. In Sallonja,

vea intó mar álla Chiefa, non ho potuto rintracciare. Quelt' è ben certo, che qualunque ragione vi pretendessero i Pontessei, snalzato all' Imperio nel 1152. Federigo Baibarossa, acerbo defensore delle giuridizioni Laiche, pretes invalide l'alienazioni de predecessori suoi, e volendo mantenerss, o di nuovo introduri tanto nel Principato della Toscana, che nel Patrimonio di Matissa, l'uno, e l'altro conseria a Guesso sono con-

Guelfo Mare l'uno, e l'altro conferì a Guelfo fuo Zio machefe di Tofeana. il Ducato di Spoleto, il Principato di Sardigna,

e come fono le parole dell' Uripergense Totam. Terram Mathildis Comitiffa. E perche dichiaro in Chron, anno quetta maniera Federigo l'eredità di Matilda con-1152. pag. troversa co' Pontefici esser titolo di Dominio di-282. verso dal Marchelato di Toscana, coltumò Guelso In Archiv. Canon. Luc. di valersene separatamente dagli altri titoli, e ne' Pluteo CC. 36. & in suoi privilegi, che in Lucca tuttavia si conservano, elpredamente fi legge . Vvelfo Dei gratia. antiq. Cod. Hedino S. Dux Spoleti, Marchio Thuscia, Princeps Sardinia, Fridiani Dominus Domus Comitiffa Mathildis. Così vedefi Prolomeus espreiso nel privilegio conceduto a' Canonici della anz. 1166. Cattedrale nel 1160. Atum Ficecchi. Così nella. Privil.Vuelfi

eput me in., protezione, ch' egli intraprese de Canonici di satiq. m.s.

S. Frediano. Così parimente si vede osfervato nella cessione fatta a' Lucchesi, citata da Tolomeo nel 1166, ma in Antico Manuscritto appresso di me referita intera forto l'istesso anno 1160. Actum in Civitate Lucenfi 8. Idus Aprilis Ind ..... Ma v'è di più nell'ultimo p.ivnegio, che dopo l'espugnazione di Gremona nel 1160, avendo Guelfo, come nota l'Urspergense, convocati i Popoli della Chon, edit. provincia di Toscana a S. Ginete, dominio, e Bafil. pag. diocesi allora di Lucca, e dato a ciascuno quello, 189. che si li conveniva. Unicuique quod suum erat tribuit, prima del trasferire il governo della Tofcana in Guelfo più giovine luo figlio, liberamente renunziò a' Lucchesi quanto nello stato loro per alcune miglia intorno alla Città possedeva, così Governo di per ragione del Marchesato, come per l'eredità di Toscana-Matilda. Lucana Civitati, fono proprie parole del nell'altro Privilegio, sosoque ejus vopulo concedo, asque con- più giovine firmo omne jus, a tionem, o jurifdictionem, o omnes Gallio. res, que quoquo modo mihi pertinent, wel ad jus Marchia persinere videntur, vel ad Jus quindanz del Princi-Comitiffa Matbildis. Di che momento però folle pato che fi l'erednà di Matilda, e quelto titolo del Princi. diceva. pato della sua casa non oscuramente dall' Ursper- Dimus Magense si cava, mentre parlando degli ajuti di priperg. I.c. Guelfo nell'affedio di Cremona ebbe a dire. Qui p.288. prater alias divitiarum, o militum opulentias ex possessione Comitisa Marbilda babebat militum duomilia. Piemeva per quetto l'Imperator Federigo, tra l'altre ragioni del Regno d'Italia, di conservarsi sopra tutte contra la Chiesa il Patrimo. nio di Matilda. Onde Radevico è restimonio, che dopo aversi ridotti obe tienti i Popoli di Mijano, Radeviens Verona, e Ferrara p (18) egli il Po per ordinarvi al Octobera. quett' intereffi . Ad disponenda Regalia pradia do- lib.2.cap.10.

mus Methildis. Et altrove molto tempo prima . che Guelfo cedesse le sue ragioni a' Lucchesi ricorda davantaggio, che dall' istesso Imperatore essendo stato spediti alcuni ministri, e Prencipi per raccorre i tributi della Tofcana, & ordinar i Consoli nelle Città, procuratse egli medesimo di riunir insieme le rendite di Matilda, restituendole di nuovo a Guelfo, che una parte n'aveva alienate, nell' istesso tempo insegnandoci qual si fosse veramente questo dominio, che si diceva-Domus Methildis. Redditus quoque Imperiales, qua dicuntur Domus Methildis a Duce Guelfone, feu ab aliis distractos, & dispersos congregavit, quos postmodum eidem Nobilissimo Principi adunatos, & melioratos liberali restitutione noscitur reddidisse. Quorum pradiorum magnitudinem, ejufque terra copiofam opulentiam, qui ripas Eridani pervagati funt non isnorant . Come peiò di qui s'argomenta dove, e quanto grande foile quelto dominio, così dalle discordie, che palsorno tra Federigo medesimo, e i tre Pontefici Terzi del nome loro Alessandro, Lucio, & Urbano chiaramente apparifce, che l'oc-

Alla Alex. cupazione fattane dagli Imperatori era uno degli III. Luste articoli principali, e più controverfi. Referificono firevate iz.. gli Atti d' Aleflandro Terzo, che nelle capito-anist. Gelia lazioni della famosa pace di Venezia elsendosi pritabile. Can ma aggiuditao, che Federigo refittuisi alla Chiefa non. Lus. ci i beni occupatoli, negalie egli dopo la pace di spud Baron. refittuire il patrimonio di Matilda, assierando, 7 m. 11. 42 ch' avendovi l' Imperio molte ragioni, non vo-zistoram iz. leva egli senza, che fossero esaminate relaciarlo, Narret. Can ma che rimanendone intanto al possessi fistra contentato di comprometterle. Il che sebben parve describi. di con contentato di comprometterle. Il che sebben parve describi. di con contentato di comprometterle. Il che sebben parve describi. Co così sitravagante, e fuori del concerto già fatto progra la de resistanda Terra Comississa Matbildis, per non tur-

turbar nondimeno l'aggiustamento dell'altre differenze, e metter in nuovi scompigli la Chiesa, fi contentò il Pontefice, che s'eleggeffero gli Arbirri. Ma Romualdo Arcivescovo di Salerno, che fu presente a quelli trattamenti, restifica, che Romuelaur l'Imperatore promeile resolutamente a' Nunzi del nit. apud essa Papa per facilitar la pace di cederli il possesso del dem haron. principato di Macida. Imperator Papa per Nun- & Contilotios suos promiserat, quod si pacem cum eo faceret, rum l.c. terram Comitissa Mathildis, quam ipse tenebat in. manu eins, & Ecclesia potestate remitteret . Ma, che desiderando Alessandro d'includer nell'aggiustamento anche Guglielmo Rè d. Sicilia, procurò Federigo di vaniaggiar le fue condizioni, e domand's per 15. anni, quanto fi voleva il termine della pace con Guglielmo, di rimaner al possesso di quel dominio; intendendo però, che dopo questo tempo le ragioni dell' Imperio giuridicamente si ventilassero, e che si contentò Aletlandro di concedergliene l'ufufrutto finche durava la pace, con espressa condizione, che subito ritornasse alla Chiesa. Ma qual se ne fosse la cagione non per anche spirato il termine de' 15. anni nel 1185. o come vuol Baronio nel 1182. risvegliata di nuovo la medefima differenza tra Lucio Terzo, e Federigo, attesta Arnoldo Lubicenfe Continuatore d Elmcdio, che nel congresso Arnold. Ludi Verona si produssero dall' una, e dall' altra desel. Helmoparte le ragioni, e che ne rimafe pendente la re- dil lib. 3. foluzione. Tractabant inter se Dominus Papa, & Chron. Sla-Imperator de Patrimonio Domina Methildis Matrona vor. cap. 10. Nobilissima, quod Imperator in possessione babebat , dicens ab eadem Imperio collatum & è converso Dominus Papa Sedi Apostolica ab ea datum affirmabat. Cumque in argumento probandi testamenti ex

utraque parte privilegia porrigerentur, nullo fine. causa terminata est. Il medesimo articolo aggiunge Arnoldo, che s'attitò parimente subito dopo la morte di Lucio, e che il nuovo Pontefice Urbano Terzo Arguebat Sane Imperatorem de Patri-

cap.16.

monio Domina Metbildis, de quo supra mentio facta eft, quod ab ipfo ininfte occupatum dicebat, terminandolene però il trattamento, non solo senza effetto alcuno, ma con difgusto tale del Papa.

Filippo fra- che se passato egli a Ferrara per il cordoglio tello di 1e- della perduta Gerusalemme non rimaneva estinto, derigo Bar- si risvegliava senza dubio, con la scomunica di haroffa Governator di Federigo, un nuovo, e fastidioso Scisma nella Chiesa di Dio. Così non solo rimase allora presso Tofcana. Ursperg. in Federigo il possesso del Principato di Matilda, Chron. anno ma paísò anche in Enrico Sesto suo figlio, e suc-#195. p.2C4. cessore, e da questi nel 1193, su col dominio di Baron. Tom. Toscana trasserito nel Duca Filippo suo fratello. 12. Annal. 1197.

Tradens ei, dice l'Urspergense, Dominium totius Tufcia, & terram Domina Mathilda. Ma fucceduta nell'Ottobre del 1197. la morte d'Enrico, e come' dagl' Atti d' Innocenzo Terzo avvertisce Baronio con tal disposizione di Testamento, che quando il Pontefice si fosse contentato di confermar l'Imperio, & il Regno di Sicilia in Federigo suo figlio bambino, si restituisse alla Chiesa in contracambio di Patrimonio di Matilda. Quod

Rogerius de Hoveden in lib.s.

tota terra Con.itissa Mathildis restituatur Domino Pa-Annal. Angl. pa, & Romana Ecclefia prater Medifinam & Argelatam cum eorum pertinentiis. Et essendosi Celeitino Terzo compiaciuto d' effettuarlo, è testimonio Ruggiero scrittor contemporaneo degli Annali d' Inghilterra, che fu per questa dichiarazione consegnata alla Chiesa Magna pars Thuscia, quam idem Imperator, & pradeceffores sui abstulerant Romanis Pontificibus reddita est Domino Celestino Summo Pontisti, videlises Acqua pendente, & S. Crespina, & Montsfalistorum, & Radiosfanum, & S. Quiricus cum omnibus pertinentiss corum. Se però nel fine di quello Centenatio, quando vacava l'Imperio di vero successore, e che divisa la Ger-

l'Imperio di vero lucceisore, e che ciuvia la cermanna in tre competitori del Regno Filippo, «Entet SilBertoldo, & Ottone anche la Tofcana tumultuava vini Hilpor,
per dichiararfi libera, ottenefero i Pontefici tutto 13:
quello, che per tetlimonio di Pio Secondo fu dalla
Miritia che
Contefia lafciato a S. Pietro, che tra Radicofano, be già titolo
e Ceperano fi racchiude, non ho filmato convedi Pinicipanevole all'infitiuto mio rintracciar davantaggio, 10, & orabaftandomi in ultimo d'avvertire, che fe Peredità di Matilda controverfa per quafi un fecolo
monio della mo

tra gl' Imperatori, e Pontefici su 'nelle mani de' Chiesa. Potentati secolari, non in considerazione delle Provincie governate da lei, ma delle semplici rendite della sua Casa particolare onorato con titolo di Principato, ben meritava, che trasferita, com' ella volle, ne' successori di S. Pietro, anche la Chiesa continuasse in memoria della liberalissima sua devozione a riconoscerla con l'antico nome di Patrimonio.



# M E M O R I E DELLORIGINE

# MATILDA

LIBRO TERZO.

88 88 88

SOMMARIO,



IGIFREDO Principe nativo del Conrado Lucchefe, e primo de conoficiati antenati di Matilda pafia in Lombardia. Non fu patron di Lucca. Matilda fi professa di origine. Longobarda. Segue la legge Salica. Diversità di leggio softervate in Italia. La To-

scana chiamata Longobardia e pacse de Longobardi. Lucca residenza de Longobardi Duchi di Toscana. Serie di questi Duchi sin qui non descritta. Tasone, Allonismo. Vualperto, Alperto, Desiderto, e Tachiperto Duchi di Toscana nel Regno de Longobardi, e loro memorio. Continuazione della madesma seriedopo l'ingresso di Carlo Magno in Italia. Allone, e Vinicheramo. Mutazione del zicolo di Duca in Conte. Bonisazio Conte Lucches presidente di Corsca probalimente uno de progenitori di Marilda. Sue memorie, de azioni valorose. Ideprando, de Agano V. V.

Conti di Lucca. Introduzione del titolo di Marchele in Adallerto indistintamente chiamato Duca. Marshele, e Conte. Confusione de' tempi in che visse. Adalberto. Sue memorie, azioni, morte, e descendenza. Errori di Cronologia ne più esatti moderni incidentemente corretti. Guido Lamberto, Bosone, Oberto, & Ugone succeffori del Ducato, e Marchesato di To cana, e loro notizie. Termine della promessa ferie in Tedaldo, Bonifazio, Alberto, Ranieri, Bonifazio il grande Padre di Matilda, due Giffredi, e Guelfo, che vissero nel suo tempo, con gli altri, che li successero. Bonifazio, & Alberto Marchesi antenati di Matilda fin qui non conosciuti quali potesfero eßer nella ferie precedente. Ragione più principale, che Matilda sia Lucchese, e presunzione, che nascesse nel paese di Lucca. Di qual famiglia ella fosse. Sua sottoscrizione in che diversa dagli altri Duchi Toscani . Beatrice sua Madre figlia di Federigo Duca. Donnizzone antico scrittore defeso contra i moderni. Federigo Duca chi foße. Parentela di Beatrice, e Matilda con Enrico Terzo, e Quarto Imperatori esaminata. Notizie degli antenati di Matilda più conosciuti. Sigifredo Conte, & altre sue memorie. Attone figlio di Sigifredo Bisavolo di Matilda edifica Canossa. Piglia la difesa della Regina Adeleida. Sue guerre, e vittorie diversamente raccontate. Chiama Octone Re d' Alemagna in Italia, & è afsediato longamente da Berengario Rè d'Italia, & Adalberto suo figlio. Ajutato da Octone, riman libero. Di nuovo assediato riceve soccorso da Luitolfo figlio d'Octone. Luitolfo muore nella battaglia, & Accone resta vincitore. E' fatto Conte di molti luoghi da Octone coronato per suo mezzo Imperatore. Altre sue notizie, e virtuose operazioni. Tedaldo Avolo di Matilda. Sue memorie, oltre quelle che fono

sono altrome ricordate. Gomerno della Toscana amanti, e ne'tempi di Matilda. Titolo di Conte antichissimo. Duca che cola sosse in supro de'Goti, faccessimo de Carlo Magno in tutte le Città d'Italia, e di essiciani chiamati Marchessi. Autorità, e preminenzade' Duchi dopo la caduta de'Longobardi. Ossitori, e dignità de'Marchessi, e dependenza dagli Imperanti-Montes credute degli autichi Duchi Toscani. Lucca capo del Ducato di Toscana, G'altima ragione, sebe Matilda si dica Lucchese.



V 7 2

LIBRO

# LIBRO TERZO:



Ermifi nel paffato racconto colui , che stanco di mendicare i successi nella penuria de' confusi Scrittori, può ritrovare altrove da ricrearsi. Le notizie, che restano destinate all'origine della gran Matilda, quì

6' Offeriscono solamente alla curiosa sodistazione de' parziali. Vaga il discorso, che segue per la ferie degli antenati, & efaminando ne' Marchefi Tofcani la qualità dell' antico governo, stabilisce primo de'co- con non piccioli fondamenti a quelta Principella nosciuti an- la patria. Tra i conosciuti progenitori di lei si tenati di Ma. numera nel primo luogo quel Conte Sigifretilda fu Luc- do, che fu Lucchese. Così testifica Donnizone, Dannies che nelle memorie precedenti m' è stato guida,

Presb. in non tanto perchè scrivendo egli cose vedute mevita Marild. rita fede, quanto perchè tellendo di propolito la lib.1. 22p.2. vita di Matuda medefima è credibile, che intorno alle sue notizie ponesse ogni studio. Comincia. egli così rozzamente versificando la serie degli antenati.

> Atto fuit primus Princeps affutus, ut bidrus, Nobiliter vero fuit ortus de Sigifredo Principe praclaro Lucensi de Comisatu.

E con lui s'accordano Benvenuto da Imola, che visse ben trecento anni sono portato dal Mellini, e la manuscritta vita di Matilda conservata in

Lucca. Sigifredus Princeps quidam inlustris de Tu-Sera partibus Comitatu Lucensi oreus, studens sui no- da Imola. minis gloriam ampliare, Longobardoram fines ingref-tini p.1. de' fus cum filiis ejus Sigifredo, Astone, & Gerardo, fasti di Mamultas Civitates, gentes, & oppida conquisivit, & tildas fibi subegie. Onde tacendo questi, che sono i più Vita Matil. antichi fonti , ogn' altra distinta notizia , anno blioth. S.M. fuggerita a moderni materia, non so s' io dica. Curtisoriand'invenzione, o di congetture. Vuol il Sardi nell' ding. Istorie Ferraresi, che Sigifredo fosse della famiglia Gasparo Sarde' Malaspini Lucchesi, e col Pigna, e col Si- di nell' Is. gonio quali tutti i moderni l'hanno collocato nel- Ferr. lib. 2. la Serenissima Casa d'Este. E ben vero, che non so come, di Sigifredo alcuni l'hanno cambiato Piena lib.s. in Sigiberto, e da Donnizone, e dall'altro antico dell' Mor. de scrittore allontanandosi, anno asserito per sal- Prencipi d' vare, ch'egli foile figlio di Ottone Conte di Co-Significa de. macchio, che dal paese di Lucca non uscisse na- Regno Italtivo in Lombardia, ma che di lì partito ritor- lib. 6. Equinasse nell'altro luogo a ripatriare. Io però con- cola nell' IR. fesso, che non essendo da loro portati fondamenti Hier. saletus alcuni di sì gran diversità, come dagli antichi, in Geneal. che lo fanno originario Lucchefe, non ho stimaro March. Efe lecito d' allontanarmi, così non ardirei di negare, tentium ; per non togliere alla Città, che m'è patria, la gloria d'un Seminario d'Eroi, che quella Serenissima Casa, da Sigifredo, e dal Contado Lucchefe non avesse potuto cominciare il dominio di Lombardia. Nego ben resolutamente, che il primo, o fecondo Sigifredo, cioè il già nominato, & il figlio fullero patroni di Lucca particolarmente ne' tempi allegati dal Pigna. Perchè altri, come esprellamente vedremo allora vi fignoreggiò. Così dunque stabilito il primo fondamento, che non su pail più antico fra i conosciuti antenati di Matilda ca.

m.f. in Bi-

fosse del Contado di Lucca nativo, e Prencipe, quando anche si voglia, che sin' al padre della medesima Contessa, gli altri, che sono Attone, e Tedaldo interpolti, non avellero inquel paese abitato, mentre del primo, e dell'ultimo si provi l'origine, e la cittadinanza, resterà Nel fine di per mio credere Matilda fufficientemente restituita

questo libro alla patria Lucchese. Ne mi sa ostacolo, ch'ella lotto num.i. medesima in uno de due instrumenti di donazione al Vescovato di Lucca, che daremo interi nel fine,

gobarda.

di se medesima dica . Ex natione mea legem vivere videor Lantgobardorum, e nell'altro, Matilda Dei gratia inclita Comitissa Tuscia ex genere Lonrigine Lon- gobardorum, e che di qui paja afferirsi di origine di Lombardia. Perocchè oltre al viversi in quei tempi in Lucca comunemente secondo le leggi Longobarde, l' ittessa parte di Toscana, di cui parliamo, fu nella divisione d'Italia dopo Carlo Magno, per la continuata stanza de Prencipi Longobardi chiamata Tufcia Longobardorum. Costuma-Diversità di vasi in Italia in questo, e ne due secoli antece-

legge offer denti, di viver conforme agli ordini di quattro forte di leggi, Longobarda, Romana, Salica, e Codex. II. Ripuaria, e come delle prime s'ha frequente no. antiq.Tom.1. tizia negli stromenti, e nelli Scrittori di quei tempi, così della quarta confesso, fuori di quello, che se ne trova nel Codice, chiamato delle leggi Long barde, di non averne veduta altra notizia, che quanto dallo stromento del Marchese Bonifazio notato fotto il 1909 a fuo luogo ne porteremo. Su la diversità di queste leggi nelle vendite, o dinazioni, folennemente celebrare, di-

> chiarava il principale la professione della sua vita. Onde talvolta accadeva, che vivelle un padre fecondo la legge Salica, e la figlia in altri mari-

tata secondo la Longobarda, o Romana; & era quasi in tutti comune la formula. Ex natione. Matilda se-mea legem vivvere videor Longobardorum, o altra, gue la legge che quegli feguisse. Ma perchè di Matilda, oltra Salica. questo, si dice ancora Ex genere Longobardorum. è forza affermar di più, che se ben'ella per obligo di nascimento tenuta a vivere conforme al coflume Longobardo, si protestava, che per ragione dell' accasamento suo con Goffredo di Lorena. intendeva di viver secondo la legge Salica, giusto il precetto di Luitprando Rè de' Longobardi, e di Lotario Imperatore nel Codice delle leggi Longobarde, Us mulieres lege Mariti vivant, vo- Coden. II. leva però dichiarare, che solo per questo se ne antiq. 116.2. partiva, e che i più moderni antenati fuoi dagli tit.7. antichi Longobardi descendevano. Ne ciò poteva, cred' io, importare pregiulizio alcuno all'origine dalla patria Lucchefe, come quella, che comunemente vivendo all' ufanza Longobarda, era tuttavia con altra parte di Tofcana chiamata Tufcia Longobardorum, e Lombardia. Fanno della maniera chiam tadi viver in Lucca evidentissimo teltimonio le cen-fongobartinara degli strumenti nell'Archivio Episcopale, dia, e Tu-e sono del rimanente sicure prove le donazioni bardorum. di Lodovico Pio, d'Ottone il grande, e d'Enrico fanto alla Chiefa Romana con Ditmaro fincerissimo Scrittore, che visse ne' tempi d'Enrico stesso, e di Bonifazio padre di Matilda. Leggonsi nella prima stampata con l'altre presio Baronio, Paron. Tom. e conservate anche in antico manuscritto della X. Acnal. Catedrale di Lucca le seguenti parole. Necnon & N.Cord. Arcensum, & pensionem; seu ceteras donationes, que m. s. in Bibl. annuatim in Palatium Regis Longobardorum inferri Canon. Luc. folebant, five de Tuscia Longobardorum, sive de Ducarn Spoletano . Nell' aure due numerandofi

burg. in. Chron, lib.7.

dubitare, ove fiano, di loro si dice. In partibus Tuscia Longobardorum. E Ditmaro raccontando il Epife. Merfe- miserabil sacco di Luni Città, che dentro il fiume Magra nella medefima parte di Tofcana era pur fituata, espressamente vuole, che in Lombardia quell' eccidio feguisse, In Lombardia Sarraceni navigio venientes Lunam Civitatem fugato Pastore invadunt. E perciò siccome, e per ragion della Città, donde gli avoli traevano l'origine, e del costume di vivere secondo la legge Longobarda, che tuttavia in gran parte vi si osservava, poteva Matilda dir con ragione. Ex natione Longobarda, & ex genere Longobardorum. Così pare, che quando gli antichi Scrittori di Sigifredo antenato fuo fanno menzione, coltumando contra l'uso di que' tempi molto più fcarsi ne' titoli, che non sono i moderni, d'aggiungervi illustre, o nobile, abbiano voluto inferire, che Sigifredo Prencipe nel contado di Lucca, dalle antiche famiglie de' Signori Longobardi avesse potuto descendere. E ben che tra le memorie della Città nostra io non. abbia saputo veramente trovare di chi fosse egli stato figlio, ad ogni modo non ho voluto lasciar di porre in questo luogo la serie di que' Duchi, e Marchesi, che nel tempo, e dopo il regno de Longobardi fino a Matilda in Lucca fi ritrovavano aver abitato. Perchè almeno altri, che più copiosi archivi, o librerie più recondite abbia comodità di vedere, possa su la probabilità ch'io n' accenno ritrovar per avventura quella verità che si desidera. Ne solamente il mio credere su la nobiltà d'un antica origine da i Longobardi s'appoggia, ma nella molto efficace congettura ancora de Bonifazi, e degli Alberti replicatamente

nominati, tanto nella successione de più vecchi Duchi, e Marchesi di Lucca, quanto ne i fin quì conosciuti antenati di Matilda, & altri che nel progresso d' alcuni privilegi daremo. Onde fuggendo il tedio di replicare il medefimo, mi sforzerò da i più remoti tempi registrar tutte quelle memorie che all' origine della Contessa ho stimato, che possino in qualsivoglia modo conferire, tanto più volentieri, quanto che nella penuria delle cofe de Longobardi, e de i Duchi, e Marchesi Toscani vedo dagli accurati Ittorici anche stimarsi le minuzie.

Io non pretendo dir cosa nuova, che alcuni de Rè Longobardi, e poi successivamente d'Italia avessero, e dominio e stanza particolare in Lucca; perchè oltre a' più antichi nostri Cronisti, Nicolao Tucci, che più diligente, e giudiziofamente Tucci nelle, degli altri ha fcritto quell' Istorie Lucchesi, che m.f. Ill. Luc. fi conservano manuscritte nella Cancellaria della chesi lib. s. Repubblica, ha tenuto opinione, che non solo o in Elog. Desiderio ultimo Re de Longobardi, & Adelchis, ib.1.cap.14. o Adelgifo suo figlio longamente vi dimorassero, ma che ne fossero veramente cittadini. Ignoto ho ben' io stimato quasi del tutto, che per continuata ferie di molti Secoli, prima li Duchi della To- Lucca refifcana Longobardi, e dopoi li Marchefi, o fossero densa de' nativi di Lucca ritenendone il titolo di Duca, Duchi di overo avessero in questa Città propria, e parti- Toscana. colar' refidenza. Il che riguardando l'antichità de' tempi, che rende argomenti efficaci, le benfondate congetture dalle memorie conservate negli Archivi, e dagli Scrittori coetanei, che sono esposti agl' occhi di tutti, sì chiaramente per mio giudizio riman provato, che non restando luogo a dubitarne, evidentemente ancora chiarifce, che

Serie de Duchi di To-Secoli la più potente piazza della Tofcana, ella feana fin qui fi u almeno per la continuata fianza de Ptencipi non deferitgovernanti la più riguardevole. Io non farò fonta. Tafone Duca di Tofcaricordato da Fredegario Scolaftico ne' tempi di na.

Caroaldo Rè de' Longobardi intorno al 530. Ne

ma. Garoaido Re de Longobardi infotho al 630. Ne 630. Re figuraria meno fopra quel Duca Allonifino, che tra le prime memorie del Regno Longobardo rimafte in ficalific. in Lucca trovafi nominato, cioè nell'anno nono del 1. Hill, cart. Rè Flavio Cunimperto nel mefe di Novembre dell'Indizione 15. rifipondente appunto agli anni dell'Indizione 15. rifipondente appunto agli anni

685. della nostra salute 685. Perocchè non essendo nelle Allotissimo notizie del primo menzione alcuna della Città Duca di Tonostra, e del secondo rimanendo solo un consenso,

The privit, che l'indulto Regio per l'Abate di S. Frediano Caimp, Rez. di Lucca efentato dalle decime del Vefcovo Fe-Lungdad. ia lice fi trafporti in altra copia, non m'afficurano, 728. Epif. che fi li deva i primi luoghi di quefla ferre. Ma Luc. nune in il Duca Vualperto che ville almeno dal 714. al estappi. 736. farì bene il primo, e ficuro appoggio delle

Vuniperto mie offervazioni. Serbanfi di lui nell' Archivio Duca di Tofeana, e di Epifeopale alcune memorie, nelle quali fi dice,
Lucca, e fue ch'egli infieme con Talerperiano Vefeovo di Lucmem. Ca, aveva confentita l'edificazione della Chrefa,
Tabal. Ep.
Luc. e I. n. e Monaftero di S. Pietro nel luogo chiamato Vico
Caffiana, narrandofi da i fondatori la licenza con
le feguenti affai rozze parole. Petrimimus licenzia un
Domini Talerperiani Dei gratia Epifeopo, cr cum
gratia Domini Vualperti. Duci. 100fro Cruitatii no-

Lot. cit. \* fra Lutenfit. Che fu nell'anno fecondo di Luit1.5:
prando Rè nell' indizione undecima, cioè nel 714.
Ma nell' anno quarto, e nell' indizione quartade.

il in tescondare al accessor.

cina fefpondente al 716. si fa fede, che trasferitosi il Duca Vualperto alla Chiesa di S. Pietro.

di

di Neure ne' confini tra Lucca, e Pistoia insieme col Vescovo Sponziuso, & Ulziano misso Regio, stabili a favor di Talerperiano medesimo la giurisdizione di quel luogo contra Giovanni Vescovo L.c. \* F.43. di Pistoia. Da questo tempo fino al 728, quando correva fotto l'indizione undecima l'anno sestodecimo di Luitprando, altra memoria non ho veduta, & allora folo Ratchis Abate, e fondatore di S. Michele in Apuniano, nomina a fe medefimo fuccessore quel Vualprando figlio dell'istesso Duca, che governò dopo Talerperiano per molto tempo la Chiesa di Lucca. Viveva però allora Vualperto, e segueno le sue notizie fin'all'anno 726. aggiustato con l'indizione 4. al 24. di Luitprando, e primo d'Ilprando suo nepote; quando chiamato egli gloriofo Duca, alcuni suoi beni L. 6. B.61. nella Città di Luni riconosce . Dal quale stromento avvertisco di più, contra il Sigonio, che non fu Ilprando, da lui chiamato Ildebrando, Sigonio. dichiarato Rè nel 740. ma ben quattr'anni prima, leggendosi in esso le seguenti parole, Regnantes Sigonim de Domino Luisprando viro excellensissimo Rege anno Regno Ual. regni ejus vigesimo quarto & prexcellentissimus nepote ejus Domino Hilprand Rege anno primo mense Martio indictione quarta. Ebbe il Duca Vualperto, oltre il Vescovo Vualprando altri figliuoli, di cui fi fa così generalmente menzione nel 12. del 1egno di Desiderio, e decimo di Adelchis, Quia Tob. Foile. nos, & parentes nostri bona memoria Vualperto Du- Luc. " 1.80. ci , & filis ejus vias facere solemus. Ma più pre- & \* 1.76. cifamente nel testamento del medesimo Vualprando fe ne leggono due Perprando, e Pertifunfo. Tra Alperto Duqueiti fu ancora per avventura il Duca Alperto, na, e suco che nell'anno 754. cioè quinto del regno di A- mem. stolfo con la settima indizione, si trova esser stato

X X 2

736.

fuccessore a Vualperto, mentre avendo per ordine del medefimo Rè cambiati alcuni beni della regia corte, fmarritafi la carta dell'instrumento con la morte del Vescovo, ordina che a richiesta di Tab. Epife. Peredeo fuccessore si rinuovi, & egli medesimo in Lucca la fottoscrive. Poco più avanti però di

ςΙ. questo tempo sopravisse Duca. Perocchè, se nel 756. fu successore del Regno ad Astolfo Desiderio

Defiderio Duca della Tofcana, è pur ragione, che ottenuta Duca di To- col favore de' Longobardi Tofcani la Corona, Rè de' Lon- s'avelle in maniera nel governo del Ducato conciliati gli animi de' popoli, che non offante le Paul. Diac. contrarietà, che vi furono, s'impegnassero a con-Hift.Longob. fervarglela. Fu Desiderio Lucchese, se dobbiamo lib.s.

credere agl' Istorici nostri. Ma io, che neppur del fuo governo nel Ducato ho ritrovata particolar memoria, non ho modo di confermarlo. So bene, che, o succeduto immediatamente a De-

fiderio, overo al figlio Adelchis, nel 760. dichiaratoli compagno del Regno, fu Duca di Tofcana, Tachiperto & di Lucca Tachiperio, che nel 773, anno de-Duca di To- ce di Lucca Tacinperio, che nei 773, anno de-feana, e di cimo fettimo di Defiderio regnante, e decimo quarto d' Adelchis, fotto l' indizione undecima,

Tab. Epife. vi aveva Cafa propria & abitazione.

Luc. & H. A quetti, avendo già Carlo Magno spogliati Allone Duca i Longobardi del Regno d'Italia, e datolo in di Toscana titolo a Pipino suo figliolo, successe il Duca Allo, dopo la ve- overo Allone, che nell' anno nono di Carlo, o nuta di Car-lo Magno in fecondo di Pipino nell' indizione quinta aggiustata al 782. ritrovandosi in Lucca, cambia con alcune Italia .

Chiefe particolari beni, e nella feguente maniera Tab. Ipisc. si sottoscrive. Signum 4 manus Alli in Christi no-Lac. C.60 mine Dux . Così nel 785. duodecimo anno del Regno di Carlo, e quinto di Pipino nell' indi-0.66. zione ottava, a favor del Beato Giovanni Vescovo

dichiara in Lucca il possesso della Chiesa di San Pietro occupata da un Chierico incorrigibile, e fottoscrive Signum # manus Allonis glorioso Duci qui banc notitiam indicati fieri elegit. S' egli però arrivalle all' 800. io non so, quando prima della Coronazione di Carlo nell' anno 27, del Regno suo, vigesimo di Pipino, nell'ottava indizione mo Duca, e il Duca Vuiccheramo riceve in Lucca dal Vescovo Conte. per se, e per i figli, che poteva sperare dalla Du- Tab. Epifc. chessa Mona sua moglie, l'investitura d'una Chiesa Lic. A. . destrutta, a fine di ristorarla. So bene, che comincia negli strumenti di questo tempo a confondersi il nome di Duca in Conte, come ne' fe- del'Titolo di guenti, & in Vuiccheramo stesso apparisce. Pe. Duca inrocchè nell'811. che s'incontra con l'anno 37. Conte. di Carlo Magno in Italia, nella quarta indizione, M.62. insieme con l'istessa Mona sua moglie fondando ne' propri terreni in Vetroniana un Tempio, si chiama egli folamente Vvicheramus Comes, fenza il precedente titolo di Duca. E con l'istesso nome di Conte l' 813. appunto si gli trova in Lucca fucceduto quel Bonifazio, che fu non meno gloriofo, & illustre per le operazioni proprie, che Conte Lucper la potenza, come vedremo, del grande Adal- chefe prefiberto suo figlio. Cominciano le prime sue notizie sica, e suca dall anno 39. di Carlo Magno Imperatore, e pri- memorie. mo di Bernardo Rè d' Italia, con la festa indi. Tab. Epise. zione, allora che già succeduto al Beato Giovanni 23. nel Vescovato di Lucca Jacopo suo fratello, il Conte Bonifazio, a cui da Adalardo Abate, e Misso Imperiale era stata raccomandata la protezion di un Chierico delinquente, la revision della medefima causa intercede. Alla narrativa però, che s'antepone nel Concilio Diocefano di Lucca alla Ildeprande confermazione della fcomunica, queste parole s ag- Conte.

800.

Tab. Epife. giongono. Ipfe autem Adalardus eum commendavit Pii incerto Autore Tom. 2. Hift. Coet, Gall.

Bonifazio illustriffimo Comiti nostro. Ma perch'egli \*\*. D. 32. fu dall' Imperator mandato contra i Barbari al Ada Ludor, governo di Corfica trovasi nel 822. giudicar in Lucca Gariperto Locomisso del Conte Ildeprando nell' anno 9. di Lodovico, e nell' Indizione 14. Vedesi di Bonifazio onoratissima menzione appresso l' antico Scrittore della vita di Lodovico Pio . fotto l' anno 828. nella seguente maniera. Bonifacius Comes ab Imperatore Corfica Prafettus in-Sula cum fratre Beraldo , aliisque adiunctis fibi , conscensa parva classe, dum pyrasas pervagando maria requirit, & non invent, Sardorum amicorum fibi insulam appulit . Indeque alios gnaros marins itineris fibi affumens in Apbricam profettus eft, & transuellus inter Uticam, & Cartaginem. Contra. quem multitudo Apbrorum conveniens quinquies conflixit , inter quos , & quosdam contigit oppetere nostrorum, quos, aut multa alacritas, aut inconsulta levitas ad nimis audendum impulit. Bonifacius tamen focis receptis ad naves fe collegis, patriam. repetivit , inespletumque atque inauditum metum Eginarthus Prins Aphris reliquit . L' ittello racconta Eginar-

Geffis Carol. de Luiovici Imper. boc enno.

in Annal. de do, scrittor anch' egli di quel Secolo negli annali, che compose delle azioni di Carlo, e Lodovico con parole poco diffimili. Bonifacius Comes , cui tutela Corfica Infula tunc erat commiffa, assumpto fecum fratre Berethario, & aliis quibusdam Comitibus de Tufcia, Corficam, atque Sardiniam. circumpettus parva classe, cum nullum in mari pyratam inweniffet, in Aphricam trajecit. E tanto più volențieri ho io foggiunto ciò, che ne dice quest' Istorico stimatissimo, e Cancelliero di Carlo Magno, quanto di altri Conti Toscani facendo menzione, rende indubitato esser questo Bonifazio di cui nell' allegato strumento si dice. Comitis nostri; parole, che proferite dal Vescovo di Lucca, Cittadino di quella patria nella Catedrale, e nel concorso di tutto il Clero Lucchese, non pare, che altro veramente importino, che Conte della medesima Città, massime provandosi esser stato Bonifazio non men Padre di Adalberto, che il comun confenso degli Scrittori, e l'epitaffio, che ne porteremo a fuo luogo ha costituito Lucchese, che di Ricchilda Badeisa in Lucca del Con- Tucci selle vento de' Santi Benedetto, e Scolattica, vivente, m finote iffocome in antico strumento della Chiesa Lucchese riche appresè stato osservato secondo il costume della legge so di me. Longobarda. Che però non fo io punto imagi ni nelle me narmi, con qual fondamento il Roncioni moderno f. Il. Pilan. Scrittore delle manuscritte Istorie della sua patria 1. 2. lo faccia Pisano, mentre altro riscontro, che la semplice asserzione non portandone, abbiamo noi quelte memorie in contrario. Ma non fu Bonifazio impiegato folo da Lodovico nella custodia. della Corfica, anzi che fatto propugnacolo della Toscana contro l'incursioni de' Barbari, che già avevano faccheggiato Populonia, e destrutta Civita Vecchia, fu anche depositario nelle civili turbulenze della Francia, dell'Imperatrice Giuditta. E' nota la prigionia, che per opera de' malvagi figliuoli feguì nella perfona dell' Imperatore , & Imperatrice, e come costretto l'uno a depor l'Imperio, e l'altra a starsene confinata in Italia, fossero ambedue dopo qualche tempo alla propria grandezza restituiti. Ma con qual mezzo Giuditta fosse dalla tirannide del figlio liberata, & in. Aneilb. Francia al marito condotta, taceno gli Scrittori de diffent. fi-Italiani. Nitardo però, che visse in questi tempi dov. Pii bos l'accenna, e l'antico Scrittor della vita di Lo- enne,

Rataldo, n' ascrive la liberazione. Incerea bi, qui Juditham in Italia servahant audientes, quod Lodbarius fugam inierat, & pater imperium regebat. arrepta Judith, fugam incunt, Aquis prospere perweniunt, gratum munus Imperatori deferunt, dice il primo Istorico, & il secondo aggiunge. Bonifacius cum Rataldo Episcopo ex Italia ad Ludouicum Imperatorem Juditham Augustam ex Italia reducunt. Il che racconta egli nel 834. Soggiungendo ancora, che avendo Lodovico nella dieta di Cressy fentire le doglianze, che tutti i nobili di Settimania in Narbona gli esposero, per la tirannide del Duca Bernardo, egli secondo il desiderio, e domanda loro vi destinasse con alcuni altri il Conte Bonifazio. Onde, o perchè più in Italia non ritornasse, o perchè poco appresso terminasse la vita, altra memoria di lui non rimane. Governò egli longamente la Corfica, come abbiamo accennato, e di li Petronio Vescovo di quell'Isola, e Vual-Tab. Epifc. prando Diacono di Luni a Lucca per alcune oc-Luc. \* G. 22. correnze del fuo governo inviò quell'istesso anno, che il Sinodo Diocefano per ordine di Adalardo Misso Imperiale fu dal Vescovo di Lucca raccolto. Non ho per questo difficoltà in ammettere, quanto il medefimo Roncioni d' autorità d' alcuni annali di Corfica afferma, cioè, che costeggiando Bonifazio quell' Ifola, e veduto dirimpetto alla Sardegna un fito molto opportuno da ridurvi l'armata, e refiftere alle scorrerie de' Barbari, il Porto, e Castello v' edificasse, che tuttavia dal suo nome Bonifazio è chiamato. Di lui nacque, come portano l'urgentissime congetture de tempi quel Con-

te, e Duca Adalberto, che fu non meno famoso per la sua molta potenza, che per la poca pietà,

\$34.

e ne sono testimoni gli annali di Francia chiamati Fuldesi scritti da autor di quel secolo, e rapportati da me per non confonder i tempi fotto l' 878. Ma non successe già questi nel governo di Lucca immediatamente a Bonifazio. Perocchè l'anno 25. di Lodovico, e 16. di Lotario Imperatori nell'indizione prima, che cade nel 838. il Conte Agano Luc. 44 amministrando in Lucca, secondo il costume di H. s. que' tempi, in alcune cose agli Ecclesiastici la giu- Agano Contestizia, Prencipe in questa forma se ne dichiara. sue mem. di Lucca . e Notitia brevis, que faita est de inquisitione Ecclesia B. Frediani Christi Confessoris juxta Lucanam. Urbem per Agbanum Comitem ipfius Civitatis, & Cristianum venerabilem Diaconum missos Domini Lotharii, &c. E due anni dopo fotto la terza indizione nella Città medefima, e nella Corte della Regina, che così nello stromento si dice, alcuni atti di governo esercitando insieme con Rodingo Tab. Epise. Vescovo, e Maurino Conte Missi Imperiali, certa Luc. + + differenza decide.

840.

A questi nel Ducaro di Lucca, e nel Mar-

chesato della Toscana successe appresso Adalberto, Adalberto indistintamente dagli strumenti chiamato Conte, scana, e di Marchese, e Duca. Questi, se per avventura sotto Lucca, chiail medesimo nome due Adalberti non si chiudes- riato ancora fero, fin al 915. continuando il governo, ha dagli Marchese co Archivi di Lucca le fue prime notizie nell'anno Conte. 25. di Lotario Imperatore nell'indizione decima, cioè nell'847. Allora che attitandosi in Lucca alla fua presenza un giudizio civile, e nominato così Luc. \*\* G. rozzamente Duca . Dam Adalbertus inlustrissimo 22. Dux una cum Ambrosio venerabili Episcopo estins Civitatis Lucensis, & residentibus bic Civitate Luca curte de dicte Ducalis in Judicio. Marchese però folamente è detto nel 853, trigesimo primo di Lo-

Loc. cit. A taria, e quarto di Lodovico Imperatore, quanda egli risedendo in Lucca nella Corte Ducale con N. 61. Giovanni Vescovo di Pisa, e Guarberto Misso Imperiale una restituzion di beni alienati al Vescovo Geremia, d' ordine del medefimo Imperatore esequisce. Da questo tempo al 866, taceno le sue

Worman. Hift. Cost. Franc.

memorie, forse perchè travagliata la Toscana dalle Geffis incerto incursioni de Normanni, che secondo il rapporto aut. Tom. 2. delle antiche Croniche di quella nazione nell' 860. Pila con altre Città circonvicine faccheggiorno, impedito nella guerra Adalberto, quegli atti giudiziali non v'esercitasse, che si trova in suo luogo avervi fatto nell'anno ottavo di Lodovico nel mese di Decembre dell'indizione sesta, cioè nell' 858. con Giovanni, ed Eribrando Vassi Imperiali Re-Ildeprando. e Vuinigifo fidentes in Judicio in Curte Ducale quel Conte Ildeorando, che su con Adalberto itrettamente con-Luc. \* H.99. gionto di fangue, o per altra strada come vedremo fuo confidentissimo; siccome nell'anno 15. di Lo-

dovico fotto l'indizion 13. cioè, nell' 865, eser-

citò in Lucca giurisdizione insieme con Pietro. Vescovo d' Arezzo, Giovanni Archicancelliere, e

Tab. Epife. \* L. 20. \*\* D.4. 865.

858.

Geremia Vescovo di Lucca, il Conte Vuinigiso Millo Imperiale. Ma nell' 866, che l'anno 17, di 366. Lodovico fi numerava, consente Adalberto con titolo di Duça, fecondo il cottume di que' tempi una permuta di beni ecclesiattici; come anche ne' due feguenti 867. & 870. Ma nel fuccedente.

867. 870. 871.

ratore ottenuto l'editto, che diamo intero nel fine, il Marchese Adalberto con altri Desegati Im-L.c. F.10. periali in questa maniera s' esprime . Idea consti-2.26. Nel fi- tuimus M. fos noftros Ofchifium Piftorientem , & ne di questo Platonem Pisana Ecclesia venerabiles Episcopos, sem Andream Florentina Ecclefia vocatum Episcopum

avendo il Vescovo Gherardo da Lodovico Impe-

libro fotto Num. 2.

nec

necnon Adelbertum inluster Comitem cum Ubaldo fidele nostro. Si confonde apprello negli anni te- Luc. \* . guiti 873. 874. 875. il titolo di Marchese, Duca, M.41.44 e Conte negli strumenti, che le permute de' beni G. 12. Ecclesiastici contengono. Ma perchè nell'ultimo di questi anni mancò Lodovico Imperatore, cioè nel vigefimo festo anno dell' Imperio corrispondente all' ottava indizione, è d'avvertire per aggiustamento ancora de' tempi di Adalberto la discrepanza, che tra effi , & i Cronisti anche più Error delle esatti nel numerare gli anni di questo Prencipe si Cronologie ritrova. Perchè sebbene comunemente è creduto, alcune antich'egli fosse coronato Imperatore nel vigesimo se- che intorno condo dell'Imperio di Lotario fuo Padre nell'in- agli anni di dizione fettinia, cioè nell' 844. le centinara però Lodovico II. degli strumenti del Vescovato di Lucca, che constantemente numerano gli anni della fua coronazione, mi anno infegnato, che il primo anno dell' Imperio fu nel vigefimo ottavo di Lotario fotto l'indizione decima terza, che cade nel 850. Alo Vien in Io sò, che Adone Viennese vuol, che nel 844. Cronic. Leo da Sergio Secondo fosse nell' istesso tempo coro- Ofices f. lib. 1. nato Rè de Longobardi, & Imperatore, e che cap. 26. Leone Oftiense dice il medesimo; ma con gli firu- Reen. Ital. menti Episcopali si conforma Anastasio Bibliote- 116.5. cario fincerissimo Scrittore, che appunto allora Miali. Eiviveva, il quale nella vita di Sergio medefimo ta Sergii 2. fa fede, che Lodovico fu da Lotario nel 844. Sieibertus in mandato a Roma, & ivi unto solamente Rè de' Chron. Longobardi, fenza far alcuna menzione, che al- Teb. Fpife, lora fosse dichiarato Imperatore. Anzi aggiunge, Luc. che il medefimo Pontefice, da cui fu coronato \*E. 17. Rè, espressamente vietò, che i Romani li giuraffero quella fedeltà, che folamente come ad Im-

Yy 2

pe,

peratore si doveva a Lotario. Il che vien anche confermato da Sigiberto, e dalle feguenti originali memorie, che tra un grandissimo numero ho stimato a bastanza portare. Regnante Domino noftro Lothario Imperatore Augusto anno Christo propicio imperii ejus postquam in Italia ingressus est vigefimo quinto pridie nonas Majas indictione decima. In Christi nomine Ego Ambrofius gratia Dei bumilis Episcopus bujus Santa Lucana Ecclesia, manifesta causa est mibi quia dum sagra justio imperiulis nos cognoscentem de quibusdam Xenodochiis refaurandum bac in Dei laudibus elavandas elemofiwas distribueremus. Unde ad falutem animarum Dominorum nostrorum Lotharii Imperatoris, & Lodovici Regis filii fui perficiatur, falutem. Dal quale ftrumento fi vede, the l' 847. vigefimo quinto dell' Imperio di Lotario era Lodovico folamente chiamaro Rè, ma nel 850. vigesimo ottavo anno dell' iftello Lotario con l'indizione decima terza fi dice. Lodovici Imperatoris anno primo decimo Cal. Julià. Intanto che più precifamente offervando da questo, e da altri strumenti si cava, ch'egu nel mefe di Aprile, donde appunto gli anni pigliano la. numerazione, fu coronato Imperatore, terminando la vita nel 26. che fu come abbiamo detto l'875. Ma ritornando alle memorie d' Adalberto, chechiamato semplicemente Conte nei 876, printo di Carlo riconosce in certa alienazione di beni l'evidente utilità della Chiefa di Lucca, mi fi permetta, che portamifi l'occasione di raccogner tutte le fue notizie, potendo peravventura cifere uno degli antenati della gran Contena d'Italia, non folo io referifea quanto delle azioni di lui anno gli Scrittori contemporanei narrato, ma.

\$76.

unity Google

che feguendo l'ordine intrapreso degli anni con l'aggiultamento, che me ne somministrano gli strumenti originali, io rechi a questo secolo altrettanto searlo di Cronisti, quanto presso gli sitorici moderni pieno di confusione, qualche maggiore, e piu distinta chiarezza; Tanto più, ch' essendo stato Adalberto un tempo non men dannoso notabilmente alla Chiefa, che scopertamente nemico di alcuno de' Pontssei, su l'impietà di uli può vivamente apparire contraposta la zelantissima pietà di quella gran Matilda, che fatta erede del Principato non de' cottumi di si potente antecessore, si por la devozione verso la Chiefa chiamata, come s' è detto, la figlia di Pietro.

E però da faperfi, ch' essendo nel fine dell' anno 875, feguita la morte di Lodovico fecondo Imperatore, e chiamato per quetto nel principio del feguente 876. Carlo Calvo Rè di Francia da Giovanni Papa Ottavo in Italia, o perchè Lamberto figlio di Guido Duca di Spoleto avelle pretenzione di restituir negl'Italiani la Corona dell' Imperio, o perchè fecretamente col Marchese Adaiberto favorisse gl'interessi di Carlo Manno sigliolo di Lodovico, e Rè di Germania nipote di Epifi. decre-Carlo Calvo, è certo che l'uno, e l'altro dalla tol. T'm.z.in devozion del Papa alienandosi, a que sacrisegi coste sacrisegi diedero unitamente la mano, che parte si leggono Luitorard. netle lettere di quel Pontefice parte in Luitpiando, lib.r. Annal. e parte negli annali Fuldeti di Francia. Era nell' Fuldes. Tom. istesso tempo la Chiesa infestata dalle scorrerie France Annade Seracini, e maltrattata dall' infolenze de Mar- nius five Aichefi Italiani. Onde, come tollecitava Papa Gio-monius de vanni con le continue querele, che si leggono in reb. sessis quelle lettere, la venuta del Calvo, così non man. france

cavano i due congiurati di sovvertir gli animi de' Prencipi Romani, e con mendicati protesti inviar gente alla volta di Roma. E benchè sceso in Italia Carlo, e già coronato da Giovanni della. Corona Imperiale, dovesse rimoverli da questo pensiero, non però si quietorno, anzi che tenendo tuttavia secreta intelligenza con Carlo Manno, nel feguente anno 877. mentr'egli passate improvisamente l'Alpi si se' sentire a Verona, scopertamente se ne mostrarono parziali . Ritornava. l'Imperatore dal general Concilio di Compiegne, & incontrato dal Papa a Vercelli, con lui se ne passava a Pavia, quando percosso non meno dall' inaspettata nuova della comparsa del nepote, che tradito da fuoi, fu costretto vergognosamente a fuggire verso Tortona, e Giovanni necessitato a ritornarsene frettoloso a Roma. Ma tutto che-Carlo Manno spaventato ancor egli dal grido, che l'esercito Imperiale, e Pontificio molto numeroso s avansasse contro di lui, stimasse bene per allora di ritirarsi, non per questo mancorno i travagli del Papa. Perchè passato Lamberto a Roma fotto pretetto di condurvi gli ajuti dell' Imperatore, costringendo i principali a darli ostaggi, indirettamente lo travagliava. Intanto uccifo con veleno, come fu fama, nel passar l'Alpi Carlo Calvo verso il fine dell'autunno, si fecero i mali trattamenti contro il Pontefice più sensibili, e come non furono baffanti ad ammollir quell'animo tiranneggiato dall'ambizione le replicate lettere da lui scritte in quest'anno a Lamberto, nè la rinfrescata memoria dell' antica, e stretta amicizia, fu necessitato Giovanni di rivolgersi a Carlo Manno. L' invitò prima a Roma per coronarlo. Ma riuscitoli infruttuoso il motivo, risolse egli me-

\$77.

desimo di passar a trovarlo in Francia. Ne questo valse. Perchè simulando Lamberto tuttavia per quanto compliva il suo disegno la passata amicizia, assalì con Adalberto nella primavera seguente del 878. improvisamente Roma, e quelle sceleratezze ambedue contra la persona sacrosanta del Papa, e degli altri Ecclesiastici esercitorno, che fono vivamente esaggerate nelle lettere scritte a i Vescovi chiamati in Francia al Concilio, & a i Prencipi più potenti. Velavano i facrileghi Conti ogni azione col protefto del comandamento di Carlo Manno, ma le medesime lettere di Giovanni fanno fede, che tentavano questi tuttavia segretamente confederati con gl' intedeli , di ritornar negl' Italiani la dignità dell' Imperio, e che quando li fosse veramente riuscito si sarebbero a Carlo scopertamente dichiarati nemici. Sono queste infolenze diffusamente raccontate nell' Epittola 82. 84. & 87. e dall'innominato Scrittore del medefimo Secolo negli Annali Fuldesi così descritte . Fp:17. To. 8; Lambertus Vuidonis filius , & Albertus Bonifacii Annal. Fulfilius Romam cum manu valida ingressi sunt, & denses loc. Joanne Pontifice sub custodia retento, optimates Ro-cit. manorum fidelitatem Carolo Manno facramento firmare coegerunt. Ma, o lasciato poco appresso in libertà, o fuggitofi il Papa in Francia, tenendo 1.6. essi, già pubblicamente scomunicati, intorno a Roma l'assedio, si ragunò d'Agosto il Concilio in Treci, e nel publico consesso de' Vescovi surono di nuovo confermate le scomuniche, come referisce Aimonio. Qual si fosse allora lo stato di Lucca, e se col Prencipe, che governava ella si trovasse nelle medesime censure compresa, non. ho certezza; so ben che l'879. Adalberto prima Tob. Epis. che foise dal Pontefice affoluto, vi esercitò atti 0. 35.

878.

principale dell' ingiurie fatte a Giovanni, prima anche di Lamberto a penitenza ritornando, verso

880. Epiff. To. S. 1. c. Fp. 258.

quello libro fotto num.3.

il fine del seguente anno 880, su con gli aderenti assoluto, come nell' istesse lettere del mese di Novembre, fotto l'indizione decima quarta se ne legge l'effetto. Allora per avventura fu, che in penitenza d'errori sì grandi alla Catedrale, e Mi fine di Canonici della Chiefa di San Martino, e Regolo di Lucca le decime di tutto quel contado offerisse, facendone qualche prova le seguenti prime parole del privilegio, che senza data di tempo, come si trova nell'originale, farà posto intero nel fine . Divina gratia munere, & Superna virtutis auxilio faucibus demoniaca potestatis eruti, Ge. Ma tra le cagioni, per cui si dispose Adalberto di ritornare

bas lib. 2 . Chronic . boc suno.

Regino Ab- all' obedienza del Pontefice, principalissima per mio credere fu la morte di Carlo Manno Rè d'Italia. feguita come ha Reginone , l'istesso anno d'Aprile, mancandoli non meno in questa maniera. il principale stromento de suoi disegni, che il più colorito protesto de suoi mistatti. Perchè s'egli è vero, che Lodovico Balbo foile dal medefimo Pon-Baronius tefice dichiarato Imperatore, come tien Baronio, Tom. 10. an- benche Reginon medesimo, che la sua morte nell' 878. rapporta, lo chiami folamente Rè, farebbe Adalberto stato anche contrario al Papa, in non voler riconoscer altro patione in Italia, che Carlo Manno. Ne vi fu veramente dall'877. all'879. ri-Lodovico cevuto altri per Rè, che questi. Perciocchè gli strumenti, che notano in vece dell' anno cor-Italia non fii rente l'anno di chi regnava, fenza far menzione riconosciuto alcuna di Lodovico nel tempo appunto di che

per Re con-tra Baronio, parliamo, il principio e il progrello del Regno

wel.

di Carlo Manno ci fomministrano. Eleggendone pertanto, oltre il molto numero degli spediti in Lucca, e conservati nell' Archivio Episcopale solamente quattro contrafegnati in diverse Città d' I. talia, abbiamo di Verona espressamente il primo nel privilegio, che il medefimo Rè concesse a. Gherardo Vescovo Lucchese . Dat. decimo Kal. De- Luc. in Plucembris anno primo Regni Caroli Manni Serenissimi teo privileg. Regis in Italia indictione undecima. Il secondo in 4. 18. 83. 4 Pavia. Anno Caroli Mauni pitssimi Regis in Italia. O. 15. 4. P. Secundo. Nono Kalend. Julias indictione duodecima . 9. . B. 50. Allum in Civitate Papia. Il terzo in Roma. Regnante Carolo Manno Rex anno Regni in Italia fesundo decimo quinto Kal. Novembris indictione decimatertia. Actum Civitat. Leoniana Urbis Roma Beati Petri Apostoli. Dalle quali memorie, con la leguente di Lucca . Decimo fexto Kal. Decembrisindictione decimatertia anno secundo postquam in Italia igressus est, non solo apparisce, che su comunemente Carlo Manno in Italia ricevuto per Rè; ma che il fuo regno ebbe principio nel Novembre dell'877. quando egli scese a Verona, e che non v'è luogo di mezzo per Lodovico Balbo. Tanto più, che fotto l'istessa indizione decimaterza con la data quinto Kal. Junias. già seguita la morte di Carlo Manno, cominciano gli stiumenti a segnarsi così . Anno Caroli Regis in Italia primo indictione decima tertia, seguendo l'indizione decimaquarta, finche decimo quinto Kal Julias se ne trovano di fegnați con la mutazion del titolo di Rè in Im- fo riconoperatore. Di qui fi cava ancora, che prima dell' scieto per anno 881. contra l'osservazioni dell'istesso esat. Re d'Italia, tiffimo Baronio, era stato Carlo Crasso ricevuto prima dell' in Italia, e che Adalberto dopo la morte di Carlo Baronio. Mahno nell' istesso anno 880, gli avea con l'as-

Ζz

7ah. Epif. foluzione aderito. (a) In questo tempo adunque, che Luc. 40.000 ottenne Carlo Crasso in Roma la Corona Impe- 4 B. 8. 1. rale., che fu nel secondo anno dell'ingresso in Tab. Epif. Italia, cioè nell'881. consenti Adalberto chiamato

Tab. Epif. Italia, croe neil 881. Conienti Adalberto chiamato Luc. 4E 15. Duca in Lucca, le permute de beni Ecclesaftici 885. nella maniera, che si vede parimente nel 885. &

895.
886. Ma perché da quelto tempo taceno le fue particolari memorie fino all'890. ho io probabilmente filmato, che feguita intanto nel principio del 888. fettimo dell'Imperio la morte di Carlo Craffo, nelle gare fufcitate l'ifteffo anno tra Berengario figlio di Ennarardo Duca del Friuli, e

rengaro igilo di Landardo Duca di Spoleto, fi Guidone figlio di Lamberto Duca di Spoleto, fi mantenelle Adalberto neurtale. Poiché chiamati ambedue quegli emuli dallo feifima de Prencipi Italiani al Regno, non ebbe alcuno di Ioro in in Lucca titolo regio. Et ho fermato il mio creder fu l'oflervazione, che non fiano conforme il lolito ne' tre primi anni feguenti fino all'801. nu-

Tab. 1911.
Lac. 1847. merati gli strumenti col tempo d'alcun regnante,
RE15. 361 ma si dica solo, primo, secondo, e terzo, post
H15. 1842. obisum nossiri Caroli imperatori, finchè dopo molta
1018. N. 13.

Now 10-17. Rrage vinto Berengario nell' iftello 391. cominformio. ciano dalli 10. di Lugho a notare l'anno primo Errori di Giudo con titolo d'Imperature, e nel feguente Gondoglia replicatamente il fecondo, contra quello, che da Giido, Lis. Frodoardo argomenta il diligentifimo Baronio, herto Impec, coè, che Guldo folfe foldmente dichiarato Impe-

92. ratore l'892. A questi adesì subito senza dubbio Adal-

> (a) Dell'ingreffodi Carlo Craffo al Regno d'Italia fi ha la feguente memoria di antio Somenno della (Life, di S. Pietro Maggiore, in cui fi danno a livello alcuni beni a J chiredo Ello quondam Doministi: Pernatte Domino softro Arrolas Divina favete Cenetila Rex Germano Domini Karolasanos Regi Regni qui in Utila primo XII. Kal. Yanias Lat. XIII. Nota manoferitta del Fiorentini in quento luogo.

Adalberto, (a) di cui chiamato Duca abbiamo nell' 890. diffinte memorie, ma tardò poi nel rico- Luc- Fisnoscer supremo Prencipe Lamberto suo figlio un \* A.6. anno dopo la morte del Padre, fucceduta nell' 894. e non altrimente neli'899. come ingannato Reginon. lib. da Luitprando contra Reginone, e gli Annali Ful- 2. Chronic. desi, stimò Baronio medesimo companto da me Ann. Fuldes. nella penuria, e negligenza degli Scrittori di quetto oicuriffimo fecolo . Perchè fe ben Lam- Luc. + 1.39. berto fin l' 8gt. era col Padre stato coronato Im- \*N. 5. peratore, troyandoli registrato contra l'istesso computo di Baronio negli strumenti l'anno quarto, quinto, e seita dell'Imperio suo nel 895. 896. e 97. Adalberto nondimeno fino a quetto tempo non s' era dichiarato d' averlo per Imperatore, ne col suo nome si contrasegnavano in Lucca gli strumenti così numerati : Anno ab incarnationis ejus ottingentesimo nonagesimo quarto post ovito Domini nostri Vuidoni Imperatoris anno primo tertio Kal. Januarii, indictione decima tertia. Forse perchè mal foddistatto il Duca del fuo governo, o per proprio interesse unito ad Arnolfo Rè d'A-

( a ) Il Signor Muratori ne' suoi Annali d'Italia all' anno 890. stima che l' Alberto, di cui si parla in un Diploma del Re Guido appresso l' Ughelli nell' Italia Sacra Tom. II. in Fefulanls, il qual Diplona fi legge dato VII. kal. Junii An. DCCCXC. Lidiel. VIII. Vidone Rege in Italia Regnante primo, che questo Adalberto, dico, detto ivi Marchefe, e Duca di Tofcana non fia l' Adalberto, di cui s'è parlato fino a qui dal Fiorentini, ma un liglio del medesimo, che il Re Guido chiama ivi fuo Nepote, ed il Muratori per questo lo dice Adalberto II. sicelle tutte queste cose, che da qui in poi si dicono di Adalberto appartengono ad un altro Adalberto diverso da quello, di cui fi è parlato fn' ora . Quefta parentela di Guidone con Adalberto II. proveniva da Rotilde moglie di Adalberto I. forella di Lamberto Duca di Spoleti, e del Re Guidone. Vedafi il Muratori ivi , e più diffusamente nelle sue Antichità Estensi Part. I. Cap. 22. Pag. 209. & fequent.

896. 897.

lemagna, aveva a questi facilitata la strada di pasfare a danni di quello in Italia. Era Arnolfo. come avvertiscono gli Annali Fuldesi, chiamato dopo la morte di Guido nel 894, da Papa Formofo alla corona dell' Imperio, e già nel mefe di Settembre passato in Lombardia averebbe al ficuro con l'aderenza di Adalberto fatti progressi fegnalati, se divisi sul Pò gli eferciti; & inviatane la metà da Bologna a Fiorenza, egli con l'altra parte per le montagne arrivato a Luni, non aveile in questo luogo scoperte contrarie affatto all impresa la congiuntura de' tempi, e l'infedeltà del nipote Berengario, partendosi d'Italia tanto niù difguttato, quanto che la frequenza. degli abboccamenti feguiti tra Berengario, & Adalberto con la mutabilissima inclinazione di questo Prencipe l' avea tenuto nel pallar l'Alpi grandemente perpleifo, Malus rumor Regem, & Exercisum commovie, dicono gli Annali di Francia, Perengarium scilices nepotem ejus a fidelitate sua defecisse, & in Italiam jam pro boc reversum esse, Adalbertum widelicet Marchensem Tuscia mutuis colloquiis Perengarii, ne aliquo modo ad Regis fidelitatem intenderet. Ma non trovando Adalberto per avventura dopo la partita di Arnolfo tali forze in Berengario, che potesse riuscirgli di ripigliar di nuovo le pretentioni del Regno, a Lamberto fi rivoltò, e come dagli itrumenti accennammo fino all' anno 897, festo dell' Imperio fuo fenza dubbio con l'obedienza lo riconobbe. Confervasi della buona intelligenza, che tuttavia tra di loropalfava la feguente memoria, parte di un polfeifo conceduto folennemente in Fiorenza a Pietro Vescovo di Lucca da Amadeo Conte, e Millo Im-Luc. N.s. Periale. Anno Imperii Domini Lamberti fexto, quarta

die Menfis Martii Indictione decima quinta, dum. ad preclaram potestatem Domini Lamberti piissimi Imperatoris misus directus fuisset in finibus Tuscia. Amedeus Comes palatu, & cum veniffer Civitate. Florencia in domum Episcopii ipsins Civicatis, in Atrio ante Basilicam Santi Joannis Bapoista in judicio resideret una sinul cum Adalberto Marchio fingulorum omnium justic as faciendas, ac deliberandas, residentibus cum eis Helbringus Sanita Parmensis, Lupus Santa Seneufis, Adelbertus Santa Lunenfis, Grafulphus spfins Civitatis Venerabilibus Episcopis; Sottofcrivendo davantaggio al medelimo giudizio dopo Amadeo l'istesso Adalberto in questa maniera. Signum & Adalberti Comes, & Marchio qui bac supra interfuit . Onde reita certo, che folamente egli dopo quel tempo la rebellione infelicemente tentaile, che Luitprando così rapporta. Hoc eodem tempore Adalbercus illustris Tuscorum. Luiterand. Marchio, atque Hidelbrandus prepotens Comes buic, lib. 1. c. 10. parla di Lamberto, ni fi funt rebellare. Tanta quippe Adalbertus erat potentia, ut inter omnes Italia principes folus ipfe cognomento diceresur dives. Huic erat uxor nomine Berta Hugonis post nostro tempore Regis mater, cujus instinctu tam nepbaria capit ipse facinora . Nam collecto exercitu cum Hidelbrando Comite constanter Papiam tendere festinat. Seguendo -appreilo a raccontare con quanto poco avvedimento intraprendesse Adalberto si grand' impresa. Perocchè foggiunge, che raccolto in Tofcana un' esercito tumultuario, e sconsideratamente per la via di Piagenza incaminato, fu così all' improvilo nell'ofcuro della notte affalito da Lamberto, e da tutte le parti percollo, che rotti facilmente, e fuggiti que' fonnachioli foldati, rimale egli in una italia prigione, e fu costretto dopo gli scherni

Luiterand.

Regin, antico Cronista corretto bas lib. z. Chronic, an-20 806.

Luc. A F.

penosa carcere, fino a quel tempo, che mosto Lamberto in caccia, s'aprì di nuovo a Berengario la strada di ripigliar il titolo regio. Non convengono però nell'anno della morte di Lamberto Regin. Ab- con Reginone, gli strumenti allegati, e mentre questi numerano parte del fetto anno dell'imperio (uo nell' Indizione decima quinta, e col re-Tab. Epif. fiduo parte del fettimo fino a Luglio dell' indizione prima, cioè l'897. e 98. Reginone vuole, 15. F. 88, che dopo la feconda partita dall' Italia d' Ainolfo nell' ittesso anno 896, anche Lamberto se ne morisse. Ma io molto più credendo a i replicati te-

898.

stimoni di strumenti originali fatti in Italia, ho per fermo, che almeno fino alla metà del 848. Lamberto vivesse, e che pochi mesi Adalberto se ne stesse prigione nella maniera, che da Luitprando Luitprand. medefimo si raccoglie. Lamberto in Venat. one mortuo, vel ab Hugone Comite Mediolanenfi occifo, cum

lac . c. 12. Tab. Epif. Luc. & B. 47.

Berengarius prifting Regia dignitate bonorgretur Adalbereus Marchio, & ceteri ad propria destinantur. E le nostre memorie c' infegnano appunto, che nel principio dell' 800. Adalberto, tertio nonas Februarii, indictione fecunda, concedeise in Lucca

le solite permute de beni ecclesiastici. Onde, come appare, che si cavi la rebellione d'Adalberto non esser stata per altro, che per favorire gl'interessi di Berengario, così trovandosi negli strumenti dell' 899, numerato l'anno duodecimo del fuo regno in Italia, ci afficurano, che Berengario dal principio delle sue pretensioni fino a questo tempo non aveva difmelfo il titolo regio, e che que'moderni, che due, o tre Berengari prima dell'

altro successore di Lotario nel 919, costituiscono nella ferie de i Rè d'Italia di gran longa s'ingan-

Tab. Epif. Lucote 4.84. 水B. 47.

nino. E' però certo, che nemmeno nel duodecimo anno fu egli pacifico poleilore del Regno, e la ve- moderni, nuta degli Ungari, che dopo Verona s'erano avan- che numerazati a Pavia, & aveano con incendi, e rapine delo tempo due lato il rimanente dell'infelice provincia, lo riempi Berengari di nuova sollecitudine. E benchè mello insieme in con titolodi Toscana, e Romagna un esercito molto maggiore, de d'Imperaspaventati i Barbari domandatsero con ottaggi la tore. volontaria partita, fabricò egli nondimeno nella loro desperazione la total rovina d'una fioritissima gente, Fanno fede Luitprando, e gli Annali Ful- Luitprand. defi, che non ostante l'avantaggio del numero, re. lib.1.5.5 de fiò nella battaglia la genre Italiana inreparabilmente ful. Regilse. disfatta, e ben ventimila oltre i Vescovi, & altri principali già morti nel facco delle Città spogliate, ne rimasero uccisi. Ne perchè questi ritornassero alfine carichi di prede, e di vittorie in Ungheria intorno al 900, come dicono Reginone, & i medesimi annali di Francia, potè egli trovar quiete nel Regno. Conciosia, che chiamato Lodovico siglio di Bosone da'Longobardi contra di lui, cominciò quella guerra, che regolata dalla potenza d'Adalberto, ora all' uno, & ora all'altro aderente, fu finalmente favorevole a Berengario'. Era stato autore della chiamata di Lodovico un'altro Adalberto Marchele d'Inrea, che sebben avevain moglie Gisla figliuola di Berengario medelimo, mal sodisfatto nondimeno del suo trattare, s'era per questa strada adoprato per toglierli il Regno. Ma Berengario con la lega dell'altro Adalberto fuperior di torze, non ben' anche provitto, incontrandolo, lo costrinse con giuramento a prometterli di partirsi senza ritorno d'Italia . Fecerat Luitprand. namque Berengarius plurimis conlatis muneribus Adelbersum Tuscorum praposensissimum Marchionem.

no in questo

\* P.42. Nel fine di quelto libro fatto

T. x. 901.

Errori di Cronologia incidentemente corretti.

Luitprando lib.2. c.11.

manendo vittoriofo Berengario, o che insuperbito strapazzaise Adulberto, o che non li mostrasse quella gratitudine, che pretendeva, si sdegnò questi seco. e ttimolato da Berta suo moglie, e dagli altri Prencipi d' Italia, diede la mano, come segue. Luitprando a narrare, che Lodovico, fcordato Tab. Folfe, del giuramento, tornasse con maggiori successi in Luc. + N.48. Lombardia, e che Berengario ritornato a Verona fosse per allora costretto a cedere la pretension d' Italia. Il che nel fin del medesimo anno 900: notato negli strumenti col decimo terzo di Beren-74. 4. Bare. gario, è forza che succedesse. Perchè nel principio dell'altro goz. dalla memoria, che altrove daremo intiera, è certo che Lodovico era in Roma coronato Imperatore, da Benedetto con l'affiftenza di venticinque Vescovi, ancorchè Baronio diverfamente ne parli. Allora fu, che curiofo Lodovico di veder la Toscana, & invitato da Adalberto si trasferì a Lucca, e su in quel luogo con tal' apparato dal medefimo Duca ricevuto, che foprafatto dalla meraviglia di una regia magnificenza, in alcune parole d'invidia sconsideratamente proruppe, che furono poi nel fuo ritorno in Lombardia porentissime cagioni della sua rovina. E perchè la maniera, con la quale Luitprando questo viaggio racconta, non folo conferma la stanza di Adalberto in Lucca, infegnataci dagli strumenti, ma qual fosse la sua grandezza, ho voluto toglier in questo luogo al Lettor la fatica di cercario in libro, di cui non si trova dovizia. His ita gestis, parla della Vittoria ottenuta contra Berengario, bonum visum est Ludovico, sicut circum circa viderat Italiam, videret, & Tufciam . Exiens denique Papia,

proficifcitur Lucam, ubi decenter, miroque apparata ab Adalberto Suscipitur. Cumque Luduvieus in domo Adalberts tot militum elegantes copias, tantam dignitatem, totque impensas prospiceret invidia zelo taltus, fuis clanculum infit. Hic Rex potius, quam Marchio poterat appellari, in nullo quippe mibi eft inferior, nifi solum nomine . Qua res Adatbertum. latere non potnit. Quod Berta, ut erat mulier nou incallida, audiens, non folum virum fuum ab ejus fidelitate amovit, verum & ceteros Italia principes, ei infideles effecit. Unde factum eft, ut dum è Tufeia rediens, Veronam pergeret, ibique degeret, nibil mali suspicans, Berengarius dato precio custodes Civitatis corrupit , & cum viris fortiffimis Ciwitatem fuerit ingressus. In questo modo fatto prigione Lodovico, e privato da Berengario della vitta, pagò la pena della commessa sconsiderazione, contra fua voglia provando, che la potenza di Adalberto, arbitro in quel fecolo dell'Italia, dovea stimarsi di maggior momento. Successe la sua disgrazia nel fine del 902. quando gli allegati stromenti, che in questo tempo numerano l'anno secondo del fuo governo con titolo d'Imperatore, no- Luc. 4 D 724 tano nel principio del feguente 903. e tutto il 904. & D. 66. A l'anno decimolesto, e settimo di Berengario, avvi. F.92. fandoci davantaggio, che Guisalprando Suddiacono Commessario del Marchese Adalberto, confermò in Lucca certa fentenza del Vescovo Pietro. Di Link N.40; qui feguono con qualche filenzio interposto a numerar gli anni del Regno di Berengario (a), e nel 010.

Tab. Fpifc.

903. 904.

(a) Dopo i Computi del Pagi non resta più luogo a dubitare dell'anno, e del Mese, in cui Berengario su coronato Imperatore, rifultando chiaramente da questi aver egli ottenuta una tal dignità l' anno 916. il giorno folenne di Pate qua. Vedafi il detto Pagi all' anno 915.

910. L.c. & H.ss. # D.10. Signnius I.c.

Errori di Cronologia corretti

Tob. Epife. Luc. kr.60

915.

910. il solito consenso del Duca Adalberto nelle permute ecclefiastiche ci ricordano, fin che nel Marzo del 916. cambiando a Berengario il titolo, si dice Anno Berengarii Imperatoris primo. Non già, come vuol Sigonio, che nel Settembre dell' anno precedente foise veramente coronato, essendo che al più presto verso il fin di Novembre accadelle, fe dobbiamo credere alla narrativa della feguente memoria nell'Archivio Episcopale. Anno

Regni Berengarii Regis, Deo propisio, vigefimo ofta-. vo, decima die mensis Novembers indictione quarta, cioè nel fine del 915. E perchè da queita non si

ha solamente con la reitituzione di una Chiesa fattà da Pietro Vescovo di Lucca ad Eldegario Vescovo di Lodi il tempo appunto, che Berengario paísò a Roma per la coronazione, ma che egli fu di più in Lucca da Adalberto nelle stanze proprie recevuto, ho stimato a proposito di portare ancora da quel rozzissimo ttromento il barbaro racconto, che vi si trova. Dum domnut Berengarius Serenissimus. Rex pro timore Dei, & flatum omniunque fan farum Dei Ecclefiarum ele-Horum populo bie Italieis adiuvantibus animaque fua mercedem justisiam ademplendam parsibus Romam ire , cumque permeniffet infra Tafcia foris bant Urbem Luca intus mansionem Adelberts misfum fuum legasum lex faciendum i. Odelericus suoque vaffus , & miffus conftitutus ficuti Rex , & sple Adelricus miffus domni Regis in judicio refideret intus Ecclesiam San Ti Fridians pro data licentia domni Petri Episcopo ipficis Sente Licensis Ecclesia unicuique justitiam faciendum, ac deliberandum refidentibus cum en Adelbertus Santa Bergomenfis Ecelesia Episcopo. Prima però di quato tempo avendo Adalberto per la fua potenza intrufo nella Santa Sede Sergio, che Luitprando afferisce successore di Formoto. Sergius fugiens in Tusciam quatenus lib. 1.c.2. Adelberti potentissimi Marchionis auxilio juvaresur, & Formoso defuncto Sergius Papa per Adelbercum constituieur. Et ellendo per il tavore di Teodora Madre di Marozia concubina del medesimo Adalberto, (a) pervenuto con illeciti mezzi all'altezza di quel grado Giovanni decimo nel 912. dopo azioni così poco lodevoli fegnalò Adalberto gli ultimi anni della fua vita, con la vittoria riportata de' Seracini al Garigliano. Racconta il feguito l' O- Leo Officiale fliense, che addimanda il Marchese Adalberto, Chronic; Cal-Alberico, (b) nella forma che Luitprando ancora sin. 1.1. cap. alcune volte lo chiama, se però d'Alberico figlio 51: Aaa 2

(a) Il P. Soldani Vallombrofano nella fua lettera IX. in cui verifica la descendenza de Duchi Estensi dagli Antichi Duchi di Tofcana, ha fatto quasi dimostrativamente vedere, che Teodo+ ra non fu altrimenti concubina di Adalperto II. il ricco, ma moglie del medesimo del primo letto. Questo, sebbene è contrario a Luitprando, con tutto ciò stima egli esser verissimo, e taccia Luitprando di calunniatore, o per meglio dire di adulatore del Re Ugo, il quale agognando al possesso della Tofcana si sforzò di sar passare per adulterine le nozze di Adalberto con Teodora, e per confeguenza l'altro Adalberto III. di questo nome nato da questi due Coniugi, al quale doveva appartenere il Ducato di Tofcana, come maggiornato, lo voleva decaduto dall' eredità come illegittimo.

(b) Ottimamente il Signor l'iorentini in questo luogo osferva, che il Marito di Marozia fu un Alberico, conforme fi legge in Luitprando, e nell' Ottiense, ma poi malamente crede, ingannato da un Testo corrotto di Luitprando, che questo Alberico fosse l' istesso, che Adalberto Marchese di Toscana. Il Signor Muratori dalla corrispondenza di altri passi di Luite prando fa vedere, che il testo del medesimo non si deva leggere: Ex Alberto Marchione Aldericum genuit H.ft. Lib.s. Cap. 13., ma più tofto, ex Alderico Marchione Albericum gemuit, e così veramente si legge nel Testo stesso di Luitprando al lib. III. cap.XII. Habuerat Marocia filium nomine A'bericum, quem ex Aberico Marchione ipfa genuerat . Vedali il Muratori negli Annali l' Anno 927.

del medesimo Adalberto non s' intendesse, e sotto il ors, narrati gli ajuti di Nicolao Patrizio capo . dell'esercito de'Greci, di Landolfo, & Atenolfo Prencipe di Capua, di Guaimaro Prencipe di Saerno, e degli altri confederati di Puglia, e di Calabria l'ultimo esterminio di quelli così registra, Quo cognito Papa Joannes decimus, qui ex Episcopatu Ravennate triennio ante Romanam Sedem invalerat, una cum Alberico Marchione cum valida pugnatorum manu superveniens, ex altera nibilominus parte consedit, & ita cos bine inde per tres menses consinuos obsidentes ad extremitatem ultimam perduxere. Non potè però molto goder egli della vittoria. Perchè Luitprando immediatamente la fua morte Cuityrand. ricorda. Hoc tempore Adalbertus Tuscorum potent Marchio moritur, filiusque ejus Vuido a Berengario Rege Marchio patris loco constituitur. Sò che vuol Sigonio, che egli fino al 917, vivelle, ma ne dall' Epitaffio, che in Lucca si conserva, ne dalle autentiche memorie del Vescovato altro ho io po-

6.2. 6. Es.

Da ciò ne fegue, che tutte le tirannie esercitate in Roana dal pretefo Adalberto non appartengono al nostro Adal-

berto di Tofcana, ma al Marchefe Alderico.

Vnole inoltre questo Scrittore, che la Marozia così celebre nella Storia del Secolo X. fotte Moglie non di Adalberto Marchefe di Tofcana, ma di un altro Adalberto, che chiamavafi anche Alderico Patrizio, dal qual Matrimonio nacque un altro Alderico pure Patrizio e Senatore . Quetta Marozia fu tolta in moglie dal Re Ugo, e questo Matrimonio fu, al riferire di Luieprando, incestuolo, perchè Marozia era maritata in feconde nozze ad Alberico il Seniore Patrizio Romano, dal quale Matrimonio ne nacque un altro Alberico.

Di più dice, e prova con efempi, che Alberico, e Adalberto è un nome stello preso indifferentemente dalli Scrittori, onde tanto è dire Alberico, che Adalberto, dal che è nato l'equivoco di molti, i quali hanno creduto, che l'Adalberto Marchefe di Tofcana fia stato lo stello, che Alberico Senatore, &

Paprizio.

tuto raccogliere, se non che la sua morte a 173 di Settembre accadesse. Mori egli in Lucca sua Patria, e su sepolto nella Cattedrale, ove si vede anch' oggi la seguente inscrizione, per quanto portano que rozzissimi tempi, non affatto barbata.

Hic populi leges faxi fub mole fepulta Hic jus, fufque jacent, bic patria auxilium. Hic jubar, ala, feutum, dolor bic, lacrimaque renolla.

posta. His oculus ceci, bic pietar Vidua. Per claudi, westir undi, solamen egeni. Noster Adalbertus Dux pins acque bonur. Gentibus externis eimor acque pavor munsaudus Milicibus propriis gloria samma sus. Quam fortis surcivi avorenne alteina Tila. Ona Bonicase suit, diere lingua nequit. In sexto decimo September nosanse Calendas Hic posus posus sumulum culparum satta surana dus quis legis tumulum culparum satta surana dus quis legis tumulum culparum satta surana dus pum recita, su prectobolegue inva.

Ne poffo perfuadermi, che febben l'intereffe ha pur troppo refi adulatori fin' a marmi, non s'avverafero almeno in lui qual.he patte d'ile lodi, che fe gli danno. Contevafi in teftimonio d' una divota iberalità la donazione già nominata alla Chiefa Lucchefe, & in trofeo deil' armi una volta religiofamente adoperate, s'adorano tutta-Signial.e, via nella Bafilica di S. Fredino i fanti corpi di Pefforese. S. Caffio Vefcovo, e Santa Fauta Vergine, allora Biblistica de lui trasferiti a Lucca, che pafato per ajuro Cannel. Lui. del Pontefice all'affedio di Narni, ottenne di ri. Cefine Frandure quegli ottinati, e contumaci cittadini per gistiti mill'. forza d'armi all'obedienza della Chiefa, nella Luing.

Berta moglie maniera, che diversamente dal Franciotti, testidi Adalberto fica un antico Passionario della Catedrale. Ebbe Duchessa di Товсана, е fue memor.

per moglie questo Duca potentissimo la Contessa Berta, non gia figlia d' Arnolfo Imperatore, come equivocando è stato scritto, ma di Lotario Rè di Francia come espressamente nel suo Tumulo si legge, eisendo di più probabile, ch' ella non foise la prima. Peroccè molto vecchio in affai giovine donna si sarebbe accasato, se gli è pur vero, che Besta rimafta dopo lui di nuovo vedova avesse. potuto con gli allettamenti della fua bellezza, e con la poca onestà, di cui Luitprando scopertamente la rinfaccia, mantenersi nella potenza del marito. Et ho io qualche volta tra me medefimo creduto, che raccomandando Papa Giovanni Ottavo al Prencipe Bosone figlio d'Angelberga Im-

Tom. 3. decr.

Io: E. Ep. 164. peratrice il Marchele Adalberto, e la Contessa Rotilda sua moglie a fine che pacificamente goder gli lasciaise alcuni Contadi in Provenza, poteise effer Adaiberto di Tofcana; tanto più, che nell' altre fue lettere d' una Rotilde forella di Lamberto Duca di Spoleto compagna, come fu anche Adalberto di lui neli' infolenze contro il medefimo Pontefice espressamente si fa menzione. Ne farebbe stato improbabile, che avendo l'888, tentato il Duca Guido, che fu padre di Lamberto, Annal. Fal- di farsi Rè di Provenza, come ricordano gli An-

den.onno 888

nali Fuldefi, avesse con la figlia dato in dote al Marchese Adaiberto qualche Contado di quei medefimi stati, dove si maritò poi egli stello con Berta già Madre di Ugone detto d'Arlè, che fu Rè d'stalia . Ma l'eiler questa lettera scritta in tempo, che Adalberto non era anche stato assoluto dalle scomuniche, non me ne fa risolvere. Ma s'egli viile fino al 917. e che un folo Adalber-

berto sia stato dall' 847, fino a questo tempo, come dopo l'866. non si può dubitate, settant' anni almeno sarebbe vivuro Duca, e Marchese di Toscana, & in età molto vecchia averebbe ter-

minati i suoi giorni. [a]

Comunque però fi fia è certo, che dopo lui rimale di Marozia sua concubina nobi issima Romana quell' Alberico, che fu Prencipe, e Tiranno di Roma, e di Berra nacquero Ermengarda feconda moglie di Alalberto Marchese d'Iurea con due maschi Guido, e Lamberto, che furono immediatamente successori nel Principato paterno. Sono quelti i fuoi figli espressamente numerati da Luitprando. Ma l'instrumento del 1011. altrove lib.2. 6.15. da me ricordato, par che un' altro ne aggiunga col nome di Oberto. Adalbertus Marchio filso bon. Tab. Foili. mem. Oberti , & nepus bon. mem. Adalberti , qui fuit Luc. \$ 36. smiliter Marchio . Perche computanto i tempi, a i quali arrivò Lamberto in lubitato figlio di Adalberto il grande non vien' escluso Oberto, che non possa molto ben' e sere a questi d'altra Madre fratello. Sopravisse Berta, ch'ebbe titolo di Regina, e di Regale sette anni, e parte con l'aftuzie, e con i doni, parte con la vita licen- Guido Duziola non fu col figlio Guido fuccelfor nel Mar- fe di Tifcachefato del Padre di minor potenza, che prima na con Berta E si ben seppe ella impadronirsi degli animi de' sua Madre,

[ a ] Il Signor Muratori negli Annali all' Anno 960, crede, cue quello Berto descendesse da uno degli Adalberti Duchi, e Marchesi di Toscana, o per via di Bonisazio Figlio di Adalberto primo, o per quella di uno de due figli di Allibera to II. Guido, e Lamberto. Da questo Berto fa nascere la nobiliffima Caf. Eitenfe, if che egli lungamente' ha dimoitrato nella Porte I. Cap. 21. delle Antichità Estenfi, dove porta per intero questo Documento. Di qual Marca poi foste Prencipe, o M. retiefe questo Berto egli contessa non saperlo per mancanza di lumi -

C 85.

fudditi, che fatta col medefimo Guido poco dopo prigione da Berengario, & in Mantova fotto buona custodia ritenuta, nissuna delle Città, e Castella del suo dominio mancò di fede; Intanto che su per questo costretto l' Imperatore a scarcerarla, Luitor. l. c. come l'iftesso Luitprando racconta. Morì ella Tab. Epifc. negli 8. di Marzo del 925. dopo Berengario dagli strumenti l'ultima volta ricordato nell'anno nono dell'Imperio suo, cioè 924, fotto l'indizione duo. decima, e fu in Lucca nella medefima Catedrale Luc. 4 K.39. col Marito, e con il feguente Epigramma onorevolmente fepolta.

> Hoc tegitur tumulo Comitissa Corpus bumatum Inclita progenies Berta benigna pia. Uxor Adalberti Ducis Italia fust ipfa Regalis generis qua fuit omne decus . Nobilis ex alto Francorum germine regum Karolus ipfe pius Rex fuit ejus avus. Que specia speciosa, bono speciosor attu Filia Lotharii, pulchrior ex meritis. Permansit fælix saclo dum vixit in isto Non inimicus eam vincere prevaluis . Confilio do to moderabat regmina multa. Semper erat fecum gratia magna Dei. Partibus ex multis multi Comites veniebans Mellifluum cujus querere colloquium. Exulibus miseris mater cariffina mansit, Atque peregrinis semper opem tribuit . Claruit bac mulier fortis sapiensque columna Totius virtus, gloria lux patria. Idibus oftavis Martiis migravit ab ifta Vita cum Domino vivat & in requie. Mors eins multos contr. flat prob dolor, eben Eous populus plangis & occiduus. Nuns

Nunc Europa gemit, nunc luget Francia tota, Corfica, Sardinia, Grecia, & Italia. Qui legitis versus istos, vos dicite cunità Perpetuam sucem donet ei Dominus.

Anna Dom Incarnationis DCCCCXXI

Anno Dom. Incarnationis DCCCCXXV. indit.XIII, obiit de mundo. [a]

Di qual Lotario fosse ella figlia consesso non aver potuto così facilmente trovare negl' istorici Francesi con l'altra condizione, che le sosse priamente Avo un Rè Carlo; ho ben creduta sua forella quell' Ermengarda, ch' elettasi in Lucca vita religiosa nel Convento di Santa Giustina, và rimase ancora con quest' epitasso sepolta.

Hie jaces in Tumulo felix wenerabilis acqua Ermengardis olim namque dicata Deo. Quam Rex egregius Lotharius edidis ipfe Germaniaque decus. Francorumque potent: Hue quis quis venieus epigrammata legeris ista, Dic famula Christe probra remiste sua. \*VIII. Id. Aug. feliciser obits.

## вьь

Nac-

[8] Non dubito, che Berta, di cui qui friprotta l'Epition, non ioffe figliola di Lotario Re di Lorena e di Gualdrada concubina dei medifimo. Quella Sepolica-le Istrizione dal Pagi fiu creduta opera de i Secoli politriori a Berta, c crede di convincerla di nacronifimo: ma io nelle mie nota il Pagi mi lufingo di aver fatto vedere, che quelta preteri inoceranza di tempi è uno abaglio di quel gran Gronologo. Certimento Ugone venne in Italia l'anno 335, onde porte dire Luiprana do, che nel tempo, in cui il detto Ugone venne in Italia. Berta era morta. Così intendo le parole dell'Italorico: 320, et rempera [cam lingo Manusca abiri] Marte Hagonii Regia.

Conte di Provenza, Ugone poco appresso Rè d' Italia, e Bosone Marchese della Toscana. L'istesso anno però, che ella morì, essendo già il Duca Guido libero dalla prigionia di Berengario ritornato al governo di Lucca, non guardò di toglier' in moglie l'impudica Marozia già concubina

poco lode= voli. 32.

Cuido Mar-

Toisana, c fac memorie

chefe di

del Padre. E mentre i Prencipi Italiani allettati dalla bellezza di Ermengarda forella del medefimo Guido, erano da lei conforme al testimonio di 116.2.6.12. Luitprando a fua voglia governati, refofi conl'itteffe arti foggetto Rodolfo di Borgogna fucceduto nel regno de'Longobardi, s'era aperta la strada ad Ugone di portarsi al medesimo fine. Era questi a' pensieri del regno stimolato da Lamberro Arcivescovo di Milano, e su l'appoggio di Guido, e d'Ermengarda nati con lui dell' ittessa Madre ne avea creduto riufcibile l'acquitto. Partito perciò col fratello Bosone di Provenza, in pochi giorni se n' era venuto in Toscana a Pisa. Di quì ricevuti i Nunzi di Papa Giovanni decimo. e gli Ambasciatori de' Prencipi Italiani, che unitamente lo chiamavano al Regno, se n'era pasfato a Pavia, mentre Rodolfo necessitato a partirsi d'Italia aveva appresso con la morte di Burcardo fuo focero perduta affatto ogni speranza di ritornarvi. In tanto Guido in Tofcana potenremente dominava, e nell'anno fecondo del regno d'Ugone nelle calende di Gennaro fotto la prima indizione, cioè nel principio del 928. con titolo di Duca in Lucca le funzioni del principato con-

428.

mortna, Vvido flius ejus Tufcie Marchiam tenebat. Cioè nel tempo, che Ugone venne a Mantova efsendo Berta già morta Wido figliolo di lei reggeva il Marchefato di Tofcana.

continuava. Ma dalla incestuosa moglie, non meno di quello che il Padre medefimo aveile fatto, imparando l'impietà, e l'irriverenza alla Chiesa, non contento d' aver nel palazzo del Laterano su gli occhi del Pontefice uccifo un fratello, ardi con efecranda sceleraggine di far prigion l'istesso Papa, non fenza infamia d'averlo in carcere foffocato nell' anno 929, notato da Frodoardo. Aggiunse appresso un' impietà su l'altra, e per opera dell' impudica moglie con fcandolofissimo esempio in in (b. on. To. truse nella Santa Sede Giovanni Undecimo figlio France. della medefima Marozia, e di Sergio Papa. Ma poco però andò egli superbo di sceleraggini sì grandi, e ben presto senti con la morte il cattigo delle sue temerità. Successe nel governo della. Duca e Mar-Toscana Lamberto il fratello, Prencipe altrettanto fcani, e sue valorofo, e di spiriti guerrieri, quanto poco fe- memorie lice per l'invidia d'Ugone nel principato. Perchè rimaritata Marozia con nuova (celeratezza nel medesimo Rè d'Italia suo cognato, parte per coprir l'incetto, parte per gli itimoli di Botone, che aspirava con queste strade al Marchesato di Toscana, e parte per gelosia di troppo valore a. lui medefimo espreisamente vicio, che suo fratello si nominatle, e procurando per quetto di sporger fama, che Berta non aveile da Adelberto già vecchio avuti figli, e chè per folo fine di rester dopo il marito patrona de' m desimi stati, aveile occultamente foppoiti i tre figlioli, cne gli ilmafero, fabricò il protetto della perfecuzione. E benchè Lamberto valorofamente piovaffe, secondo il barbaro costume delle leggi Longobarde, col duello la verità della fua nalenta. cretciute nondimeno tuttavia più nel Rè le gelosie di stato, lo se' con insidie carcerare, e con-Bbb 2

Fpil. Luc. \*

929 Fro Jardus 2. Hift . coct.

Bofoac ferito il Marchefato a Bofone, a cui secondo i di-Marcate, e segni erano riuscite le machine, non solo spo-Dosa di gio quell'innocente del dominio già posseduto, Tustan, e, ma con barbara crudeltà lo privò della vista . faremenor: E perchè oltr'a quanto ne servie Lutiprando, si

stammor: E perche oltr a quanto ne icrive Luriprando, ta trovano in Lucca memorie di Bosone già fatto 931: Marchese nel 931. poco più d'un anno lo sfor-Luripranta tunato Lamberto governò la Toscana, ben che poi miseramente cieco arrivasse fino a gli anni

poi mileramente cieco arrivalle fino a gli anni di Ottone il grande. Nell' ingresso del dominio procurò Bosone, che il Rè suo fratello palliasse col donare a i Canonici della Caredrale di Lucca la Corte di Massarosa l'ingiuttizia commessa; Onde quel privilegio in Lucca medessima si spedi, che tuttavia vi si conserva. Darama Kal. Julii anno Dominici incarnationi, co. Resui quem domi Hu-

Lucia Aca Dominica incarnationis 932. Regni autom Mal, Julii anno Lucia Aca Dominica incarnationis 932. Regni autom domni Hupriulla..., gonis piissum Regis Sesso Domni Lotbarii item Rein Activio gis Secundo indessone quanta. Nel quale le seguenti Comps. Luc

parole si leggono. Prece, & admonstione Karsssmi fratris nostri Bosonis illustrissimi Marchonis offerimus praditto sautto stoco pro remedo animarum Adalbertsi Marchonis, & Berta serenissima Comissifa Karissima matris nostra. Ebbe Bostone conforme a.
gli antecessori oltre il tutolo di Marchese anche
l'altro di Duca di Lucca, come da tre stromenti
di consenso, che eggi diede per le permute de
beni ecclesiastici apparisce, due net sin di Settembre del 335. & uno a sei di Luglio del 326. che
su secundo l'auttono del suo governo,
mentre convinto d'aver machinato contra la percare del 24 suo resulta a fettu ontiche di pri-

935.
736. Epif.
mentre convinto d'aver machinato contra la perLuc-Ligs, fona del Rè fuo fratello, e fatto anch' egli priNost.
D. 16.
Fu dopo lui la Marca di Tofcana trasferita InFronte, in
Uberto figlio naturale del med. fimo Rè, e di Vvandelmoda nobiliffima donna nella maniera, che nota
delmoda nobiliffima donna nella maniera, che nota

Luite

Luitprando, e che gli strumenti ci assicurano. Oberto Mar-Serbansi del Marchese Uberto tra l'altre memorie chese di Toin Lucca due sentenze a favor del Vescovo Cor- scana, esue rado, l'una spedita in Pisa nel 15. anno di Ugone, e decimo di Lotario a 14. di Marzo sotto lib.4. 6.5. l'indizione decima quarta, cioè nel 941. con l'affistenza de Vescovi Adelardo di Volterra, & Adal- Luc. H. 14. berto di Luni; l'altra publicata in Lucca, e così \* H. 71. nel principio barbaramente dettata. Dum in Dei nomine in Civitate Luca ad Curte Domini Hugoni Regis in Stario ipfius Curtis ubi Domnus Ugo, & Lotharius filio ejus gloriofissimi Regibus preerant in capitela ubi est longanea solarii, prope Ecclesiam San-Eti Benedicti, & prope Capella ipfins folarii que vocatur Sancti Stefani in judicio refideret Hubertus Marchio, & Comes palatsi. E di più la notizia, che in certa vendita del 952, egli medesimo ci lasciò della sua descendenza. Ego Uberto Marchio lege vivente Saliga filio bona memoria Domni Ugoni Vuilla Mar-Regi. Ebbe quetti per moglie Vuilla nobiliffima, chefa di Toe piissima matrona figlia di quel Bonifazio, che scana, e sua a distinzione degli altri due, che seguirono nel Marchesato della Toscana, e da S. Pietro Damtano chiamato il più vecchio. Obertus Marchio pater Hugonis Marchionis filius naturalis Regis Hugonis Guillam majoris Bonifacii Marchonis filiam coniu- Domito. 7. cpl. gali sibi fædere copulavis (a). E tu elia ristoratrice nello stato di Lucca di due famole Abazie, l'una di

Teb. Epif. 4 A D. 29.

Tab. Foil.

941.

S. Petrus 12. Tow.1.

(a) Il Signor Muratori nelle antichità Estensi Parte Prima Pag. 22. ci ammonisce ellervi ftati in questo theflo tempo due Oberti, uno figlio naturale del Re Ugone di nazione Salica Marchefe di Tofcana, l'Islero Prencipe di Nazion Longobarda, e Padre del Marchese Operto Secondo. A queito secondo Oberto atterifce appartenere il fatto di aver follecitato Ottone a venire in Italia per liberaria dalla tirannia di Boo tengario .

In Tabulario S. Ponziano vicina alla Città, come si sa fede S. Portia i Luc. in Arc ba privil.

ne' privilegi d'Ottone Terzo concessoli in Roma, fotto il 990. e di Corrado nel 1027. e l'altra di ##.\$1. 6786, S. Salvatore di Sesto, come si ha da un antico Annimus Oberto fino a tempi d' Ottone il grande, col

continuator Reginonis boc anno S. 1. 6. 960.

manuscritto, che conservo appresso di me . Visse quale in Sassonia fu nel 960. costretto a ritirarsi perseguitato da Berengario Tiranno allora d'Italia. Petrus Dam, conforme al rapporto del continuatore di Reginone, tutto che per alcuni dispareri fosse poi anche di qui costretto a passare in Ungheria, nella maniera, che raccontando il muacoloto ricono-

cale Marchetuole .

scimento del figlio Ugone, tettifica S. Pier Dafe di Tofca- miano. Ma quando appunto lafcialle con la morte na, suemem: il governo della Toscana, non so (a), ne trovo &azioni vir- d' Ugone, che li fuccelle notizia aicuna nelle citate nostre memorie prima del 970. Ed allora che 970.

apud me fera vato .

già dell' Imperio del primo Ottone si numerava Luc. F. F. l'anno nono, e del fecondo il terzo, confentì 20. Jin m.f. egli in Lucca secondo il costume tuttavia mantenutovi, le permute de'beni ecclefiattici, lasciando ancora nel fin della vita d'Ottone secondo, cioè

f a 7 Dal Capitano Cofimo della Rena nella fua ferie de Marchefi di Toscana vien prodotto uno Strumento dato in Vangadiza, in cui compare una concessione tatta da Berengario, e Adalberto Re d'Italia l'anno 961. al Monaftero del detto luogo, accordato interventu, ac petitione Pugonis Marchionis Thuftie noffri diletti fidelis. Quetta Carta atte ta il Sig. Muretori nelle Antichità Bitenfi P rt. I. Cap. 14. averla aveta. fotto gli occhi, ed afferifce effere originale. Si deduce da esfa, che il Marchese Oberto fino dall' anno 961. era morto. E' vero, che n'n si può accordare que lo documento con la ftoria narrata da S. Pier Damiano e qui accenn ta dal Liorentini, ma il Muratori nelle dette Antichità Ettenfi inclina più todo a credere qualche sbaglio di tempo incorfo da S. Pier-Damiano, che dare per fospetta una carta originale.

nel 983. auno decimofexto Imperii, fexto Idus Settembris indictione daodecima dell'origine, e maniera del suo vivere la seguente chiarezza. Eso Hugo Marchio secundum legem viventem Saliga filio b. m. Uberti qui item vivebat secundum legem Salicam. Onde come da questi si raccoglie, che gli su padre Uberto, così dalle parole dell'allegato privilegio di Otton terzo si ha, che riconobbe la Contessa Vuilla per Midre . Monasterium quod restauravit quondam Matrona Vvilla mater vero Hugonis incliti Marchionis, e da ambedue si conclude, come Tom. 21.6nn. da altri rifcontri avvertì Baronio la falfità di quello Scrittore, che dopo il 1400, rinovando l'epitaffio del suo Sepolero nella Badia di Fiorenza, fece il Marchefe Ugone non Italiano per nascimento, ma Andeburgese. Fu Prencipe quetti d'ottimi coftumi , e di grandissima pietà . Leone Otiense, Leo Oftiensis che nel 984. racconta, come egli fosse da Ottone lib. 2.6.10. Terzo mandato all'alfedio di Capua, afferma an- 6 600,12. cora, che in Lombardia concesse, e donò cinque Monasteri a i Monaci Benedettini . Baronio da scritture antiche testifica - che al Monastero di Santa Maria di Fiorenza fondato dalla madre as- Beronius I.c. fegnò ricchissime rendite, come parimente fece a quello di Sesto nel Contado di Lucca, al quale non folo dono il Castel della Verucola ulera Jugum, In Tab. Epif. ma nel 996. ottenne, che l'Imperatore glie lo Plut. Prin: confermatie. E S. Pietro Damiano, che non fi s. Petus Da. stanca di celebrarlo, sa piena sede, che il buon 1.6. Prencipe con raro esempio di una difinterellata viriù, conoscendo di non poter supplire con accuratezza infieme al governo del Marchefato di Camerino, e di Spoleto, & a quello di Tofcana, m gnaniniamente il primo renunziò. Ebbe in moglie per testimonio di Geroninio Faleto Maria fi-

983.

Boronius

Hieron. falt- glia, o come vuol il Sardi, forella di Tedaldo [a], tas in Gento. che fu Avolo di Matilda, e di questa, o d'altra Marc. Esten lafciò la Marchesa Villa, che nel 1025. fondò nel paèse di Lucca la Badia di Chiesa, siccome nello stromento conservatone presso i Canonici della Catedrale si esprime. Marchonissa l'Illustrio Domina Vuilla uxor Arduini vocari Ardiccionis, filia b. m.

Tab. Cannie Hagonis Marchionis . Ville questo gran Prencipe Lui G. 710.

Lui G. 710.

cinquant' anni, e fu la sua morte, che segui nel 1575.

Baronin I.c. 1001. con quel miracolo prevista, che l' istesso Dam. I.c. 1581.

San Pier Damiano precisamente racconta, avendo Dam. I.c. 1581.

Tato Ottone Imperatore dalla congiura de' Romani focosa.

fecondo il testificato di Sigiberto. Dopo Ugone

Tedaldo nell'epitaffio chiamato Duca vogliono i moderni,
Marchele a- che al governo della Tofcana, fubentraffe Tedaldo
volo di Ma- già nominato figlio d'Azzo, o Attone, e nepote
dida, e fue di Sigifredo Lucchefe. A' quali fottofcrivendomi
ancori o, poichè mi mancano l'evidenze aggiungo
le feguenti non frivole congetture. Perocchè fe
nella venuta degl'Imperatori in Italia fossero figati

nena ventra degi imperatori n itana tomen tari tutti i Marchefi di Tofcana obligati ad incontrali Leo Oflenfi: nello fcender l'alpi, come da Leone Offiende s'arhisassi Diegomenta, n'averebbe qualche rifcontro Ditmaro murui 1.6. Cattolico, e veridico cronita di questi tempi. Fironi. Haic occurris, parla egli della venuta d'Enrico 1005. Contra Arduino nel 1005. dià expediasur Theoba-

contra Arduino nel 1005. diu expettatur Theobaldus Marcho cum pradittis auxiliatoribus, gaudeus tempus adveniffe, quo secretum bone volunsatis sibi liceres bute aperire. Potendosi di qui cavare, non tanto l'ottima inclinazione di Tedaldo verso il

[ a ] Il Padre Placido Puccinelli nella fua vita del Prencipe Ugo afterifice, e dimoftra, che la moglie di Ugo non fi chiamò Maria, ma Juditta Cugina o parente di Conrado Imperagore.

trarlo, come egli fece, a Verona. Altra memoria tiani Luc.in non ho io di lui negli strumenti nostri poruta rin- artiq. fire. tracciare, che la seguente dell' Archivio di S. Pon-numero. ziano scritta bensì con caratteri di quel secolo, ma non autenticata da registro alcuno di tempo. Commette in essa il Duca Bonifazio suo figlio ad Donnico in Uberto Ministeriale di Lucca l'ellamine di certe vita Matile ragioni di quel Convento, ed egli così l'elprime. 1.1. cap. 3. Tune pracepit Dux & Marchio Bonifacius Thedaldi Filius Administerialem suum Uberto nomine. E ben che Donnizone nel rozzissimo suo poema di lui diffintamente parlando la dignità di Marchefe di Toscana abbia taciuto, quando la succession degli stati paterni, e l'investitura del Feudo di Ferrara con altre sgraziate lodi, che più a basso rapporteremo poetando ingrandifce; ad ogni modo effendo il titolo di Duca, ch' egli fcarzo talora, Vedenti sece nel referire, attribuice a Guilla moglie di Te- più a beffo i daldo medesimo, unito al Marchesato di Toscana, fram. di a. non mi toglie dall'opinione, ch'io seguo, tanto privil. cc. più volentieri, quanto fon certo ch'ebbe Tedaldo assolutamente titolo di Marchese. Rendono di ciò Bursatus Ti. testimonio indubitato le donazioni fatte alla Badia Sigonimi de di Sesto nel Contado Lucchese, altrove da due Regno Itale privilegi d'Ottone, e Federigo Imperatori più ac- 1. 8 Faletur conciamente ricordate. Perocchè non folo in am- nell' azioni bedue si dice Tedaldo Marchese, ma col dono di Motil. I.c. fatto ad una Chiefa di Toscana, e di Lucca s' inferifce ancora ch'egli in questo territorio dominasse. E se egli è vero, che dopo aver nel 998. fondato il famoso Monastero di S. Benedetto del Pò (a) se ne morisse appresso nel 1007, giusto il

nuovo Imperatore, quanto l'obbligo dell' incon- Teb. S. Pon-

Ccc (a) Il Monastero di S. Benedetto di Polirone non come

testimonio de' moderni, che insieme col Bursato, e col Sigonio s' accordano a referirlo; bisogna. dire, che nel Marchesato della Toscana non li fuccedesse immediatamente alcuno de' figli. Per-Bonifazio chè prima nel 1009, un Bonifazio del Conte-Marchese f- Alberto, e nel 1011. un' Alberto d' Uberto si glio d' Al- ritrovano in Toscana con titolo di Marchese .

berto . 1007. Baron, Tom. 11. angal.

E notato il primo negl'annali Ecclefialtici, con la donazion da lui fatta alla Badia di Fiorenza, e da me, che dal medefimo eruditissimo Abate D. Constantino Gaetani allegato da Baronio, mi trovo di quella scrittura savorito, ne sarà portata con le proprie parole maggior chiarezza, In nomine Domini Jesu Christi anni ab incarnationis ejus auno nono post mille Idus. Augusti indictione septima. Sic ideo Christum auctorem ego quidem Bonifacius inclieus Marchio Filio Domini Alberti qui fuit Comes qui professus sum legem vivere Ribuariorum. Non pollo però aggiungervi dalle memorie di Lucca altro riscontro, come ne meno ho davan-

Marchefe. Tab. Epifc. Luc. H. 11.36.

Alberto taggio che dire di quel Marchefe Adalberto, che altrove probabilmente da me creduto della stirpe d' Adalberto il grande, in scrittura originale del 2012, fatta a Santa Maria in monte, dominio allora di Lucca, è ricordato, e di lui come accennammo si dice. Adalbertus Marchio filio b. m. Oberti . & nepus , b. m. Adalberti ; qui fuit similiter Marchio [a]. Dopo quetti come s'è veduto ne' libri precedenti governorno il Ducato di Tofcana, e di Lucca, intorno al 1021. il Marchele Ranieri,

> parifce fondato , fe non nel rooy. , come chiaramente può vederfi appreno il P. Bachini nella Storia del detto Monantero. (a) Di quetto Adalberto fi trova un' altro Strumento del 2002. Cost il Signor Fiorentini nella nota manoferitta inqueito luogo a

dal 1027, almeno al 1052. Bonifazio il grande, e dopo lui successivamente Beatrice, due Gosfredi Marchese di di Lorena padre, e figlio, ed in ultimo fino al nifazio, 1115. la gloriofa Matilda. Ho detto in ultimo. Matilda con Perocchè tebbene la Tofcana non mancò dopo gli altri allei di Prencipi con titolo di Marchese, ed ebbe, trove notaticome accennai nel fine del libro precedente almeno Corrado, Lampretto, Ingilberto Udalrico, due Guelfi, e Filippo, parve nondimeno, che pigna intorracquistandosi in Lucca nuovi principi di Libertà, no al domiterminasse in Matilda il titolo di Duca. Da questa Serie di Prencipi che in Lucca, Histor, de

fino a Matitda fignoreggiorno, come parmi, che Prencipi a retti il Pigna con chi lo segue intorno al domi- Iste l.i. nio che aveile di quella Città tenuto Sigifredo, overo Azzo suo figlio, pienamente confutato, così Sigifredo da vorrei poter'io distintamente affermare, da quali cipi nel Codegli antichi prencipi del pafe di Lucca la prima tadoLuccheorigine traesse il medesimo Sigifredo, che fin qui se sia potuto tra i ricevuti antenati della Contella si nomina il descendere. primo. Porterò però in mezzo, con le congetture appoggiatevi, quel poco che nelle nostre memorie ho potuto incontrare, lasciando che altri più doviziosi di antiche notizie, qualche cosa ancora di più certo ne stabilisca. Sono tuttavia nell' Archivio della Badia di S. Ponziano in questa Città conservati due privilegi Imperiali, l'uno di Ottone quarto del 1210. l'altro di Federigo secondo

del 1220. fu spedito il primo a Ravenna quarto

persi primo, a favor dell' antica Abazia di S. Sal-

Figna nell'

nio di Lucca

nonas Martii indictione decima tertia per manum. tiani Lucin Valifii protonotarii , anno Octonis Quarti Romano- Arca pri. n, rum Imperatoris gloriosi, regni ejus duodecimo, Im- 80.

vator di Sesto, luogo da Lucca non più di sei miglia lontano. E' il fecondo concesso a S. Bene-Ccc 2

detto del Pò di Mantova, a cui quel Monastero Lucchese apertamente si dice esser' unito. Datum in Castris apud Urbem mense Novembris indistione nona anno Imperii primo Regni Sicilia 23. Confermandofi in ambedue l'antiche donazioni de' prencipi, e con l'istesse formalissime parole tutto quello precifamente di nuovo si concede, che dal Marchese Tedaldo, e da Bonifazio, & Alberto Mar-

& Alberto Marchefi procenitori fin qui non conosciuti quali potes-

chefi progenitori suoi dalla nobilissima Contessa Matilda, dal Duca Guelfone, & altri fosse stato di Tedaldo a que' Santi luoghi con pia liberalità dedicato, come nell' uno, e nell'altro si legge. Qua a Marchione Tedaldo, & a progenitoribus suis Bonifacio, sero effere. & Alberto Marchionibus, & nobiliffima Comitiffa. Marilda, Duce Guelfone, & ab aliis viris nobilibus. Dalla quale afferzione, che si deve stimare, benchè più moderna, aggiuttatissima a gli acquisti antichi, non essendo credibile, che alterando la verità, fi volesse render il privilegio surrettizio due cose intorno a quegli antenati di Tedaldo avolo di Matilda poisono come moito verisimili inferirsi, cioè, che essendo la Badia di Sesto espressamente nominata in scritture dell' 8;5. poteile quel Bonifazio eilere il famoso presidente di Corfica, ed Alberto il Potente Marchele della Tofcana da noi nella ferie de' Prencipi di Lucca registrati. O veramente, che Alberto fosse l'istesso Attone Padre di Tedaldo così da' buoni scrittori chiamato, e Bonifazio uno degli antenati laterali, e forse un fratello di Sigifredo, che noi cerchiamo. Al primo motivo non mi sono io moslo solamente dall' effer que' due Prencipi dello itato di Lucca l' uno dall' altro come figlio da padre dependente, e perciò da potersi drittamente in questa linea. de progenitori di Tedaldo collocare, quanto che ſu

fu l'appoggio delle conseguenze da i due scrit- Les Offients tori antichi di Matilda, e da Leone Marsicano lib.1, cap.60 fomministratemi. Parla questi di Adeleida Vedova di Lotario, e Nuora di Ugone Rè d'Italia perfeguitata da Berengario, e dopo aver detto. Hugo coronato filio, & nobilissima illi Coniuge Adeleide ex proceribus Tufcia coniuncta. Aggiunge che ella dopo la morte del Rè suo marito se ne suggi ad Azzone stretto parente a Canossa. Quo defun To uxor eius Adelais ad Azonem propinquum suum in Canusam Arcem valde munitissimam confugit. E di più fa fede, che la fuga tre anni prima dellavenuta del grand' Ottone in Italia successe, e che per queito Azone, o Attone altrettanto da Berengario l' assedio in Canossa sostenne. Donnizone nondimeno, che più diffusamente questi progressi s'ra M'rilds registra, vuol, che nell'assedio due volte soste- lib.s. cap.s. nuto quali sei anni scorressero, e mentre del primo dice.

Circa me factis semis simul & sribus annis.

E del fecondo.

Tempora perbina ternos mensesque.

Aggiunge ancora, che l'ultima vittoria d'Attone confeguita con l'ajuto degli Alemanni, e la liberazione di Canoifa legui nell'anno 950.

Anni nongenti quindeni tunc quoque Verbi.

A questi successi testifica, che seguì poco appresso quel passaggio in Italia d'Ottone il Grande, che il continuator di Reginone testimonio allora vivente rapporta nel 951. e che noi più avanti difintamente ricordiamo. Onde ci forza a raccorre, che quando nel 944. overo 945. la guerra tra Azzone, e Berengario ebbe principio, già non folo fossi Canolfa di qualche tempo edificata, ma inmaniera provista, che nell'ostinato assedio d'un Rè d'Iralia con le sue forze impegnatovi, avesse con egual'ostinazione potuto reggersi. Aggungiamo ad esso quanto di questa forrezza loggiunge Donnizone medessimo. Parla egli di Sigifredo Lucchese, e dopo aver raccontati gli avanzamenti di Lombardia così la sua morte descrive.

Cum major nimium Sigifredus hic esset optimus Istud more parrum seclum dimiste amarum. Ipsus nati locupletati salerati Divisis prorsum ceperuns stare seorsum.

E seguendo a raccontar la division de fratelli soggiunge,

Acto sic longe fratres transcenderat omnes Crescent exultans, & multis rebus abundans. Prossicien nudam Silicem me stare Cavossam In proprium Castrum me suscepts comes Acto.

Dunque se dopo la morre del Padre da un nudo scoglio a perfezione d'inespugnabil sortezza su dal Conte Atto, o Azzone sidotta Canossa, sigisfredo prima del 944, quando da Berengario vi su potto l'assedio, era necessariamente già morto, come si ritrae dall'istesso Donnizone. Or se questa morte successe quando egli era vecchissimo. Cum major nimima a non dasti che so. in 70. anni di vita, versebbe a cader la sua nascitta almeno in-

Led -coole

torno al 870, quando la potenza del Marchese Adalberto era in Italia, e nel paefe di Lucca tuttavia crescente. Ne crederei, che dovesse sar grand' ostacolo il testimonio di Luitprando, che di Adalberto altri figli non regittra, che i quattro da noi di sopra numerati. Perchè oltre all'esfer mal' informato di Berta ultima sua moglie facendola figlia di un Rè Ugone, e non di Lotario, come ha l'Epitaffio, si dichiara egli medesimo intorno a figli di non effer ben risoluto. Hac ut Luitprand. rumor est tres ex vira suo genuerat liberos. Onde lib.2.cap.15. come su la probabilità, che di altra moglie in Adalberto accennammo, su l'aggiustamento de' tempi, e sul testimonio' de' privilegi addotti, pare, che resti molto verisimile la descendenza di Sigifredo da Bonifazio come Avo, ed Alberto, come Padre, così stimo, che dalla taciturnità di uno Scrittore, che si protesta referire cose udite, e non vedute, e che non racconta altri particolari de' Marchesi di Toscana, se non quelli, che licenziosamente può riprendere, alcun' oftacolo non rifulti. Quando però gli accennati motivi non paresfero concludenti, e che dall' esfer' Azzo; o Artone padre di Tedaldo stato anche chiamato per proprio nome Alberto, come dalla donazione fatta a S. Benedetto del Pò ci affecurano il Burfatt, e il Mellini, stimasse alcuno, che quell' Al. 2. Conf. 220. berto de' nottri privilegi, folle il Padre medelimo Mellini Tra, di Tedaldo, e Bonifazio in altro modo antenato, di Mati.p.a, resterebbe da esaminare, se de'due altri Bonifazi, de' quali 10 trovo notizia, alcuno in questa serie potesse cadere. Escludo assolutamente l'ultimo portato da me fotto il 1009, non folo per la diversità della fazione, o professione Ripuaria, s non Longobarda; ma perchè essendo figlio d'un

miano chiamato il più vecchio, e che io per la potente congettura de tempi, e dell'offizio stimo

Dam. 1. 7. celft.12.

lib. s. c.7.

il medesimo con il nominato più volte da Luitprando, che fu Marchese di Camerino, e di Spoleto, non ha, per salvare che possa essere stato progenitore di Tedaldo, tanta repugnanza. Attesta il medefimo Santo Dottore, che quetti fu Padre di Vuilla, della qual fu poi figlio Ugone Marchese di Toscana, e di Spoleto. Ma dice in altro proposito di più, che Ugone non visse, che so. anni. Nacque dunque nel 951. poichè la fua morte è certo che appunto nel 1001. successe. Intanto che ne meno si può fermar la nascita di Vuilla più moderna del 930. overo 935. se non volessemo farla creder Madre in età tenerissima. In questi tempi dunque visse, e fiorì il Marchese Bonifazio, da S. Pier Damiano registrato, e allora appunto fu famoso ancor l'altro, che ben Luitprand. per tre volte in Luitprando si legge. Racconta. di lui quest'istorico non solo le dignità, ma con onorata memoria la descendenza paterna. Afferma esser' egli stato figlio di quel Úbaldo, che nelle discordie d'Italia tra Guido, e Berengario suscitate, come dissemo nel 886. segnalò la sua fama nell' uccisione d'un fortissimo, ma arrogantissimo foldato di Baviera. E' per mio creder questi il medefimo Ubaldo, che nell' editto di Lodovico Imperatore da noi portato fotto l'871, con i due Prencipi Lucchesi Marchese Adalberto, & Ildebrando Conte, si nomina con titolo di fedele all' Imperio, e non sarebbe gran fatto, che nato di

lui Sigifredo con Bonifazio, costretti a cedere alla potenza d' Adalberto, e de' successori suoi,

del contado di Lucca partissero, riuscendo all' uno di conquistarsi buona parte di Lombardia, ed all'altro di pervenire al Marchesato di Camerino, e di Spoleto. Perocche, quando fia ve-10, che Bonifazio figlio di Ubaldo quel medefimo riesca, che ne privilegi tra gli antenati di Tedaldo si numera, e che nel tempo di Luitprando, che scrisse sotto la tirannide di Berengario intorno al 950, fiorì Marchese di Camerino, e di Spoleto, non potrebbe sicuramente esser padre di Sigifredo, che molto vecchio circa i medesimi tempi morì, ma collaterale, & al più fratello; tanto maggiormente, quanto che Sigifredo non di Spoleto, o Camerino partì, dove Bonifazio era Marchese, ma del contado di Lucca, ove tra gli altri Prencipi Lucchesi è verisimile, che Ubaldo avesse qualche governo. Onde rimarrebbero le parole degli addotti privilegi, che asseriscono Bonifazio antenato di Tedaldo, interpretate in maniera, che Bonifazio fosse stato al più vicino modo fratello dell' Avo di Tedaldo.

Ma troppo per aventura tediofamenta abbiamo rintracciati questi antichissimi progenitori di Matilda, fenza poterne inferire alcuna determinata certezza. E ben che dall'una, o dall'altra ferie, che si stimasse più vera, qualche sumo della pretesa origine Lucchese apparisca, lasciando non- Ragione pià dimeno adesso a parte tutte l'altre considerazioni principale che Matilda avute fin quì, et a più strette prove riducendomi, sia Lucchese, a me bastera su le cose dette per autorità di Donnizone, e degli altri antichi scrittori ricever per indubitato, che Sigifredo Primo de i conosciuti antenati fuoi fusse Lucchese. Conciosiache qualunque stanza avessero tenuto Attone, e Tedaldo ne' tempi di mezzo, ogni volta che doppo loro Ddd

Tabul. Epifc. Luc. Ja F. 26. S. Poncha inftrum. fine num. In Archi. Can. Luc. Luc. in Privil. Corradi Imp. CC. n. 26. Plating in · ta Ben. X. Nauclerus in Chron. Macob. V.cympbellineius rer. Germ. cp. cap. 18. F. Filippo da Berg. nel Supp. 11b.12. anno 1059. 1.5.7.58. Franc. Rofieres in lib. Remm. Lotb. Tom. 7. cm Hift. frag. Virdun. reperti Hier. Roff. 1. 5.

rebbe per così dire goduto della ragione del postliminio. Ma non è dubbio, ch' egli vi ritornò, e che oltre il Palazzo Ducale della Città, ebbe in quel dominio non più di sette in otto miglia lontano da Lucca la famosa Villa di Vivinaja nominata, come s'è veduto più volte negli strumenti, e privilegi de suoi tempi. In via Vinaria in Comitatu Lucensi in Palatio Bonifatti Marchionis . Così la frequenza delle memorie non men sue, tiani in Ar- che della moglie ci afficurano. Così l'antichissimo Martirologio di S. Martino notando la morte della Contessa Beatrice con queste parole ci attesta . Decimo quarco Kal. Aprilis Beatrix Comitiffa , bat CC.n. 10. & Beatrix fuit uxor Bon facii Lucenfis Civis . E fu in tal maniera per Lucchese riconosciuto, che i più famosi moderni senza replica lo consentirono. la quetta forma lo credettero il Piatina, il Nauclero, Giacomo Vuitfellingio, Fra Filippo autor del fupplimento, Raffaello Volterrano, il Rofieres, il Roffi, Pio Secondo, il Burfato, Sigifmondo Senefe, e lasciati gli altri di minor nome a parte, il Biondo accuratiffimo, che ne porta con queste parole l'autorità d' Benvenuto da Imola. Benvenutus Imolensis in Dantis poeta exposicionibus dicis Bonifacio cuidam nupfiffe, parla delia madre di Matilda, nobili, & ditiffimo proceri Luca urbe Hatruf. Roff. Vilat. ca, vel porins aoro illius oriundo. E s'a queiti fi aggiunge l'autorità di Duglosco, o Longino Scrittor antico, e di cui con lode di fincerità parla fpeffiffimo Baronio ne' due ultimi volumi degli Annali, rimarrà tolta ogni occasione di dubitarne. Vedafi il luogo, che nel primo libro totto il 1070. ricordammo, e quivi si troverà, che Matilda espressamente è detta figlia Bonifacii, Ducis Lucenfis

in Tuscia. Se dunque conforme la vulgata conclu- Hist. Ravi sione de Giurisconsulti, che l'origine della pa. Pius II in. tria, e la dignità de titoli passa ne figli, e ne Hist. Boem.
nepoti, ella, e per ragion degli Avi, & imme- Eursess diatamente per la cittadinanza del Padre può dirsi Tom.3. Conf. Lucchese, resterebbe solo a dichiarar la sua na- 330. Sigifin. fcita in Lucca. Questa non ardisco risolutamente m. senensi aut. affermare. Dico bene, che nella caligine di tempi D. Confiant. così lontani una grandissima presunzione se ne. Gaetanum. rittova. Donnizone parla della fua morte, e fa Blondus Dec. fede, che ella morì nell'età di anni 69. nel 1115. Dugloseus Ma se tornando in dietro vien la sua nascita a apud Baron. cader nel 1046. e se nel 1044. si trovano replicati fom.11. Anstrumenti della compra del Castel di Porcari non nal. Donico più di cinque miglia lontano dalla Città di Lucca, vite Matil. fatta da Beatrice moglie di Bonifazio, e figlia del Vedofi di fo-Duca Federigo, come fotto questi tempi avver- pra nel pritimmo, e se nel 1047. risedendo l' istelso Duca mo libro sot. Bonifazio in Lucca a giudicare, concesse a Gio- 1044. e nel vanni Vescovo contra Guido figlio del Conte fue di questo Teudicio, il possesso di molti beni di quella Chiesa sotto n.s. conforme alla copia, che ne diamo intera nel fine, Prefunzione quando apertamente non costi in contrario, la nascesse nel presunzione sta tutta per noi, cioè, che ne gli paese di anni di mezzo dal 1044. al 1047. avessero questi Lucca con-Prencipi nel medefimo luogo abitato, & ivi Ma- tra il Luctilda potesse esser nata. Da sì fatta opinione non D. Benedette non mi rimuove certo l'autorità di D. Benedetto Lucchini Lucchini, che nell'Albero stampato della profa-nell'Albero pia di questa gran Donna asserisce senza fonda- della Seren. Matimento, che ella in Mantova nel 1047. nascelle da flampate Perchè dal filenzio di Donnizone, che le gare di in Verone precedenza tra Mantova, e Canolfa per occasione 1588. degli antenati di Matilda versificando descrive, si può raccor che non sia, come dalla stanza del Ddd 2

Padre, e della Madre nel paese di Lucca intorno al tempo della sua nascita si presume in contrario. Onde le Matilda per l'antichità dell'origine, per consenso degli Scrittori buoni, e per l'efficaci congetture degli strumenti, che immediate chiamano, o confeguentemente arguiscono Lucchese il Padre, non può dirfi, che Lucchese, resta anche chiaro quel; che da principio intrapresi a provare, che le parole delle due donazioni della Chiefa di Lucca, ov' ella par, che si dichiari per origine Longobarda, devino in quel fenso, che dissemo, Lett. Ant. intendersi. Ne voglio perciò io, che dagli strumenti non ho chiarezza alcuna, decider in questo luogo la lite, che nacque parlando della Contella tra il Mellini, & il medefimo D. Benedetto, sbint Ramp. cioè s'ella veramente si chiamasse della famiglia de Malaspini Lucchesi , come sottoscrivendo al Sardi Scrittore dell' Ittorie di Ferrara mottrò di credere il primo, che replicò con lettera apologetica all'opposizione del secondo, e come tenne

4i Guido Mellini conore D. Benein Fiorenza 3594.

Matilda di che famiglia foffe .

Mario Fiorentini nel Romito Idill.

di Sigifredo disfe.

Ecco nell' altro ramo Non men bella fiorir la nobil pianta. Ecco nfeir Sigifredo a ftrane genti . Ge.

E poi nella morte del Gran Bonifazio foggiunfe.

opinione ancora Mario Fiorentini mio Padre, che

Qui del fiorito Spino Venir men vedi il viril germe e'l nome, E tor suo pregio al Tosco & al Lombardo Del Esule inomano Infidiofo telo , & empia mano .

Las

della famiglia de' Lambardi già nobile, e potente in Lucca, la qual, come dall'Istorie nostre si raccoglie, nel latino detta, Longobardorum, fu patrona in tempi più moderni d'alcuni Castelli di questo stato. E fa fede Tolomeo, che nel 1088. come vid lemo, fu destrutto il Castel di Vaccoli dal popolo di Lucca, perchè era d'alcuni nobili, de'quali benchè egli taccia il cognome, dalla fondazione nondimeno di S. Pantaleone in Monte Eremitico apparisce, che si chiamavano Longobardi, perchè vi si leggono le seguenti parole; Pro animarum suarum remedio, & animarum Vachu- Tab. S. Ponlentium Longobardorum. E fe da queito non fi cava tiani in Ara così resolutamente la verità del cognome della cha privile. ftirpe di Matilda, almeno si deduce, che erano num.24. tuttavia nello stato di Lucca nobili, ehe profesfavano d'effer Longobardi nella maniera, che fecero con Matilda, gli antenati fuoi, e come chiaramente ancora lo tettifica quel Donnuccio, che a Beatrice madre della medesima Contessa vendè certa porzione del Cattel di Porcari nel 1044. dicendosi di lui. Donutius qui, & Siricus Luc. 97. A. filius quondam item Donutii de Comitatu Lucenfi , & 9. 141 qui professum ex natione mea legem vivere Longobardorum. Parole, che non vogliono dire vivere all'usanza di Lombardia, ove giusto l'avvertimento del Sigonio alcuni ofservano il cottume Sigon. de Salico, ma veramente conforme all'antiche leggi Regno Bal. Longobarde etposte tuttavia con la stampa nel 1007. proprio Codice alla vista di tutti. E che Matilda con gli ascendenti dagli antichi Prencipi Longobardi abbia potuto prender l'origine, par che venga-

Sottoferi- di più confermato dalla maniera delle molte forgione di Ma- tofcrizioni, che tuttavia di lei, e de' genitori fuoi tilda in the si conservano, le quali non sono tra loro in algli altri Du- tra cofa diverse, se non che dove Bonifazio. shi Tofcani Beatrice fottofcrivendo fegnavano una Croce affai grande con quattro punti intorno, Matilda vi aggiungeva davantaggio il proprio nome con quella pia. & umil nota DEI GRATIA SI QUID EST. che porta il Mellini, e che si vede in molte me-

Vedansi le copie inferte nel fine di

morie degli Archivi di Lucca . Ufanza che da' primi tempi de' Duchi Longobardi si vede espresquello libro, famente introdotta costumando essi una tal for-

mula. Signum amanus Allonis Ducis, o altri che fottoscrivesse. E ben vero, che Croce si grande non offervafi, che nelle fottofcrizioni de' Marchesi di Toscana continuate ne' tempi più moderni . Perocchè oltre a Bonitazio , e Beatrice si vede la medesima ne' tre privilegi de' Marchesi di Toscana, sotto il 1120. 1121. e 1142. da noi nel fin del secondo discorso ricordati. E su peravventura infegna propria di quella dignità, non ottante, che l' Ammirato dica, che il Marchese Ugone morto nel 1001, costumasse un campo diviso tra bianco, e rosso, come tuttavia partito in sbarre ho io medefimo veduto nell'arme del fuo fepolcro, potendo questa esfere stata la propria. E' in Lucca tradizione antica, che Desiderio Re de Longobardi portasse per arme una Croce, ma. questa or bianca, or negra è così frequente nelle antiche fabriche della Città, che sono più moderne de' tempi di Desiderio, che forza a dire, non esser stata in maniera di quel Rè, che non foise comune a molti, come potrebbe esser stata a Duchi, e Marchesi di Toscana, che longamente

mirati nell' Morie Fioventine l.1.

vi risederno. E già che mi si porge occasione abbianfi gli antiquari la feguente memoria nell' atrio del Duomo Lucchese a man sinistra tuttavia conservata, con questa condizione però, che tutto che quel maestoso Tempio vivente Matilda si fabricade, a me non ne dimandino il fignificato.

## Caratteri Armeni

Gacobus Glaechi fa-

cosi egli poi li haglio delle correzioni



## che dicono

eite Commemorationem

interpretati nel fodopo la pag.170.

Così probabilmente intorno alla paterna origine della gran Matilda ho creduto. Rettano non minori difficoltà negli amenati della Madre, opportune altrettanto in quelto luogo a trastarli, Baran, Toile, quanto non sono stare dal Baronio giudicate in- 11. Annaldegne d'inferirsi negli annali della Chiesa universale. Convengono gli scrittori tutti, che questa gran Donna d' una Beatrice nasce le, ma da quali Prencipi ella traesse l'origine non è stato fin qui Modre di refoluto. Giovanni Villani, & il Landino fopra Matilia. Dante vogliono, che fosse Beatrice figlia d' un. Imperator Greco, ma quest' opinione nata senza sua Cronic, fondamento, è anco presso gli Scrittori buoni ro- cap. 20,

Beatrice Gir. Vill.

Crif. Landi- vinata subito a terra. Maggiori conseguenze ha no nel Comme ben portato il Frammento d' una lettera d' Enfopra Dante. rico terzo inferta nelle Decretali di Gregorio Set-Tom.3. epiff. timo, portata prima dal Mellini, e poi dal Baepifico Mell. ronio. Perchè da questa scompigliati i moderni, Trat. de fat- & abbandonato Donnizone, hanno finalmente ii di Maili, conclufo, che ella fosse figlia di Corrado Impe-p. 1. Baron, ratore, e forella d'Enrico secondo. Si leggono mal. in quell' Epistola le seguenti parole. Hoe autem.

quod mundo, neminem scire volo, preter vos , Dominam , Matremque meam , at que Amitam Beatricem. & filiam eius Matildam. Nel qual luogo chiamandosi Beatrice Zia del medesimo Imperatore, par che inferifca necessità, che ella fosse sorella del Padre, come porta la forza della voce Amita, e per questo figlia di Corrado chiamato Salico, o di Francania. Ma essendo quest'opinione, benchè già ricevuta da tutti gli Scrittori moderni, con-Bonniz. 1.1. traria a Donnizone, che vivendo nell' istesso tem-

6.10.

po scrisse di proposito la vita di Matilda per inviarla a lei medefima, mi fi è sempre resa sospetta, non potendomi capacitare, ch' egli avesse nel farla figlia, non di Corrado, ma d'un Federigo Duca nobilissimo in Francia, sì temerariamente errato, mentre per la necessità del suggetto intrapreso è forza, che fosse almeno delle cose più note pienamente informato. E ben che il Mellini primo, che io sappia a publicar qualche parte

Donnizone de gli scrittori di Donnizone, e dopo lui Baroantico ferit- nio giudiziosissimo, l' avessero in questa parte abtor della vita di Matil- bandonato, e condennato di falfo, io confesso nondimeno, che quando non ne aveva per anche da defefo contra i mo- trovata certezza, non era possibile, che io mi toderni . gliessi dall'aderirli, tanto più quanto vedeva, che Donniz. 1.2. chiamando Donnizone Matilda cugina d' Enrico ter-

terzo, non avea creduto, che tal grado di parentela incompatibile fosse con l'esser figlia di Federigo Duca. Due fono gli argomenti, che per convincere questo antico scrittor di falsità sono contra di lui portati, l' uno dice il Mellini è il non esfersi trovato nelle genealogie de' prencipi della Francia, ne tra' grandi di quell' età un Federigo Duca, L'altro l'accennata parentela d'Enrico terzo. Ma del primo, come più atto a convincere il Mellini d'inavertenza, e di poca lettura, che Donnizone di falsità non è da parlare, rimettendomi a quanto di fotto da Sigiberto ftesso, da lui veduto, se ne raccoglie. Et il secondo, quando la stretta parentela potesse esser' ancora per via di donne, come fignifica la parola Confobrina usata da Donnizone, è interpretata da megliori scrittori Latini, non crederei, che dovesse esser tenuto in tanta stima; massime sopra il folo fondamento di quella voce Amita, che potrebbe per aventura con picciolissima alterazione essere stata posta dal copiatore in vece d'Amica. Perocchè oltr' all' effer comunissimo stile nelle lettere Imperiali d'onorar col titolo d'Amico i Prencipi inferiori, Donnizone medelimo fa fede, che in quel secolo il nome d' Amica significava Principessa, così adoprandolo in Ildegarda Moglie d' Azzone.

Ildegarda quidem fuit bujus nomen Amica.

Bonniza logo

Stabilita però prima la verità della nafcita, dell' altra parentela appreflo più difinitamente ragioneremo, efsendo ormai tempo, che a quel femplice, ma veridico Poeta la perduta fama fi reflitunca. Sono tuttavia confervati nel Archivio

torno alla compra d'una terza parte del Cattel di Porcari, e di uno di essi è tale il principio. Anne Beatrice ma- ab incarnatione Domini noftri Tefu Christi millesime dre di Ma- quadragesimo quarto, die quarta decima intrante tilda su 6- manse Tunii Indistinua desmangina. Tili Venne glia non di menfis Junii, Indictione decimaquinta. Tibi Beatrice Corrado Im- Comitiffa Coniux Bonifacii Marchionis ego quidem. peratore ma in Dei nomine Donutius. Con quel che segue in

di Federigo persona del venditore, non per altro portato da me, che per mostrare questa esser l'istessa Beatrice moglie di Bonifazio, che nel ross, rivende le medesime ragioni con le seguenti parole. In-Tab. Epife nomine Domini nostri Jesu Christi Dei aterni anno

14. ab incarnationis ejus millesimo quinquagesimo quinto A & B. 19. pridie Kal. Junis Indictione oftava. Conftat me Beatrice lege vivente Saliga filia bona memoria Federighi , qui fuit Dux, qui fuit similiter lege vita Saliga, qua fecundum legem meam Saligam, Gc. Nella qual narrativa dichiarando Beatrice in favor di Donnizone la fua nascita non par che lasci più luogo di dubitarne. E mentre s'aggiunge ancora, che ella costumò di viver secondo la legge Salica, che vuol dire alla Francese, vien pienamente confermato, che il Duca Federigo suo Padre foile di quell' origine. Autentica l'autorirà leg. S. A- di Donnizone la Genealogia di S. Arnolfo Venulf Meten- scovo di Metz scritta da innominato autor, che

fis Tom. 2. visse nel 1261. Perchè da essa si ha non solo, Hift. Coet. Franc. & ap. che Beatrice fu figlia di un Federigo Duca , ma

P. Pitatum. fi vedono ancora in essa gli antenati della nobilissima sua stirpe, congiunta di sangue a i maggiori Prencipi del mondo . E' in quest' albero unita la linea d' Ugone Capeto Rè di Francia, alla Carolinga, e si fa fede, che d'Adevvida sorella d'Ottone il grande Imperatore nacque Ugone il Rè medesimo con Beatrice, e di questa maritata nel Duca Federigo più vecchio il Duca Teodorico padre d' un altro Duca Federigo, di cui furono poi figlie Beatrice, e Sofia, la prima delle quali unita in matrimonio al Duca Bonifazio diede in luce la gran Matilda. Così riman provato quel che scrive parlando dell'istesso Bonifazio, e Bea- Donnis. I. t. trice il nostro semplice versificatore.

Cum natam rutili Ducis expetit Federici Coninge cum propria Matildis denique ditta Ifte Beatricem Federicus donat babere.

Così la nobiltà dell'origine da i maggiori Prencipi del Mondo Carolinghi, Ciappetti, & Ottoni resta provata.

Stirpe fuit genita regali pulcra Beatrix Majorum mundi stirpe fuit genita:

Onde io non so intendere come avendo l'oculatissimo Baronio veduta la citata genealogia di S. Arnolfo, dalla quale egli nel decimo Tomo prova la nobiltà d'Ugone Capeto, nè abbia poi nell'undecimo tenuto così poco conto parlando di Beatrice, che uscitali affatto di memoria, per difesa di Donnizone neppur la nominasse. Mai ben si può permettere a quell' Eminentissimo foggetto ne' più gravi interessi della Chiesa a meraviglia affaticato, in cose non molto rilevanti un leggierissimo sonno. Qual però sia stato il Duca Federigo Avolo materno della Contessa, e di che luogo egli fosse Prencipe, non è impossibile a rinvenire, come stimò il Mellini. Un Duca di questo nome fratello di Adalberone Vescovo di Ece 1

Fredourd. In Metz e più volte nominato da Frodoardo, che fotto gli anni 951. 54. e 59 di lui racconta, Chron. bis annis . ch'ebbe in moglie una forella di Ugone Duca, e Rè di Francia, e che essendo prima Conte, e poi sostituito da Brunone Arcivescovo di Colonia. nel medesimo Ducato in suo luogo, venisse appresso chiamato anch' egli Duca di Lorena. Maquesti, combinando i tempi, è quel primo portato nella genealogia di S. Arnolfo Bifavolo della nostra Beatrice, e di lui indubitatamente è l'Epi-

Ppiff. Ger- taffio, che fi legge nelle lettere di Gerberto, che bert. Tom.7. fu Silvestro Secondo, dove anche si fa menzione Bibliothec. dell'altra più antica Beatrice sua moglie, e della Patrum edit. fua nobiltà [a]. Del medefimo parla Bertrada nella Parifienf. vita di S. Adeleida presso il Surio testificando, che egli non fu folo fratello del Vescovo Adalberone. ma di Enrico Duca chiarissimo, e d'illustrissimo

Can-

(6) Ecco come fpiega la Genealogia di Beatrice, e la Barentela della medefima con gl'Imperatori Enrico II., e III. il P. Pagi all' anno 1070, 14. Ermanno Duca di Svevia da. Geberta figlia di Corrado Rè di Borgogna ebbe tre Figlie, era le quali una fu Matilde, che sposò Corrado Duca di Carintia . e d' Auftria; l'altra Gifela, che fi legò in Matrimonio con Corrado Salico Padre di Enrico II. a & Avo di Enrico III. Imperatore. Matilda dopo la morte di Corrado fcmita l'anno 1012. paísò alle feconde Nozze con Federigo II. Duca di Lorena, da cui nacque Beatrice Madre della nostra Matilda .

Ecco fecondo quest' Autore l' Albero Genealogico .

ERMANNO T GEBERGA COMMADO . FEDERICO II. \_ MATILDA GISBEA -CURRADO SALICA

BEATRICE ENREO H. Imperat.

> MATILDA Conteffa . Exaco III. Imperate

fangue. Sigiberto però aggiusiato in tutto all'au- Surini 120m., tore della Genealogia di S. Arnolfo, così del primo 3, Vit. SS. Duca Federigo nel 945. fa menzione, Octo Impe- die 6 Febr. rator Lotharingiam fibi fubjugavit resistente fibi folo Sigibertus in Adalberone Metenfium Episcoyo fratre Ducis Fride- Chron. enno rici. E nel 984. dopo aver raccontata la morte di Adalberone, e la successione in quel Vescovato di Teodorico cuzino dell'Imperatore, aggiunge anche alla morte di questo Episcopasum Meteusem suscepit Adalbero vir fanctus, & nobilis filius Frideries Ducis . Et apprello nel 1009. Henrieus Imperator Metis Urbem obsidet propser Deodericum fratrem uxoris fue contra se rebellantem, qui Episcopatum ipfins Urbis ulurpamerat Dux enim Mofellanorum Deodericus post fratrem suum Adalberonemdato Episcopatu Metensi filio suo adbuc puero ei substituit ipsum Deodericum , qui puero Urbe excluso, & Episcopatu usurpato ipsum etiam Deodericum. bello capit. Urbe per obsidionem pene desolata, sandem pax convenit . Fu dunque figlio del Duca Federico il Duca Teodorico, del quale intorno pitmerus in a gli anni 1013. fa menzione ancora Ditmaro. Chron. 1.5. Teodericus vero Luthariorum Dux vir fapiens , & p. 12. militaris, quo fe pars populi major, & melior inclinaret, fecurus expettabat. Elsendosi questi mantenuto neutrale tra Ermanno Duca di Alemagna, & Enrico Re . Scende alfin Sigiberto nel 1033. a raccontar la morte dell' ultimo Federigo Duca. che lasciò senza figli maschi Beatrice, e su Avolo materno di Matilda, e così la rapporta. Frederico Mosellanorum Duce mortuo, qui mares filios non. babebat , quibus Ducatus competeret , Gothelo Dux impetrato ab Imperatore etiam Mosellanorum Ducatu

in Lotharingia potentius principatur . Queit' è quell' istelso, del qual fa menzione Fulberto Carnotenfe

Pulbertus discorrendo del negoziato per sar Rè d'Italia un Carast. Tom. siglio di Guglielmo Duca d' Aquitania contra 8. Biblioth. Corrado nel 1025. Hune ergo mandat vobis postu-PP. epis. 15. Jans. Suppliciter gratiam vossiram, ut desinatais bomines de Lotharingia d' Fredericum Ducem, acque

mines de Losbaringia de Fredericam Ducem, acque alior, quor potericis; ne concordent sam Rege Cono. Di qui chiatamente si cava, non solo quanto solle inavvertito il Mellini, che non seppe trovare negl'istorici da lui medessimo citati il Duca Federigo di Donnizone, ma il luogo dove appunto gli antenati materni di Matilda dominorno, che quella parte dell'antica Austrassa, o Loraringia, che detta Superiore, e Mosfellanica, ancor oggi Lorena si chiama. Certificato dunque in

Parentela di questo modo a Beatrice il Padre, & a Matilda Beatrice all' Avolo materno, non sarà suori di proposito Mutilda con ventilar la parentela con l'uno, e l'altro Enrico, Enrico III., presche non può revocarsi in dubio. Donnizone paratrori esta. lando di Enrico Secondo così l'attesta.

minata . Donniz. l. 1, c.18. & lib. 2. cup.1.

Cafar Henricus Comisissa sempore vivus Extiscrat, scimus quam barus fuit, atque propinguus

Ipse Beatricis magna, nataque Matildis

Et altrove tenendo proposito d'Enrico Terzo soggiunge.

Ad consobrinam Matildam mists, ut ipsa Constilium caperes.

Otto Fifing
micken.l.s. Dell' istesso è parimente testimonio Otton Frisinop. 33. & gense, che siori intorno al 1145, poco dopo Malibia de ste tida. Perchè parlando d'Enrico Secondo sa fede,
già Pristric, che Imperator rursus Italiam ingressus Beatriem.
Ma-

Matilda matrem consanguineam suam marito suo Bonifacio Marchione defuncto secum reduxis. E toccando la fuga di Gregorio Setrimo dalle persecuzioni di Enrico Terzo dice nella vita di Fedederigo. Venerabilis autem Sacerdos persecutionem fugiens ad tutiora montana Tuscia in terra Comitisa Matildis, qua Imperatoris consanguinea fuit, se consulie. E certo, che Beatrice non fu nè figlia a Corrado, perche nacque, come abbiamo veduto, di Federigo Duca di Lorena, nemmeno figliastra. Perchè sebben Gisla sua moglie ebbe altro marito, Ernetto però, non Federigo fu detto, e. Matilda non Gisla, la madre di Beatrice chiamoffi. E tanto meno potè esser sorella d'Agnese moglie del Secondo Enrico, donde si fosse poruta chiamare confanguinea, & Amita del Terzo; perchè ne. l' uno, ne l'altro nome propriamente li converrebbe. & Agnese non di Lorena, ma di Aquitania figlia del Duca Guglielmo dagli Scrittori di quel secolo si afferma . L' Abate Urspergense Conrad. Ab. dal Mellini condennato di confusione , raccon- Oripere, in tando il ritorno d'Enrico Secondo dall'Italia in Chron. anno Alemagna, e confermando il medelimo, che dice 1054. Ottone, aggiunge, che non solamente conduste feco Beatrice sua nepote, ma insieme anche Matilda la Madre di lei. Henricus Imperator Italiam cum exercitu petens omnia in pace disposuit, revertenfaue neptem fuam Beatricem . & matrem Masildam fecum duxis . Il che se foise certo non. Beatrice, ma Marilda fua Madre, cosí anche chiamata da Donnizone, faria stata figlia di Corrado, e forella d' Enrico Secondo. E ben vero, che stabilita in queita maniera la parentela converrebbe interpretar la parola Amita, le però non voleile dire Amica, non così itrettamente, come

pigliano gli Scrittori buoni, cioè che ella fignifichi forella del Padre, ma fecondo l'etimologia fua, cioè quafi Avia, riducendosi a memoria, che quando Enrico Terzo scrisse la lettera di sopra accennata a Gregorio Settimo, che dall'indizione decima quarta si raccoglie esser stato il 1075. era in età di 12. anni, e molto giovine, e Beatrice che fin il 1028. si trova moglie di Bonifazio assai attempata, e che per quelto, con tutto che folamente li fosse cugina, non saria stato sconvenevole, ch' egli la chiamasse Zia, nome, che ancor oggi da parenti d',età minore a' maggiori in fegno di tenerezza, e d'ossequio s'adopra. Ne a me faria meraviglia, ch' essendo Beatrice, e Matilda di quella potenza in Italia che ne' precedenti libri apparisce, cercasse Enrico co' più stretti nomi di parentela, e di reverenza renderfi quelle due gran Prencipesse benevole, potendo credere, che passando tra loro, e Gregorio Settimo strettissima confidenza, fenza dubbio il Pontefice gli averebbe con la participazion del negozio inviata, come feguì, copia dell' istessa lettera. Ma a chi quella interpretazione non piacesse, e stando su la proprietà del dire, che fu però cosa rara in quel fecolo, voleffe nell' Uripergense interpretare la. voce Nepris in fignificato di qualfivoglia parentela. Dom, Mellini come accordandoli poi col Lucchini in altro pronella lettera posito il Mellini non dubitò di concedere, io non tra il Luc- repugno, e fenza inferir di necessità, che chiamandoli Beatrice Amita, o Zia paterna d'Enrico Terzo, ella fosse sorella del Secondo, e figlia di Corrado, come à parso a i moderni, & all'ittesso avvedutissimo Baronio, crederei che altra maniera di parentela conforme al nome vi potesse essere stata. Però che se Matilda che su Madre di Bea-

chini .

Baron. Tom. s. annal.

tri-

trice, prima dell'effer moglie del Duca Federigo di Lorena, fosse stata maritata al Duca Enrico, che fu padre di Corrado Imperatore, e che per questo Beatrice fosse stata sorella per via di Madre del medefimo Corrado, poteva da Enrico Terzo molto propriamente dira Amita, e Matilda cugina. Anzi che se Beatrice medesima prima dell'esser maritata in Bonifazio foise stata moglie d'un fratello di Corrado, è certo, che farebbe il medesimo. Se altri generi dunque di parentela potevano salvare il contenuto della lettera di Gregorio Settimo, perchè partirsi senz' altro fondamento, che su l'appoggio solo della voce Amita da Donnizone, e volere, che non del Duca Federigo, ma di Corrado di Vuormazia fosse Beatrice in ogni maniera figlia? fin tanto però che maggior certezza di questo grado di confanguinità non apparisca, dall' Urspergense io nonmi faccio lecito d' allontanarmi, fapendo, che in quel fecolo di barbara latinità come molti nomi dal buono, e proprio significato si vedono tra- quann. Revolti, così possa esser, che la voce Amita impro- bertus in. priamente fosse dal Secretario d' Enrico Terzo not, ad vita adoprata, quando è stato avvertito, che lo scrittor 5. Huberti della vita di S. Uberto fece il medesimo in cambio Pointat. Audi Matertera, e Ditmaro, che pur'era Vescovo tor in notis Mersepurgese poco prima vivente, usurpa la voce ad Ditmar. Nepos in vece d' Avolo materno, e la voce Gener initio lib.1. in vece di Cognato, chiamando il Marchese Eri- Chron. p. 604 manno ed Enrico Duca di Baviera fratelli di S. 67. Cunegunde, generi d'Enrico Imperatore il Santo, che morì vergine. Ma poco alfin importando al nostro instituto la puntual certezza della parentela di Beatrice con Enrico Terzo, essendo già chiaro il comun errore, ch' ella non fia figlia.

Fff

di Corrado Imperatore, ma di Federigo Duca de' Mofellani, per intera notizia degli Avoli di Matilda Sigifredo, ed Attone, che fuori della notata serie de' Marchesi di Toscana furono progenitori fuoi, e per non confondere me medefimo, e gli altri, tutto quello ho riferbato in quetto luogo, che dagli antichi Scrittori della fua vita, da Reginone, dall' Oftiense, ed altri ho potuto offervare, aggiungendo nel fine alcune notizie, che alla cognizion del governo de' Conti, Marchesi, e Duchi Toscani in quel tempo medesimo ho stimate necessarie avvertire.

Notizie dedi Matilda più conofciuti .

& altre fue memorie . Donnie. I.t. & m.f. cjuldem vita S. Marie Curt. Orlandigor. Luc.

in Geneol. Mario Fiorentini nel

gli antenati conoscesse, cedendo a maggior potenza del nativo paese di Lucca con tre figli Sigifredo, Atto, e Gherardo in Lombardia, se ne passò, vide ben Sigifredo presto conforme al desiderio d'ingrandirsi, riuscirli gli avansamenti. Perchè acquittato con les ricchezze feco condotte nuovo dominio, e fogvit. Matild. gettati con la forza dell'armi alcuni, che se gli opposero, a tal segno di ttima, e di credito in. poco tempo falì, che interi popoli fe li fecero volontariamente soggetti. Visse egli più stimato nel volontario efilio, che nella patria, fecondo il Faleto fin al 945. e con onoratissimo grido nel Hier Falet. medesimo anno morì. E perchè le azioni di Sigifredo più disfulamente da' moderni scritte sono. da Mario Fiorentini mio Padre ne'feguenti verfi, dirò anche gentilmente, ristrette, non voglio in questo luogo defraudarne la sempre da me reverita memoria.

Sigifredo dunque, che qualunque padre ri-

Ecco uscir Sigifredo a strane genti E conquiftar i Galli. Cui die Lepido albergo, a nobil Reggia. E'n su la Parma accorre De popoli valenti il freno, e'n fuga Per l'empio Seracin, che Roma infesta, E di sua bella prole il Regno queto Softener Sigifredo, & Azzo armati.

Divifero i figli in questi versi accennati la pa- Attonefglio terna eredità, & i due Sigifredo, e Gherardo alle di Sigitredo nobilissime samiglie Guibertina, e Barratina die- Bisavolo di Matilda edidero in Parma il principio. Atto fecondo genito, fica Canoffa. che Alberto, Attone, Azzo, & Azzone vogliono, che fosse anche detto, per proprio valore sopra gli altri fratelli inalfandofi, fabricata nel Contado di Reggio da fondamenti Canossa, con la disesa dell' innocente Adaleida Regina d' Italia, s' immortalò . Narrano questi progressi assai sconciamente poetando Donnizone, e l'altro antico Scrit. Donniz. & tor di Matilda, i quali aggiungendo anche i par- w. f. Vitaticolari della guerra, che Attone per questo in- Matil. I.c. traprese con Berengario, & Adalberto suo figlio Difesa d' A-Rè d'Italia, e l'occasione che egli medesimo porse deleida Read Ottone il grande di portarfi all'Imperio degl' gina d'Ita-Italiani, fuggeriscono a me motivo di raccontarli, talia intracon quella diversita nondimeno, che tra essi Re- tone, e diginone, e l'Oftiense si scorge. Era dopo la morte versamente di Lotario Rè d' Italia figlio di Ugone rimasta, raccontata, erede delle ricchezze regie, e poco men che del anche dagli principato Adaleida fua moglie nata di Rodolfo tichi. di Borgogna già possessor del medesimo regno, e come che essendo Principessa di bellezza, prudenza, e pietà fingolare, fola poteva con nuove nozze opporfi a i difegni di Berengario, che aspirava con ogni sforzo al titolo regio, fu da questi, creduto autore con veleno della morte del marito, follecitata in lui medesimo a rimaritarsi. Ma la

Fff 2

Apa Henri- fanta Principessa, che tale è chiamata dal Coeta. sum Canifum neo Scrittor della sua vita presso il Canisio, ri-Tom. s. antig. fuggendo con orrore le abominevoli nozze dell' omicida, & i crudeli, & avarıssimi costumi di quel Tiranno, perseguitata al fine, e tradita, cadde nelle sue forze prigione, e su da lui nella fortezza di Garda fotto buona custodia racchiusa. In questa Carcere con la compagnia d'una sua Damigella patì l'innocente tutte le stranezze di una barbara prigionia, fin' a quel tempo, che in abito di maschio per industria di Martino suo Cappellano, da fotterrance caverne le riusci fuggirsene verso Mantova. Qui nelle selve vicine al Lago nascosta, e di boscareccie vivande tra continui timori stentosamente nutrita per una settimana fi fermò. Ma non parendo la stanza nè sicura, nè comportabile; della fede, e bontà di Adalardo Vescovo di Reggio le sovvenne, & a lui per ajuto, e configlio il Capellano inviò. Non fi trovorno nel religiolo Prelato le forze di refiftere alle furie di Berengario eguali al defiderio di proteger quell' innocente, e tradita Regina, e mentre d'un luogo di ficurezza non seppe egli nel proprio dominio provederla, al valore d'Attone figlio di Sigifredo itabili di appoggiarla. Haveva quetti fovra un nudo scoglio di quella diocesi ridotta. Canossa a segno di fortezza per que' tempi inespugnabile; e ben che fulle per testimonio anco dell' Ottiense a quetta Principella discesa per origine materna del fangue Toscano, strettamente congiunto, Ceo Oftenfe non ftimo bene Adalardo fenza accertarfi prima, lib.1. cap.6. qual foile in que' turbulentiffimi tempi l'animo fuo verso gl' interessi della Regina, di confidar-

gliela. Onde inviato il Cappellano ttesto con titolo di visitarlo a Canossa, restò di concerto, che si provassero prima le inclinazioni di Attone, e da i fegni più, o meno fensibili di compassione. si passalle ad aprirli il secreto, & intercederne la protezione. E come all'avviso della non vera morte non furono tarde a comparir su gli occhi del Cavaliere copiose lagrime di vera pietà, così non fi frapole al generolo suo cuore impedimento, che potesse dalla difesa della tradita Regina trattenerlo. Andò egli subito ben provitto d'amici, e d'armi nelle riviere di Mantova, e dalle Selve a Canossa l'afflitta parente con segni di straordinario affetto condutfe. Di quì spedì subito occultamente Ambafciatori a Giovanni Duodecimo Pontefice, non tanto per participarli il fuccesso, e rallegrarfene, quanto perchè accertandofi, che sparsa la nuova dell' effersi dichiarato defensore Attonechiadella Regina, si sariano subito contra di lui ri- ma volte l'armi di Berengario, aveva pensato di ne Rèd'Achiamar' in Italia Ottone Rè di Alemagna, & of- Italia contra ferendoli la medesima Adeleida in moglie, libe. Berengario, rar se stesso dall' imminente ruina, e gl' Italiani dalla servitù del Tiranno. Fu dal Pontefice Iodato il pensiero, e creduto altrettanto facile il persuadere Ottone all' impresa d' Italia, quanto profittevole alla Chiefa il dichiararlo Imperatore, come quello, che dopo la sconfista degli Ungari era nel comun concetto reputato non men valorofo, che giusto. Onde a follecitar vivamente la prattica l' esortò. Già Ottone, come aggiunge Regino Ab-l' Abbate Pruniese, invogliato delle nozze d' A- Chronie, andeleida , difegnava di arrivar per quella strada no gri. all' Imperio, ed aveva anche più volte machinato di liberarla, ma senza frutto. Perocchè sollevati i Prencipi d'Italia dalle continue ambascierie di Enrico Duca di Baviera invidiolo della gloria del

fratello, aveva temuto pericolofo il passaggio, & incertissima la riuscita. E tanto più ne avea per allora deposto l'animo, quanto che Luitolfo suo figlio Duca d' Alemagna, stimando gratificarsi il Padre avea tentata con poca reputazione l' imprefa . Per questo sentendo nell' ittesfo tempo con l'espedizione d' Attone non solo, che Adeleida fusfe libera, ma che confervata appresso persona confidentissima con intelligenza del Pontefice gli venisse offerta, risolse la venuta in Italia, e per assicurarsi gli appoggi de' parenti della Regina sceso a Verona affrettò privatamente lo sposalizio. Convengono gli Istorici nominati nel referir, che seguirono nella venuta d' Ottone immediatamente le

Leo Oftienfe 1.1. c. ult.

Ottone .

nozze; ma sono l'Ostiense, e Donnizone scrittori contemporanei tra loro diversi ne' tempi, ene'-particolari di quest' accasamento, e l'uno, e l'altro da Reginone, che scrive cole presenti. Vuol l'Offiense ch'avendo Berengario penetrata la fuga della Regina, e la tutela intraprefane da Attone affe- Azzone, se ne passasse molto potente a Canossa, diato in Ca- e che già strinta la fortezza li fosse riuscito farengario, & cilmente d' impadronirsene, se il messaggiero speajutato da dito in Alemagna ad Ottone per sollecitar il soccorfo, con l'opportuno arrivo non avelle ingegnofamente negli affediati fatta penetrare la certezza, e celerità degli ajuti. Portava egli con lettera particolare, e con l'anello, che in pegno dell' accasamento era diretto ad Adeleida, novella dell' arrivo d'Ottone a Verona, e che il figlio Luidolfo s' era avanzato a Milano. Ma proibitoli dalla strettezza dell'assedio l'ingresso in Canossa, inferì la lettera nell' atta d' una Saetta, e fenza che alcuno de' nemici ne sospettasse, caricato l' Arco felicemente tra gli Affediati la ipinfe . Intanto l'esercito Alemanno avansandosi, appena alle genti di Berengario fi presentò, che poste vergognosamente in fuga, fu egli con Adalberto fuo figlio costretto a ritirarsi, lasciando due siglie prigioni, che furono in Germania fotto buona custodia mandate. Così vuol l'Ostiense, che terminato felicemente ad un tempo l'affedio, e les nozze, s'aprisse ad Ottone la strada al possesso d' Italia, & alla Coronazione dell' Imperio, che Donnie. & in Roma nel 962 fu da lui confeguita. Donni- m. f. Vitazone però con l'altro scrittor di Matilda ricordano, che l'aisedio di Canoisa non altrimente nel primo ingresso d' Ottone in Italia successe, ma nel fuo ritorno in Alemagna, & accertano che fu con tanta cautela portato il negozio di quell' accasamento, che accompagnata Adeleida. da Attone a Verona, prima sapelle Berengario lo sposalizio, che dove, e da chi fosse ella con tanta fecretezza, e fedeltà custodira; e che di quì stimolato il Tiranno alla vendetta, e rivoltati gli sforzi de fuoi furori contra Attone promotore delle nozze dannosissime a i suoi interessi, passasse fubito ad affediarlo in Canoila, ove egli dopo la partita d'Ottone s'era ridotto. Aggiungono però, che defendendosi il valoroso Prencipe arditamente per trè anni, e mezzo l'oftinato affedio fottenne, non oftante, che Berengario con replicati affalti, e con batteria di Machine procurata l'espugnazione, aveile anche con inganni tentata la prigionia del Capitano, che troppo a i pericoli fi esponeva. Onde infastidito al fine Attone di sì longa threttezza, e sospettando di non potersi più longamente reggere, alle promesse d'Ottone risolvesse ricorrere, sollecisandolo a quel soccorso, che non fu nè infruttuoso, nè tardo. Vogliono,

che ritornasse subito Ottone a Verona, e che palfato frettolofamente il Pò, la battaglia a Rerengario offerisse, avendo già presentito, che lasciato per questo l'assedio, fosse incaminato ad incontrarlo. S'azzufforno gli Eserciti a Prato Fon-Battaglie, tana luogo vicino a Coreggio, e dopo una longa, Vittorie di e sanguinosa battaglia referiscono, che furono dis-Attone con- fatte le genti di Berengario, & egli medesimo condi Berenga- dotto in Alemagna prigione. Soggiungono appref-

dalberto.

rio e d' A- fo, che da' Lombardi ricevuto Adalberro fuo figlio nel Regno, di nuovo dopo la partita d'Ottone l' armi sopra Canossa, & Attone si rivoltassero, e che per trenta mesi assediato, fusse egli di nuovo costretto a domandare il soccorso degli Alemanni. Tornò Luitolfo con mille scelti soldati in Lombardia, & Adalberto che alla venuta dell' armi Imperiali aveva di nuovo abbandonato l' assedio, con l'esercito s'avanzò verso Bafigio. Attone anch' egli fortì in campagna per abboccarsi con Luitolfo, che da Verona verso lui s'incaminava, ed aspettatolo sul Prato Batone, uni con lui le forse, e consultorno insieme gli ordini della battaglia. E perchè l'efercito d Adalberto non era molto lontano, stimarono i Capitani, che prima dell' attaccarlo, fosse necessario spiarne non meno gli andamenti, che il numero. Fu referto, che si numerosa era la soldatesca inimica, che non senza evidentissima certezza d'esser disfatti poteva da loro intraprendersi la giornata. Impose l'intrepido Attone, che ne fu prima avvisato, silenzio a messaggieri, e considerando, che la ritirata sarebbe riuscita non men vergognosa, che di pericolo, e che l'aver d'Alemagna magggiori levate per ingrossar l'esercito, era in quell'angustie impossibile, risolse d'aventurare alla battaglia

glia quella falute, che per essersi troppo impegnati vedeva per altra strada probabilmente perduta. Tacque per questo il disavantaggio, & a. Luitolfo istesso con l'avvilire il numero, e la qualità de' nemici, il contrario appunto dell' avviso partecipando, l'animo alla giornata. Fu rifoluto ripofar la foldatesca, e che Luitolfo sù l' Aurora improvisamente attaccasse la zusta, mentre Attone col rimanente, ove fosse maggior bisogno, fomministrasse opportuni soccorsi. Avvicinata per questo su 'l far del giorno la gente alle trinciere nemiche, appena fi rese ad Adalberto credibile l'assalto, quando dalle sentinelle certificatone, ed avvifato, che non più di mille erano gli assalitori, raccogliendo tumultariamente alcuni de' fuoi, e poco prezzando il poco numero de' nemici a reprimer quell'impeto si rivosse, Luitolfo valorosamente combattendo s'apriva col ferro la strada alla vittoria, ma sì fieramente con l'atta fu da Adalberto inveltito nel petto, che caduto a terra trafitto poco appresso spirò. Allentorno fu la morte del Prencipe gli Alemanni l'ardor del combattere, e se Attone con rinforzo di gente non folse sopravenuto, necessirandoli col proprio esempio a vendicar quella perdira, averiano voltate irreparabilmente le spalle. Così risvegliato il motivo della vendetta negl'uni, & il defiderio della vittoria, e della falute negl' altri, dopo una longa refittenza, rimafe Adalberto in maniera sconfitto, che fuggito d'Italia abbandonò per sempre le pretenzioni del Regno. Fu il cadavero del morto Duca con lagrime inviato da Attone in Alemagna al Padre, supplicandolo a non depuorre per tanta perdita il pensiero d'Italia, che rimasta senza guida l'averebbe ancora senza re-Ggg

fifenza ricevuto per Rè. Narrano i due nominati ferrittori la battaglia nella primavera del 950. & aggiungono, che sceso Ottone molto potente in Lombardia, su dagl' staliani tutti pacificamente ricevuto, e da Giovanni Duodecimo in Roma solennemente dichiarato Imperatore, nell' sifessi tempo, che da lui su con ricchissimi doni Attone remunerato. E' però da tutto questo racconto diverso l'Abate Reginone, overo chi la sua Cro-

Regin. I.c.

tempo, che da lui fu con ricchissimi doni Attone remunerato. E' però da tutto questo racconto diverso l'Abate Reginone, overo chi la sua Cronica conduste al 967 Perchè scrivendo egli cose presenti vuole, che avendo Ottone vinto Berengario, ed in Italia nel 952. svernato l'esercito con Luitolfo suo figlio, se ne tornasse appresso in Alemagna, lasciando, che il Duca Corrado suo genero la vittoria proseguisse. E che questi, mentre a Berengario perfuade, ch' umiliato alla clemenza del vincitore in Saffonia se ne ricorra. avansatosi in prometter, che sarebbe stato con. qualche recognizione di vallallaggio riconfermato nel Regno, ne andasse per allora ingannato. Onde mal fodisfatto d'aver incontrato nell'Imperatore si poca stima del suo servizio, in quella manifesta rebellione prorompesse, nella quale anche l'istesso figlio d'Ottone condusse. Con tutto ciò foggiunge, che radunata la dieta de' Prencipi in Augusta, & ivi Berengario col figlio Adalberto alla clemenza dell' Imperatore rassegnandos, ottenessero finalmente con recognizione di tributo il governo del Regno d'Italia, trattane la Marca di Verona, e di Aquileja, che furono al Duca Enrico fratello di Ottone confegnate, e fossero Luitolfo, e Corrado di nuovo nella grazia di Ottone restituiti. Ma ritornato Berengario pieno di fdegno contra i Prencipi Italiani a ripatriare, non fi scordò punto gli antichi, e tirannici costumi, e ne' Vescovi, e Conti di quel Regno la concepita rabbia sfogò. Onde per le continuate querele nel 956. rimandato di nuovo Luitolfo in Italia, dopo aver anche di nuovo sconsitto, e cacciato Berengario, fosse egli improvisamente dalla morte nel principio dell'anno seguente alle vittorie rapito. Racconta, che traportoffi il cadavero in Germania, ma tacendo gli altri particolari fegue a narrare, che di nuovo tentò Berengario la recuperazion del Regno, e che fuggiti di la da Monti per tema della sua fierezza Gualberto Arcivescovo di Milano, Gualdo Vescovo di Como, & Oberto Marchese Italiano, su costretto nel 960. il Pontefice d'inviare ad Ottone Legati Apostolici, perchè alla liberazione della Chiefa, e d'Italia si contentasse di ritornare. Non ha dopo questo altro racconto, che al nostro proposito conferisca, e rapptesentando con la venuta d'Ottone la fuga, e prigionia di Berengario, e la folennità dell Imperial Coronazione del Conte Attone davantaggio non parla, s'egli non fosse per aventura quello, che nel 964. è da lui chiamato defenfore dell'. Isola nel lago di Como. Ea sempestare Vualdo Cumanus Episcopus Insulam in Cumano lacu capit, & munitione in ea a solo distribuit. Quod Udoni Comiti nuntium malorum fuit . Nam Hassonem ejusdem In-Sula tutorem in Suam fidem Suscepit , & destructa Insula, non ut optaverat, eum Imperator reconciliari potuit, quod indigne ferens totum in Vualdonem. Episcopum detorsit, & inimicus eum fi possit ulcisci disposuit . Ma 10 non ardirei già d'affermare che Siennius La foile il medesimo, so bene, che del nostro dice de regn. Ital. Sigonio, che lasciati due figli Sigiberto, e Tedaldo Pigna lib.1. Sigonio, che laiciati une ngii signetto, a anno de dell'inor de nell'istesso anno 964, se ne morì. Il Pigna, che dell'inor de l'ente, d'E.

lo fa Vicario Imperiale d'Italia, e molti altri fe.

#### 436 LIBRO

particolari della fua persona racconta intorno a i figli dice il medesimo, ma variando nelle cose di Berengario dagl'istorici buoni di quel tempo, la vita anche per qualche anno gli prolonga. tone referiti Alla fede loro per questo nell'altre cose rimetdagli ferit- tendomi, avvertifco folamente, che Donnizone, tori moderni e l' altro antico Scrittor di Matilda di Sigiberto, diversamen- o Sigifredo, che dichino, figli di Artone non te dagli anfanno memoria alcuna, nè vogliono ch' avesse tichi . egli d'Ildegarda altri figliuoli, che Rodolfo morto avanti il padre, Gottifredo Vescovo di Brescia, e Tedaldo che fu l' Avolo della Contessa. Qual fi fosse quest' Ildegarda non distinguono . Affermano solo ch' ella fu Signora di gran giudizio, e fingolar prudenza nel governo, e che molto inclinata all'opere di pietà col marito la Badia di Birsello da fondamenti edificasse. Non è certo il tempo della vira, ne di Attone, ne d Ildegarda, che fu feco in Canossa sepolta; Nè Donnizone altro ci referifce, fe non che

Donniz. I.i. Mors Ildegarda rapit Idus tertio Sabati Idus Attonis animam Februs tulis olim.

Altre nois- Accenna bene, che nella fortezza da lui medenie, e vir- fimo edificata eleggesse egli con la moglie d'essertuos epera- sepolto; perchè non solo guerreggiando, tutti i
zioni d'At- trionsi delle sue vittorie in quel luogo sols sona:
lito a riporre; ma perchè i Corpi niteri di S.
Vittore, e Corona Martiri, e gran parte di S.
Appollonio Vescovo, e Consessore vi avesse con
l'edificazion di un suntuoso tempio, e con la magniscenza di ricchissmi doni divotamente trasseferitti. Nel resto suor, che i particolari della difesa d'Adeleida già raccontati passa tutto il resto
dell'

dell' azioni fue valorose sotto silenzio. Non ebbe Attone per quel ch' io sappia, come Tedaldo, e Bonisazio titolo di Marchese, e Donnizone medesimo, che qualche altra prerogativa rapporta, solo de' Contadi, che da Ottone Imperatore in. premio del suo valore, e della sua fedeltà ricata.

Donnis. 1.2.

Muneribus magnis Attonem ditat, & altis Cui nonnullos Comitatus contulit ultro. Per quem regnabat nil mirum si peramabat.

Attone riceve in dono alcuni Contadi

Così di Rodolfo, e del Vescovo Gottifredo suoi figli a raccontar la vita non s'affatica. Poco anche di Tedaldo, e con poca distinzione nella seguente maniera va divisando.

Ille Tedaldus

Qui post Astonem tocum servacois bonorem Amplificans terras proprias dives nimis extans. Regibus extisis Carus notosssimus illis. Romanus Papa quem sincere peramabas, Essim concessir, quod ei Ferraria servis. Non genitore minus Castlerm colnis Canussum. Iste Padum juxta Larionis propter, & undam Construxii, certe monatibus vib maluis esse. Felix iste locus nimis ess qui areisiosis. Non tamen est artus proprios ibi condere passus Princeps Teudaldus, sed cum patre pausat bumatas.

Tedaldo
Avolo di
Matilda, e
fue memorie
oltre a quelle, che fono
altrove ricordate.

Donnie. I.c.

Egis bella satis sunt maxima fatta Tedaldi.

Nemmeno arditamente tutta la cognizione della Ducheila Guilla sua moglie così ristringe.

Uxor

Them c. s.

Uxor Tedaldi fuit Guilla dicta Ducatrix, Hac placuit parvis, pietate placebat & altis.

Onde non essendomi in questo luogo somminifirato più di quello, che intorno alla propria persona di Tedaldo si può raccorre dalle memorie de figlioli, terminerò le promesse notizie con l'avvertire più dissuamente quanto dell'antico governo della Toscana sotto i Duchi, e Marchesi, parlando dell'autorità di Matilda medesima, mi riferpai di trattare.

Governo della Tofcana avanti, e nel tempo di Matilda.

Malagevole impresa è l'accertare qual fosse in questa Provincia la maniera del principato intorno al mille, o poco avanti, e dopo. Le guerre così frequenti tra' Pisani, e i Lucchesi, che tanto nelle nostre Istorie, quanto nelle Croniche di quella nazione si leggono, l'imprese di Sardigna con tanta gloria del nome Pisano ne medesimi tempi raccontate, fenza che ad Imperatore alcuno, o Duca della Toscana se ne ascriva il comando. ha potuto far credere, che già fossero in questa Provincia ripullulati i femi dell' antica, e desiderata libertà, Ma se dalle memorie da noi portare, così nel racconto, come nella ferie precedente de' Marcheli Toscani, e da quelle, che daremo appresso intere, espressamente si vede, che non tanto gl'Imperatori, o li Rè d'Italia Prencipi supremi, quanto i Missi, o Commessarj. Regi, i Duchi, Marchefi, e Conti della Toscana giudicavano le differenze di questi popoli, concedevano privilegi, & imponevano pene applicate al proprio Fisco, o Camera Ducale; se Matilda stessa in Pifa, & in Lucca disponeva, come s'è detto, a sua voglia delle gabelle, rimane ancor molto chiaro, che qual si fosse il comando, e motivo delle

delle guerre suscitatevi, la Toscana tuttavia non era diverfa dal rimanente d'Italia; e nella fervità de propri Duchi, e Marcheli giacendo, la libertà sospirava. Delle tre maniere distinte di principato inferiore, che in questo secolo si offervasse, più de Duchi, e Marchefi, antico fi trova il titolo Conte antidi Conte. Perocchè fino in tempo de' primi Ce- chissimo, fari a fignificare i piu cari ministri usurpato, le diverse sorte di dignità, e d'offizio rappresentava, che presso gli Scrittori dell' Imperio si leggono. D'una tal forte ve n'era , che mandati nelle Baronius in Provincie in governo, erano ancora per altro tyrol. Ala. nome chiamati Presidenti. Così nota Baronio eru- m. s. S. Pauditissimo, e de tempi di Nerone negli Atti ma. lini primi Ep. nuscritti di S. Paolino primo Vescovo di Lucca, Luccin Tab. abbiamo anche noi replicatamente nominato quell' S. Mazarii Anolino Conte, che nella vita di S. Nazario si apud Surium dice Presidente d'Italia. Ed era per aventura uno Tom. 3. & di quelli, che nella notizia dell'uno, e dell'altro apud cundeus Imperio, anno il decimo luogo tra gli Spettabili Gervafi de delle Provincie, e sono nelle leggi ben tre volte Protolii. ricordati. Non fu primo Carlo Magno, e dopo lui Ex notitia. Pipino, e Lodovico, dividendo l'Italia in Con- utriusque Imperii Butadi a multiplicare i Conti, che quelle porzioni lingerus de di dominio governassero, perchè fin' al tempo Imperat. 1.2. de' Goti ve n' era più d' uno. Cassiodoro ha la 6.17. Cassiod. formula dell' autorità de Conti di Roma, e di veriar. 1.7. Ravenna, e dalle leggi Gotiche che ne fanno fre Vuiffert, 1,2. quente menzione si raccoglie, che in ogni Città tit. 26. 1.9. risedeva il suo proprio. E ben vero, che dopoi til 2. or feq. non trovandosi più ricordati in quelle, che furono proprie de Rè Longobardi, ma solo nelle aggiunte dopo l'ingresso de' Francesi, si può dire, che al mancar de'Goti, manca!le in buona parte ancora il governo de' Conti restituito appresso da Carlo

Magno, e da i successori suoi. Più moderno, è fenza dubbio il nome di Duca in fignificato, che non abbia propriamente riguardo a carica militare, nè fu introdotto in Italia per quello che io n' abbia potuto ofservare, se non dopo la ca-

Si fa in esse menzione del Duca della Provincia,

Codes II. duta dell'Imperio d'Occidente. Trovasi nell'istef-Vnife. paf- fo allegato Codice delle leggi Gotiche frequente memoria de' Duchi, e chiaramente vi si osserva, che essendo questi superiori a Conti le cause da Duca che loro decife con l'appello interposto rivedevano.

Goti, e fuc- ordinandofi, ch'alla buona giustizia de' Conti, & cessivamente de' Longobardi .

altri giudici inferiori deva fopraintendere, e che il Duca del Territorio in afsenza del Vescovo giudichi col Vicario Episcopale gli eccessi degli Ecclesiastici. Ma tutto che sia credibile, che esfendo regnati li Rè in Italia dal 476, fino al 554. delle leggi proprie, e loro consuetudini si servisfero, elsendo nondimeno la maggior parte de i decreti di quel codice particolarmente i nominati da noi d' Ervigio Rè, che nella Spagna dopo Vamba cominciò nel 780. a fignoreggiare, non è di quì così chiaro, fe prima de' Longobardi aveffero in Italia i Duchi oltre all' amministrazioni dell'armi, anco il governo civile . Successe nel 566. la morte di Nariete, e fu mandato per questo dall'Imperator Greco in Italia Longino a fucce-Paul. Diaco- derli, Trasferi quetti da Roma a Ravenna la Sede mus Hift. Lon. della Prefettura, cangiò il nome di Duca in Ef-

j. 1.

farco, e tolti via dalle Provincie i Consulari, i Correttori, e Presidenti a ciascuna delle Città di quel Regno diede per capo un Duca. Ma di nuovo con l'ingresso al Regno d'Italia d'Alboino si mutò governo. Furono prima ridotti a forma di Ducato il Frioli, e l' Úmbria, e nella

parte di Toscana più vicina alla Lombardia, su nell' istessa maniera un proprio Duca ordinato. Continuò questi per tutto il tempo de' Longobardi, come da Paolo Diacono si ritrae sin' a Desiderio, che dal Ducato della Toscana fu l'ultimo portato al Regno. Era da principio molto grande l'autorità de Duchi, e ben che riconoscessero per supremi patroni i Rè, componendosi ad ogni modo da essi i Comizi dell'elezioni, & avendo in potere il governo dell'armi nelle Provincie, come dalle medesime leggi Longobarde si raccoglie, mostravano con le frequenti rebellioni poco men, ch' una forma di quell'independente prencipato, che dopo la morte di Clepa per dodici anni goderno una volta, nella maniera, che
Fredegario Scolastico tapporta (a). Così seguirono Scolasticus in fino alle vittorie de' Francesi . E poi ch'ebbe Carlo Histo. Frances Magno debeilato Desiderio, non su tolto alla Epi. Tom. 1. Tolcana il titolo di Duca nella Serie da noi por. Histor. Cett. tata evidentissimo, ma su di più introdotta la Conti resinuova dignità di Marchefe, & in ofservanza ri- tuiti da Carmelsa la forma del governo de' Conti . Dell' in- lo Magno in troduzion di questi in tutto il Regno di Carlo tutte le Citper rimediare all' intestine discordie, da un an edieffialcutica Cronica di S. Dionisio fa fede il Bulingero, ni chiamati il qual anche da un altro Codice manuscritto te. Marchesi. ftifica aver osservato, che la dignità di Duca ri- Buling. I.c. chiedeva l'aver foggetti almeno quattro Conti, Hhh Ma

(a) Bisogna far diftinzione fra i Duchi, Maggiori, e minori. I maggiori veramente erano assegnati al governo di una Provincia, o di uno Stato; ma oltre a questi v'erano i Duchi minori (parlo de i tempi de Lombardi) capi da una fola Città. Ved-fi il Signor Muratori nelle fue Antichità d' Italia Tom. I. Diff. V. appresso di cui compariscono tratti da Paulo Diacono Dux de Infula S. Julii, Dun Tridenti, Veronenfis , Pergamenfis des.

Feinarthus In Annal. de Mag.

anonimi To. 2. Hift. coct. Frans.

Ma fenza mendicarlo dall' osservazioni de' moderni abbiamo in Eginarto Scrittor contemporaneo fotto il 776. che Carlo Magno venuto in Italia Civi-Geftis Caro. tatibus quoque , qua ad eum defecerant fine dilatione receptis, & in eis Francorum Comitibut conflientis, eadem qua venerat celezitate reversus eft. E negli antichistimi Annali di Francia del 774. si Anna. France legge la seguente confermazione. Hoc anno reddita eft Civitas Papia Francis, & Defiderius Rex dire-Etus est in Franciam, & Domnus Rex Carolus miffis Comitibus per omnem Italiam latus S'. Petro reddidit Civitates, quas debuit . Onde non resta dubbio che al governo de' Conti l' Italia in questo secolo ritornasse. Abbiamo d'avantaggio di sopra mostrato ne' seguiti tempi dopo la caduta de Longobardi in Vuiccheramo, in Adalberto, & in altri, che il medesimo Prencipe era in Lucca indistintamente talora chiamato Duca, Marchese, e Conte, e nelle memorie, che daremo di Bonifazio, Beatrice, e Matilda, potrà ciascuno di più chiarire quella medesima diversità, che in Eginarto si osserva sotto il 799. 802. e 875. dove Vuinigiso Duca di Spoleto ora e chiamato con questo nome, ed ora semplicemente dicesi Conte di Spoleto. Forse perchè l'uno, e l'altro titolo per la diversità de' dominj, o la disparità delle cariche nel medesimo soggetto unite si ritenesse, fenza adoprarsi, come oggi si costuma, solamente il maggiore. Confesso pertanto di non saper diflinguere appunto qual fosse ne' tempi degl' Imperatori Franceli, e Tedeschi fino a Matilda dell' uno, e dell' altro offizio la cura, o la giurifdizione. Onde se nel parlarne non colpissi nel segno, mi par giustamente di meritar compassione. Erano i Duchi propri delle Provincie non

de i particolari luoghi . Si quis jussione Regis, vel Ducis illius, qui ipsam Prominciam regie, fi dice preminenza ne capitulari di Carlo, e Lodovico Imperatori . de' Duchi E preiso Gualfredo Strabone, che morì intorno duta de' L6al 849. paragonandosi nel libro de reb. Ecclesiast. gobardi. i Metropolitani a i Duchi, si stabilisce, che la fomiglianza sia posta, quia ficut Duces fingularum Caro. & Lufunt Provinciarum . Ed è certo , che nel primo luogo dopo gl' Imperatori, o Regi con più fovrana autorità degli altri governavano. Concio- Strabi de refiache ne' privilegi Imperiali dall'ordine medefimo ecde. ca. 31. con che le dignità di governo, e giurisdizione si nominavano, apparisca, che i Duchi agli altri sovrastassero. Così tra molti che n' ho veduti si legge nel privilegio di Ottone Terzo al Vescovato di Lucca del 981. Precipientes qua propter jubemus, Luca inter ut nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Judex Privil. n. 6. publicus, aut Gastaldius, vel quislibet ex judiciaria potestate in Cellulas, aut Ecclesias vel domos Clericorum , Curses feu villas ..... ant loca, vel agros, Castella, seu reliquas possessiones memorata Ecclefia, quas moderno tempore per donationes Regum, Reginarumque, vel ceterorum Deo timentium bominum memorata tenet, vel poffetet Ecclefia, vel qua deinceps juri ipfine Santti Loci Divina pietas volueris augeri, ad causas andiendas, vel freda. exigenda, aut mansiones, vel paratas faciendas, aut fidejussores sollendos, aut homines ipsius Ecclesia tam ingenuos, quam servos distringendos, aut ullas redibitiones ..... illicatas, aut occasiones requirendas, nostris, wel futuris tempiribus ingredi audeat, wel ea qua memorata sunt penitus exigere presumat. Dalle quali parole non folo la preminenza de' Duchi a' Marchefi, e Conti, ma indittintamente da gli altri giudici a loro subalterni parte dell' Hhh 2

Autorità . e Capitular.

autorità si raccoglie. Dal titolo di Conte come a maggior grado si passava a quello di Duca, ed a questo, come al fommo, dopo la Regia dignità si procurava di pervenire. Così par, che si cavi da Fortunato Vescovo Pittaviense, che non folo a Sigoaldo fatto allora Conte questa granquello di Du- dezza defidera .

Fortunatus Fr. Pillav.1.

di Conte fi

paffava à

ca .

Qui modo dat Comitis, det tibi dona Ducis.

10. Car. To.

1. hift.Co.Fr. Ma di più al Conte Gallatario scrivendo glielo annuncia, come il fommo degli onori suoi.

Toannes Saresber. Epift. 263.

Ante Comes merito, quam datus effet bonori Debet & ipfe potens, ut adbuc bene crescere possis Prestet ut arma Ducis, qui tibi restat apex.

Conti di due E benche fossero i Conti di due sorti, come. nota Giovanni Salesberiense, altri, che le cause forti. decidevano nel Palazzo stesso del Prencipe supremo, e si chiamavano Palatini, altri che amministravano giustizia nelle Provincie, e si chiamavano Provinciali; de secondi nondimeno si for-Offizio, e dimavano poi immediatamente le dignità de' Mar-

gnità de' Marchefi .

o confini, par ch'avessero da principio dignità, e giurifdizione affai minor de Duchi. Il Bulingero erudito moderno vuol, che questo titolo fosse introdotto dalla voce Francese Marc, che significa Cavallo ancora appresso Pausania, e che i Marchesi fossero quelli, che governando la Cavalleria di uno stato, o provincia, avessero cura di difendere i confini assegnatili, dall' incursione

chefi, i quali ristretti alla guardia di alcuni limiti,

de'

de' Barbari , & altri nemici ; onde ancor oggi appreilo i Francesi si ritenga il nome di Marca. in fignificato di confine, la qual interpretazione, tanto più egli riconosce per vera, quanto che nel secondo titolo de feudi di Federigo Imperatore si dice Marchesium ese, qui presie Marchis, boc est limitibus, [a] Vuol però che il nome Marca derivi dal Mare, e che tutte le Marche si osservino per questo unite alle sponde marittime. Ma non portandone egli autorità alcuna, foggiungerò io in confermazione di quanto dice della difefa de' confini , le parole dell' incerto , e coetaneo autore della vita di Lodovico Pio parlando di Carlo Magno. Relittis Marchionibus , qui fines regni tu- Vita , & aentes omnes, fi forte ingruerent bostium arcerent in. Eus Ludovieursus. E per la postura delle Marche, o Marche- ci Pij incerfati vicini al mare quello, che si ritrae da San Hist. 20.2. Frã. Pier Damiano, che del Marchese Ugone di To- S. Petrus scana parlando dice . Utramque Marchiam obtine- Damienil.7. bat, & qua Tyrrbenum, & qua mare Adriaticum epi. ad Gott, alluit, cioè il Marchesato di Toscana, e quello di Camerino, e di Spoleto, com' egli medefimo dichiara. Nè veramente erano altro da principio i Marchesi salvo, che alcuni Conti destinati per tutela delle frontiere del Regno; e ne sono apertif-

[ a ] Qualunque sia 1' origine di questa voce Marca, da cui prendesi il titolo di Marchesi è certo, che fotto questo nome vennero a tempo degli Impertori Francesi quei Prencipi, che amministravano una Provincia, ovvero che difendevano una parte de i confini di quel Regno, che fu divifo in vari Marchefati . Il Signor Muratori è di parere, che non fosse altra la distinzione tra i Marchesi, e i Duchi Maggiori, se non che questi secondi avevano sotto di se più Conti, o Contadi; dove i Marchefi estendevano la loro giurisdizione sopra pochi, e forfe ancora niffuni di questi Contadi . Vedafi la Differtazione VI. nel Tom. I. delle Antichità Ital. Med. Aev.

Au. Franc, tissimi testimonj, gli antichissimi annali di Franapud Caniffi cia, da' quali Reginone rappezzo la sua Cronica, & To. 2. 111, che quasi con l'ittelle sue parole nel 799. affercoet. Franc. mano, che Vuido Comes qui in Marca Brittania

prasidebat una cum sociis Comitibus Boittanniam. ingressus, totamque perlustrans in deditionem acce-Feinarthus pit. E ce ne togile d'avantaggio il dubbio Egi-

in annel. de narto, che del medesimo Conte Guido nell'isfesso Geft. Car. Lin. anno parlando tramuta la voce Marca in confine. 6770 799. Vuido Comes, atque Prafectus Britannici limitis,

qui codem anno cum Sociis Comitibus totam Brittonum provinciam perlustraverat. E poi nel 818. la Prefettura della Marca del Friuli nella persona di un Conte ci rappresenta. Cadalum Comitem, ac Marca Forojuliensis Prafectum crudelitatis, & insolentia accusari conabatur. Di qui cominciorno questi per dittinzion degli altri Conti a chiamarsi Marchesi, e ne su il titolo, tutto che non sì frequente fino a' tempi di Carlo Magno, introdotto. Già nel 785. dall' autor della vita di Lodovico Priv. Ludo- Pio ne abbiamo di sopra portato memoria, e nell'

vici Pij con- 815, da un privilegio dell'istesso Lodovico il mereflum Hisp. delimo apparisce; però, che si concede a quelli Hift. Franc, che per paura de Seracini s'erano ritirati In ea portione Hispania qua a nostris Marchionibus in so-

liendinem redalta fuit, che siano solamente tenuti alle gravezze degli altri che godevano la libertà In Marca nostra juxta rationabilem ejusdem Comitis Fringrebust, ordinationem. De' Marcheli di Sallonia fa mentione

c. e noi di fo- Eginarto nel 828. e noi medelimi dall' 852. abpra nella fe- biamo ricoidato in Toscana il Marchese Adalrie de' Duchi berto, e con l'ittesso titolo molti appresso. Et Tofcani . ancor che non folfero da principio introdotti i

Marchefi, falvo che per guardare i termini de' regni dalle incursioni nemiche a fomiglianza di

que' primi Conti d'Italia, che giusto le leggi allegate praerant Alpibus cum militibus , nel pro- Marchese in greiso nondimeno, & in Toscana con i Duchi suso col Titconfondendosi, ottennero di tutta la Provincia il tolo di Duca governo. Non moltiplicherò per prova di quant' io dica le allegazioni, e mi varrò folo del pri- L. Vult. C.de vilegio di Bonifazio altrove da me registrato. filentiariji L Leggesi in esso da principio . Bonifacius divina 1. de Caftre. miseratione Tuscorum Dux, & Marchio, e nella propria fua fottoscrizione del fine . Bonefacius Mar- quetto libro ebio, & Dux. Onde si fa chiara con la mutazione setto n. 6. dell' ordine, anche la confusione del titolo. Fanno bene della giurifdizione del dominio aperta testimonianza le seguenti parole che vi si leggono. Per quod statuentes precipimus, ne nullus Comes, Vicecomes , Castaldio, Sculducchius , nulla que magna nostra marchia parvaque persona predictum Abbatem de ipso Monasterio vel ejus rebus audeat inquietare. Nelle quali mentre apparisce il dominio, ch' egli teneva sopra i Conti, & Offizi minori, altra menzione, che della Marca, o Marchefato non si trova. Andò per questo ingannato il Volterrano, che stimò molto prima dell'Imperio de' Rost. Vola-Carolinghi, e nell'istessa venuta de' Longobardi terr. 116. 4. effersi introdotti i Marchesi, e data l' Italia in go. Comm. Urb. verno tanto a Duchi, quanto a questi, che reputava da quelli diversi nell' aver governo successivo, & ereditario, Qui lingua corum, dice egli, perpetuum magistratum, & bereditarium fignificant. Perchè, oltre che de' Marchesi non si trova in Italia memoria, se non dopo il Regno de Longobardi, abbiamo da Luitprando, che il Marchefato della Toscana passato alle volte ne' figli de Luitprand. Marchesi antecedenti, non era per sua natura ere- & 11b. 2. c. 15. ditario, ma che lo conferivano, come degli altri 6.13. de feq.

è credibile, i Rè d' Italia. Così fa fede effer fe-Marchen di guito dopo la morte di Adalberto intorno al 917. Tofcana de- quando Guido il figlio li fu da Berengario fostipendenti da- tuito. Adalbertus Tuscorum potens Marchio moritur, gl' Impera- filiusque eius Guido a Berengario Rege, Marchio pa-

tris loco conflituitur. E dopo quelto aggiunge efferne stato privato il successor Lamberto da Ugo Rè d'Italia, da cui tolto a Bosone su anche trasferito in Oberto figliuolo fuo naturale. Aggiun-

gasi, che S. Pier Damiano, ne' tempi appunto, S. Petrus che noi cerchiamo, celebrando la difinteressata Dam. I.c. prudenza del Marchese Ugo figlio dell' istesso Oberto, afferisce, come avertimmo, che non stimando egli se medesimo sufficiente al governo del Marchefato di Spoleto, e di Tofcana, nelle mani dell'Imperatore, che n'era patrone il primo liberamente restituisse. Leggesi di più nell'aggiustamento tra Pasqual Secondo, & Enrico Quinto nel 1110. vivente tuttavia Matilda, rapportato da. Petrus Diac. Dodecchino, e Pietro Diacono, che dovevano li-

Caffin, conti- beramente rilasciarsi all' Imperatore Regalia, cioè, nuat. Leo O- Civitates . Ducatus . Marchias . Comitatus . Monetas . Bienf. 1. 4. Telonium, Mercatum, Advocatias Imperii, jura Cenchinus in turionum, & Curtes, In maniera, che queite cose Append, ad da lui dependelfero, E però vero, che in questi Marianum tempi, de quali volle forse intender il Volterra-Scotum anno no, pretesero i Prencipi Italiani, che fossero i Marchelati nella loro nazione ereditari, ed oltre

Sigibertus che ne dà qualche sospetto Sigiberto nel 1020. in Chron. parlando della venuta di Corrado Imperatore in boc anno . Italia, Conradus Imperator Italiam adut, nt rebellionem meditantes debellaret, & quia omnes Longo-

bardi coniuraverant, ut non paterentur quemlibes dominum, qui alind quam ipfi vellent, contra se agerent, Da Lamberto più chiaramente si ritrae nel

racconto dell'accafamento di Beatrice con Gottifredo, Marchio Italorum Bonifacius obiit, cujus Vi- Schafnabur. duam Beatricem Dux Godefridus accipiens, Marcam, & ceteras ejus poseffiones coningti pratestu fibi vindicavit . Perchè non essendo in Gottifredo altro pretesto d'occupar la Marca di Toscana, se non che rimanendo di Bonifazio due figli, con l'accasamento di Beatrice lor madre pretendesse in. nome loro governarlo, non poteva anche in altra forma giustificarne il titolo. Su questa pretensione de Prencipi Italiani, che da altri Scrittori parimente si raccoglie, ho creduto alle volte, che potesse appoggiarsi una singolar verità da me osservata ne' privilegi, e giudizi di questi Prencipi, che dagli Archivi di Lucca abbiamo altrove registrati. Perocchè mentre in alcuni si leggono le pene de trafgressori per la metà applicate secondo il costume di que' tempi al Fisco del Prencipe supremo, Imperator, o Rè che fosse d'Italia, & in oltre alla Camera particolar del Duca, o Marchele di Toscana, par che lascino in dubbio, fe foile il governo di quetta Provincia ridotto a forma di vero principato, con la superiorità solamente degl' Imperatori riguardante l'alto dominio, o pure non vi avellero i Marchefi, o Duchi altra autorità, che di semplici Governatori, o Vicari Imperiali. Gli Archivi della Città nostra altri privilegi, o donativi folenni di Prencipi Toscani, che di Adalberto, Bonifazio, e Matilda. ne' tempi da me cercati non fomministrano, & in quetti espressamente le pene degl' inobedienti alla propria, non alla regia Camera si riservano. Nel primo altre volte ricordato così si esprime. Nel fine di Auri optimi Bisantios mille , medietatem , Camera quello libro nostra, & medietatem predictis Canonicis. Nel fe- fotto n. 6.

Lambertus Hift.Ger. and

condo di Bonifazio del 1028. si dice. Si anis an-Tab. Ep. Lu. tem, quod non credimus, nostrum boc mundiburdium infringere tentaverit, sciat se compositurum auri opti-M. 75. mi libras centum, medietatem nostra Camera, 60c. Nel terzo di Matilda del 1000, parimente si legge. Pænas libras centum argenti puri albi imponimus meditatem videlicet constituendo Camera nostra persolwendam. Onde, come par, che non si possa dubitare, ch'avellero i Marcheli, e Duchi di Toscana propria Camera, o Fisco, così osservandosi, che gl'Imperatori medesimi non adopratsero ne' privilegi loro, de' quali in ogni Archivio qualcuni fi trovano, diversa formula di applicazion di pena, ne refulti la medesima maniera di principato, cioè vero, & assoluto. Dall'altra parte apparisce, che mentre risedevano i Marchesi di Toscana in varie Città, di quel dominio per udir gli aggravi, e le querele de popoli, non applicavano fempre le pene dell'inosfervanze de'lor giudizi alla propria Camera, ma indistintamente ancora all'Imperiale, o Regia, contrafegno più certo di dependanza : come per cagion d'esempio, giudica Oberto Mar-Tab. Foils, chese di Toscana in Lucca nel 941. à favor del

Tub. Epific. Included in Discarda in Education 1941. a layor det #.u.\* H.1.1. Ve(cove Corrado), e dopo la publicazione del bando regio impuon la pena dell' inosfervanza. alla fua propria Camera, e non alla Regia. Qui vero feceris predictos mille mancofos auri se agnos-"Nel fate il cat compositurum medietatem parsi camere nosses."

Nel fine di quefto li. fotto u. 5.

ér medieratem preditto Episcopo. Giudica similmente Bonisacio in Lucca il 1047. a favor del Vescovo Giovanni; nè vuole, che gli possa ester impedito il possessi pena di due milia mancus d'oro applicati però medietatem part Camere donni Imperatoris, or parte pradista Ecclese, or Episcopatus. Così Gottisredo Duca, e secondo marito di Beatri.

trice stabilisce in Lucca nel 1058. l'applicazione della metà della pena Camera imperasoris. L'itteffo fa Beatrice sola nel 1068. E col Duca Gottifredo fuo genero in Pifa nel 1072, quando nel tenore d'una fimil fentenza di Matilda, fi legge in Lucca Pont. in Aril medefimo. Ma nel 1075. foprintendendo ambedue le Duchesse madre, e figlia in Fiorenza alla giustizia, impongono pena di due mila mancusi Luc. F. 71. d'oro, applicati non alla Camera Imperiale, o propria, ma al publico medietatem pars publica . Siccome Matilda parimente dichiarò nel 1000, in Lucca Quis vero fecerit predictas trecentum libras argenti optimi compositurum se agnoscat medietatem jam dicto Episcopo suisque successoribus pars pradicta Ecclefia Episcopatus S. Martini, & medietatem parta publica. Da questa publica parte indistintamente così chiamata in vece di Fisco, s' inferisce per Lon. p. 117. mio credere, esfer ella stata comune agl' Impe- & lib. 3. ll. ratori, & a Duchi o Marchesi, the governavano Lon. tit. 13. la Provincia, e che tebbene or dell' uno, or dell' altro si diceva per avervi ambedue la participazione, più fingolarmente nondimeno a Duchi, e Marchefi fi afcrivette, come quelli, che alle publiche indigenze soprintendendo il suo dritto al Rè d'Italia ne pagassero. (a) Tanto più, che questo termine di Publica parte è nelle leggi Longobarde dichiarato, doversi intendere di quelli, che governavano la Republica, Conti, o altri ministri, che fossero, come in una legge di Guido Imperatore si dice. A publica parte idest ab bis qui

Tab. Fpifc. Lu. 4 0. 72. A. 11. 4 L. 18. & in Archia. S. cha priv.

Tab. Fpifc. .

Lib. 1. II.

In molte Città d' Italia godevano i suoi redditi, e tributi diftinti il Supremo Prencipe, i Conti o'i Duchi, ed il Comune, o fia la Città. Questi redditi della Città ne i Diplomi, e negli Strumenti vengono fotto il nome Pars Publica, come egregiamente dimostra il Signor Muratori nel Tomo I. Antiquit. Med. Aco. Differt. XVIII.

Archa priv.

Rempublicam agunt. E m' ha di più nella conce-Tab. S. Pon- pita opinione confermato l'asserzione di Matilda tiani Luc. in medesima, che nel 1074. giudicando in Pisa, apnlica cumulatamente la pena non meno alla Regia Camera, che alla propria, Medietatem parti

. M. 98. 44 I. 29.

Camera domni Regis, & noftra . Onde ch'io ritrovi dopoi due volte nel 1104. & una nel 1107. che ella medesima la costituisca solamente applicata alla fua stessa Camera, o Fisco, non mi toglie dal fentimento avutone. Perocchè più concludentemente prova la fuggezione un atto folo di riconoscer l'altrui dominio, che molti di giurifdizione, che può effer fubalterna, e non per questo dichiarata assoluta. E veramente non solo ne due fecoli prima del mille, e nell'altro fcguente pretefero gl' Imperatori il fupremo dominio d' Italia, ma de fatto con la potenza dell' armi lo confeguirno, nè fu Città, che ne foise per qualche tempo esente, quel che se ne dichino i Moderni. Perchè oltre all'Autor coetaneo della vita di Carlo Magno, che senza escluderne al-Asonimus in cuna dice, che Omnes Longobardi de cunctis Civivita Caroli tatibus Italia subdiderunt se dominio Regis, Egi-Magni anno narto nell' 810., e con tre altri antichi Annali

bift . Coet . Fr. Frinarthi Moracus

774. Tom- 2. di Francia, Reginone, e l'Urspergense l'attestano ancora di Venezia in individuo, che pur d'un Annales de, illibata libertà si gloria, con le seguenti parole. Geftis Carol. Pipinus Rex Italia filius Imperatoris perfidia Ducum Mag. Anna- Veneticorum incitatus Venetiam bello terra, marique juffit appetere , subiectaque Venetia Duces in. Egelifin. To. dedictionem accepit . Se però appreifo, o dopo il 2. hiff. Franc. mille con altri popoli riacquittaile la libertà, non fo, ch'agli Scrittori fuoi me ne rimetto; fo che di Tofcana continuorno i Rè d' Italia per qualche feazio a ritenere il dominio in maniera, che di

tem-

tempo in tempo i loro Missi, o Commissari per terminar le differenze suscitate da'grandi, o moderar l'ingiustizie di chi governava, dal Regio lib.z. tit.18. Palazzo inviasfero, giusto l'ordine di Lodovico, & tit.22. e di Lotario. Così nell' 840. Rodingo Vescovo, e Maurino Conte di Palazzo Missi Imperiali amministrano in Lucca la giustizia. Così l' 897. Amadeo Conte Palatino, e Misso di Lamberto Im- 0.70. 1 Als. peratore giudica in Fiorenza. Così nell'anno 28. 4 F.60. di Berengario, cioè 915. Odelrico Vasso, e Misso Regio secondo il costume di que' tempi decide in Lucca certa differenza ecclesiastica. È più modernamente Cadalao Cancelliero Imperiale, che fu poi l'Antipapa d'Alessandro Secondo nel 1038. Luc. 36. \* Otelrico Vescovo di Trento nel 1045. Eberardo Vescovo nel 1055. l'uno di commissione di Corrado Imperatore, gli altri due per ordine Regio alcuni dispareri in Lucca compongono. Ma v'ha di più per contrafegno, che gl' Imperatori, o Rè d'Italia non lasciavano a' Prencipi subordinati libera l'amministrazione di Toscana, che oltre all' intervenir Giudici, e Missi Imperiali frequentemente co' Duchi, e Marchesi ne' tribunali, si riteneva tuttavia nelle prime Città di quella provincia l' Imperiale, o Regio palazzo, obligo non folo d ospizio, ma tettimonio di soggezione. Onde come ne' giudizi di Bonifazio del 1047. e del Vescovo Eberardo nel tempo della prigionia di Beatrice del 1055, in Lucca, & in quello del 1073. di Beatrice, e Goffredo in Pifa referiti a a fuoi luoghi , apparifce chiaro , che l' Impera- Privil, Hentore, o Rè d'Italia v'avevano Palazzo. Così dal ric. 4. apud privilegio d'Enrico Quarto nel 1089, e dalle con- me in antiq. cessioni degl'Imperatori seguenti, che surono prin- m. f. Ftolocipio di restituire in Lucca la libertà, vedesi per Annal.

mens Luc. in

fingolar favore esseri tolto l'obligo del Palazzo, e dell'ospizio. Era però tale la potenza de Duchi, e Marchesi Toscani, che quanto si voglia subordinata al dominio Imperiale, avea più volte con l'oporseli, portata agl'imperatori medesimi la rovina. E s'i Conti, che gli erano inferiori, e soggetti, avevano, come espressamente si cava

Coirs II. an. e foggetti, avevano, come elpressamente si cava taga sin il e acqua taga

altri Giudici inferiori, se potevano muover l'armi per resistere all'incursioni, e depredazioni nemiche, contorme alle medesme leggi, e se ogni sorte di giuttizia pienamente in somma a i Conti s'apparteneva consorme al Decretto di Pisipino. Qui ubicumante iustiriam auesseriut. Sussipinat tama Co-

patteneva conforme al Decreto di Pipino. Qui L.c. tite, subicumque jufittiam queferint, sufcipiant tam a Cofiit, mitibus fuis, quam etiam a Gastadar, seu Sculdasiir, vel loci prapositis juxta ipsorum legem; E se

questi erano loggetti a' Duchi, e Marchefi, e gli ubbidivano, come dagli allegati privilegi di Adalberto, e Bonifazio apparifice, retta chiaro, che avevano i Marchefi di Tofcana autorità fopra la vita, libertà, e roba de popoli, non ostante, che come suonano le parole di Pipino, dovessero giudicare secondo le proprie leggi di quel paese, e come da altre, e dalla formula stella degli allegati giudizi si cava, in compagnia de' Giudici, o

L. c. 11b. . Scavini della Città, che dal popolo a fembianza di Republica fi eleggevano. E ben anche vero, che per la foverchia potenza negli altri è credibile, & in Bonifazio è certo, che tiranneggiando fi trafecndevano le leggi, e quelle perverfe confuetudini a danno de popoli, e contra la mente degl' Imperatori s' introvilucevano, che furono in

Lucca, come abbiamo accennato dagl' Imperatori

me-

medefimi abolite. Del governo despotico di Bonifazio è restimonio il seguente precetto di Cantaro suo Gastaldo trasmeslo per quel ch' io creda in tempo di qualche levata d'arme, e conservato in antichissimo libro della Catedrale di Lucca . Cantarus Gastaldus Bonifacii Marchionis omnibus bo- In Biblioth. minibus de Plebe Ilice. Ex parte senioris nostri Bo- Canon. Luc? nifacii Marchionis, & nostra mandamus vohis, ut in fine m. s. omnes veniatis sicut per nostros Missos vobis man- collecta Cadavi, excepto omnes, qui supra, manentes de Ca- non. Burch. nonica S. Martini . Ipfi vero manentes remaneant , Vuormac, & custodiant Castellum quantum melius poruerint, quia Dominus noster Marchio precepit eos remanere, si autem alii remanserint, sciant quod omnia sua. ·bona perdent. Credono alcuni de'nottri Cronitti, che i Duchi, e Marcheli di Toscana in segno Lucca m. s. della potenza, e principato loro batteffero monete, appreffo di & al Duca Bonifazio in particolare alcune con- me fervate in Lucca n' ascrivono. Vedesi in una d'argento piccola di pefo d'otto grani il campo dall' Monete creuna, e dall'altra parte riquadrato, e nel dritto Antichi Dudentro al piccolo cerchio, una testa ornata quasi chi Toscani. di Mitra posta in mezzo da due figurette, che ad un Pastorale, e Turribile si assimigliano, e nel rovescio si scorge la lettera B. di Carattere di Longobardo interpretata Bonifazio. Un'altra tuttavia dicono conservarsi, che ha nel dritto la medesima lettera B. Longobarda simigliante al Delta greco con due linee di traverso tagliata, assegnandosi questa parimente da chi la descrive al Duca Bonifazio con le due lettere denotato. Il non esferne però altre a notizia del Mondo, ch'io sappia in particolar di Matilda, che tanto tempo, e sì potentemente governò gran parte dell' Italia, mi anno fatto sospettare con altri, che in vece di

Bonifasius Dax non dichino, Domnus Bernardus, o Berengarius che furono Rè d'Italia. Ma come. il non averne io vedute non ha da formar induzione, che non fi trovino, così quando de' Duchi Aneelue di Benevento più d'una dall'autor dell'albero Breventanus de i Rè Longobardi ne sono con la propria imin Achire, pronta portate, non stimo inverisimile, che di Regam Lon-Bonifazio, e degli altri Duchi della Tofcana non gob. Rome possino esferne in qualche luogo d'occulte. Tanto più, che d'Adalberto gran Marchese di Toscana fa fede il Porcacchi averne veduta una, che intorno alla testa del dritto aveva notate queste. parole. ADALBERTUS THUSCIÆ MARCHIO.

nell' 'floria della famiglia Mala-Spina l.4.

impress.

Ecco dunque del governo di quetti finceramente referito quanto nella lettura degli Scrittori, . e strumenti originali di que' tempi ho potuto, e faputo incontrar di notabile, fenza ridurmi alla minuta, & a me impertinente cognizione de Governatori minori, Vifconti, Castaidi, Sculdachi, Centenari, Preposti, Scabini, Vicari, Locopositi, Aremanni, Saltari, Decani, ed altri, che si trovano nelle antiche memorie dopo il Regno de' Longobardi, Relta folo per ultimo, che cavandone un aisai concludente Corollario, con altri. motivi da i detti fin qui, davantaggio Matilda. alla patria Lucchese confermi. Sappiasi dunque, che sebben' è probabile, che nella divisione de' Longobardi foile dato a quel Prencipe il titolo di Duca, the governava la Tofcana in riguardo non di una sola Città, ma della Provincia tutta, ad ogni modo da Lucca, come, Capo di quel Ducato il titolo parimente prendesse, nella forma, che il Duca del Friuli dalla stessa Città di quel nome, o Civinal, ch' oggi si dichino, era chiamato Dux Forojuliensis, quello dell' Umbria Dux

Spoleti, & Camerini, quello del Sannio Dux Beneventanus, e tanti altri, che negl'istorici antichi si leggono. E sono di quanto io dico, oltre alla Corte, e Palazzo Ducale tante volte fazievolmente negli antichi strumenti replicata, testimoni per mio creder chiarissimi; non solo ne' tempi più remoti de' Longobardi le parole dell'istrumento del 714. Tob. Foile. altrove ricordato, Vualperto Duci nostro Civitatis Lue. \* 1,719. nostra Lucensis, ma l'asserzioni di trè Imperatori Ottoni, che seguitamente e non gran fatto lontani da Bonifazio, e Matilda, confermano a' Canonici della Catedrale la donazione di Ugone, e In Tabular. Lotario. Il primo a preghiere dell' Imperatrice. Canon. Luc. Adeleida. Actum Luca 962. anno primo indictione Pluteo priv. quinta, i beni donati con questa condizione conconferma. Et si quod absit à potestate corum prafatas Curtes cum omnibus ad se pertinentibus Episcopus loci, aut ullus invafor tulerit, aut aliquid subtraxerit, tunc deveniant in potestatem Ducis, & Marchionis Luca Civitatis. Il secondo sotto la data presso la Città di Falerno, l'istesse formalissime parole introduce. Duodecimo Kal. Januarii 982. Indi-Etione decima anno Regni Secundi Ottonis vigefimo quinto, Imperii decimo quinto . Ne diversifica il terzo. Attum in Castello Marlia juxta Lucam Kal. Septembris 998. Indictione undecima, che puntualmente si può dir, le medefime fillabe nel fuo privilegio registra; ma di più, e precisamente ne' tempi stessi di Bonifazio, e nel suo medesimo Palazzo di Vivinaia, Septimo Kal. Martias 1038. Indictione fexta anno regni decimo quarto Imperii decimo sersio. A-Etum ad Viam Vinariam in Comitatu Lucensi, Corrado Imperatore confermando a Canonici tteffi l'antiche donazioni, replica, che tornino in caso di inosfervanza a' Duchi, e Marchesi di Lucca mede-

Ado Ma- desimi. Tunc deveniant in potessitem Ducis, & Marnucio nella- chionis Lucensis Civitatis. Onde come di qui si fa vitt di Cachiaro, quanto dall'antico dependa la dignità di Duca rinovata da Lodovico Bavaro in Castruccio,

e riconofciuta ancor oggi nel supremo Magistrato Vitima ragi: della Republica, così mi pare indubitato, che non one, che Ma- essendo allora, sisvo che un Duca in Toscana, tilda si possa rappresentato in Beatrice, e Matilda Duchelle dilla dir Lucches. med.sima Provincia, e per confeguenza di Lucca, quando altra ragione non abbia la patria Lucchese

quando altra ragione non abbia la patria Lucchefe di pretendere in confiderazion del langue, o della nacicia la medefima gran Conteffa per fua, fe le deva nondimeno per ragione di quel Ducato, con titolo tanto più riguardevole posseduto da lei, quanto introducendos appresso in quella Città fotto il comando de' propri Consoli, come difinsamente nel fin del fecondo libro s' è detto, nuova maniera di libero governo, non passò la dignità di Duca di Lucca ne' successori Marchesi della Tosana.

#### AGGIUNTA ALLE NOTE

Alla pag. 281. Profeguiva in questo mezzo Matilda &c.

NOTA. Nel fecondo giorno di Marzo fi trova Matilda in Firenze, dove ammesse la cessione fatta da Guidone Conte di: alcuni beni alla Chiefa, e Canon'ci di S. Repareta. Lo ftrumento è fegnato da Pietro Notajo per comando della stessa Matil ia nell' anno 199. nel giorno VI. Nonas Martil Inditione VIII. Questa Indizione VIII. indica l'anno segnato secondo lo stil Fiorentino, che comincia il nuovo anno dall' Incarnazione, cioè da as. Marzo, onde dello file volgare correva l'anno 1100. Un altro giudizio fu tenuto in Firenze in quest' anno da Matilda, in cui ricevve sotto la sua protezione, e dichiarò immuni da ogni altra potestà i Monaci di Vallombrofa. Non vi è il giorno, nè il Mese di questo privilegio, come si può conoscere dalla lettura del medesimo, che si riferisce intero in fine di questo Libro . Il Signor Fiorentini parla di questo strumento a lui noto, perchè ricordato dal Mellini, e dice effersi fatto alla presenza di Pietro Vefcovo di Pistoja, ma meritava di esservi nominato Pagano Cardinale di S. Chiefa , che ancor reflo v' intervenne, e fottofcrisfe il primo dopo Matilda.

#### Alla pag. 285. Non folo donò &c.

NOTA. Lo frumento della Donazione alla Badia di Nonantola fi legga per diffeto ni l'omo V. pag. 655. delle Antichità Itiliane del Signor Muratori, dalla data del quale fi arccoglie, che appartiene, pon a quest'anno, ma più tosto all'anno feguente, in cui correva l'Indizione undecima; febneni vi fi esprime l'anno 1021. fecnolo o siti Fiorentino. Confessa in quello Matilda aver esta donato tutte le sopra dette cose per avanti alla S. Chiefa Romana, e perciò esta, non possede le sun come Fesiao. Vuole, che si riconòciato da quel Rossillo di Dolmino diretto della Chiefa, con fotto da quel Rossillo di Dolmino diretto della Chiefa, con ta assi nota. In questa donazione v'intervenne justo, g'o ita sassi nota. In questa donazione v'intervenne justo, g'o ita cestie Domin Bernarii, Dei nunt, Sarali Romana Etelfa Cardinalis, asque in Lombardle partibus Vicerii Domini Passibalis.

Kkk 2

459

#### Alla pag. 285. L'assistenza di Bernardo Abbate &c.

NOTA. L'affidenza di Bernardo Abate di Vallombrofa, e Cardinale fiu accordatta a Matilda già fino al principio dell' anno antecedente 1101. conforme cofta dall'intero Strumento di refituzzione dell' Ifola Revere, fatta da Matilda in favore del Monaftero di Politone, indicato dal Signor Fiorentini, ma nietro riportzo dal Bacchini, e dal Sig. Muratori nelle fue Difertazioni Medii Mevi, e qui nell' Appendice parimente registrato.

Un altra donazione fece ella in quest'anno a diciotto di Ottobre alla Chiesa di S. Apollonio di Cauossa, di cui vien rapportato l'istrumento dal Sig. Muratori nel Tomo V. delle

fue Antichità d'Italia Pag. 207.

Il frammento di questa donazione, o confermazione fatta il 110 a di XV. Kel.Der. Istilii. X. rimaneva nelle grotte Vaticane, dove afferifice il Torrigio effere stato levato dal pavimento, e fattolo metter murato nelle grotte a 3. Febbrajo 1631. Questo sessioni pagina 393. di ce effere in akune parole diverso dalla donazione portata da Baronio, e averlo egli cavato da un annosferito datoli dal Sig. Sebaltiano Vannini professore dell'estimato dell'estimato dell'estimato del segoni dell'estimato dell'est

#### Alla pag. 286. L' Anno che fegue &c.

NOTA L' anno 1101. fu Matilda in Tofena, e nel Borgo, o luogo chiamato Martute per l' Abate Picto di Poffevei che nello Strumento fi dice Pothesii, furono dichiarate alcune ragioni di beni in Saturno; & ella fi dice profisium babeni in Tafici III. Islas Novemb. Ludii. XII. fia lo frumento nell' Archivo de Canonici di S. Martino di Lucca fegante S. Num, ago. così il Sig. Fiorentini in una nota medefina.

#### Alla pag. 287. Donata la Chiesa &c.

NOTA. Lo firumento dato in Nogara in favore di S. Benedetto del Po, o di Polirone è legnato non a 6. di Aprile di quell'anno, ma festo securite Aprill die Dominito, cioba 24-di Aprile, dopo il qual giorno fene cont vano anche fia terminare il Mefe di Aprile. Anche il P. Bacchini, che lo riporta intero aell' Appendice della fua Storia del Monaftero

di Polirone Pag. 44. nel riferime le fostanze al Lib. 3. Pag. 144. vi ha colto errore nella data del Mefe dicendolo de 6. di Aprile. La Chiefa di S. Michele donata all' Abazia di Polirone infieme col restosi chiamava S. Michele di Gotornione non Cortonione come ferifie il Signore Fiorentini, nè Mattida fui aprima a donarla, ma efsendone già stata fatta cessione al Monastero dal di lei Avo Tedaldo, ne conferna la donaziona.

Alla pag. 288. La data dell' Istrumento in Cusconia &c.

NOTA. Lo Strumento di S. Rendetto di Polirone fu dato vertamente in Cufconia luogo del Modanefe, e non altrimente in Mantova, come fi può vedere dallo ltelfo documento, cibe intiero vien riportato dai P. Bacchini pag. 59. dell' Appendica alla fua Storia del Monaftero di Polirone. Offervo, che in questo Mazilda concede al Monaftero di Polirone. Offervo, che in concessione del Maratere Teadado. Quelta meta dell' Hola Gorgo, di cui la prima metà godevafi dal detto Monattero per conditta alle preghiere di Alderico Abatte di Polirone; il que conditta alle preghiere di Alderico Abatte di Polirone; il que conditta del differente di Modena. Concerne a questo diono Bernardo Cardinale, e ne confermò l'Atto con la fua fotte-fizione.

Alla pag. 300. La seguente Iscrizione &c.

NOTA. Dubito della verità, o almeno dell' Antichità di questa Iscrizione, perche Pasquale Papa alla fine del 1107. fi portò a Roma con Matilda, come attesta Donizone ne i versi qui dal Signor Fiorentini registrati. Che poi da Roma ritornasse l' anno dopo a Lucca, dove non si sà in qual Mese, confagrasse la Chiefa di S. Alessio, non si trova monumento sicuro con che provarlo; tanto più che fi sà aver egli tenuto in quell' anno 1108. verso il Mese di Ottobre un Concilio a Benevento, come Pietro Diacono nella Cronica Cafinense Lib. 4. Cap. 24. afferifce. Diffi non effervi monumento ficuro, perche sebbene appresso il Magarino nel Bollario Cafinese Constit. 133. fi legga una Bolla di Pafquale data in Firenze il giorno VIII. Kal. Offibr. Indid. 1. Anno Dominica Incarn. MCVIII. Pontificatus Domni Pafebalis II. Pape IX. e da questa si potesse raccogliere la venuta di Pafquale in Tofcana il 1108. e però da notarfi che questa data è shagliata, essendo che l'anno IX. di Pafquale principiò dall' Agosto dell' 1107. e finì nell' Agosto dell' 1108. ficche il Mese di Settembre unito coll' anno IX. del Pontificato segna l' anno 1107. non il 1108.

## Alla pag. 302. Vedesi nel primo Strumento &c.

NOTA. Il primo di questi Strumenti dell' anno 1109. XVI. Kal· Aprilis vien riportato dal P. Bacchini, e in vigore di quello si concede a i Monaci di S. Benedetto del Pè quella parte dell' Hola di Gorgo, e della Villa detta Villola, che a

Matilda apparteneva .

Legefi anche appreffo il medefimo il fecondo Strumento dato, non l'itheffo giorno, come fu fuppolto al Fiorentini, ma il feguente XY. Calvat. Aprilis, e viene alfegnato al Monattro il Cattello, e Borgo di Gabernola, con che però ne rimaiga il dominio a Mutilla, e fuoi Succeffori, con obbligo di pagare un annuo cenfo di monera Lacchefe all' Abate del detto Monattero. Quando poi fuecediefi il cafo, che il detto Caftello, e Borgo foffe altrove trasferito, allora vuole Midida, che la proprietà di quel fito feetti al Monattero.

Findimente lo steffo P. Bacchini alla pagina \$9. dell' Appendice di puone fotto gli occhi l' ultima Carta qui accomata ata Fiorentini e nel Libro IV. Pag. 184. ci fa rilevare una seglito preso dal nostro Storico per non aver veduto intiento integlio preso dal nostro Storico per non aver veduto intiento integlio preso dal nostro Storico per non aver veduto intiento integlio documento, cothando dal medefino, che Mattilata non lacia al Mandrero di S. Benedetto di Polirone e, e agli altri da lui dipendenti, dy fuit obedientili, la proprietà de luoghi ivi espresi, per la contenta della di lafciare al Mandrero per via di ultimo Testamento, e fenz'altro confento del Prencipe i beni stessi, puone la proprieta pia maggior parte, acciò potesfero effer sempre in itato di fervire al Prencipe, conforme porta l'obebligo del Vasillaggio.

# Alla pag. 311. Conclusa confederazione &c.

NOTA. Il Signor Fiorentini in una nota manoferitta în quefio luogo dice di dusitare, che Enrico convenisse con Metilda, perche si fi da Oderico Vitale nel Lib. X. che Enrico più tofio dette il guasso al paese di Metilda, la quale possedeva allota Pavia, e Parma, e gran parte della Lombardia

## AGGIUNTA ALLE NOTE 463

Alla pag. 313. Della seguente Iscrizione &c.

NOTA. Sebbene non può apertamente convincersi di falfa l'Iscrizione de i Bagni di Pisa qui registratz, in quanto porta, che Matilda il primo di Maggio dedicò i detti Bagni; contuttociò sembra più probabile, che quest'apertura folenne o non seguisse nel tempo assegnato, o che la Principessa non vi fosse presente, perche 2 13. di Aprile del medesimo anno 1112. fi trovava in Massa, Caitello del Contado di Ferrara, dove a perfuatione del Cardinale Albanenfe affegnò a i Monaci del Monaftero di S. Benedetto di Polirone una porzione di terreno posta in Curia Maffe . Questo Strumento vien riportato dal Bacchini Pagina 42. dell' Appendice . A gli otto poi di Maggio dell' Anno medefimo era al Bondeno di Roncore, luogo poco distante da S. Benedetto di Polirone, come apparisce dallo Strumento quì citato dal Fiorentini. Deven quì anche avvertire un'altro abbaglio preso dal Fiorentini, o piùtosto da quello, che ad esso trasmesse il sunto della donazione segnata in Bondeno, perche la detta concessione della Corte, e Castello di S. Cesario non fi fece allora al Monastero di Polirone, ma alla Chiesa di S. Cefario che apparteneva a Canonici Regolari . Nota però il P. Bacchini Lin. IV. Pag. 195., che poco dopo la morte di Matilda questa giurisdizione passò al Monastero di Polirone, essendo fati rimoffi da S. Cefario i Canonici. In successo di tempo dal Monastero di Polirone su trasserita a quella di S. Pietro di Modena .

#### Alla pag. 314. Ch' ella non partisse di Lombardia &c.

NOTA. Ancor io concorro nell'opinione del Sig. Fiorential, efferfit ettentuit in quel' anno 1113, Maildia Ila Combardia, ili, e più ficaramente di quello, che abbiano potuto accennare al medefimo gli Strumenti da ello prodotti, lo convince una Carta, apprello il Muratori Anto, Mel. Aca. Yon. I. Pgr. 314, da cui fi conofee, che a fette di Aprile del medefimo anno fi trovava in Maffa del Contado di Perrara. Il fecondo Strumento qui accennato, che il P. Bacchini riporra per diffelo, ci da motivo di avvertire, correggere un abaglio, in cui è incorfo il nottro Storico, per non aver avuto fotto l'occhio la Carta. Non fi concede in queffo la Chiefa di S. Valentino al Monsaftero di Polirone, ma fibbene alcuni beni fi affegnano ad ulo de' i Monasi qui in Cepila Sapti Valentini praetiti iteli (cioè de' i Monasi qui in Cepila Sapti Valentini praetiti iteli (cioè de' i Monasi qui in Cepila Sapti Valentini praetiti iteli (cioè

di foresto di Marengo) commorantur. Era questo Monastero una Coppella filiale del gran Monastero di Polirone.

Alla pag. 315. Ch' il principio fosse nel 1113. &c.

NOTA. In quest' anno come in una nota a mano posta quivi dal Fiorentini, Gregorio Cardinal Legato del Papa su in Luca come da uno strumento dell' Arcivescovato notato #. G. 91. fotto il di XVII. Kal. Ost. Ital. VII.

#### Alla pag. 316. Mentre però &c.

NOTA. Fino dall' Aprile di quest' anno 1114, può ragionevolmente crederfi che Matilda foffe rifanata, mentre a 20. dello stesso Mese ella si trovava in Carpineto, nella cui Rocca feccfi, effendo ella presente, un Giudizio, cue per disteso vien riportato nel Muratori Astiq. Med. Aco. Tom. II. Pag. 917. Questo giudizio su registrato per ordine di Guidone Giudice, ed Avocato Ducis Guelfi, che il Signor Muratori crede effere Guelfo VI. Nepote di Guelfone V. già marito di Matilda. Questo Gueltone VI. su poi dopo la morte della. Contessa chiamato ne i Diplomi Dominus Domus Comitise Matbildis . Per qual caufa fosse egli allora appresso Matilda , cofa curiofa farebbe l'inveftigarlo. Non potrebbe effere, che egli credendo vera la sparsa nuova della morte di Matilda, avesse spedito un suo Ministro in Toscana, pronto a invadere la di lei Eredità, su cui aveva delle pretenzioni, come in fatti l' occupò poi dopo la vera morte della medefima? E' veramente una mia congettura, ma non destituta della sua probabilità.

#### Alla pag. 318. L' istrumento tuttavia conservato &c.

NOTA . Lo Strumento leggesi disteso presso il P. Bacchini, et è in data del giorno 8. di Novembre Indizione Settima .

## Alla pag. 320. E nell'altro replicandosi &c.

NOTA. La seconda Carta qui accennata, data în Bindeso de Rosculli non appartiene al Monalhero di S. Benedetto di Polirone, ma sibbene a quello de Canonici Regolari di S. Cefario, conforme in occasione di altro documento si è offervato di sopra. Questa ultima Carta non potè esser segunta di propria mano dalla Conteffa per trovarfi notabilmente aggravata del fuo male, come espressamente si dice nel fine dello Resso Strumento recitato dal P. Bacchini con queste parole: quam Cartulam quia Doutina Comitis propria manus subscriptione firmare non petuis, Sigilli gli impression singsirii pracepit.

#### Alla pag. 335. Sopra Pisa e Fiorenza &c.

NOTA. Non può dubitarfi, che Matilda non fosse Padrona di Firenze, mentre aveva ivi un Palazzo, vi rifedeva, e vi giudicava come Padrona, Vedasi la Carta prodotta dal Signor Muratori nel Tom. I. Antiquit. Med. Acv. Pag. 958. da cui fi ha che Ella dum in Florentino Palatio presideret cum fuis militibus, & aliis fidelibus, de diverfis negotiis trailaret, accordò privilegio d'immunità a Monasteri della Congregazione Vallombrofana. Nello stesso luogo alla pagina 957. vien prodotto un frammento della Carta d'immunità concessa dalla medefima in favore del Monastero di Monte Casino, con cui fi accorda a Religiofi del detto Monastero, ut in Civitate Pila, & Luca, & in omni noftræ Potestatis terra liceat libere emere quecunque utilitati Congregationis ejusdem expedire videbuntur. Neppure vi è luogo alcuno di dubitare, che ella non fosse Padrona della Marca di Ancona, e del Ducato di Spoleti, rendendone ficura testimonianza una lettera di Onorio III. Papa, data dal Laterano il 1221. e prodotta dal Si-gnor Muratori Antiquit. Med. Acv. Differt. V. in cui nel Principato, o come ivi si dice, nel Contado di Matilda si annovera il Ducato Spoletano, e la Marca di Ancona. Vi fi aggiunge, che tutto questo Dominio su risegnato, o per meglio dire, fu riconofciuto come di giurisdizione della Chiefa Romana da Federigo II. Imperatore, allorche si portò in Italia per sicevere dallo stesso Onorio la Corona Imperiale.

## Alla pag. 340. Matilda Dei gratia &c.

NOTA. Questa umille espressione, con cui Matilda foleva notroficiversi, la trovo imitata dall'immediato Successore dela medesma nel Marchestro, e Ducato della Tofcana, Questo fio in Rabodone, o Raddone, di cui alcune Garte fi legono appressio il Signor Muratori, in una di queste così si fottoscire: Rabodo Deli gratis si gala si s. Ritennica anche Corredo, altro sincessiore di Mullida; impercioche si trova una Carta del-lo stessio appensioni di Muratori Ast. Tom. L. Pag. 353. in cui cap lessioni prossioni del marchesia con con carta del pestio appensioni di Muratori Ast. Tom. L. Pag. 353. in cui cap

prime fe fteffo: Corradus Dei gratia fi quid eft; e in un altra appresso il medesimo nella pagina seguente: Chuanradus Marebio divina favente elementia. E' ben vero, che questa umile espressione pare, che fosse familiare in quei tempi anche ad altre persone, onde leggo appresso il medesimo Muratori Bonifacius Dun & Marchio divina favente Clementia . Paganus Dei gratia Romane Ecclefie Cardinalis. Vedafi un Diploma di questo Robodone appresso il medesimo Attiquit. Med. Aesi Tom. I. Pag. 315.

Alla pag. 341. Dopo l'altre Iscrizioni.

NOTA. Il Vvion nel fuo libro intitolato Lignum Vita Lib. 3. al giorno 26. di Luglio scrive di Matilda: Moriens Jepulta est ibidem Anno Domini 1116. in Capella S. Maria Virginis ante Altare S. Martini Fpifcopi , ad cujus Sepulcrum fequens epitapbium in tabella descriptum , or a quodam Monacho illius Canobit conferiptum legebatur .

Hoc ego marmoreo laudo Comitifía Sepulebro Nomine que quondam dilla Mathildis eram . Mille annis Domini cuifis centumque decemque Sexque fimul propria carne foluta fui Occubui vidura Des dum quintus baberet Menfis refiiui Julius offo dies Mantua eum fuerim Princeps tibi Numina lauda Larga fui bie Monachis Plebs pia vive memor . Cum tibi Canobium fundarit boe quoque Sacellum Et Theodaldus erat qui mibi dulcis avus .

Alla pag. 347. Re d'Italia per Superiori &c.

NOTA . Anche avanti il 1119. Enrico Imperatore fi trova di aver disposto del Ducato, o Marchesato della Toscana, esfendoche nel Muratori Antiquit. Tomo II. Pag. 1125. fi legga una Carta fegnata nell'anno festo dell' Imperio di Enrico IV. agli undici di Settembre dell' Indizione IX. cioè l' anno 1116. nella quale Robodone fi dice en largitione preditti Imperatoris Marchio Tufcie. Non hò però mai veduta Carta alcuna, in cui questo Robodone si attribuisca anche il titolo di Duca. Non per questo però ardirei avanzare, che egli non godesse di questo medesimo titolo, perche non mancano Carte, nellequali i Prencipi, che avevano fenza controversia il titolo di Duca, e Marchefe, contuttoció vi esprimono quello folo di Marchefe . Questo Robodone , come nota anche il Signor Mu-'ratori, è fuggito al Fiorentini, ma fu già scoperto da Cosimo della Rena nella sua ferie, e successione de Duchi Lombardi.

Mar-

A Robodone successe Corrado, di cui parla qui il Signor Fiorentini, e questo in alcuni Diplomi si da il titolo di Ducca, e Marchese. Vedasi uno di questi Diplomi dato l' anno 1119. appresso il Muratori Attig. Italie. Tom. I. Pag. 316.

Alla pag. 347. Dopo Corrado &c.

NOTA. Il Signor Muratori nel Tomo I. delle Antichità Estensi probabilmente crede, che essendo mancata nellanno 112c. la descendenza maschile degli Arrighi Imperatori Onorio II. P. pa mettesse suori le sue pretenzioni sopra l'eredità di Matilda, onde nel tempo stesso, che Conrado era Thuscie Prefer, & Mirchio, Alberto godeva la stessa dignità per concessione del Pontefice. Ecco le parole di uno Strumento tratto dall' Archivio dell' Abazia di Polirone fegnato l' anno 1128. Indit. VI. Albertus Dei gratia Marchio, & Dux , lege vivens Salica , cooperante gratia & B. Petri , & Domini Pape Honorii ejus Vicarii munere ad bujus bonovis profedus faftigia gre. Dopo questa prefazione concede a tutti i vasfalli fuoi la facoltà di donare ciò che loro piace a quel fagro luogo, dichiarandofi di far questo a requisizione della moglie ac etiam mercede Anime Domine Matbilde Comit fe &c. Chi fia questo Alberto vedafi appresso lo stesso Muratori nel detto Inogo pag. 294. benche ancor egli non definifca cosa alcuna di certo.

Alla pag. 348. E' conservata memoria &c.

NOTA. Questa Carra dell'anno 1134. tratta dal Monastro di S. Ponziano è stata divolgata del Signor Muratori Ioni. I. Pag. 963. e ivi si dice essere stata in presenza dell'Imperatore 3000 è però segnata in Lucca ma nel Contado di Volterra.

Alla pag. 350. Conferì a questo suo Zio &c.

N' 1 v. L. venut di Golio in Italia per 3) to di Federigo Imperatore è con importata da Roderico nel 1355. Gelfo Priscepi Serdinie, Das Spileti, Marchis Tufcie. Il detto Radevico all'anno 1157. eaccont che trattandoli la pace tra Alriano IV. e Federigo impertore tra gli altri Capitoli vi era quedo: De Poffiniphia Esciple Romane refluiundis, printuiti Ferreire, M fe Ecrolli, 35 totiu terre Comitife Mathildis. Tutto que'to il l'Iorentini in una fua Nota.

Alla pag. 350. Actum Ficechii &c.

RADE V. Quetta Cart: dita in ruceccino na intiera ini in satori Antichita Eftenfi Part. I. Pag. 297.

#### AL LIBRO III.

Alla pag. Della quarta confesso &c.

NO FA. La Legge Ripuaria altro non era che la Legge de Bavaï detti Ripuari, perche abitavano non longi dal Reno. Ili Pucinelli nella fua Cronaca della Abbazia Fiorentina flampata in Milano il 1664, vuole che la legge Ripuaria fia quella ufata da Popoli abitanti fu la Mofa & il Reno. vol. ibida, pag. 200

Alla pag. 366. Ma il Duca Valperto &c.

NO TÀ. Non ho dificoltà di ammettere al Sig. Fiorentini; che Walpetto folie Duct di Lucca, ma anon è cliato, e nell'iftello tempo folie anche Duca di tutta la Tofcana. È ben vero, che non fi trova mai, ehe il Prencipe di una fola Città in Tofcana fi chiamatie Duca. Dopo avere feritto quetto mi fono imbattuto a leggere nella Differzazione quinta del Muracri del Tomo Primo, che vi iurono in Italia veramente de i Duchi di fecondo ordine, padroni di una fola Città, o anche di qualche Cattello; il che quando fia vero, lo che pare non possa negarsi, resterà motto dubbisofo, se questo Valpetto si deva credere Duca di Tofcana, o folo di Lucca.

Alla pag. 371. Che di Richilda &c.

NOTA. Dopo la morte del Signor Florential, Cofimo della Rena nel fuo libro della Serie de Duchi di Tofenan ha prodotto uno Strumento dato in Lucca l'anno S19. over Richilda Badefia di cie Filia b. m. Bonifaci Contili Nalli Bajuvaria-ram, e a questo strumento di fottoferive Bonifatina Comes germans Inprestile Abbatilpa, per cujusi lucciatimo bes follum este monta Inprestile Abbatilpa, per cujusi lucciatimo bes follum este funca in bonifazio cut per cui de lucca del nonitario esta constitue del nuevo del nuevo. Del nuevo d

Questo stello strumento dell'823, attesta il Signor Fiorentini in una sua nota manoscritta in questo suogo di averso ancor egli ritrovato nell'Archivio del nostro Arcivescovato tra gli Strumenti non numerati.

Alla pag. 376. Ma nell' 850. &c.

Qieft. Epoca di Lodovico Imperatore è molto bene fiffits nell'anno 850.c fe ne possino vedere le prouvo sporessi oli Pagi, sì occorre qui di nuovo ripeterne le ragioni, che possiona leggersi appressi il medesimo alla pagina 850. sebbene il medesimo Pagi la sista non el mese di Aprile, ma nel a. di Decembre dell'anno medessimo. Pedanti i Diplomi appressi di lui.

# DOCUMENTI CONCERNENTI MATILDA E LA DI LEI CASA.

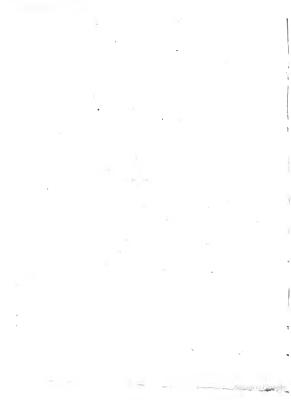

## AL CORTESE LETTORE

GIOVAN-DOMENICO MANSI.



E tutti generalmente gl' eruditi fieno per applaudire al mio configlio di foggiungere a questa Storia una copiosa raccolta d'Istrumenti, che

Matilda, e i di Lei illustri Genitori riguardano nol saprei dire; son però ben sicuro, che quelli non lo disaproveranno, i quali anno un'esquinito gusto per la Storia, ed amano di vedere con gl'occhi propri lo riprove della di Lei sincerità. Mirabilmente conferiscono a questo i

. 2,

documenti tratti dagl' Archivi, particolarmente se sieno originali, come lo sono quasi tutti quelli, che qui si producono. Uno scrittore, quanto si voglia diligente, disappasfionato, e coetaneo a i fatti, che si riportano, è foggetto a degli sbagli fidandosi non di rado alla sua memoria, che ben sovente può disgraziatamente tradirlo, a i rapporti d' un' incerta fama, ad omettere delle circostanze talora interessanti, e talora curiose. In fatti i vari, e frequenti viaggi di Matilda ci farebbono per la maggior parte ignoti se da questi monumenti non ne fossemo istruiti. E' vero, che per questo solo baltava il solamente indicarli; mas troppo più altre colè occorrono per riferirli intieri. Le formule Longobardiche usate allora ne' contratti, il rito strano di prendere i nuovi posfessi, i nomi de' testimoni, che sovente ci fanno molto più scoprire di quello, ch'esprimano, non s'averebrebbero commodamente in un folo estratto. La topografia ancora de' particolari paesi della Lombardia viene da essi arricchita collo scoprirci i nomi, ed il sito di molti luoghi ignoti alla Storia, o le antiche appellazioni di altri, ch'oggidi l'anno cangiata. In somma ogn'apice, starei per dire ha il suo uso nelle varie occasioni, e circostanze, che possono occorrere. Queste ragioni vagliono per quanto ne giudico a scusarmi se non contento de' pochi documenti riportati dal Fiorentini, e che non fecondo l'ordine cronologico offervato da me negl' aggiunti, ma secondo il numero, con cui ciascheduno è nell' opera segnato sono da me sul bel principio riferiti, tant' altri ne produco tratti parte dal Muratori, dal Bacchini, dal Conteloro, dall' Ughelli, et altronde; parte da i nostri doviziosi Archivi, e parte da amorevoli Amici somministrati. Gradiscano pertanto i Lettori eruditi quequesta nuova fatica, e si prevalgano del commodo, che loro viene somministrato.

N nomine D. N. Jesu Christi Dei Eterni. Anno ab Num. 1. En incarnatione essur Millessmo septangessmo nono Tabilarlo Quincodecimo Kalend. Octobri: Indictioneterria. Epss. Lu. Manisesta sum ego Matilda Marchionista, & Du. & F. 8.51.

catrix relicta bon. mem. Gottifredi qui fuit Dux, & filia b. m. Bonifatii qui fuit similiter Dux, & Marchio Quia ego qui supra Matilda Marchionisa profesa sum ex natione mea legem vivere videor Lantgobardorum fed nunc modo pro parte suprascripti Gottifredi qui fuit Viro meo Legem vivere videor Saligam Quia Ego qui supra Matilda Marchioniffa ac Ducatrix fecundum Legem meam Saligam cum atramentario pinna, & pargamena manibus meis de terra levavit, & Cunradi Notarii Domni Imperatoris ad scribendum tradidit per vuafonem terre, & fistucum nodatum seu ramo arborum atque per cultellum, & vantonettonem feu andilaginem sic per banc cartulam justa legem meam Saligam dono trado cedo atque offero tibi Deo, & Ecclesia, & Episcopatui S. Martini que est confruffa, & levata infra Civitatem Luca prope muro ejusdem Civitatis idest Casa, & Curte feu monte, & Poio atque castello illo qui dicitur Castallione Barardesco qui est positum infra Comitatum, & Territurio Volterrense una cum Ecclesia illa cui vocabalum eft Beati Santi..... ibi confiftente una cum omnibus foffis, & carbonareis, & muris, & turre qui infra pred. monte , & poio feu Castello esse videntur una cum omnibus casis, & casfinis seu casalinis simulque terris, & rebus illis qui ad jam dicta casa, & curte seu monte, & poio atque Ecclesia sunt pertinentes tam de muro pro dicto castello quam & de foris casis, & cassinis fen tafalinis simulque terris, & rebus vero ipsis tam

donnicatis quam & maßaritiis cum fundamentis, O omnem edificiis vel universis fabricis suarum, feu curtis, ortis, terris, vineis, olivetis, castanietis, quercietis silvis virgareis pratis pascuis cultis rebus vel incultis omnia, & in omnibus rebus tam donnicatis quam & mastariciis quantas ubique inqualibet locis vel vocabulis ad suprascripta casa, & Curte feu monte , & poio atque Castello five Ecclefia sunt pertinentibus ut dictum est omnia in integrum, & cum inferioribus, & superioribus suarum seu cum accessionibus, & ingresorias earum tibi Deo, & jam diela Ecclefia Episcopatui Sancti Martini donare, & tradere dique offerre prevideor tali ordinem ut ab bodierna die in ipfius Ecclefia, & Episcopatno S. Martini, & ad illo Episcopus qui in jam dieta Ecclesia Episcopatuo pro tempore ordinato fuerit . In ejus fint potestatem eas babendi tenendi gubernandi laborare faciendi, & usumfru-Eluandi, & si oportum fuerit licentiam, & potestatem babeatis causas exinde agendi querimoniam faciendi responsum reddendi finem ponendi modis omnibus vobis cam defensandi cum cartula ista offertionis a pars jam dicta Ecclefie, & Episcopatuo S. Martini qualiter juxta legem melius potueritis pro anime men remedium stabilem permaneat semper, & si aliquando tempore ego qui supra Matilda Marchionissa vel meos beredes supradicta casa, & Curte fen monte, & poio atque Caftello five Ecelefia qui in predicto Castello de Castilione esse videntur cum sua pertinentia, & jacentia tibi Deo, & jam dieta Ecclesia, & Episcopatno S. Martini, & ad illo Episcopus qui ibi pro tempore ordinati fuerint in aliquo exinde intentionaverimus aut retolli vel subtragi quesierimus Nos vel ille bomo cui nos eas dediffemus aut dederimus per quodlibet ingenium, & casu a pars jamdicta Ecclesia, & Epi-Seopatuo S. Martini ab omnis bomines defendere non potuerimus, & non defensaverimus, spondimus nos wobis comprare suprascripta casa, & curte, seu monte , & poio atque Castello , sive Ecclesia , & terris, & rebut quat in ipfius Ecclefia, & Epifcopatuo S. Martini offerruit in duplum infer quidem loco sub extimatione quales tune fuerit, & in-Super penam auri ottimi uncias quinquaginta , & argenti optimi ponderas centum Nec fi valcamus, neque posamus disruppi nec infra set presens banc cartula offerfionis mea diuturnis temporibus firma, & stabilem persista perpetualiter confulsa cum stipulatione subniffa. Sie tamen fi nos exinde auftores, nee defensores querere nee dare nolueritis licentiam babeatis absque nostra persona fi vestra fuerit voluntas ex inde causas agendi responsum reddendi finem ponendi modis omnibus vobis eas defensandi cum cartula ista offersionis qualiter juxta legem melius potueritis, & mibi qui supra Matilda Marchionisa foras ex inde vuerpivit, & exitum fecit, jamditta Reelesia, & Episcopatuo S. Martini ad Suam proprietatem intromisit, & ad babendum tradidit, & bane cartula offerfionis

Cunradus Notarius Domni Imperatoris scribere

rogavi Astum Burgo qui dieitur Bricule .

EGO MATILDA DEI GRATIA ID QUOD SUM IN HAC CARTULA A ME FACTA SS.

Ubertus Judex Domni Imperatoris.

Ego Ardericus Judex rogatus testis.

Signum manus Federight Comisis legem vivensem Saligam filius quonda Lodoici qui fuit Dux, & Enricht filius quondam Eurardi qui fuit fimiliter legem viventem Saligam rogatus interfui.

Signum manus Anselmi legem vivoentem Saligam filio B. M. Gerbotta qui fuit similiter Saligo rogatus interfui.

Signum manus Pagani filio B. M. Rolandi , & Ildebrandi filio suprascripti Pagani rogatus interfui.

Signum manus Eurighi filio B. M. Sigifridi rogatus interfui. Cunradus Nosarius Domni Imperatoris post tra-

Complevi, & dedi.

Num. 2. Ex N nomine Domini nostri Jesu Christi Dei Eterni codem Tobu- Anno ab Incarnationis ejus millefimo septuagesilario Epife. mo ofavo 6. Cal. O tobris Inditt. Secunda. Conftat Luc. in me Matilda Dei gratia inclita Comitisa Tuscia vileg. Ori- ex genere Langobardorum relicta bona memoria Gosginal. & in tifredi Ducis, & filia b m. Bonifatii magni Du-Libro exem- eis, & Marchionis Tuscia. Quia ego ex parte supradicti viri mei qui fuit Salichus lege videor viplorum . were Saliga in atramentario pennam, & pargamenam manibus meis de terra levavit, & Riftichi Notarii Domni Imperatoris ad scribendum tradidi per vaasonem terre & fifticum nodatu, feu ramo arborum adque per coltellum, & guantone si-mulque andilagine sie per bane cartulam juxta Saligorum consuetudinem pro anima mea remedium, & remedium animarum supradicti Bonefatii, qui fuit genitor meus, & gloriofa Beatricis Comitiffa genitricis mea offero tibi Deo , & Episcopatui S. Martini qui efe videtur edeficato infra Lucensem Civitatem idest meam portionem ex integra de monte, & poio sen Castello illo quod dicitur Deeimo de monte, & poio feu Castello vero ipfo cum

Time I Goodd

suria, & surre & cafis infra fe, & super fe habentes in circuitu suo, & cum fundamento & omnem edificio suo competi ex inde mihi quartam portionem ipsam vero ex integram meam portionem , & quantum mibi ex inde per quantumque ordinem est pertinentes , & cum inferioribus , & superioribus suis, seu cum accessionibus, & ingressuras suas tibi Deo, & Suprascripta Ecclesia Episcopatni S. Martini offerre pravideor tali ordine, ut ab odierna die in ipfius Eccl. & Episcopatu S. Martini, & de illo Episcopo, qui ibi pro tempore ordinatus, & ele-Hus fuerit in ejus fint potestate suprascriptam meam portionem de predictas res quas in ipfins Ecclefia, & Episcopatu S. Martini offerimus eas habendi, tenendi, possidendi, & imperandi laborare faciendi, & usufructuandi, etfi oportam fuerit licentiam, & porestatem habeant predictus Episcopus causas ex inde agendi querimonias faciendi responsum reddendi finem ponendi modis omnibus ad pars ipfius Ecclefia, & Episcopatu S. Martini defensandi cum cartula ista offertionis qualiter juxta legem melius potuerit pro anima mea remedium, & per remedium predictorum Bonifacii, qui fuit genitor meus, & gloriofa Beatricis Comitifie genitricis mea stabilem permaneant semper, etsi aliquo tempore ego qui supra Matilda Dei gratia inclita Comitisa, vel meos beredes tibi Deo, & ipfins Ecclesia, & Episcopatui S. Martini, ut ad illud Episcopus qui ibi pro tempore ordinatus, & electus fuerit suprascriptam portionem de predictas res quas in ipfins Ecclefia, & Episcopatum offerri aliquando tempore in aliquid ex inde intentionaverimus, aut resolli vel sultragi quesierimus nos vel ille bome cui nos eas dedisiemus, aut dederimus pro colibet ingenium, & cam ad partem supradicti Episcopatus ab omni bominet B 2

defendere non potuerimus, & non defensaverimus tune feramus ad partem supradicti Episcopatus mul-Elam quod eft auri optimi uncias viginti , & argenti ponderias quadraginta, & boc quod suprascripta Ecclesie optuli in duplum infer quidem loco sub extimatione quale tunc fuerit, & nec fic valeamus, nec posamus disrumpere vel infringere set presens bec cartula offertionis mea diuturnis temporibus firma, & stabilis persistad perpetualiter inconvulsa constipulatione subnixa, sic tamen so nos exinde au-Hores nec defensores querere, nec dare nolueritis licentiam abeatis absque nostra persona si vestra fuerit voluntas ex inde causas agendi responsum reddendi finem ponendi modis omnibus a pars supradicta Ecclefia Episcopatus S. Martini defensandi cum cartula ista oblactionis, & traditionis mea. qualiter juxta legem melius potueritis, & ita in boc ordine banc cartulam ego Mattilda tibi Rusticus Notarius adscribendum tradidi, & scribere rogavi. Actum in loco ubi dicitur Sancto Cipriano prope Perufiam.

EGO MATILDA DEI GRATIA DUX IN HAC CARTULA A ME FACTA. SS.

Flaipertus Judex, & missus Domni Imperatoris. Ubertus Judex Domni Imperatoris.

Gerardus Judex facri Palatii. SS. & ... Signum manus Ruberti filius b. m. Rolandi ro-

gatus interfui . Signum manus Rolandi filii b. m. Alilardi roga-

Signum manus Rolandi filii b. m. Alilardi rogatus interfui.

Rusticus Notarius Domni Imperatoris post traditam complevi, & dedi.

Hlu-

TLudovicus gratia Dei Imperator Augustus omni- Num. 2. 2. bus fidelibus S. Dei Ecclefia nostrifque prafen. En codem tibus scilicet, & futuris notum esse volumus qua- piscopatus liter wenit ad nos Gherardus S. Lucana Ecclefia Lucenf. Venerabilis Episcopus Innotuit celsitudini nostra quot 1.79. res Eccl. Episcopatus sui a multis pravis bominibus invala adqua subtratta iniufte effe noscuntur tam in the fauro ipfius Ecclefia quam in rebus feu mancipiis unde petiit pietatem nostram ut ob amorem Dei, & veneratione eiusdem Ecclefia veram, & legalem inquisitionem fieri super sagramentum juberemus sicut libenter fecimus ideo constituimus Misfos nostros Oschisium Pistoriensem, & Platonem Pi-Sana Ecclesia Venerabiles Episcopos sen Andream Florentina Ecclesia vocatum Episcopum nec non A. dalbertum Inluster Comitem adque Marchionem nofrum, & Ildebrandum Comitem simul cum Ubaldo fidele nostro, qui veram, & integram justitiam eidem Episcopo, vel Advocato ipsis Ecclesis de omnibus cuiusque causis movilibus, vel immovilibus quefierint presentialiter fieri faciant, ut lex est, vel a pred. Episcopus, vel suus Advocatus veram inquifitionem fieri petierit per bonos, & veraces bomines boc adimplere studeant . Precipientes etiam jubemus, ut nullus fidelium nostrorum de bac inquisitione quot ipse Epis. Lucana Ecclesia, vel advocatus ipfis petierit, aut quis libet ex Missis nostris venire aliquem jusserit ad plenam justitiam predictis Episcopo vel Advocato ipsis faciendam ullatenus venire se suptrahat quot si venire aliquis contempserit & justitiam facere neglexerit, aut facta inquisitione pro veritate sup. sagramento dicere noluerit bannum nostrum in rebus illius per predictos Miffor nostros mittere jubemus absq; ulla dilatatione 9805

T /

quot si fortasse omnes predicti Missi nostri ad bane sussitiam faciendam simul se coniungi non ponnerint, tune monemus taque precessimus, ut cuicumque illorum pred. Episcop. Gherardus, wel Advocatus ipsi boc anuntiaverit, vel bane nostram epislolam ostensferit per se alsque utila dilatatione presenta Lucane Ecclesse Episcopo seo ejuschem Ecclesse Advocatus veram justitiam, & plenam inquistionem facere studeat, & cum rei veritas inventa surir statim predictium Episcopum, vel advocatum ipsi ad partem presate Lucane Ecclesse, sine mora restituere faciant, & boc certini credatur, & disignitus observatur de annulo nostro subter justimus segulari.

Insertum est hoc edishum in Judicio quodam Actitato Lucz coram Oschisio Episcopo Pistoriensis misso Domni Imperatoris, & Gherardo Lucano Episcopo de Bonis in Vaccule eidem restitutis.

Anno Hludovici Imperatoris 22. 15. Cal. Jan. Ind. 5.

Num. 3. Ex Originali in Tabulario Canonicor. Lucer fium. Plutco CC. 1.

14

Divina grasia munere, & superna virtusis aunos misseriores Deun seerna patria gaudiis sacia
coberedes sedulis admonistonibus crebrisseu pracepti
informat. Unde est illud venite ad mu omnes qui
laboratis. & onerasi estis, & ego vos requissere
faciam. Ut ne quis devi ad eam pervuienti
adjustiere de or recipiente este saciana. Ut ne quis devi ad eam pervuienti
apaliere no or recipiente este saciana debitares quod
promisti ipse tertam ostendis formulam dum dixis
dimistics. O dimisseur vobis date, & dobitar vobis sed tamen boe idem quod doenis significante quis
agere oratur ipse alsis dum dixis Vigilare itaque
quia nescriti duen ueque boram bane vocem.....

ita omnes debemus frequentissime meditare quatenus semper pra oculis mentis babeatur oportet denique fingulis qui se omnipotentis misericordia buius mundi divitiis vel quibuscumque temporalibus ad umentis noverint ..... latos ex bis quibus accepit ab eo quantumlibet illi conferre cum gratiarum a lione a quo fibi nescit cunita que babet concessa quia regnum Dei tanti valet quantum habet. Quo ut credi possimus dominicis .. ... vimus documentis quod mulierem duo minuta devote offerentem plus ceteris omnibus offerentibus. Unde ego in Dei nomine ADELBERTUS gratia Dei Marchio obtimum duxi pro anima mea remedium ordinavi atque confirmavi per bane paginam offersionis offero atque concedo Deo omnipotenti, & Santti MARTINI Confessoris, REGULI Martyris decimam portionem de cuntiis frugibus seu nutriminibus quas babere visus sum in Comitatu Lucense nominatim Curte que vocatur Luca Brancalo Carfagnana Pescia Santo Genesio de istis predictis curtis .... superius legitur de decimam portionem Ecclesiam Sancti MARTINI, & S. Reguli investivimus, ut usque in finem seculi babeat teneat, & secundum Canonicam authoritatem possideat, & ut Canonici qui ibi ordinati sunt, vel in antea effe debent faciant ex ea quidquid illis congruum, vel aptum videtur. Si quis banc paginam nostra offersionis seu investitionis per quolibet modo frangere, vel violare temptaverit sciat se excomunicatum, & anatematizatum a Deo Patre Omnipotente, & a Beatissima Virgine Maria, & a Beato Joanne Baptifta , & a Beato Petro Apostolorum Principe, & a Sede Santia Apostolica Catholica quod nec vivus penitentiam agat nec mortuns sepulturam capiat sed cum Juda proditore nostri Creatoris portionem babeat . Insuper notum sit omniomnibus nostris Castaldionibus prasentibus scilicet ac futuris este volumus, quatenus nos Dei pre timore animaque nostra remedium Decimam de supraseriptis Curtis ut supra legitur Deo omnipotenti, & S. Martini, & S. Reguli concessimus pracipiendo pracipimus, ut debine in antea nullu Castaldius neque ulla persona da diquo Castaldio missa predicta Decima de jam memoratis Curtis subtrabere, vol contempurer presuma.

Si quis bac non observaments seiat se, ut superius legisus excomunicatum, & insuper componere auri obsimi bissanios mille medieratem camera nostra, & medietatem predistis Canonicis qui ibi ordinati, vuel constituti sans, et ut vuerius credatur, et ab omnibus bomisibus observatur sigillum nostrum

imprimere juffimus .

## ADELBERTUS MARCHIO. SS.

Locus sigilli deperditi.

Num. 4. Ex Originali in Tabulario Episc. Luc. Pluteo Privileg.

D'Um Domnis Ludovicus Serenifs. Imper. Aug. a regale dignisate Romam ad Summum Impersalis Culminis Apicem per Santlifs. ac rer Beatif. Summi Pontificis, & Universalis P. D. Benediti dexecram advanisfes atque cum codem Reverensifo. Patre cum Santifs. Romanis feu Italicis Epifonis adque Regni fui Ducibus, & Comitibus caterifque Principhus, & Judicibus corum nomina Petro Siveftro Urfo Leone Romano Joannes Allo Bonofo Gregorius stem Romano Cofma, & item Gregorius Enfoorie hujus Romania finisha Adelbertus Lunensfi Adelbertus Bergomensfi Everardus Placentina Garibaldus Novariense Helbringus Parmense Ildegarius Landense Ardingo Brexianense Grafusfus Finisha.

rentina Albino Vulterrense Petro Aretinense, & Erlando Fesulense Asterius Pistoriense Venerab. Episcopis Adelelmo Rotbaldo Gottefredo Comitibus Stefano Teufilatus Grigorii Omiculator Graciano Arrianus Teodero Leo Crescentius Benedictus Joannes Anastasio Judices buic Romania Vualpertus Aquilinus Farimundus Vivenejus qui & Boderaeus Stabilis, & Stadelbertus Indices idem Augusti Petrus Sichardus, & Tentelmus Notari Sacri Palitii Vninigildus Aubersus Supo, & item Vuinigildus, & reliqui plures in Palacio quod est fundatum juxta Basilica Beatis. Petri Principis Apostolorum in Laubia magiore ipsius palacii pariter cum eodem Summo Pontifice in Judicio residisset adque de stabilitate Sancta Dei Omnip. Ecclefia Regiq; publica statu diligenter tracture capiffer fingulorumque caufa intente auribus fua clementia percipere conatus eset atque cum multas hominum contentiones ibi juste, & legaliter definirentur ibique corum venerunt prasencia reclamandum. Petrus Episcopus S. Lucensis Eccl. una cum Eliazar qui Elbonizo filius. q. Eriterii Advocati ipfins Eccl. Lucensis, & retulit ipse Petrus Episc. jam plures vices me reclamavi ad vos Domnus Ludovicus Serenifs. Imper. tam in Civitate Papia quamque & per alias locas quod Lambereus filius . q. Rodelandi de Civitate Lucense iniufte detineres casas, & res juris prafata Ecclesia Lucense nominative infra eadem Civitate feu ancilla una nomine Adreperga. adque & case, & rebus illis hominibus quibus sunt positas Castelioni prope subdrominio Cornino bubi dicitur Cafale Lapi Monterioni Comitatu Popolonienfe videl. & petra una de terra ubs dicitur a Pulia. atque in loco, & fundo Camiano prope fluvio Elfa, & in loco, & fundo Quaraciana ubi dicieur Miliano, & Pulciano Seu, & in loco, & fundo Miciano atq;

& res in Conca verum etiam, & Ecclesiam unam fundatam in bonorem Sancti Mauritii in loco , & fundo Filituli Unde vos. D. Lodovicus Imperator idem Lamberti vestra Epistola ad vestro Anulo sigillata direxisti at Civitate Luca veniret ibi ex inde justiciam faciendum, & subuneadem Civit. Luca adveniendum d. stulisset tunc bie Civit. Roma vestri venisses presencia justiciam faciendum fet eum minime ad placitum babere potuistis. Ideog; prout me de ipfis cafis, & rebus, & parte ipfins Ecclefia proprer Deum & anima westra mercetis falva querela investire faciatis quonsque ipse Lambertus ad placitum venerit, & mibi justitiam fecerit ut lex est. Tunc iple D. Ludowicus Imperator fue consuetudine misericordia motus pracipit Vualteri Vassus, & Misfus fua us eum de pred. cafis, & rebus falva querela a parte ipfint Eccles. investiret statimque ibi presente ipse Vualterius ex Imperiali jussione per fuste quam fuis detinebat manibus eundem Petrum Epifc. & Eleazar Avocato suo de pred. casis salva querela a parte ipfius Ecclefia investivit quousque ipfe Lambertus ad Placitum veniad, & institiam faciat. In-Super misit bannum Domni Imperat. Super ipfius rebus in Mancofos Auri duomilia ut nullus exinde pars ipfins Ecclefia fine Legali judicio desvestire. andeat qui vero fecerit pred. duomilia Mancofos Auri le compositurus agnoscat esse medietatem parti Camere idem D. Imperat. & medietatem pars ipfins Eccles. Lucense, & banc noticia pro securitate idem Petri Episc. facere admonuerunt quidem, & ego Thomas Notarius D. Imperat. ex amonicione suprafcript. Miffos, & Judicum fcripfi Anno Imperii Do. mni Ludovici Primo Mense Februarii Indis. Quarta. Ego Odelb. Episcop. in unc Judicato interfui, & mm. SS.

Vualpertus Judex D. Imperat. interfui. Aquilinus Iudex D. Imperat. interfui. Farimundus Judex D. Imperat. interfui . Stabilis Judex D. Imperat. interfui . Stadelbertus Judex D. Imp. interfui .

Um in Dei nomine Civitate Luca in Palatio Domni Imperatoris in judicio resedisset Donnus antiquo Co-Bouifarius Marchio, & Dux ad causas andiendas ac dice apud deliberandas adesenta; cum eo Rosecherius Leo Flai- DD. Malpiperso Rolando Joannes Signifredo Vuido Berardo Ten- plum desunfit perso Bernardo Judicib. Ildebrando Teudigrimo Uberto D. Daniel de Andreas Redulfo Petrus Notarii Ubaldo Vicecomes Nobilibus Alberto filio Roberti, & Ardingo seo Vualfridi ger- antiquitamani filii q. Ardingbi qui fuit Comes Uberto & Ro- tum erudilando fratribus fil. q. Erdingardi ...... Bonaldio tiffirus perfilio q. Cuniti ... filio q. Lei Rainerio filio q. Cu- quifitor. nimundi, & reliqui plures ibique comparuit veniens prescripeus Joannes Episcopus Lucensis cum Rudulfo notario advocato suo caperunt dicere Jamplures vices reclamavimus ad vos Domno Bonifatio Marchio de Vuido olim filio Teodici qui fuit Comes qui contendit , & contradicit nobis a pars pred. Ecclefia Episcopatui nostro S. Martini decem Cassuris rebus, illis maßaritits que effe videntur in loco, & finibus Camuliano quatuor ex ipsis dicit a Brincieratico una regitur per Martino filio q. Joannis secunda, & tertia regitur per filiis q. Oldi quarta per Alberto da Botri Quinta per filios q. Bonuti Sexta per filio q. Lei de Campo ad laborandum detinet Nona, & Decima dicitur ad Vignalia. Una petia fuit pro filiis q. Isquialori secunda regitur pro Beritio, & Bonitio germanis cum suorum pertinentiis, & casis, & casinis seo casalinis atque rebus in loco, & finibus Vico sam infra ipfo Caftello ubi dicitur Su-

risule quam , & de foris in loco , & ubi dicitur Asciano prope ipso Castello unde plures vices eum vociferare feciflis ut ad vestrum placitum veniffet, & nobis exinde legem, & justitiam fecisset, & nemo venit unde deprecamur vos Domuo Benefatio Marchio, & Dux propter Deum, & anima D. Imperat. animaque mercede nobis de pred. Casinis, & terris fen cafis, & cafinis, & rebus investiatis a pars pred. Eccl. Episcopatui S. Martini ad salvam querelam. usque dum ipse Vvido Comes ad placitum veniat, & legem, & justitiam exinde faciat ad pars pred. Eccles. Episcopatni S. Martini. Tunc ipse Domnus Bonifatius Marchio, & Dux per fustem quam in. fuis desinebat manibus pred. Joanne Episcopo cum pred. Rodulfo Notario Avocato suo de jam dd. casis, & Caffinis seu terris, & rebus qualiter supra legitur investivit ad Salvam querelam ufque dum ipfe Vvido Comes ad Placitum venerit , & legem, & justitiam exinde fecerit a pars pred. Eccles. & Episc. S. Martini Insuper misit Bannum D. Imperat. Super codem Joanne Episcopo, & pred. Rodulfo Avocato suo, & super ipsas res ut si est ullus bomo qui pars pred. Ecclef. & Episcopatui Sancti Martini disvestire pre-Sumpserit sine legali judicio duomila Mancusos Aureos componat medietatem pars Camere D. Imperatoris, & medietatem parte pred. Eccles. & Episcopatus S. Martini. Unde banc cartulam pro securitate, & futura oftenfione partis pred. Ecclef. Epifc. S. Marsini oftendende faita est quidem, & ego Leo Not. D. Imp. justione pred. Domni Bonifacis Marchionis, & Ducis, & seu Judicum admonitione scrips Anno D. Incarnat. 1047. 3. Nonas Decembris Indict. Prima . BONIFATIUS MARCHIO ET DUX SS.

\* Rotecheius Judex Sacri Palatii interfut. Flaipertus Judex Domni Imp. interfut. Joannes Judex SaSacri Palatii interfui. Vuido Judex D. Imp. interfui. Rolandus Judex Sacri Palatii interfui. Bernardus judex D. Imp. interfui. Sigifredas Judex D. Imp. interfui. Tenpereus Judex Sacri Palatii interfui.

N nomine S. & Individ. Trinis. Bonifatius Di-vina miserat. Tuscorum Dux, & Marchio. No- Num. 6. Ex tum effe volumus omnibus nostris fidelib. prasentib. Archivio S. ac futuris Gaiprandum Presb. a patre fuo con- Abat. S. Arustum in bonore S. Petri Monasterium temporibus Pontiani Lotbarii, & Lodoici Imperatorum ita ordinasse ut Archa Pripost excessum suum suarumque sororum, & consobrini vileg. n. 84. fui enjufdam atque nepotis fi Gislarbertufa, & Filoardus de legitimo matrimonio talem babuisset filium qui S'acerdotale officium effet adeptus supra dictum Monasterium tautummodo ad regendam in ejus venisset Dominum, ac si deinceps in unum quemq; veniffet Sacerdotem qui ex corum progenie natus effet legiptime ..... em de illorum generatione sacerdos non extitisses cui illud posuissens commissere debuisseut de extraneis parentelis hominem Deum timentem eligere qui illum locum venerabilem cum suis pertinentsis secundum Gaiprandi jam D. Presb. ordinationem atque pracepta bene sciret atque regere valeres. Ordinavit autem sic atque pracepis ut unus auisque restor ejusdem loci venerab, pro remedio anima supranominati presb. per singulos annos ut constituit pauperes pascant ita ut unicuique pauperi unum panem tribuat , & carnem aut aliquid co foratum. quod pro tempore convenientius babere potuerit, & de vino tres bibere. Et in uno quoq; anno in festivitate S. Petri clericos illuc convenientes bonor fice babeat. Et in uniuscujusque anni capite annivers. patris ejusdem Gaifredus, & Arperga ejusdem genitricis , & pred. Gaiprandi presb. & Gaiperti presb. ejusdem Barbani memoria in suis orationibus agant. Hec omnia ab nibil alind facere debet unufquifque nisi pro remedio ejusdem Gaiprandi anima, & suorum parentum. Que omnia multis temporibus pratermisa sunt nec a quolibet corum sicut ipse suis decretis statueras facta sunt . Temporib. igitur nostris cernentes viri quibus ordinationem de ipso Monaft. facere pertinebat tam predictum locum quam. res ejus male incedere quoniam de sua parentela idoneum hominem babere non poterant quem ad illud Monasterium delegissent ex alia parentela elegerunt Ubertum S. Miniatis Abbatem qui pred. locum cum suis rebus regeret, & omnia qua Gaiprandus praceperat opere perfecisset. Tandem nostram clementiam per Bennum nostrum nobis dilectum Comitem , & Rodulfum nostrum sidelem, & Donatum nostrum Ministerialem convenerunt postulantes quatenus pro amore Dei nostra remedio anima pred. Ubertum Ab. de ipso Monaft. ordinaffemus fecundum eorum electionem, & Mundiburdii nostri pagina consirmare dignaremur . Quorum dignis petitionibus annuentes pro salute animarum nostri Serenis. Ch. & Regis Glorioff. Domni H & corum Sanctarum Coningum pred. Abatem de ipso monast. ordinamus, & electione eorum secundum. omnem tenorem ejus nostro Mundiburdio confirmamus. Per quod statuentes pracipimus, ut nullus Comes Visecomes Castaldio Sculdacchius nullaque Magua nostra Marchia parvaque persona pred. Abatem de ipso Monaft wel eins rebus andeat inquietare aut contraire, sed omni tempore liceat ei quiete, & eis pacifice uti, & perficere qua in ejus venerabilis loci continentur decretis omnium bominum contraditione remota. Si quis autem quod non credimus nostrum boc Mundiburdium infringere temptaverit sciat se compohensturum Auri optimi libras Centum medietatem nofra Camera, & medietatem Abati S. Miniatis. Quod at werius credatur diligentiusque ab omnibus observetur Sigilli nostri impressione, & manus uostra consirmatione subt. wolumus insigniri.

## BONIFACIUS MARCHIO ET DUS. SSS.

Locus figilli deperditi.

Data Anno Dominica Incarnationis XXXVIII. post Mille Imperii Domni Chuonradi Inquitisff. Imperat. Ang.XII. XIII. Kal. Mad. Indit, VI. In Loco Pocia Territorio Florentino.

De Alexandro PP. II. qui expit A.D. MLXXII.

Lexander II. natione Lombardus Eccl. Lucana N. 7. ex m. f. Pout ifex Anselmus nomine sedit Annis VI. vel Codice Bibl. amanuensis errore potius x1. mensibus 5. diebus 16. Conon. Luc. Hic postquam Venerab. PP. Nicolaus beato fine quie- Episc. in quo vit a clero, & populo Romano concorditer fuit ele- inferta effico-Hus, & vocatus a Civitate Lucana in B. Petri Ca- mulatio F. N. thedra secundum Ecclesia morem intronizatus est . Cardinal. de Cum autem in Urbe Romana bet agerentur Lombardorum Episcopi, tanquam simoniaci, & incontinentes autore Giberto Parmense convenerunt in unum, & concilium clericorum multitudine congregata communiter statuerunt, at aliunde non deberent Papam recipere, nisi de Paradyso Italia, & talem personam, que infirmitatibus corum compateretur, & condescenderes. Quo fatto aliquos ex ipsis ad Imperacricem. ultra montes miserunt qui ejus animum quibuslibet verisimilibus figmentis allicerent, & sibi propitium

facerent. Venientes autem ad eum suggefferunt ei, quod filius ejus ita in honore Patriatus deberet succedere sicut in Regia dignitate. Praterea impudenter afferebant quod Nicolaus PP. statuerat in decretis fuis, quod nullus deinceps baberes Episcopus, nifi prius eligeretur ex confensu regis. His igitur, & aliis circummention.bus Imperatrix decepta consensum prabuit corum voluntati , & operi nephario. Quid plura? postposito Dei timore Cadulum Parmensem in Antipapum fibi procaciter elegerunt. Virum fiquidem non minus opibus, quam viciis locupletem. Qui enm predictis nuntus favore Imperatricis intraret in Lombardiam omnes concubinarii, & Symoniaci Sacerdeses inani gaudio & vana latitia exultabant. Quippe. fola Beatrice Comitiffa interdicente ipforum latitia. sicut fumus evanuit. Post modicum vero tempus idem Cadulus cum multa pecunia, & conductitiis militibus ex improviso Roma apparuit, ubi non defuerunt bomines se ipsos amantes, quos sibi pecunia favorabiles fecit. Inter quos Romanorum Capitanei volentes urbem deprimere vires ei, & auxilium prabuerunt. Cadulus autem corum auxilio sperans aliquid facere pose in prato Neronis castrametari prasampsit, & in prima quippe congressione victor apparuit; sed post paululum inclyto Duce Gotifredo adveniente adeo coarctatus est, atque constrictus, quod absque lesione proprii corporis retrorfum abire nullatenus, nifi humilibus precibus, & effusis magnis muneribus. Rediens igitur Parmam sicut expoliatus, & profugus ab iniquo perversionis sua non destitit incepto. Sed colletta iterato pecunia, vix elapfo unius anni spatio ad Urbem occulte remanere nibilominus attemptavit. Ibique Capitaneorum favore , & aliorum malignantium auxilio audaciam sumpsit, & pecuniam perfidis Romanorum mulitibus erogavit, de nocte Leonicam

cam civitatem intravit, & Beati Petri Ecclefiam. in obrobrium, & confusionem suam occupare prasumpfit. Mane autem facto cum in urbe Roma rumores bujusmodi personarent , & populus Romanus cum armis ad Ecclesiam Beati Petri conflueres, milites que cum Cadulo venerant tantus timor , & tremor invafit, quod eo penitus derelitto universi fugerunt, & in criptis, & abditts locis se occultarunt. Tunc Censius Prafetti filius vir nequam, & pessimus eidem. Cadulo aftitis, cum in Castello Santti Angeli recipiens , juramentum fibi , & defenfionem praftitie . In ano loco per duos annos a fidelibus PP. Alexandri obsessus, & calamitatibus multis afflictus exinde egredi nullatenus potuis, donec se ab eodem Centio trecentis libris argenti redemit. Sic staque uno ronzino, & uno cliente contentus inops, & ager inter oratores occulte discedens ad Montem Bardonis, & tandem ad Burgum Berceti non sine multa confufione perwenit. Interea Principes Imperii generalem curiam communiter celebrarunt, in qua constitutum ab eis, atque firmatum, ut Imperatrix de catero imperii administrationem relinqueret , & tamquam. monialis in claustro vitam bonestam observare deberet, quoniam filius ejus Henricus Rex ad perfectam atatem jam devenerat, & per fe ipsum regni negocia exercere optime poterat . Unde factum eff , quod in codem confilio Octoni \* Colonienfi Archiepi \* Annoni scopo administratio regni, & Regis custodia commissa fuit . Qui predictum G. Parmensem , quem Imperatrix cancellarium fecerat fine mora deposuit, & in loco ejus G. Vercellensem Episcopum ordinavit. Praterea quia bonum fibi agere videbatur, fi pro concordia Romani Imperii, & Ecclefia studium, & laborem assumeret, dispositis Theutonici regni negociis Lombardiam ineravit, & per Thusciam transiens ad

urbem Romam festinanter accessit : deinde Alexan. drum PP. mansuete, & modefte ita allocutus est. Qua ratione frater Alexander absque mandato Domini mei Regis recepisti Papatum? a longis namą; temporibus a regibus, & principibus boc absque dubio est obsensum, & incipiens a Patriciis Romanorum, & Imperatoribus nonnullos nominavit per quorum. mandatum, & affensum plurimi Romanorum Pontifices in Sedem Apostolicam habuerung ingreßum. Tunc Archidiaconus Ildebrandus cum Episcopis, & Cardinalibus eidem Coloniensi sic responderunt . Firmiffime tene , & nullatenus dubites, quod in ele-Etione Romanorum Pontificum juxta Santifs. Patrum Canonicas fantiones Regibus nibil penitus est concessum, seu permissum; & deductis in medium plurimis SS. Patrum decretis, & precipue illo Nicolai Cap. in quo CXIII. Episcopi subscripserunt, post varias, o multas utrinque altercationes ita rationabiliter, & Sufficienter eidem Colonienst Satisfecerat, quod ex tune rationabiliter resistendi occasionem non babuit. Quibus verbis expletis Dominum Papam rogavit, ut propter banc causam dignaretur in partibus Lombardie Synodum celebrare, & electionis sua factum oftendere, & rationabiliter demonstrare. Onod licet inconsuetum. & a Romani dignitate Pontificis videretur penitus alienum, considerata tamen instantis temporis malitia petitioni ejus aßensum prabuit, & apud Mantuam Synodum convocavit. Statuto itaaue termino exiens ab Urbe cum Episcopis, & Cardinalibus ad prafissum locum prospere Domino auxiliante permenit. Ibi .n. omnes Episcopi Lombardia cum fuis Ecclefiarum Pralatis prater Cadolum , & Parmensem, quem idem Coloniensis adesse praceperat, & remordente conscientia se absentaverat pariter conmenerunt. Cum in eadem Synodo cum Episcopis Alexander Pontifex resideret causam electionis sua ita discrete rationibus manifestis comprobavit, ita super omnibus, qua sibi ab emulis malitiose subietta fucrant lufficienter excusavit, quod Episcopos Lombardia, qui sibi fuerant adversati benevolos reddidit, & fibi subiettos . Sedaro itaque per Dei gratiam. Imperii, & Ecclesia scandalo post solutionem Synodi, Domnus Alexander Romam, & cateri ad propria. bylares redierunt . Eodem tempore Normanni tanquam perfidi , & ingrati fines Campania invaserunt , & Capuam occupaverunt . Quamobrem Ildebrandus Archidiaconus eorum adversionem patienter sustinere non valens auxilium potentissimi Ducis Gotifredi pro recuperatione Beati Petri Patrimonii postulavit. Ad cujus itaque citationem Egregius Dux immenso exercitu velociter congregato cum Illustri Comitisa Matilda properavit ad Urbem Romam, & contra eosdem Normannos manu valida non distulit proficifci. Sed Normanni metuentes ipfius adventum terram, quam invaserant continuo reliquerunt . Sic itaque recuperata Civitate Capua, & Romana Ecclesia restituta Gloriosus Dux cam eadem Comitissa 'Matilda ad Curiam Domni Alexandri cum gaudio remeavit. Ptaterea jam d. Ugo Candidus, post multas calamitates, quas sub Cadolo Antipapa substinuit, a Domno Alexandro veniam suppliciter postulavit, & condigna satisfatione prastita impetravit . Idem quoque Cadulus ex divino judicio post paucos dies pessimam mortem incurrit. Guibertus vero Cancellarius defuncto Ravennata Archiep. per interventum Imperatricis electus est in ipsa Ecclesia, & post modum ab Alexandro PP. licet invito, multorum tamen instantia consecrationem obtinuit. Cui prinfquam confectationis manum imponeret, prophatico repletus Spiritu idem Pontifex fertur dixisse. D 2

Ego quidem jam delibor, & tempus resolucionis instat; tu vero bujus Sacrosausta Ecclesta acerbam senties ultionen. De catero autem celebrata solemnitate Paschali Venerabilis Pontisex X.Cal. Maii beato sine in pace quievois.

Num.y. 2.Ex Orig. in Tab. Canon. Luc. Pluteo.

EO Episcopus Servus Servorum Dei Canonicis Principalis ac Majoris Ecclefia in Civitate Luca Deo, ac Santto Martino Confessori Regularem vitam inibi ducendo & castitatem servando famulaturis perpetuam in Domino Sal. Cum ad bona Ecclefiarum firmiter obtinenda magna fit adbibenda folliciendo ut eorum qui caste ac regulariter Santo Altari servire desiderant anima serventur, & corpora avidiori est procurandum desiderio quia dum mibi laborant fideliter deservire oportet eos inde Canonicum usum victus ac vestitus accipere ne dum ifta pra necessitate quaritant culpam vagationis incurrant . Huit fi quidem vestro defectui benivolam compositionem ac benignam provisionem volentes impedire pia Apostolica autoritatis sacra pagina omnia que ad comunem usum regulariter vivendi modo habetis vel in perpetuum babituri eftis s. aut Episcopi vestri concessionem qui nunc est benevolus, & bilaris wester adiutor frater, & Coepiscopus noster Toannes aut successorum suorum, vel aliquorum fidelium karitativa donatione volumus rata vobis, & confirmata, & nulla ratione violanda effe; etf Dominus Deus bumilitatem Ecclesia sua misericorditer respiciens Ecclesiam vestram ab uxoratis prefbiteris, & omnino a Dominica oblatione revellendis liberaverit pro incestis casti pro immundis mundi refituantur, & bona que babent ecclefiaftica que illi luxuriofe vivendo diffipantur in comunem usum canonice cohabitantium redigantur sicque borum exopeabilins interitus pastoralis fiat familia desideratissima salus nec in prabendis dandis aliquam procii, aut venditionis molestiam ab Episcopo suo sustineant hic fidelis conventus. Usque modo igitur tenebra nunc autem Lux fatti in Domino ut filii lucis ambulate, ut unanimes uno ore honorificetis Deum, & Patrem Domini JESU Christi qui est benedictus in fecula, qui & vos confervet, & confirmet in fraterna concordia diffipator vestra congregationis disfipetur, contradicturi contradicatur . Qui libet Episcopus wester was in boc ignorans ei de quo dictum est assimiletur quia omnis ignorans ignorabitur. Coadiutor vester per Martinum Santum semper adiutus congaudeat optamus Divina retributioni vere dicens adiutorium nostrum in nomine Domini. In Circulo hac feripta leguntur. Misericordia Domini plena est terra.

Datum 4. Idus Martii per manus Frederici Cancell. vice Domni Herimanni S. Apoft. Sedis Archicancell. & Colon. Archiepifc. A. Domn. Leonis VIIIL Papa. 2. Indit.4.

In Plumbo, ex coriacea Cordula pendente, vicissim exculptis liliis exprimitur nomen Leonis

Papæ.

Egalem, justumque effe declaratum est, ut ed Nu. 8. apud qua Sinodali Concilio diffinitur, maxime Ro- Moniales S. mana Ecclesia presente Prasule Stili officio, acque Inftina Lumemoria commendetur. Roma isaque Aleffandro viro cenfis in Sac-Religiosiff. prasidente accidit , ut in Monasterio S. Justina apud Lucensem Civitatem existerent quadam Monacha fallatiis, & infidiis plena, quorum nomina funt Justa, & Bonella, ac Eufemia, qua vano suo fig-

figmento ut affolint opposuerunt Religiosa Abbatisa praf. Monaft. nomine Erittha, ut noche cum quodam clerico cam deprebendifient , quod nefas eft dictum, opus nefarium usurpantem. Afferebant autem suis falsiff. indiciis quoniam viderunt eam lampadem dormitorii extinguentem, & cum prafato clerico rectam ftantem, & loquentes, portasque Monasterii apertas invenise, que omnia argumenta corrupte castitatis, aut violati corporis effe videbantur. Nec tamen apponentes ei de corraptione corporis ajebant quod secura, & intrepida caminum ignis intraßent, quoniam pred. Abbatissa earum castitate, & bona conversationis tramite excelleret, & nescirent in ea aliquam fui corporis ineffe corruptionem, Dei nutu, ut fit aliquando, fic legitur necesse eft, ut veniant scandala, orta populari seditione in prefata Civitate actum eft, ut fama tanta fallatia praberes aures pralib. Pontificis , ut fibi mos est per vigie lans, ne in Ovile Domini Lupus rapax ingrederetur continuo summo studio direxit a latere suo religiosos Pontifices cum venerabilibus clericis ipsius civitatis comitante maxima parte Lucensis populi. S'edentes ergo in pradicto Monasterio statuere Abbatissam in medio, & que cam infamaverant venire fecerunt. Sed una earum Eufemia nomine ab accusatione testimonii refugit, sicut falsis personis est solitum. Cui canonice, & legaliter directi sunt tres vices nuntii, at veniret intrepide, & fi aut accufatrix, vel testis vellet baberi audientiam ei ab omnibus quamois effet nimica , non denegaretur , & cum venire noluiffet, & non representaretur canonice, & legibus denegata est illi ab Episcopis in perpetuum predicta accufationis omnis audientia, dataque postea in ea sententia ei pena debere subjacere, quam debere pats illam cui crimen opposuit,

si vere dediffet . Deinde secunda nomine Bonella in medio veniffet, ac Abbatiffa accusationem inferens interrogatur ab Episcopis utrum sue accusationis testes habuiffet, & cum diceret in fe rei habere testes venit quadam nomine Infla dolofis verbis vice testis ajebat se no tu vidiffe suam Abbatissam lumen extinguentem, nibilque aliud suprad. accusationis se aliquo modo scire, & ista in testimonio sic desiciente vocata eft alia que dicebatur effe teftis debere, venit, & coram omnibus voce publica dixit omnia suprad. Abatisam illius criminis ream non posse deprebendi, neque accusationem, vel restimonium contra eam veraciter apponere posse. Sic deficientibus cun-Elis in testimonio, neque concordantibus, atque accusatione falsa omnibus revelata affertu Episcoporum, & clericorum, simulque totius congregationis aftantium laudatum ut qua ante Domnum Pontificem Romana Sedis Alexandrum a la fuerunt representarentur, ut sic acrius puniretur tam magnum delictum quatenus prafatum Monaster. vitiis, & dolis suprad. mundaretur, quod ab ipso definiretur prout justum est pene toto orbi autoritas, & exemplum baberet in secula. At ubi bac omnia Summo Pontifici per ordinem sunt relata duci ad se fecit pred. Abbatissam in Ecclesia S. Martini affistente innumerabili turba Clericorum atque Laicorum non juffu Pontificis, quandoquidem minus Canonicum videbatur, sed ut satisfieret populo, & vulgo coram omnibus in S. testu Evangelii juravit prafata Abbatiffa, quod notte illa, qua accufabatur neque per se neque per interpositam personam aliquis homo ad se in Monaster. inductus fuerit neque fornicationem commissife. Re autem agnita aperte declarata est. sententia a Summo Pontifice in Sacro Conventiu, omnes, qui tunc ibi affuerant afferebant reus bujus

incusationis, seu falsitatis erga Abbatissam eandem debere pati panam, quam deberet , & ipfa qua acensabatur fi vera detulifent videl. ut extra Monafter. fierent, & inclusa manerent, ficque se baberent, ut Sancti Canones de falfis pracipiunt accusatoribus. Quod autem deffinitum est tanti Patris decisione, & autoritate simul ab omnibus laudatum eft . Alla funt bac in Lucenfi Civitate presente Domno Alexandro piissimo S. R. Ecclesia Prasule Episcopo Petro Tusculanense, & Mainardo Episcopo Civitatis Papia Adalrico, & Epifc. Petro Dabruzo, & Epifc. Dodo Civitatis Rofella, & Stefano Cardinale S. R. E. & universis Clericis Episcopatut S'. Martini, & Judicib. atque pene cuntto vulgo circustante Anno Secundo ejustem Domni Alexandri II. Papa ab Incarnat. vero Dom. MLXII. Indit. XV. Pridie Idus Decembris. Ego Alexander solius Dei misericordia licet indignus S. R. & Apostolica Ecclefia Praful. SS.

quod penes sur.

A LEXANDER Episcopus Servus Servorum Dei En orig. in. A Lucensis Ecclesia Clero, & Populo in perpe-Tab. Canon. tuum. Cum divina providentia ideirco nos in Sede B. B. L. cuius Apostolica constituere voluerit, ut omnium Ecclesiafrogmentum rum generalem curam gerere debeamus, tum maxime illi Ecclesia studium nostra devotionis sollicitus est Grazianile- exhibendum, in qua ante susceptum universalis remultis , bie giminis onus Eccle fiastici officis necessisate laboravidiverso cara- mus, & cui privata quodamodo dilectione prius de-Here figna- fervire studuimus. Circa Lucensem itaque Ecclesiam tanto specialins nostra devotionis studium desideramus impendere quanto, & illi privata ejus, & publica omnium cura compellimur providere. In ea igisur quod multis temporibus male pullulaße, & in ro-

bur jam inveterate malitie comperimus excrevisse divini verbi gladio succidere, & penitus extirpare optamus, ut Deo volente erutis spinis vitiorum in fertilem postmodum messem semen illic satum valeat abundare. Ex multis temporibus hoc detestabile malum intra ipfam Ecclesiam inolevisse cognovimus, ut nulli unquam clerico, quamvis religiofo, quamvis scientia, & moribus prædito Ecclesiasticum Beneficium concederetur; nisi ei qui profano pecuniz munere illud emere studuisset. Fiebat Ecclesia, & res ejus ita venalis, veluti quadam terrena, & vilis merx a negociatoribus ad vendendum exposita. Quod malum, quam detestabile, quantum Deo, Sanctisque sit contrarium, & sacri canones docent, & fere omnibus manifestum existit. Chalcedonense nanque Concilium unum ex principalibus, fimili pœna condemnat eos, qui facram manus impositionem ( per quam Spritus Sanctus confert) mercari dignoscuntur. Utrosque etiam auctoritate inespugnabili illos a beneficio iftos facro ordine jubet repelli . Sacrorum vero Canonum auctoritate docemur omnia que Deo, vel ejns Ecclesia offeruntur Sacra sieri ipsa oblatione, nulla que autem facra fieri possunt , nist Spiritu Sancto, a quo omnis fanctificatio procedit . Nam. ficut omnis qualibes res cum Imperatori defertur Imperialis efficitur, fic cum ex voto Deo, vel San-Elis offertur divina, ac per boc sanctificata cognofeitur . Non igitur mirum fi par pana constringit eos, qui aut facrum ordinem, aut facram rem Ecclesia vendere, seu emere audent, cum neutrum nifi S. Spiritus dono valeat fanctificari . Praterea. cum sacrorum Canonum auctoritas quatuor ex rebus Ecclesia jubeat sieri portiones, quarum una pauperibus, altera fabricis Ecclesiarum sit impendenda, ter2.4

tia Episcopo, quarta clericis conferenda, sicut panperibus Ecclefii fingulæ partes gratis sunt conceden. da: ita quoque reliqua partes nec ab ipfo Episcopo vel clero funt retinenda, aut vendenda, fed eis pro Evangelii pracepto, & officii sui labore codem modo conferende. In veteri quoque testamento, cum adbuc gratia Evangelii adbuc non corruscaret in mundo, legimus scelus boc quantum abominabile eset cum. tempore Jeroboam quicunque volebat implebat manum fuam, & fiebat facerdos excelforum. Et propier banc causam peccawit domus Jeroboam, & deleta est de Superficie terra. Si vero domus Teroboam ob boc deleta est, quod pecuniam accipiens constituebat facerdotes in excelsis, non immerito de libro vita cale-Ais corum nomina delentur, qua interventu pecunia Sacerdotes, vel clericos in domo Dei confituunt . Puto .n. quod bi tales nunquam adverterunt Pfalmista sententiam dicentis Quia non cognovi negotiationem introibo in potentias Domini. Nam si quis ideo intrat in potentias Domini, quia non cognovit negotiationem averte consequitur, ut non intret in eas qui negotiationes maxime ecclesiasticarum rerum non folum cognoverit, sed etiam exercuerit. In novo autem testamento humani generis Redemptor omnes ementes, & vendentes de templo ejiciens, cathedras vendentium columbas evertit, nummulariorum effundit æs, præcepti fui auctoritate denuncians, & dicens. Nolite facere domum patris mei domum negociationis. In quo Salvatoris fallo vigilanter est attendendum, quod non dicitur eathedras vendentium movisse, sed evertisse; Levius utique ferendum effet si talium negotiatorum eathedra moverentur, quam si everterentur. Sicut per Joannem Dominica voce Angelo idem pradicatori Ephesi Ecclesia dicitur . Age panitentiam, & pri-

prima opera fac, alioquin veniam adte, & movebe candelabrum cuum de loco suo. Illud quoque ineodem facto follicite considerate, quod per totum textum Sancti Evangelii nufquam reperitur Dominum tanta severitate tam districta censura juflitix, peccantes corripuisse, cum non solum eluquio increpans, verum etiam facto flagello de funiculis verberans omnes eliminavit de templo ; aperte demonstrans, quod tales negotiatores non ficut cateri peccatores funt corripiendi , fed a. templo Dei, .i. a Sancta Ecclesia longius sunt projiciendi. Nam sicut per Columbarum venditores illi denotantur, qui sacram manus impositionem vendere conantur, fic per nummolarios, ecclefiastici beneficii venditores designantur, qui domum Dei teste Evangelio speluncam latronum efficiunt. Quia ab hujusmodi mercatoribus quidquid possunt capiunt, & gladio sua malitia, non corpora, sed quod pejus est animas trucidare noscuntur. Tempore vero Apostolorum cum multi rerum suarum pratia. ad pedes corum ponerent Anania, & Saphira inspirante Sancto Spiritu voto cordis pretium agrorum suorum Deo obtulerunt. Qui postmodum, quia suggerente Diabolo partem ipsius pretii retinere conati funt voce B. PETRI Principis Apostolorum, Spiritui Sancto mentiti effe dicuntur, & quam grave scelus contraxerint utriusque repentina morte monstratur . Sa ergo illi initio surgentis Ecclesia tam. . borribili pana divinitus sunt puniti pro co solummodo, quod partem pretii retinuissent, quod solo voto Ecclesia obtulerant, quid dicendum est de bis mercatoribus qui non suas, sed res Ecclesia sed in usus Suos, & propinquorum suorum non verentur vertere? Profecto sicut deterius est distrabere, vel comparare res Ecclesia, non quas ipsi Ecclesia conferuns, seu

quas pro animabus suis fideles offerunt, quam solam pratii partem rerum a fe oblatarum retinniffe ; fic talium negotiatorum interitus gravior & profundior, quam illorum effe convincitur; ex hac quoque pessima venditione pene malorum omnium semina pullulare noscuntur . Nam ii, qui res Ecclesiarum, & potiora earum pratio student adquirere non Deo, vel ejus Ecclesia velle famulari sed soli Mammona velle servire veridica ratione probantur . Sicut etiam S. GRE-GORIUS de Simoniacis testatur non vitam moribus componere, non scientia surant exornare, sed solummodo aurum, & pecuniam, quibus res emant Ecclefia inhiantes desiderant congregare. Ac si tandem malitia fue votum impleverint, & data numerofa pecunia rerum Eccle fiast carum penes se dominium habere caperint, tunc aperiunt qua intentione Ecclesia militare decreverunt. Toto enim mentis annisu. undecunque poßunt corradere pecuniam fludent, ut qua prius evacuaverant possint redimplere marsupia. Cujus aviditate impulsi facris non parcunt altaribus, fed weluti fures, & facrilegi profanas eis manus injiciunt pauperibus, & Ecclefiarum fabricis decimas, & oblationes juste, & canonice competentes more pradonum diripiunt a mortuis etiam, quasi fisci exactores importunis clamoribus velut tributa exigunt . Terras quoque quas fideles pro fuis peccatis Ecclefia contu-Berunt, quia eas ex toto vendere non poffunt, ob vilissimum redditum pecunia accepta quibusque consedunt . Inter se autem ubi de lege Divina . & de animarum falute effet tractandum litibus , & contentionibus, clamoribus, & injuriis prastrepere nondesistant. Quibus ad cumulum sua damnationis non Infficit, and ipfi percunt, fed insuper Laicos quibus ducatum recta via prabere debuerant secum malo exemplo trabunt in profundam inferni voraginem.

Que propter ego Alexander Sanctz Romanz Ecclesia, & Apostolica Sedis Episcopus (immo minister indignus) tot, & tanta mala in multis Ecclesiis, & maxime in Lucensi Ecclesia ex iniqua concupiscentia fieri conspiciens, ne sanguis iniquorum a districto judice de manu nostra requiratur ille extirpare, & penitus eradicare decrevimus. Constituimus istas, & presenti decreto firmamus ( ficut olim nostri decessores fecisse nofcuntur) ut nullus deinceps Episcoporum, beneficium Ecclesia (quod quidam Canonicam, vel prebendas, seu etiam ordines vocant) pro aliquo pratio, vel munere clericis audeat unquam conferre. Sed etiam ministros, & servitores Ecclesia gratis, & absque ulla venalitate in S. Ecclesia. studeant ordinare. Nec eligant in Domo Domini, qui majores facculos pecuniz conferant, fed eos qui moribus, & disciplina, atque scientia divites pro officio suo ipsam valeant substentare Ecclesiam . Sponte Christi donaria non pro libitu eninfque invito sponso venalia fiant, sed gratis, & pro vita meritis tribuantur, nec andeat ullus cujufcunque gradus sit clericus per se, vel per interpositam personam aliquo ingenio petium, vel dare, vel promittere, net ipfi Episcopo, net alieni ex ejus ministris, seu cuicunque magna, vel mediocri, aut parve persona. Ne vero calliditas, & fraus Diaboli sub specie religionis aliquos sua malitia laqueo caviat constituimus, & eodem modo firmamus, ut nullus cujuscunque gradus clericus pro Ecclesia beneficio aliquid audeat conferre, aut fabrica Ecclesiarum, vel donariis Ecclesiarum, seu etiam. quod pauperibus sit tribuendum, quia (teste scriptura) qui aliquid male accipit, ut quasi bene dispenset, potius gravatur, quam juvatur. Quod

fi aliquis divinorum præceptorum, & animarumfaluts immemor, præfatum Beneficium Ecclefiæ iniqua cupiditate ductus vendere, vel emere temerario aufu præfumpferit, ficut in Chalcedonenfi Concilio definitum ett gradus fui periculo eumfubiacere deceromus; nec ministrari possit Ecclessa, quam pecunia venalem sieri concupivit; a & insuper terribili anathematis mucrone perfossus (nist respuerit) ab Ecclessa Dei, quam læsit, modis omnibus abscindatur.

Ego ALEXANDER folius Divina misericordia

Santia Romana, & Apostolica Ecclesia Praful, & Lucensis Episcopus in boc decreto ad confermandum. SS.

Non adeft data, fed ex cordula Bulla plumbea pendet, quz ex uno latere Petrum claves a czletii manu fucipientem demonfitat, his in circuitu fignatis litteris *Qnod netlis netlam*, quod folnis Petre refolvam; altera vero parte hac circumnotantur verba, Alexander Papa, & in medio numerus II. confpicitur.

Nam. 9. Ex live Heling A Lexander Episcopus Servus Servorum Dei ditivo Heling helingistic.

Alexinfis filis ordinariis S. Lucenfis Ecclefia decum to defin. dicata in honorem S. Confessori Donati in perpeper de Jano taum. Quotieus a nostra mansactudine illa postulara133,904;1: Inr. qua a restiti istineiri raditione non deviaint, non 
in Archite, solum deneganda non suut nostrii fidelibus, werum 
Lu.

Al Aite- criam prompta, & benevola sunt largistone concedergraphun ir. da, & fi erga Laicorum personat in quantum justicensium & tia ratio non contradicis munisco, & largos nos 
emindatum & tia ratio non contradicis munisco, & largos nos 
emindatum et per oportet, quanto magis erga devoam clericorum ordinem strenus condecet esse per postet, qui assidivi in Dei vinca nostri cooperatores invocuinntur.

Qua propter ego Alexander Sancta Romane Ecclefia Divina providentia Pontifex, & Episcopus Lucensis Ecclesia pro vestro qui supra memorati estis servitio, & benevola erga nos dilectione per hoc Apo-Rolica Sedis privilegium concedo, & confirmo vobis prememoratis unam patiam de terra Lucensis nostri Episcopatus sitam juxta prafatam Ecclesium S. Donati cum cafa , & borto & omni suo edificio , & intratoriis, & egreffionibus ejus, & cum omnibus rebus, qua ibi funt, aut quas in autea tibi Dominus dederit tenentem scilicet ambo Capita, unum latus in terra-Domini Regis aliud vero latus in muro prafata Ecclesia, & in terra qua fuit Leonis, & Germanorum cum eo videl. ordine ut libere, & quiere ipsi, & successores corum cum omnibus suis cohabitantibus in dictam terram. & casam cum omnibus, qua pradiximus integre teneant, & possideant, & ibi babitent remota omni molestia, & inquietudine nostra, nostrorumque successorum, qui volumus, & firmiter constituimus, ut non folum illi nostri prafati Dei, & illorum successores cum omnibus suis cobabitatoribus ficut dictum eft babeant, & teneant, & babitent memoratam terram, & casam cum omni suo adifitio, & intratoriis, & egressionibus atque omni pertinentia sua, velut superius dictum est, sed etiam similiter omnes illi, qui in dicta nostra Ecclesia ordinati fuerint, & ibi comunem vitam ducere voluerint, & Canonica vißerint, & obedierint, & rectam fidem portaverint, & non inique infidiati fuerint mihi, meisque successoribus, si quis autem ordinarius de sape dicta Ecclesia deinceps in antea. Dei Judicio de hoc seculo migraverit, & talis Clericus a vobis inventus fuerit, qui moribus, & officio utilis videatur pradifia Ecclefia , & canonicè vivere promiserit. illum tale constituimus, & omni

stabilisate confirmamus ad vivendum regulariter fine mala intensione ordinari a proprio Episcopo in loco defuncti absque pracii acceptione, nullaque venalitas pro pradicta ordinatione jam dictis clericis irrogetur, vel alicujus pracii illactio ab eis exigatur, fi tantum pro obedientia, quam suam debent exibere Episcopo per singulos annos si a suo Prasule moniti fuerint semel, & una vice aut ad Dominum Papam. Romam cum eodem Episcopo unus eorum pergere debeat, vel fi neceffe fuerit ultra montes ad Regem, scilicet fe ipse Episcopus stipendium itineris eis largitus fuerit; ut autem bac nostra decreta, qua de me, & meis successoribus superius dicta sunt firmiter in perpetuo maneant volumus, & decernimus, atque cum omni firmitate constituimus, ut nulli liceat ea unquam malo ordine infringere, aut violare unde si quis Episcopus, aut qualibet magna parvaque persona memoratam patiam de terra cum casa, & omni suo edificio, & intratoriis, & egressionibus ejus, & cum omnibus rebus, qua ibi sunt, aut quas in antea ibi Dominus dederit, atque cum omni pertinentsa sua ab eo ministerio , & que ad quod cam concessimus subtrafferit, vel malo ordine tulerit, aut invaferit seu de ordinatione Clericorum aliter quam dictum est fecerit componat auri optimi libras centum medietatem Camera Domini Regis , & medietatem illes quibus iniuria illata fuerit, & in Super perpetuo anathemate inretitus omni maledictioni subjaceat, ut autem hac verius credantur manu propria subscribentes banc paginam roboramus.

In circulo Magnus Deus noster, & Magna wirtus ejus, & in circuitu ejusdem circuli exaltavit me Deus in wirtute Bratchii sui.

41

Datum 7. Idus Januarii in Comitatu Senenfi. Anno wero 2. Domni Alexandri II. PP. per manus Petri Bibliothec. A. MLXIII. Indit. Prima.

IN Christi Nomine Brewe pro modernis, & futu- Num.10. En ris temporibus securitatis, & firmitatis ad me- Orlg.in Tab. moriam babendam, vel retinendam qualiter infra. Fpife. Luc. Civitatem Lucam prope Ecclef. Episcopatus S. Mar- Recenfitum . tini , & prope Ecclef. S. Reparata , & S. Joannis & emenda-Baptifta prafentia bonorum kominum quorum nomina tum ad auto Suprer leguntur Domnus Anselmus Venerabilis Papa, graphume & Lucensis Episcopus in presentia D. Beatricis Comitissa, & Flaiperti Judicis Missi D. Imperat. elegit Berengarium filium b. m. Domnucci, ut effet Advo. catus de pred. Ecclef. Episcopatus S. Martini, ut deinde in antea baberet potestatem pro rebus prafati Episcopatus in placitum ambulandi appellationes faciendi, gandiam dandi , & recipiendi , fidejuffores dandi, & recipiendi, & res suprascripti Episcopatus per bellum, & omnibus modis requirendi, & excusiendi, & boc quod exinde fecerit cum pred. Papa, aut sine ipso stabile permanere semper. Hoc factum est in prasentia Hubaldi Sabinensis Episcopi Guidonis Comitis filii b. m. Guidonis, Guidonis, Sigefredi Petri Tegrimi Huberti Gherardi Huberti Judicum Hugonis Vicecomitis de Pisa Pagani filii b. m. Rolandi Kaduli filii b. m. Guidonis Bonifatii filii b. m. Contulini Henrighi Sigefredi germ. fil. b. m. Ursonis, & reliquis pluribus, & boc factum est Anno ab Incarnat. D. N. Jefu Christi MLXVIII. Quinto Idus Julii Indit. VI.

Subscribunt plures Judices .

Ad autograрвин сискdatum.

Tab. & L. clefiam S'. Reparata, & S. Joannis Baptifta in judicio residisset D. Beatrix Uxor Gottifredi Ducis, & Marchionis una cum Flaiperto Judice Miffo D. Imperat. ad canfas audiendas, ac deliberandas residentibus cum eis Huberto Tegrimo Petro Gberardo Guidone Sigifredo Huberto Judicibus Hubaldo Sabinense Episcopo Guidone Comite filio b. m. Guidonis qui fuit similiter Comes Pagano silio b. m. Rolandi Enrigo, & Sigifredo germanis filiis b. m. Sigifredi Bonefatio filio b. m. Contulini Pagano filio b. mem. Gberardi Hugone Vicecomite de Comitatu Pisensi Rainerio de Flourentin fil. b. m. Carofidelli, G.idone filio b.m. Sigifredi, Hugbiccione filio b m. Hugonis, & reliquis plurimis ibique eorum veniens presentia Berengarius fil. b. m. Donnucci Advocatus praf. Ecelef. S. Martini capit dicere adversus eandem D. Beatricem, & Flaipertum judicem pars pred. Ecclef. Episcopatus unde ego sum Advocatus babere, & desinere jure proprietatis omnes illas que sunt posite in loco, & finibus Asciano, & in loco, & finibus Cassule .... quas quond. Carbone fil. b. m. Hugonis dedit, & tradidit per offersionum cartulas pro Anima Hugonis Comitis filii b. m. Teudicii similiter Comitis ad pred. Eccles. S. Martini per loca, 6 vocabula, & pertinentias sicut ipsis legitur cartulis, etst est aliquis qui de jam dd. rebus adversus pred. Ecclesiam agere, aut causare vult paratus sum cum eo bic westris prasentiis ex parte sumpta Ecclesia ad rationem standum, & legiptime finiendum, & ..... in ipfo judicio fe prefentaffet qui de jam dd. rebus adversus prad. Ecclesiam agere, aut causare voluisse sunc prad. Berengarius Advoc. petivis mercedem a 1am

Um in Dei nomine in Civitate Luca prope Ecclesiam Episcopatus S. Martini, & prope Ec-

43

jam d. Domina Beatrice, & Flaiperto Judice Miffe Regis, ut pro Deo, & anima Domni Regis Suorumque mercede mittere Bannum Super jam dd. res, & pred. Advocatum in Bifantios bonos Aureos duomillia ut nullus quislibet bomo magna parvaque persona pred. Ecclesiam de jam. dd. rebus sine legali judicio disvestire presumat. cumque ipse taliter quafiffet . Tunc praf. D. Beatrix, & Flaipertus Judex Missas D. Regis ambo insimul per fustem quam insuis detinebant manibus miserunt Bannum super easdem res, & jam. d. Advocatum ut nullus quislibet bomo praf. Ecclesiam de sup. rebus disvestire prasumat fine legali judicio. Qui vero fecerit duomillia bonos Bisantios Aureos compositurum se agnoscat medietatem partim Camera D. Imperat. & medietatem parti praf. Ecclesia. Unde banc notitia pro securitate, & futura oftensione partis ejusdem Ecclesia fieri jufferunt. Unde ego Rainerius Notarius D. Imperat. juffione ejufdem D. Beatricis, & Judicum admonitione scripfi Anno Dom. Incarnat. MLXVIII. V. Idus Julii Ind. VI.

Flaipereus Judex, & Miffus D. Imp. SS.

Subscribunt omnes alii Judices ut supra.

IN Christi nomine breve pro modernis, & futuris Namati. Extemporibus securitatis, & firmitatis ad memo. Tab. Epist.
riam babendam vel retinendam qualiter infra banc Luc. & A.
urbem Luca prope Ecclesam Domui Episcopatus S.
Martini prasentia bonorum bominum, quarum nomina subser legantur in presentia D. Beatrix uxor Domini Gotsifredi Dux, & Marchio. Petrus Presh sil.
b. m. Beriti, & Henrigo sil..... per una carvula

de pigno qui q. Alberto qui fuit filius b. m. Alboni fecit in persona Suprascripti q. Beriti qui fuit genitor Sup. Petri presb. reinvestierunt Flaipertus Index, & Vicedomino prad. Ecclefia Episcopatus S. Martini, & Blancardus Archidiaconus de pred. Ecelefia apars suprad. Ecclefia Episcopatu S. Martini de investitura quas ipsi habebant de illis casis, & terris seo rebus qui ipse Petrus presb. & Henrigo abebant, & detinebant in loco, & finibus Vico Aufereffore, & in loco Asciano, & in corum finibus quas pred. Ecclesia Episcopatui S. Martini per offersionis cartula erant persinentes, & insuper spoponderunt se ipsis qui supra Petrus presb. & Henrigo adversus pred. Flaiperens Judex , & Vicedo. mino, & Blanchardus Archidiaconus quodsi unquam tempore ipsis qui supra Petrus presb. & Henrigo vel corum beredibus predicta Eccles. Episcopatui S. Martini de pred. rebus disvestissent aut de preditta investitura adversus jam d. Ecclesia Episcopatui S. Martini egiffent aut caufaffent vel per Placito fatigare fecissent per se ipfis vel per coram submissa persona wel per corum ingenium quod componere debeant ipfis Petrus presb. & Henrigo vel corum baredibus apars suprad. Ecclesia Episcopatui S. Martini penam argentum optimum libras centum Unde ipfe. Flaipereus Judex , & Vicedomino , & Blanchardus Archidiaconus fecerunt pred Petro presb. & Henrigi meritum anulo uno de auro pro ipsa re investitura sco suorum sponfione confirmandum justa legem presentia Hubaldi Episcopi Sawinensis; Dodi Episcopi Roffellenfis ..... Episcopi Toscolanenfis ; Lei Episcopi Piftorienfis; Petri Episcopi Florentinenfi . . . . Episcopi Fesolanensi; Vuidi, Huberti, Petri, Theudigrimi , Gerardi , & item Ubertus , Sigifredus , Hugi, Tenderigi, Hubaldi Judicibus. Vuido Cames filio

filio b m. item Vuidi qui fuit similiter Comes, Ildebrandi , & Alberti Comitibus germ. fil. b. m. item Ildebrandi Sigelmi, & fraolmi germ. fil. b. m. Moresti, Hugo Vicecomes Pifenfi Lamberto, & Henrigo germ, fil. b. m. item Lamberti, Pandulfus q. Hugeri , Guntolino de Pifa , & Sisemundo filio suo, & reliq. Hoe factum est Anno ab Incarnat. Dom. Nostri Jesu Christi Des aterni Milles. Sexagesimo Offavo. 8. Julii Indit ..... Flaipertus Judex , & Miffus D. Imperat. SS.

Subscribunt, & alii Judices.

LEXANDER Episcopus Servus Servorum Dei Lucensis Ecclesia Canonicis, ac filiis per om- Ex orig. in. nia dilectis corumque successoribus in perpetuum . Tab. Canon. Quamvis Ecclesiastica disciplina censura pro officio Luc. Pluteo a Deo nobis commisso nos admoneat vigilanti cura. universis Ecclesis toto Orbe Terrarum diffusis providere speciali tamen speculatione nostra Lucensi Ecclefia pro posse nos opitulari oportet, cujus regimen antequam ad Apostolica Sedis curam vocaremur, divina nobis imposuit providentia. Unde cum omnibus simpliciter buic tamen dupliciter oculum nostra speculationis intendere oportet. Nam quia inimico bumani generis infidiante Santta Matris Ecclesia compositos mores ab antiquis patribus institutos prava quorundam temeritas seu potius cupiditas violare non metnit; idcirco studiosos, sollicitosque convenit ese nt qua mala cotidie pullulant mucrone justitia resecentur . Nam ficut Karissimi filii vestra bene novit dilectio in noftra pralibata Ecclefia peffima inoleverat consuetudo ut ordines, & canonica ipsius Ecclesia fic passim, & indiscrete cuique tribueren-

tur, ut ille Sacerdotalis ordinis teneret officium qui nec dum etiam Hostiarii, vel Lectoris ministerium suscepisset. Nec stabili ordine sortitum fuerat quis missarum solemnia celebrare quis sanctum Evangelium, vel Apostolum legere debuisset. Indisciplinatis etiam, & secularibus elericis vita, & scientia longe ab Ecclesiastica doctrina sejunttis pralibate Canonica conferebantur nec tamen absque interventu pecunia, vel etiam pramiorum datione qui ipsam Ecclesiam patius perturbare quam moribus videbantur ornare. Qua omnia quantum Deo, & Ecclefiaftica Religioni contraria, & inimica ex. stant nullum ignorare putamus vobis autem tanto verius sunt cognita quanto dintius sustentata. Quapropter divino adiutorio simul, & Apostolica fulti auctoritate bac deinceps resecanda, & in melius reformanda decernimus eo scilicet tenore, ac ratione ut ex triginta ordinibus qui jam nominata Ecclefia effe noscuntur duodecim eligeremus, qui duodecim Prasbiteris traderentur, qui quotidie missarum solemnia, & que Sacerdotali officio congruunt peragere poffent. Septem vero Diacones totidemque Subdiaconos in his septem ordinibus posuimus, qui competenter Ecclesiasticum officium. juxta ordinem suum adimplere valerent. Reliquos vero choro tantummodo deputavimus. Hos ergo in prafatis ordinibus ita eligi decrevimus, ut fi quando Deo vacante aliquis corum ex bac luce decesserit loco eius nullus alius subrogetur, nifi ille qui decedentis officium integritate vita, & puritate fcientia valeat adimplere, ut si prasbiter fuerit decessor loco eins, vel prasbiter substituatur, vel qui eodem anno prasbitersi valeat bonorem accipere. Similiter de Diaconibus, & de Subdeaconibus eadem ratio idemque ordo procedat. Horum autem omnium ordinationem sta Deo annuente volumus canonice fieri,

ut nulla venalitatis fraus vel pecunia interventus aliqua poffit ratione surrepere, fed gratis, & absque ullius commodi ratione confiftat nifi ordinandus non statuto pratio, sed sua sponte ad utilitatem, vel bonestatem Ecclesia aliquid largiri voluerit . Avaritia etenim de templo Dei eliminandam sacrum sestatur Evangeljum, quod refert, Dominum per fe ip sum nummulariorum as effudiße & cathedras vendentium columbas evertisse. Officium autem ipsius Ecclesia ita ad bonorem Dei sieri volumus, ut omni die una folemnis Misa cum Diacono, & Subdiacono bora tertia celebretur cum Canonicis boris ficut consuesudo deposcit matricis Ecclesia. Illud quoque non minima correctione indigere prospeximus, quod quidam Clericorum plus sua avaritia quam Ecclesia consulentes in duabus, vel etiam tribus Ecclesiis ministrare noscuntur, & cum uni vix congrue, & opportune militare sufficiant ambitu pecuniarum illecti duabus, vel tribus sicut diximus sunm officium pollicentur. Sieque fit ut dum plures vicissim percurrent nullam canonice, & juste regere valeant. Quapropter banc quoque cuusam in melius reformantes constituimus, & prasenti decreto sirmamus nullum, qui in majori, & matrice Ecclesia deinceps fuerit ordinatus aliam prater ipsam posse tenere. Ecclesiam; sed sicut sacri pracipiunt canones ipsa fit fola contentus, ut competens in ea possit exercere servitium. Nec vagus, & instabilis bue il-Incque discurrat. Sed singulari Ecclesia quasi fixus, & immobilis perseveret. Quod fi quis temerario ausu bac omnia qua salubriter ad utilicatem S. Ecclesia constituta sunt violare, vel infringere tempraverit noverit se Apostolica autoritate nist refipaerit gradus sui periculo subiacere, & Ecclesiastici Beneficii fieri expertem, & insuper pro sua temeritate a clero repulsus Laicorum tantum comunioni deputetur. Si vero adbuc quoque obstinato animo in cadem pertinacia mauere praslumpierit, er admonitus ad boc quod saluviter decrevimus reverti no-luerit a liminibus S. matris Ecclesia, quam impuanare nou destinit, alienus existat. Conservator antem bujus nostra canonica dispositionis Apostolicatit munitus intercessione, er gaudeat celesti repletus beneditione.

Ego ALEXANDER solius Dei misericordia licet indignus S. R. & Apostolica Ecclesia Pratul, & Lucensis Episcopus in boc decreso a me fatto ad consimmandum. S.S.

Adest Bulla Plumbea ut supra n 8.2.

Num. 13. cn Archivio Epifc. Lucenf. Pluteo Priv. 8.3.

A LEXANDER Episcopus Servus Servorum Dei A Clero, & Populo Santta Lucenfis Ecclefia in perpetuum. Quamois circa omnes Ecclesias per Orbem terrarum longe lateque diffusas pro earum gubernatione oculum nostra speculationis intendere oporseat, pracipue tamen erga Lucanam Ecclefiam attentissime vigilare nos convenit, quia ei, & propter Episcopatus suscepti administrationem , & pro universalis Apostolica consideratione dupliciter quodamodo providere compellimur. Qua de causa bac nostro cordi Deo aspirante voluntas semper inberere debebit, ut qua mea vel incuria, vel malitia quorundam hactenus male pullulaße cognovimus resecure, & emendare studeamus, & qua ad bonorem, & Salutem ipfins Ecclefia spettare videantur congrue ordinare, O firmiter flatuere debeamus . Ante nostra etenim tempora pracesores nostri, qui eidem Ecclesia pra-

praesse vist funt, sen propter carnalium propinquerum affettus, seu pecunia amore illetti, vel etiam quorundam potentium nimia importunitate devicti caftella, terras, poßeffiones ipfins Ecclefia ita indiscrete superfina effusione largiti funt, nt nec sibi , nec familia sua, vel reliquis fibi ministrantibus, prout congruebat, in propriis necessitatibus succurrere potnissent. Fiebat itaque propter reram penuriam, ut ordines facros, & Ecclefiaftica officia, qua pure, & absque ulla venalitate folo vita aterna intuitu concedi oportet pro pecunia acceptione, & diversorum munerum exactione profanis quibusdam, & indignis tribuerent, & quod omnes catbolicos detestari, & abominari oportet de morte anima visam corporis sustentarent. Proinde divina inspiratione commoniti, ne de catero tam grave peccatum ex occasione paupertatis emergat prasenti decreto constituimus, & Apostolica autoritate firmamus, ut nullus deinceps Pontificum, quibus ipfa Sancta Ecelesia commissa fuerit Castella, mansos, terras, possessiones, quas nos modo ad manus nostras babemus, vel quas ipsa Ecclesia in antea Deo largiente pure, & absque conditione acquisitura est, prater illa, qua in beneficium nunc usque dari consueverunt aliquo ingenio alienare, vel auferre, seu alicui dare moliatur (nifi necessitate cogente) in pignus ea fine malo ingenio ad tempus tradiderit ea ratione, ut ante ftatutum tempus eas perfolvat, & recipiat. Ita fane omnem alienationem, & quamcunque dationem penitus interdicimus, ut nemo in posterum prasumat pred. res Ecclesia , wel per beneficium dare, aut per libellum concedere, aut quovis modo alicui persona tribuere, nisi tantum agricolis, & laborantibus, & ipfi Episcopo, vel ejus Miffo, aut Ministeriali rationem reddentibus ; fed

omni tempore intacta, & illefa subsistant ad utilitatem Episcopi, & sua necessitatem familia sustentandam. Ne vero in dubium venire possit a quarum rerum traditione nos, nostrosque succesores per omnia volumus abstinere prasentis decreti pagina nominatim illas inserere, . 6 adnotari pracipimus, ne vel ipsos Episcopos, vel procaces, & importunos petitores latere poffit ipfarum rerum notitia . Hic enumerata bona consulto relinguntur. Has itaque. omnia que presenti decreto connumeravimus, & fi qua alia noviter acquirenda, qua Deus in manus nostras, vel nostrorum successorum, ficut superius di-Elum est, dare voluerit eo modo ordinamus, & firma stabilitate componimus, ut semper deinceps ad manus Lucenfis Episcopi teneantur, & ad privatas ejus ractiones Spectare videantur, ut ex bis valent fua utilitati fimul, & bonestati consulere, ac sua familia decenter necessitati succurrere. Id si quis nostrorum successorum bac, que salubriter ad Ecclesia bonestatem, & ipsins Episcopi utilitatem statuta funt temerario aufu infringere, vel violare prasumpserit, & vel carnali amore, vel iniqua cupiditate devielus contra bac aliquo ingenio venire temptaverit pro sua prasumptione nodo excomunicationis, & maledictionis alligatus se esse cognoscat, & ab Episcopali officio usque ad satisfastionem removendum. ita, ut omne damnum, quod ex sua malitia fibimet ipsi, & Ecclesia ex bac re intulit resarcire cogatur. Ut vero omnia, que superius comprehensa sunt firma, & illibata Deo autore serventur banc decreti paginam manus nostra subscriptione, & sigilli no-Ari impressione confirmari pracepimus.

Ego ALEXANDER solius Dei misericordia licet indignus Sancta Romana Apostolica Ecclesia Prasul, & Lucensis Episcopus in buc constitutionis

a me fatta pagina SS.

- - - otte Coord

In nomine S. & Individ. Trinitatir Beatrix Gratia Dei Dux, & Comitiffa, & Matilda diletta Nime te exejus filia Camonicis S. Lucenfi Ecclefa in perpe-virin Tatuum. Quotiens illi a nostris fidelibus postulamus, Cannic Luqua & equitati, rationi concordant, & ad falutem est. Putes pertinent animarum nostrarum non solum obssinato C. 20.

animo non funt deneganda, verum etiam prompto corde, & mente benigna laudabiliter funt concedenda; nec enim justis pracibus maxime eorum qui ex diwina nos parte interpellant reluctari, sed annuere rite debemus quatenus, & Dei omnipotentis nobis misericordiam, & gratiam conciliemus, & fideles nostri ut fideliores existant ea qua petunt se impetraffe latentur. Et ideo inclinati devotis precibus Bardi prad. Santta Lucenfis Eccles. Primicerii, & Lamberti Archipresb. sen reliquorum Fratrum, & Canonicorum ejusdem Ecclesia sub nostra tutela, & defensione recepimus mansionem illam qua edificata est ad bospicium, & susceptionem pauperum. inxta eandem Ecclesiam Episcopatus S. Martini, & inxta Eccles. S. Alexandri , ac prope pofterulam, qua dicitur Leonis Judicis quam Rainerius q. Bonie donavit S. Martino. ad boc opus explendum. Recipimus itaque prafatam domum cum universis rebus fuis mobilibus, & immobilibus, qua ad cam modo pertinent, vel in antea Deo annuente pertinere videbuntur, & universos Colonos Aldiones, seu Manentes, ad ipsum venerabilem locum aliquo modo pertinentes, ita ut quodeunque datum, vel relictum seu adquisitum fuerit ipsi venerabili locum cum jam dd. personis sit absolutum, & liberum ab omni impugnatione, & molestia, wel contrarietate omnium personarum. Qua propter pracipientes jubemus, ut jum d. venerab. locum, & omnes ejus Rettores five

Colonos nec non omnia ad eum modo, mel deinceps pertinentia unllus Comes Vicecomes Castaldius Exactor Decanus Vocicommisarius, seu qualibet magna, vel parva persona andeat inquietare, vel conturbare nec aliquo modo, aut ingenio prasumat de ipsis rebus , aut personis se intromittere nifi tantum ad salvationem, & defensionem ipfius venerab. loci quatenus ea qua ad laudem Dei', & refrigerium. pauperum ibi collata fuerint ex devotione fidelium fint absoluta ab omni illatione fiscali, & titulo cuinflibet tributi, vel vetligalis. Hac de canfa volumus , & nostra authoritate firmamus , ut si quis temerario ausu banc salubrem nostram justionem per aliquod ingenium infringere, vel violare temptaverit, G.contumax , aut rebellis contra nos , & ip fum venerab. locum venire prasumpferit, & omnia qua superius dicta sunt pleniter non observaverit centum libras Auri pana nomine compositurus exifat medietatem Camera noftra medietatem ipfi venerabili loco cui iniuria illata fuerit, & insuper commotionem subiturus noftra indignationis patiatur panas severissima ultionis.

Deeft locus, annus, & dies Datæ

4 Locus Sigilli Cerei deperditi.

Amn. 15. en Oriciotok.

Alexander Serons Servorum Dei Lucenforiciotok.

Conon. Luc.

Pluce BB. per orbem serrarum Ecclefic ex confideracione Aposto.

6. vi l., flolica Sedis, cui Dee authore prafidemus nos consemple Ar.

celioli Eff. veniat providere, pracipue samen illis qua nobis inter Privil.

fociali, vo peculiari amore devinila funt. Ideoque no, volentes Episcopatum Lucensem ab omnibus inselau
ns.

tionibus effe tutum, & quietum, ne quod absit, ab Ad Autograinvasoribus diminutionem, ant invasionem patiatur phum enenfirmamns, ac confirmamns Episcopis ejus omnes Ple- datum.

bes ipsius Episcopatus cum cappellis infra eas adificatis, & edificandis, ut quiete babeant, & poffideant pradictas Plebes , & Cappellas , ut nullus Rex, nullus Episcopus, Abbas, Marchio, Comes, Vicecomes, Presbiter, Clericus, aut Monachus invadat, furripiat, vel subtrabat a ditione, & dominio pradictorum Episcoporum, sed omnes administrantes jam dictis Plebibus, & Cappellis debitam, aut folitam obedientiam illis persolvant. Si quis autem, quod non credimus temerario ausu bnic nostro Apostolico Privilegio contrarius extiterit sciat se nisi resipuerit & damnum quod fecerit emendamerit auctori-tate Dei Omnipot. & B. Petri Apostolorum Principis, ac nostra anathematis vinculo innodatus, & a Regno Dei alienus, atque cum Juda traditore fociatus insaper compositurus existat auri optimi libras decem medietatem sacro nostro Palatio, medietatem Lucensi Episcopo, & super bac quod diri-puit, wel inwaste pradicto restituat Episcopatui. Qui vero pio intuitu custos, & observator bujus nostri Apostolici pracepti extiterit Benedictionis Apostolica gratiam, vitamque aternam a Domino Dee nostro mereatur in secula, feculorum amen.

Intra crucem Circuli Magnus Dominus nofter, & magna wirtus ejus. In circuitu vero Deus no-

strum refugium, & virtus.

Datum Luca 3. Nonas Decembris per manus Petri S' R. E. Presb. Cardin. ac Biblioth. Anno X. Pontific. Domni Alexandri II. Papa. Incarnat. vero Dom. Mill. feptuagef. Indit. Septima \*

Adest Bulla Plumbea, que ex uno latere Petrum claves a calefti manu suscipientem demon54 ftrat, his in circuitu fignatis literis. Quod netlis netlam quod folvis Petre refolvam; altera vero

parte hac circumnotantur verba. Alexander Papa, & in medio numerus II. conspicitur.

D'Um in Dei Nomine in Civitate Pisense in Pa-Num. 16. Ex Orig.in Tab. latio D. Regis in judicio residisset Domina Abet. S. Beatrix at Ducatrix una cum Gottifredo Duce, Pontiani Luc. in Ar-& Marchione ad causas audiendas bac deliberandas cha Privil. fub num. 12. Residentibus cum eis Hugo Vicecomes Pisensis Guido Cum Auto- Episcopus Pisensis, & Rainerius Venerab. Episcopus grapho col- Florentinus, & Fredericus Comes nepos predicta \* Ita in m.f. Beatricis nec non , & Carifs. \* Episcopus Pisensis, bac serba, & Rainerius Veneral. Episcopus Florentinus, & Frerepetita le- dericus Comes nepos predicta Beatricis nec non, & guntur , fed Cariff. Episcopus Ermannus Vulterrensis Huberto, & fortaffe seri- Gerardo Hugo Theoderigo Senioretto Joanne Lamberto, & item Hugo Guillelmo, & item Hugo Inre. dicibus Adegherio Sigifmundo Leo caufidici , & Thodicio Comita fil. b. m. item Theodiri Gualfredus Comes q. Ardinghi Ildebrandus fil. b. m. Guidonis Hubaldus fil. b. m. Sigifredi Pagani fil. b. m. Rolandi Gualando Bernardo germ. fil. b. m. Sigerii Lamberto fil. b. m. Rolandi Lamberto fil. b. m. Speciofi Guido Guntelmo con. Notarii Hemmo fil. b. m. Martini Joannes, & Pandolfo germ. fil. b. m. Guidonis Ruftico fil. b. m. Benedicti Gualfredus q. Gerardi, & reliquis prasentis Bernardus Abbas de Eccles. Monast. B. S. Pontiani qua est constructa, & edificata juxta muros Lucenfis Civitatis una cum Guidone Notar. Avocatus Sup. Ecclesia, & Mo-

nast..prad. S. Pontiani. In eodem Placito Rodulfus, & Saracinus, & Fulcardus germ. sil. b.m. Saracini per fustem quam in snorum desinebans manibus reAndthaverunt prad. Bernardo Abb. de prad. Ecclefia, & Monast. prad. S. Pontiani, & Guidoni Notario Advocato ipsius Monast. ad partem jam nominati Monast. prad. S. Pontiani Curtem illam qua dicitur Faognana, & wocatur Motardinga cum omnibus Cafis, & Caffinis, fen Curtis ortis terris vineis olivetis castanietis quarcetis silvis virgareis pratis pafcuis cultis rebus, vel incultis omnia ex omnibus rebus tam domnicatis quam, & maßariciis quantas ubique in quibustibet locis, vel vocabulis ad prad. Curtem funt pertinentes in integrum una cum inferioribus, & superioribus suis, seu cum accessionibus, & ingreffibus fuis pradictus Rodulfus, & S'aracinus, & Fulcardus germ. prad. Bernardo Abbati, & Guidoni Notario Avocatus ipfins Monast. ad partem pranom. Monasterii refluctaverunt, & cum ipsa refluctatio facta fuiffet tunc prad. Bernardus Abbas una cum prad. Guidone not. Avocat. sup. Monasterii experunt dicere adversus eaudem D. Beatricem, & Gottefredum Ducem, & Marchionem abet, & detinet pars prad. Ecclesia, & Monast. S. Pontiani prad. Curtem cum sua pertinentia, & jacentia, seu integritate ad suam proprietatem, ut si est ullus homo qui exinde agere, aut caufare vult parati fumus cum eo in ratione standum & de legiptime finiendum, & quod plus est quarimus, ut dicant ipse Rodulfus & Saracinus, & Fulcardus germ. adversus prad. Bernardum Abbatem, & ad prad. Advocatum suum prad. Curtem suam pertinentia propria prad. Monasterii S. Pontiani est, & nos exinde non habemus cartam, vel scriptum nec firmitatem unde agere, aut causare possemus, & cum bac omnia manifestatio taliter facta fuiffet. Tunc prad. Rodulfus, & Saracinus, & Fulcardus germ. Spoponderunt se ipsos adversum prad. Bernardum Abba-

tom, & Gnidonem Notar. Advocatum Junm quod si unquam in tempore ipsi germani, vel corum baredes, aut aliqua ab ipfis submissa persona per aliquod ingenium contra prad. Bernardum Abbatem , vel contra suos successores , aut contra prad. Monast. jam nominati S. Pontiani de prad. Curte, vel de eins pertinentia agiffent, aut cansaffent, wel intentionaffent, aut fi eodem Bernardus Abbas, aut Sui successores per placitum fatigare fecissent, aut si apparuerit exinde ullum eorum datum, vel fa-Elum per aliquod ingenium, aut jam nominati quidam genitores eorum per quod prad. Monast. ulla damnitas, ant intentionem, vel molestiam deveniat per aliquid ingenium, & omni tempore exinde adversus prad. Monast. taciti, & contenti non permansiffent quod componere debeant ipsi germani, vel corum baredes ad partem jam nominati Monast. ad illum Restorem qui ibi pro tempore fuerit panam Argentum optimum libras quatuorcentum, unde ipfe Bernardus Abbas, & prad. Guido Not. Avocat. Juus fecerunt prad. germanis Launehilt meritum anulo uno de auro. Confirmandum justam legem, & cum prad. Sponsionem factam fuißent. Tunc prad. Bernardus Abb. una cum jam nominato Avocato suo postulaverunt ad jam nominatam D. Beatricem, & ad prad. Gottefredum Ducem, & Marchionem ut Super ipsos, & Super jam dd. res misiset Bannum D. Regis in libras auri centum propter Deum, & anima D. Regis suaque mercedis, & cum ipsa D. Beatrix, & prad. Gottifredus Dux, & Marchio taliter audisent per fustem quam in suorum detinebant manibus miserunt Bannum D. Regis super jam dd. res, & Super jam nominatum Bernardum Abb. & Super prad. Avocat. Suum in lib. auri centum, ut nullus quilibes bomo magna parvaque per-

fona pars prad. Monast. fine legale judicio disveflire prasumat. Quis vero fecerit prad. centum lib. auri se agnoscat compositurum medietate pars Camera D. Regis, & mediet. ad partem jam nominati Monast. ad illum Abatem, qui ibi pro tempore fuerit unde banc notitiam pro securitate, & futura ostensione, & de Bernardo Abb. & Suis Successoribus oftendenda fieri juffimus . Idem ego Gerardus Notar. D. Imp. ex inssione suprascripta D. Beatricis, & prad. Gottifredi Ducis, & Hughi Vicecomitis, seu pradd. Episcoporum atque Judicum scripfi . Anno Dom. Incarnat. ejus MLXXIII. 16. Cal. Februarii Indit. XI.

# Ego Ugo Vicecomes SSS. · 🛧 : 🛧 :

# Ego Vonido gratia Dei S. Pisana Eceles. peccator Episc. interfui, & subscripsi. Ego Herimannus Dei gratia quam vis indignus Episcop. Santla Vulterra interfui , & SS. Ego Rainerius S. Florentina Eccles. Episcopus SS.

Subscribunt etiam plures alii Judices supradicti.

Um in Dei nomine in Civitate Pifa justa Palatium ejusdem Civitatis cum in Placito re- Num. 16. 1. fidiffet D. Matilda Ducatrix, & Marchioniffa ad codem Tobucausas audiendas hac deliberandas residentibus cum lovio & Area Ubertus, Gerardus, Seniorectus, Lambertus, Il. cho privileg. debrandus, Hugo Judicibus, & item Ugo Cansidi- Recensium co. Guinsho Causidico, Hugo Vicecomes, Conradus rig. er corr. Hugo Notarii, Rainerius de S. Cassiano Hubertus fil. q. Teucci de Colle Rudulfus, & Fulcardus germ.

₹8

fil. b.m. Seracini de Leoporiana Baroncius de Monte Alto Hugo fil. Leonis de Babilonia Gnido q. Liganulfi Marignanus de Fasciana fil. q. Leonis Tattus q. Rodulfi Ildebereus fil. q. Sigifredi Sigefredus fil. q. Pellegrini, & reliquis ibique corum veniens pra-Sentiis Bernardus Abb. de Eccles. & Monasterio S. Pontiani Lucensis una cum Guidone. Not. Avocato einsdem Monast. caperunt dicere ad eandem D. Matildam quia jam per plures vices reclamavimus ad vos, & ad Dominam Beatricem de filiis Stambelli, & de filiis Berti de S. Miniato, & de Gualserio, & Blancardo fil. q. Morini & de Hugone fil. q. Hugonis, & de suis confortibus, qui contendunt suprad. Monasterio sex mansas cum suis pertinentiis in loco, & finibus Fargnana prope Castro quod vocatur S. Miniato, que prima mansa in loco qui vocatur Vallecla quam regitur per Petrum filius q. Orithi fecunda Manfa in loco qui vocatur Albareto regitur per Tentum, & Concium germ. fil. q. Bonithi Tertia Mansa in codem loco Alberetho regitur per Dominicum fil. super Bonithii Quarta mansa in codem loco Albareto, qua regitur per Boncium cum suis consortibus Quinto in codem loco regitur per Venerandum fil. Gboricti festa mansa in codem loco Faognana regitur per Brettulum, & dua petia qua sunt vinea qua vocantur Gardinga, & terra que sunt campora in Candeiana, & campus quod vocatur Anghire, & campus in Paldonatica, & terram qua est vinea, & silva qua vocatur Poium Gualteringo prope S'ambucesum, & prope Vergarum, & campus in loco Cavane, & campora in via de Arno, & campora, & vinea in plano de Faognana, & in codem loco de Faognana, & in ejus finibus qua ad Curtem de Faognana pertinentes funt, qua est persinens sup. Monaster. S. Ponsiani unde vos, & D. jam d. Beatrix Miffos illis ex vestra parte miliftis ad illos vociferare fecifis, ut ad vestrum. placitum veniffent, & minime ad vestrum placitum venerunt. Recordata ipfa D. Matilda cum ipfis Judicibus qui ibi aderant quod ita factum fuiffet cum infe Bernardus Abbas una cum suprad. Guidone Avocato ejusdem Monast. petierunt ad eandem D. Matildam, ut pro parte Domini, & anima D. Regis atque D. Beatricis suaque mercedis quod de sup. terris, & rebus qualiter supra leguntur nos ad salvam querelam ad partem suprad. Monast. investiatis ufque dum ipfi bomines ad Placitum veniant , & legem, & justitiam exinde faciant. Tunc ipsa D. Matilda per fustem in qua suam detinebut manum prad. Bernardum Abb. & jam nominacum Guidonem Notar. Advocat. jam nominati Monast. de sup. terris, & rebus qualiter supra leguntur ad salvam querelam inveftivit , & insuper jam nominata D. Matilda per suprad. fustem in qua suam detinebat manum misit Bannum saprad jam nominatum Abb. Bernardum, & supranominatum Guidonem not. advoeat. jam suprad. Monast. & supra jam nominatum Monaft. & supra jam d. res qualiter supra legitur in Bisanteos aureos duomillia, ut nullus quilibet homo magna, vel parva persona de sup. rebus qualiter Supra legitur pars. prad. Monast. fine legali judicio disvestire prasumat. Qui vero fecerit prad. Bifanteos aureos duomilla compositurus se agnoscat medietatem parti Camera D. Regis, & nostra medietatem ad partem sup. Monast. ad illum Restorem, qui ibi pro tempore fuerit unde banc notitiam pro securitate, & futura oftensione, & ita Bernardo Abb. & successiribus ad partem suprad. Monast. jam nominati S. Pontiani ostendendam sieri jussimus quidem Ego Gerardus Not. D. Imperat. ex juffione jam H 2

60

nominata D. Matilda seu Judicum amoniptione scripsi Anno Dom. ab Incarnat. ejus MLXXIIII. IIII. Nonas Martii Ind. XII.

Gerardus judex sacri palatii interfui & SS. Lampetens Judex sacri palatii interfui & alii judices.

N nomine Domini nostri Jesu Christi Dei Eterni anno ab Incarnatione ejustem Millesimo Septua-Dom. Teannes Baptifie Rufchius .

Man, ad me gesimo ottavo sexto Kalendas Septembris Indictione uifit Fxcell. 15. Episcopio S. Maria Pisanensis Ecclesia ubi nunc D. Landulfus d. urbis Episcopus praesse videtur Ego Matilda filia q. Bonifatii Marchionis atque Ducis qua professa sum lege vivere Salica offertrix, & donatrix ipsius Episcopi Pisanensis Ecclesia prasens prasentibus dixi. Quisquis in sacris, ac in venerabilibus ex suis aliquid contulerit rebus juxta auctoris vocem in boc feculo centuplum accipere in-Super, & quod melins est vitam possidebit aternam . Ideo Ego qua supra Mattilda Marchionisfa, ac Ducatrix dono, & offero a presenti die in eodem Pifanensi Episcopio pro anima patris, matrisque, & Mea mercede eo tamen ordine, ut supra legitur, idest curtem unam, qua vocatur Scannello, & medietatem curitis Popoclii, & medietatem curitis Cafadici, & medietatem curitis Lufiliauli, & medietatem curitis Montis Ereturii, & medietatem curitis Caftri veteris , & medietatem curitis Castri S. Ambrofii Domos colcoles cum castrorum, & cappellis inibi babentes feu cum cafis maßaritiis , & omnibus rebus servis atque ancillis ad supradictas curites, & cappellas seu castra pertinentibus Juris

mei quas habere visa sum in locis, & fundis plebis Santi Petri Barbaroli, & plebis S. Maria Bar. berefe, & plebis Santta Maria Geffi, & plebis Santti Burdignani , & funt prefata curites cum Santtis jam dictorum castrorum , & cappellarum totarum , & jam dictarum rerum ad ipfas curites, & castra seu cappellas pertinentium sunt per mensuram ad justa super totas sexcentos mansos, etfi amplius de mei juris rebus ad suprascriptas curtes, & castra seu capellas pertinentibus invoentum fuerit ut supra mensuram legitime per hanc offersionis cartulam supradicti Episcopii in potestate pertineat proprietario jure ut dictum est tam predictas curites, & castra sen capellas pertinentibus cum sediminibus, vineis eum areis suis terris arabilibus, & gerbis pratis pascuis silvus stallareis rivis ripis, ac paludibus, seu molendinis piscationibus, & venationibus cultis, & incultis divisis, et indivisis una cum omnibus terminis accessionibus, et usibus aquarum aquarumque ductibus, & omnibus jure adjacentiis, & pertinentiis earum per loca, & vocabula ad ipfas curites, & castra fen cappellas pertinentibus in integrum. Quas autem suprascriptas curtes, & domos colcoles cum jam dietis caftris, & cappellis seu rebus omnibus ad eas pertinentibus juris mei superius dictis una cum accessionibus, & ingressibus seu cum superioribus, & inferioribus suis qualiter superius legitur in integrum ab bac die in codem Episcopio dono cedo confero, & per prasentem cartulam offertionis ibidem habendum. Confirmo insuper per cultellum festucam nodatam guantonem, & vasonem terre, seu ramum arboris ad partem ipsius Ep.scopii legitimam facio traditionem , & investituram. & ne inde foras expulsam guarpivi, & absensem me eci, & ad ipsius Episcopii proprietatem babendam

reliqui, & faciat exinde Episcopus qui nunc est ele-Elus, & pro tempore in codem Episcopatu ordinatus fuerit, & Canonici qui nunc, & pro tempore in. canonica supradicti Episcoparus S. Maria Pisanenfis Ecclefie ordinati fuerint , & communiter , & cafte vivet en tamen ordine ut supra legitur quicquid voluerit pro Anima patris matrifque mee mercede ita tamen ut medietas predictorum bonorum fit in sumptu, & usu predicti Episcopsi, altera vero medietas ad usum, & sumptum predictorum Canonicorum communiter, & cafte viventium eo tamen modo ne non liceat Episcopo, vel Canonicis supradicta. bong commutare, vel alienare seu locare, aut in. beneficium dare, vel aliquo alio modo alicui concedere nifi pro utilitate ejufdem Ecclefia, quod fi Episcopus non observarit predicta, usufructu careat, niquequo emendaverit, & concessio vel alienatio irrica babeatur, & predictorum bonorum usus fructus deveniat ad adificationem, vel restaurationem, vel thafaurorum acquisitionem supradicta Ecclesia, aut in redemptionem captivorum concessa facultate alieni clerico qui hoc pro timore Dei curare voluerit anod codem modo de supradictorum Canonicorum parte constitutum est, etfi Canonici canonice non vixerint pradicto usufructu careant usquequo ad communem, & castam redierint vitam, & similiter in potestate Civium deveniat, Insuper & hanc conditionem fupradicto tenore Episcopo imposuimus, ut Annuale, vel Anniversarium matris mee Beatricis bonorifice celebretur pro Mercede anima matris mee patris mei, & mee fine omni mea, & meorum beredum, vel proberedum meorum contradictione, vel rejetitione fi quis vero quod fusurum esse non credo si ego ipsa Matilda quod absit, aut ullus de beredum ac proberedibus meis seu quelilet opposita persona contra

bane carenlam offersionis ire quandoque tentaverimus, aus cam per quodvis ingenium infringere queficirius stunc inferamus ad illam parsem contra quam exinde litem intulerimus multam, qua est pena ausi optimi libras don millia, & argenti quaturo milla pondera, & que repeterimus vendicare non vulcamus, fed prafest cartula offertioni disturnis temporibus firma permancat atque persistat inconcussa fispalatione submixa, & bergamenam sum atramentario de terra elevavoi, paginam, & Tenperti notarii D. Imperatorit banc un cartulam offertionis tradisi, serbi rogani. In qua subus constrmaus tessibus obtali roborandum. Assum in Burgo Marture feliciter.

Ego Matilda in bac cartula offertionis a me facta SS.

Ego Ardericus Judex Interfui & SS.

Signa manum Roberto filio q. Gulielmi & Ernero filio q. Arnulfi seo Ordoardo filio q..... testium lege viventium Salica.

Signa manuum pagani filii q. Rodilandi Gualandı filii q. Siperii q. Matrei, & Oberardi q. Lanfranchi, & Adbonir f. q. Goirle, fou Rainerii fili fen Sigherii Gandulfi filii q. Caroli, & Gerardo filii Golofuli testium omnium lege Longobarda viventum.

Ego qui supra Teupereus Notarius D. Imperatoris scriptor bujus cartula offertionis post traditam complevi, & dedi. Originall in Tab. Ep.Lu-

c.\* M. 75. ex quo dantur variantes .

Um in Dei nomine Foras Civitatem Luca in Prato Domni Marchioni prope Eccles. S. Donati in judicio residisset \* D. Matilda Comitissa ac Du-Pecenfitum catrix ad causas audiendas bac deliberandas residenad Originale tibus cum ea Ardericus Joannes Antonius qui S'apiebonus vocatur Benedictus Seniorectus Judicibus Ubaldus Sasus Leo Vuidus item Ubaldus Arnulfus

Caufidici Ugo fil, Fralmi Vuido fil, b. m. Ruftichi Berlingberius filius b. m..... Gerard s de loco Cornathano Rolandus fil. b. m. Besti Ugo fil b. m. Bol-

garelli, & relicorum aliorum. Ibique eorum veniens presentiis Rogerius Episcopus de Eccles. & Episcopatui S. Martini de Civitate Lucense una cum-Lamberto Avocato suo coeperunt dicere adversus jam d. Domina Masilda Jam plutes \* vices reclamavi-mus ad vos jam d. Domina de Vuido Comes jil. b.

\* Tam per plures

\* de Curse, & Capannule

m. item Vuidi Comes de tertiam portionem de & Castello ..... una cum tertiam portionem. de omnibus cafis, & cassinis sive casalinis simulque terris, & rebus cultis, & incultis, donicatis, & maßariciis quas ad prad. Curte, & Caftello funt pertinentibus, & eft posito pred. Castello .... \*

de Capannule Camellianum conten-

dit

infra Comitatum Lucensem prope . . . . . \* quas bac pred. Vuidus Comes condendit nobis, & fimul condendit \* nobis pars prad. Ecclesia Episcopatui nostro S. Martini omnibus casis, seu cafalinis simulque terris, & rebus cultis, & incultis domnicatis, & massaricis, quas pred. Vuido Comes

per Cartula in loco pignor.s fecit ad pred. Ecclefia. Episcopatui S'. Martini unde vos per plures vices de vestra presentia Missos vestros ad eum misisti, ut ad vestrum Placitum veniffet , & nobis exinde pars prad. Eccl. Episcopatus S. Martini legem, & juftitiam feciffet, & minime venit sunc prad. Episcopus cum

cum jam d. Avocato suo petierunt mercedem ad eandem Dominam ut pred. cafes , & caffinis , fen cafalinis simulque curte, & Castello, & terris, & rebus quam superius leguneur eos investire pars pred. Ecclefia Epife. S. Martini. Tunc jam d. Domina. per fustem qua in suam \* detinebat manum a proprietatem jam d. Eccles. Episcopatus S. Martini jam d. Episcopus, & suo Advocato de pred. tertiam portionem de pred. curse , & Castello ..... \* cum sua pertinentia, et jacentia, et de pred. omni- pannule bus casis, et terris, et rebus quas prad. Vuidus in loco pignoris..... Ecclesia Episcopatus fecit investivit, et insuper pred. Episcopus, et jam d. Avocato petierunt mercedem ad eandem Dominam ut propter Deum, et anima sua mercede .... micteret bandum super jam d. Episcopus, et super suo Avocato, et super pred. res statimque jam d. Domina. Matilda per suprascriptam fustem qua in suam \* deti- \* Sua nebat manum misit bandum super jam d. Avocato, & Super jam d. Cufis, & Caffinis, & Curte, & Castello, & terris, & rebus qua superius legitur in libras trescenti \* de optimo argento Ut nullus \* trescenquislibet homo magna vel parva persona de supra- ta scripta tertiam portionem de pred. Curte, & Castelio ..... \* cum sua pertinentia, & jacentia, & de \* de Capred. omnibus Casis, & Cassinis seu Casalinis simul- pannule que terris, & rebus que superius legitur jam d. Episcopus vel pusterisque supcessoribus suis pars pred. Ecclesia Episc. S. Martini disconstire presumat sine legale judicio wel fine legem quis vero fecerit pred. srescentum libras Argenti optimi composituro se agnoscat medietatem jam d. Episcopi suisque successoribus pars pred. Ecclesia Episc. S. Martini, & medietatem parte publice. Unde banc notitiam per securitatem, & futura often fione eidem Episcopi ...... A710-

remain Google

eorum- Avocati corum \* successoribus ostemdenda fieri jusfimus . Quidem , & ego Cumradus Notar. D. Imperat. ex jussione jam d. Domine, & Judicum amonitione scripfi Anno ab Incarnat. D. N. Jesu Christi Dei eterni Millesimo nonagesimo Nono 16. Cal. Julii Indit. 7



num.59.

Leo militans patronus caufar. confirmo Ego Ardericus Judex interfui,

& Subscrips.

Joannes Judex Sacri Palatit interfui.

Antonius Judex Sacri Palatii interfui.

Benedictus Judex Sacri Palatii interfui . Senioredus Judex Domini Im-

peratoris interfui . Cumradus Notarius Domini

Imperatoris ex jussione. jamditte Domine, & Judicum amonitione feripfi ; & complevi.

DI GRA SIQUIDEST Sanflis, & venerabilibus locis justum, & pium est nas Abb. S. Pon- Subsidium prebere, & Sustentationibus pauperum nos tiani Luc, convenit manum porrigere . Qui remissionem peccatorum per interceffionem Sanctorum espectamus a Domino. Quapropter pro amore Santorum Apostolorum Privilegior. Philippi, & Jacobi, & Beati Pontiani martiris Monasterio prope muros Civitatis Luca in bonorem illorum graphums emendatum dedicato concedimus offerimus per prasentis pagina scriptum pro remedio anima nostra ad usum pauperum

& substentationem peregrinorum quamdam terram prope ip sum Monasterium, qua ad publicum Marchia olim pertinuit in qua Hospitalis domus ad susceptionem pauperum, & officina ad eandem domum necessaria funt edificata in qua etiam ortus adeffe dignofcitur ad usum pauperum atque illorum, qui in memorata domo panperibus deserviunt colendus. Abet autem illa petia terra fines a mane viam publicam de alio capite cum uno latere terra Marchia de alio latere terra suprascripti Monasterii. Qua propter precipientes precipimus, ut nulla magna parvaque persona supradicti Monasterii venerabilem Abbatem Dopnum videlicet Leonem per cuius manus hac Sanctis Apostolis Filippo, & Jacobo, & Beato Martiri Pontiano concedendo obtulimus aut illius successores , vel quos ipsi pro tempore in domo illa constituerunt Rectores & pauperum fervitores molestare, aut inquietare presumant de terra supradicta ficut nunc cognoscitur circundata sepibus, & fossa, aut de omnibus, qua ad sustentationem pauperum, & ad opus pietatis in locum illum infunt qualibet rationabili caufa collata, aut in futuro conferenda. Si quis autem contra. presentis pagina concessionem facere tentaverit penam lib. C. argenti puri albi imponimns medietatem videlicet constituendo Camera nostra persolvendam, & medietatem Monasterio supradicto adversus quod fecit offensam, ut autem boc verius credatur, & firmius teneatur figilli nostri impressione corroboramus, & manu propria subscribendo firmamus. Actum eft boc feliciter , & confirmatum a judicibus , & landatum a populo Anno Dominica Incarnationis Millef. LXXXXVIIII. Indict.7.

Signum Matildæ Ego Arderieus Judex interfui, & SS. subscribentis ut 
Locus sigilli cerei deperditi.

fupra pag.66.

2

Num. 10. N Christi Nomine Breve recordationis pro memo-noris, in... ria faturis retinenda temporibus qualiter Matil-Ex orig. in. Tab.Ep.Luc. da Comitißa residente in loco Martire intus Cano-Cum Auto- nicam Plebis S. Maria Rangerius Lucensis Episcopus graphs colconquestus est super Bennonem suosque confortes de Villa Meognana \* quam ab Ecclesia S. Martini Lu-\* Meoncenfis Episcopatus libellario nomine detinebant, & gnana jam fere pro 20. annos nibil pensionis dederant qua Alderi- propter Alderigius \* Judex , & Ubaldus de Carpineta judicaverant quod nibil ad eos pro libello pragus. terito pertinebat . Sed rogatu Domina Matildis , & Suprad. Judicum caterorumque fidelium prad. \* Rangerius Episc. investivit pred. Bennum, & snos confortes de pred. Villa , ut baberent , & tenerent praterito ulu, & libellario nomine. Illi autem videl. Benno, & Rainerius germ. & Gerardus filius U. berto, \* & Ubertellinus filius Ughi investiverant \* Uberti pred. Episcopum quod ab ea bora in antea eam pen-\*eorum li- fionem que in eo libello \* fcripta eft, eo terminum quod ibi invenit omni anno persolverent, & si alibello

quis illorum non persolvered noper sco termine, \* G non recuperared infra mense uno post termino non \* sermino amplins baberet potestatem, vel licentiam canfandi pred. Villam, vel agere, aut litigare inde contra. pred. Episcopum, vel suum successorem, vel cui ipsi dederint, & si faceret quinquaginta libras bonorum denariorum Lucensis moneta componerent. Hoc fa-Elum est Domina Matilda residente Aldersco, & Ubaldo landante in presentia bonorum hominum videl. Al-\* q. Buofi, berti Comitis q. Bolgafelli, G Fralmi fil. Moretti, \*

& Rainerii & Rolandi fil. Pagani & multorum aliorum Anno ab qu. Bolga- Incarnat. D. N. Jesu Christi, Millesimo Centesimo. relli filio Tertio Nonis Aprilis Indit. Octava.

Moretti



Ego Ardericus Judex interfui & S.S. Ego Ubald \* advocat. in- \* Ubaldus

terfui & SS. Benitius \* Notar. Domni \* Bentins

Regis quic \* hune breve feripfi, & ibidem fui.

Num. 20. 2. ex eodem Tabul.\* K. 32. Recensita ad autographum existentem in

le Martis que est decimo die intrante Mense existentem in Aprilis presentia bonorum hominum quorum no- Arch. Armina Subtus leguntur. Idest Rolandum fil. \* Pagani fenatum chiep. Luc. de Cursina Raginerio fil. Bulgarelli \* Opizo de Gon- \*K. 22. zaga Fralmus de Pichena, & Petrus fil. \* Gualfredi filium de Pichena Saxo de Bibianello Joannes fil. \* Donati filio Bu-Rodulfus Pelofus , & Ugo Fralmi , \* & reliqui plures ledrelli definita est lis que erat inter D. \* Raginerium \* filio Lucensem Episc. & Bennum, \* & Raginerium filios filius Ardinghi, & fuorum \* Confortes coram Comitifa\_ filius Matilda sedente \* in Judicio in loco Surfiano in Ca- Fralmi novica justa Ecclesiam S. Joannis residence cum ea \* Domnum Arderico Judice , & Ubaldo de Carpineta \* in quo \* Bentium judicio Petrus Clericus, & Martinus Plebanus S. Maria ad Montem admissi suprad. D. \* Raginerii suos Lucanfis Episcopi ad firmabant quod Benno , & Ra. \* sedente ginerius, & sui Consortes conventum fecerunt cum ea Anselmo Beata memoria Lucensi Episcopo, ut quandocunque pred. Episcopus, \* vel eins Successor ad neta Sinodum iret Romam receptum eis dare Bennus, & \* supradi-Raginerius, & cum suis consorces cum Triginta di Domni equicibus, aus cum minus Quadraginta semel in \* predictus

anno five in eundo five in redeando. His auditis judicavit Ardericus judex \* cum Ubaldo de Carpi-\* Carpe. neta \* quod Petrus Clericus qui dicebat fe inter fuisse conventioni boc per Sacramentum suum deneta clararet . Petrus Clericus confidenter ad librum accedens ad Santta Dei Evangelia juravit quod Benno & Raginerius germ. & sui consortes conventum secundum quod suprad. \* eft fecerunt . Fallum est hoc Anno Dominica Incarnat. Millef. Centesimo Indit. 8. Elum

> Signum Matilda subscribentis ut fupra Pag.66.

Ego Ardericus Judex interfui & SS. Ego Ubaldus Advoc. interfui, & SS.

\* Donture \* brevens for ipfi

Ego Ingo Not. D. Reg. \* ex juffione Benni , & Ragin. bunc breve fcrip. \* & dedi.

Num. 20. 3. Fr code no Tabulario . M.98. Ad Autoconfitum .

Um in Dei nomine in loco qui dicitur Celagito insta Plebem S. Maria in Canonica in Indicio resideret D. Matilda Comitissa ad cansas andiendas residente cum ca Arder.co Judice , & graphum re- Ubaldo de Carpineta Advocatus presentibus Joannes fil. Donati, & Bonusfantino, & Ugolino & Joannes fil. Joannis fil. Ugoni de Florentia, & Gerardo filio Sibieri de Pifa, & Fralmo de Cereto, & reliquis pluribus ibique in ejus veniens presentia Ugo Abbas de Serena cum Viscardo Advocatus suo recordatus est ficut movit querelam contra Ugonem, & Gerardum filiis Teudici de medierate de Castello, & Curre de Cumullo, & sicut Ugo dix: set se non possidere sed Abarem de Cumulo cum Abas de Cumuio ad \* fortaffe judicium vocatus fuisset confessus est illam medieraad se non tem de Castello, & Curte ad sen \* pertinere sed esse Mo.

71

Monasterii de Serena . His auditis per constita Judicum invoctivoit Comitisa Mistida Abasem de Serena de pred. possessione, et bandum possit super
eam, et ipsar ret ur unila persona magna nec parva
pred. Abasem, et Monasterium de Serena dispussiva
audeat sine Legali judicio Quod si quis temerario
ausse sus entre entraverit compositurum selucasse consositurum Lucensum libras Centum medietatem in Camiram Comitisse, et medistatem Monasterii cui iniuriam iniusterit. Fastum est boc Anno
ab Incarnat. D. N. Jesu Christi Milles. CentessimoOugrato Kal. Madit. Instit 8.

Signum Matildæ fubscribentis ut fupra Pag. 66. Ego Ardericus Judes interfui, Ego Ubaldus Advocat. interf. & SS.

Ego.... Notar. D. Regis ex justione D. Matilda et Jud. C. SS.

~ .

Custello illo qui vocatur Montaltus positum infra Episcopatum Lucensem, & insuper misit Bannum Suum Super Suprascr. portionem jam d. Castelli , nec non, & super ipsam possessionem tali modo. Si ab bac bora in antea unquam in tempore magna parvaque persona de prefata portio ejusdem Castelli, vel de possessione adver sos eandem Eccles. & Monast. sive etiam adversus suos rectores aut adversus illas personas quam per prefatam Ecclesiam abuerint in alicot agere, aut caufare five intentionare, vel molestare, aut litigare five retollere, aut inquietare presunserit sine Legali jndicio tune ille sie compositurus, & daturus centum libras denariorum medietatem Camera Sua, & medietatem suprad. Eccles. & Monast. Unde banc notitiam pro securitate, & futura oftensione Ego qui-.dem Gerardus Notar. per jussionem ejusdem D. Matilda, & pred. Judicum feripfi. Anno D. N. Jefu Christi Milles. Centes. Septimo . Mense Junio Indit.15.



Nominis boc figno Judex Bonus bac Fig firmo. Ego Sizifredas Judex interfui, & SS. Frahmus Canfideus interfui. Ego quidem Grardus Notar. nt distum est per justionem D. Matilda, & Judeum banc notitiam seriefi.

IN nomine Domini Amen. Anno Nativit. Domini Num.22. Es Millef. Centesimo decimo, die quarta Martii In- Instrumento dit. 3. Manifestus sum ego Ugolinellus Comes q. Su. Autentico perbi. q. Consis Armanni de Nobilib de domo filio- to penes D. rum Guidi de Villa Castri Veteris, & S. Michaelis Franciscum. de Garfagnana cam nomine meo proprio, & Librandi Lelii dede Garjagnana sam nomine meo proprio, & Lioranio Nibilibus filii met infantis, & Superbi mei Nipotis carnalis filorumGulauam nomine omnium al.orum de mea domo, et fa- di. milia, et aliorum successorum in dd. locis, er terris doto, et in perpetuum facto liberam donationem pro Talate anima mea, & d. mei filii infantis, & Nepotis Ecclefia, & Plebi Villa , Caftri Veteris patronatus mei , & mea familia , & meorum de ditta domo & familia de Nobilibus filiorum Guidi, & pro dote d. Ecclesia , do , & assigno Decimam seu Collectam qua mibi Ugolinello Comiti folvitur a Biacunque domo, & familia dd. locorum qua Decima seu collecta fuit constituta, & imposita ab olim Comite Guido. q. Spinetta Proavo meo, & meo anteceffore in anno d. 983. qua colletta fuit foluta mibi, & meis anteceforibus suprascriptis usque in presentem diem , quam decimam feu collectam ego Ugobinellus Comes anted. transfero, & do Presbit. Coscio Plebano. & Suis successoribus in d. Plebe in perpetuum, & in infinitum omnem, & quancunque auctoritatem quam ego babeo in d. Decima feu colletta, & d. Presb. Cofcium confirmo & facio dominum, & paironum, & in d. Decima feu collecta poffit- facere ea omnia que ego facere poteram, & poterant facere anteceffires mei qui supra sunt descripti ante prafentem donationem & dotationem . Hane autem dotationem, & donationem volo quod valeat omni meliori jure, & modo, & quavis caufa donationis inrevocabilis . Quam vero dationem , &

71.

dinationem Presb. Cofeins Plebanns Suprad. pro fe, & fuis succeftoribus in d. Eccl. & Plebe acceptavit, et recepit . Anted. vero dorationem, et donationem Ego Ugolinellus Comes suprascripeus nom. dd Librandi mei filii infantis, et superbi mei Nepotis carnalis, et aliorum de d. mea domo et familia, et successorum in dd. locis prom. to sempera et in perpetuum, & in infinitum observare & alimplere, G non contrafacere ad panam dupli, & cuins vis damni, & dispendii dd. decime, & colle te obligans inde pro observatione pred. me, & meos successores, & bong omnia, & rementio omni, & cuicanque juri, & a Tioni mibi competenti, & Spe fanti in & Super predicta Actum in Turri mei Comitis Ugolinelli posita, & sita in d. mea terra S. Michaelis praf. apud domum meam , & Curiam justitia Testes ibi fuere Quirinus Pierucci Judex Puccinellus Joannis de Sala Paoletens Lombardelli de S. Michaelle.

Ego Succhinus Cherarducci Vermei de Sirano Notar. D. Imperat. pradicta scripsi, & in publicam forma redegi.

N Dei nomine Amen. Auso Nativit. Dom. Mile les. Centes. Decimo Indira, die 4. O-sobris Domina Comitis Matelda babita notitia donationis, & dotationis salta a Comite Ugolinello 46 Nobile de Gariganaua Ecclesis. Dibus de S. Mchaelle de Gariganaua Ecclesis. Optivitila Castri Veteris de Decimis imposita super bonis, & terris particularium personarum, un per instrumentum manu Succhini Cherardi Vermei Notarii productum ante D. Comissisma Prethiero Coscio Ilebano d. plebis ad requisitionem, & super plicationem d. preth. Coscii suprascriptam donationem d. preth. Coscii suprascriptam donationem.

nem approbavis, & confirmavis, & in d. Prech. Coscium ejasque successores in d. Plebs translulie omnem authoritatem, & facultatem sibi vigore d. infirmment datam, & concessor de de conite Ugolinello, & sie d. dotationem, & donationem onfirmavis, & approbavis. Astum Pontremoli in Palatio voscato della Corte apud snot confines in presentia Simonetti Russoni de Parma Lommi Petri, & Franceschini Vitucci, & aliorum qui ibi aderant.

Ego Chaiferrus Martiali Cancellarius.

and the second of the second o



## A G G I U N T A

## DI MATILDA E SUA CASA.



Enedicus Episcopus Servous Servorum Dei Bonifatio gratia Dei Marchiowi incliro Ialustem 'carifimam cum beneditione Apostolica'. Requistis judicima nostrum seus dignum juerat utrum in

bonore Symeonis unper auginm jurat uram in bonore Symeonis unper judificati quod opera probane & innumera ac deverfa miratula testisficaturabile corpus bonorific collocare ibidem de quo respondemus, si eta corusca miratulis ut vesser bomo no bir asservite, edificate Ecclesam collocate in ea eundemus, su que altare confecrari rogate. Iu que Reliquie antiquorum Santsorum recondantur cum sectioni antiquorum Santsorum restatate cum as Santsum Santsum Santsur santsorum reddat vobis mer-

oedem Santli sieut ipse dixit. Qui recipit Prophetam in nomine Propheta mercedem Propheta accipice. Isse inspector est rerum, & cordium, & ipse illi diguam compensationem remuneret & vobis pro tanta desiderio suum indulgeat gratiam. Amen.

Hanc Epiflolam una cum sequenti in Cenobio S. Benedicti de Pado pro magno munere servari testaur Vuionius' Libro Tertio Ligni Vita die 26. Julii, sed eam adscribit Benedicto VIII. adscribenda potrius IX. ut supra notavimus. Sequens scripta est Mutinens Epsecops.

Eo Episcopus Servus Servurum Dei rignafaliti Mutunush Episcopo salaum & Apostokam beneditionem Mirabitis Dens in sautis sair gloriofus & misis magnaqua-miserkordle & saper malisiam preslabitis mustorum fidelium un requera comperimus, relatione eentupla reminuratione donavis sautis si confessoris meritum & gloriam Simeonis sur bonor adiuntio sitis socio Monaco, & beremia sur bonor adiuntio siti socio Monaco, who beremia for Diacono. Manteauns Episcopu, newam bio conferabiti Ecclesiam eni voolumus at exbibeta bonoristentiam scialect interesse et evolumus buic conferationi & hujus corporis elevationi & Altare, in ejus bonore conscereur quem Deas samma wirtusum elaristavia dignitate. Amaca.

N nomine Patris , & Filii , & Spiriens Sanfi . Ex Achielo Anno ab Incarnatione Domini Noftei Jesu Christi, Monasterii in millesimo, quinquagesimo tertio, Pontificatus vero de Padolyro-Domino Leo Summo Pontifice, & Universalis Papa, ne, offertur in Apostolica Sagratissima Beati Petri Apostoli Sede in Bullario Anno quinto ficque Imperante Domino Henricus in Caffinenfi It lia Anno septimo Imperii ejus. In Dei nomine die decem, & Septem Mensis Decembris Indictione Septima. Infra Cimiterium Santa Maria, qua vocatur in Fenonica. Domino Santo, as Venerabili Ecclefia Monasterii Santa Maria in Fenonica, in qua nunc Deo protegente hat omnibus ejus Donnus Petrus Abbat effe widetur. Ego quidem in Christi nomine Domina Beatrix , gratia Dei Comitifia , dono, & offero in pradicta Ecclefia Monasterii San-Ha Maria in Fenonica prasens presentem salutem. Sandarum Scripturarum nos ratio pramonet, ille. bac semper confiderare, atque disponere, qua pro meritis fine dubitatione credentes in me, & Evangelica subsequi lasione, ut in boc seculo; & in futuro centuplum accipiat, & vitam eternam poffideut, & remiffionem omnium delictorum merear habere . Qua de re , & ego qua supra nominata Domina Beatrix offererix, nullius me penieus cogentes, Neque compellences , ant suadentes , vel vim infes rentes; fed mea propria deliberationis arbitrio, una propter Deum, & remedium anima mea, & anima Filii, & Filia mea Matilda, dono, & offero, fen transfero", et in perpetuum trasancto de meo jure. mesque Dominium alieno, et transcribo, seu transfero per te Domnus Petrus Ablas , ideft dono tibi Ecclefiam unam , que vocatur Santa Maria , qua est constructa, et bedificata in loco abi dicitar Radigufula, cam omnibus sos persinensibus, et Juges

duodecim ad legitimam mensuram mensuratam. Est Juges fex da una parte Flumen, quod dicitur Lavino, et da duobus lateribus pradicta Domina Beatrix offertrice , fen a tertio Latere via per Corrente, atque a quarto Latere via, et ipfo Flumen Lavino et da alia parte de ipso flumen quod dicisur Lavino fimiliter Juges fex; da duobus ipfa pradicta Domina Beatrix, fen a tertio Latere, atque a quarto latere vie per corrente, ut in omnibus licent vobis pradicto . Domnus Abbas, vel tuo Miso a prasente die, aus quandocunque voluerit per bat pagina offersionis ad me item fala, cum Carras et cum Calamaro, et Cultello, et guantos, et guafone, et Festuca, et ramo Arboris, per istas pradictam Ecclesium, & juges duodecim tibi trado, tibi investio in toto, ire, & praoccupare, atque ingredere in pradicta Ecclefia, & juges duodecim; ficut Supra legitur tanquam per legitimam, & mean traditionem ad babendum dominium, & potestatem, quietum tramitem babeatis , tensatis , poffideatis , ficut Supradictum, est juris more Salica ordinandi, & disponendi quod tibi rettum, vel justum f.erit, sum tuis successoribus exinde in perpetuum faciendi, & ab bodie numquam aliquando liceat mibi pradi la Domina Beatrix offertrice neque meis Filis, & haredibus ullo umquam in tempore quamvis exinde. movere questionem , repetitionem , aut canfationem , pel interpellationem ullamque molestiam generare, aut facere in contra te pradicto Domuus Petrus Aubas neque in contra tuis succefforibus non per me, neque per meis submissis personis majoris, wel minoris, propinquis, wel extraneis, neque per Ecclefasticam interpellationem, aut per Regalem, vel Imperialem posestatem, & neque per ullo modo, ultaque rationis contrarietate, de quod bumanum fen-Sum

sum attingere potest : sed immo omni tempore securi, & quieti, atque pacifici exinde maneatis in omnibus in perpetuum. Et si quo tempore persona infurrefferit, quod tibi pradicto Petrus Abbas, tuifane Successoribus exinde ex parte, vel ex totum expellere, aut quamlibet caluniam generare voluerit, Ego pradicta Beatrix Offertrice atque tranf. fererice , cum meis Filii & Haredibus in omnibus Stare , & defensare promitto . Quod , si quod absit , & advertat Divina Potentia, & omnia qua Super legitur, cum meis Filii, & Haredibus tibi pradicto Domnus Petrus Abbas, tuisque S'uccefforibus ipsam pradictam Ecclesiam, & juges duodecim in duplum restisuere, & post bac permaneas ipso offersionis sicut super legitur in suo robore, & firmitate. Sub die, Mense, & pradicta Indictione septima, in pradicto Cimiterio Sancta Maria in Fenonica.

Signum manus Petrus Filio Alberto, & Darigdo, & Gberardo, & Vualdo Filio Valdo, & Asto Filio Gberardo, & Armano Theustonico rogat Testi ad omnia credendu cum relectum est.

Ego Bruno In Dei Nomine Tabellius, bujus Castrum Ficcarole, Scriptor bujus pagina offerfonis, ficut super legitur post roborationem cestium, atque tradica, complevi & absolvie.

Noticia sessium, idest, in primis Perras vis, delices reste, Clanzolo videlices Teste, Gherardo vis, delices Teste, Ugo videlices Teste Vuivaldo videlices reste, Arro videlices Teste, Hermanno videlices Teste. En M.S. Doudni Florentini .

Um in Dei nomine In Civitate Florentia intus Palatium de Domui S. Joanni in judicio resedebat Domina Beatrix Ducatrix, & Marchioniffa , Uxor Gottefredi gloriosissimi Ducis ad cansas andiendas , bac deliberandas intentiones ad wicem sepraditi Viri (ui , residentibus cum ea Willelmus , qui Bulgarello vocatur, & Wido Comites, Roscherius, & Vgo, & Gottefredus, & Petrus, & alius Petrus indices, & Winibaldus, qui Saraceno vocatur filio b. m. Alberti, & Vgo b. m. Winibaldi, & Albizo filio b. m. Aczite, Alberigo filio b. m. Ioanni, & Vberto filio b. mem. item Vberti, & Alberto filio b. m. Rodolphi, & Paganus filio b. m. Rolandi, & Vgo filio item Vgonis, & Ildebrandus filio bou. mem. Gberardi, & Ramerius filio Gottizi , & Tendorico filio Ildebrandi, & Wido filio Cunimundi. Es reliqui plures ibique in corum & pradictorum prafentia Petrus Abbas de Ecclefia, & Monasterii Beatissima S. Maria fita in Civitate Florentia una cum Wido advocatu suo, & eidem Ecclefia, & ceperunt dicere, Habemus, & senemus ad proprietatem ad partem de supradita Ecclefia, & Monasterio S. Maria integram. una forte, & res, que eft posita in loco qui vocatur Mandria, ficut re ta est per Joannem Presbiterum, & Azo, & Benedicto, & Raimberso, & per corum Confortes una cum terris, mineis, bortis, & donnicatis & maffaritiis, & univerfit rebus ad ipfa forte funt persinentes, & funt infra territuria Plebium S. Maria fita Ciliccianlo, & S. Petri in Mercato ; fi eft ullus bomo, qui adversum nos ad partem suradicta Eccl: fia, & Monasterii aliquid exinde agere, aut canfure, vel intenfionare mittere vult parti fumns cum eo in ratione fandum, & per legem finiendum. Et quod plus est quarimus vestri mercede, us vos facia-

83

ciatis pro Dei timore, & anima D. Regis, & ve-Ara remedium , ut mittatis bannum Super res , & Super pranominatam fortem & res ut Supra legitur ad partem Supraditta Ecclefia, Monasterii. Et tunc ipfa Beatrix Ducatrix per consolationem supraditto. rum Judicum per fustem, quem sua detinebat manu mifit bannum Domni Regis, & Super pradictum Abbatem, & Advocatum ejus, & Super jam dictam fortem, & res qualiter supra leguntur ad partem iam ditta Ecclefia, & Monasteris Santia Maria in mancuscos anreos duo millia, ut nullus quislibet homo magna parvaque persona jam dictum Abbatem, & Advocatum ejus vel corum successores ad parsem pranominati Monasterii de pranominata sorte, & res ficut superius legitur audead cos devestire fine legali judicio. Qui boc vero fecerit pradictos duo milia mancusos aureos compositurum se cognoscat, medietarem parti Camera Domini Regis, & medieta. tem pradicto Abbati, & Advocato ejus ad partem Supraditti Monasterii, & de Suis Rectoribus, & de futura oftenfione fieri ammonuerunt. Quidem & ego Joannes Not. ex juffione pradicta Beatricis Ducatri. eis , seo & judicum ammonitioni scripsi . Anno ab Incar. Domini fexagefimo Post Mill. Kal. Decembris Inditt.XV.

Rotecherius Judex interfui Ugo Judex D. Imperatoris Interfui &c. Petrus Judex Sacri Palatii interfui &c. Murat. Ant. IN nomine Patris, & Filii, & Spiritus Saufti. Bal. Tom.V. Anno Dominice Incarnationis Millefimo fexage-Pag.615. fimo fecundo, Pontificatus Domni Alexandri Papa Anno primo, Regnante Henrico Tercio quondami Henrici Imperatoris filio Anno quinto, die quarto decimo Menfis Februarii, Indictione quintadecima, in Palacio juxta Ecclesiam Sancti Georgii Episcopii Ferraria Notificamus ad memoriam futura recordationis qualiter Domnus Rolandus egregius Epifcopus Sancta Ferrariensis Ecclesia concessit, & largitus est titulo, atque investitura beneficii Domna UGONI COMITI filio quondam UGONIS MAR-CHIONIS, nec non inclita uxori ejus MATILDE tam, & integram plebem Sancti Georgii, qua dicitur Intramara, & integram medietatem ... plebe Santta Marie de Gabiana, & vita, que vocatur Rotunduli, & decimationem totam decimationem balitantium omnium in Villa Corrigie, tam ex una parte gurgi, quam ex alia. Et insuper donamus quantum nobis pertinet per testamenti paginam Archa positum Via Uratica, vel in aliis locis, qua omuia funt recta, & laborata per manus beredum Milonis, atque beredum Almerici cum illorum confortibus. Et iterum concedimus vobis praditis similiter pro beneficio, quansum vos ambo scilices vir, & uxor concessistis bodie

michi, meaque Ecclesia imperpetum que voois voiventi quocampae modo que lisulo de beredistat quam in Garotlenfe. Es violelites pato aque terraria, quam in Garotlenfe. Eo violelites pato aque tenore, ut fi qui ex voois duobus predittis prin obieris, sincaliqua diminacione deveniant arque permanent in potettate, buren ejus, qui spora ouxeris. Et qui potestates, buren ejus, qui spora ouxeris. Et qui

beneficii. Quod, ne absit, si contigerit vobis ambos fine baredibus mori, hac omnia integraliter revertantur fine aliqua occasione wel mora ad pradictam nostram Ecclesiam , cujus est jus , & proprietas . Et si ego Rolandus predictus Episcopus hac omnia. cum meis successoribus non observaverimus, vel vobis eam tollere, aut diminuere vel vestris baredibus, ego cui aut mei successores per vim voluerimus; tune promitto, atque obligo me, meosque successores dare, vel componere vobis pradittis, vestrisque haredibus auri obtimi libras fex , & post folutam. poenam boc beneficium permaveat in suo robore firmitate. Quod pa tum per manus meas Gregorii Diaconi, atque Santa Ferrarienfis Ecclefia Notarii conscriptum veraciter usque ad finem deductum sub die, menfe, & Indictionibus prascriptis omnibus rogatus complevi, & dedi.

\* Bonus Judex Romani Juris Relandum Episcopum rogantem widens SS.

客

Ego Signoritus Sacri Palatii Judex interfui, et subscrips.

Signum manus



| 90                 |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| · Noticia teftium  | ideft |        |
| Guidonis           | vlx   | teftis |
| Teli Johannis      | vlx   | testis |
| Pagani             | vlx   | testis |
| Uberti Adam        | vlx   | teftis |
| Agisulfi Ungarelli | vlx   | testis |
| Gisulfi            | vix   | testis |
| Ezoli Etto         | vlx   | sestis |
| Guezonis           | vlx   | teftis |
| Arimundi           | vlx   | testis |

Ex Archivos. N nomine Domini Nostri Jesu Christi Dei Aterni Padolyrone Anno ab Incarnationis ejus Millesimo Septuageaffertur in fimo primo, Quarto, Calendis Septembris, Indittione Bullario Caf- Nona . Dum vita , & mors in manu Domini effe finentiConstit. noscuntur, optimnm est in vita ita res suas disponere, atque cum magna providentia ordinare, ut cum die mortis obierit, tum de unius talenti absconfione non prajudicetur, sed illam defiderabilem vocem audire mereatur . Euge feive bone, & fidelis supra multa te costituam. Quapropter manifesta sum Ego Beatrix Comitiffa at Ducatrix Filia Bon. Mem. Federici Ducis qua professa sum ex natione mea. lege vivere Saliga, quia per banc cartulam mea dispositionis sive offersionis pro remed.o anima mea & pro remedio anima Bonifacii Marchionis, atque Ducis quodam viri mei & incolumitate, & anima MATILDÆ diletta Filia mea, & pro mercede anima Gatefredi Ducis quodam viri mei, & pro mercede anima quodam Beatricis Neptis mea , offero sibi Deo, & Santta Maria Virgini, & Omnibus

Sanctis, & Monasterio, quod est adificatum in onore suo, & omnium Sanctorum in Loco qui dicisur Frasfinorum, sub condisione bic subser. Curtes etiam.

duodecim, prima qua vocatur Ronco Sigefredi, fecunda qua vocatur Medula, Tertia qua diciur Vetriola, Quarta qua nominatur Antiniano, Quinta cuins wreabulum eft Carpineta, fexta que appellatur Cambio, Septima nuncupatur Puliano Ofava, cuins nomen eft Ifola, Nona que vocatur Budrione, Decima, que appellatur Campaniola, Undecima, que diritur Midulo, Dundecima, qua nominatur Ranzolo atque omnibus Ecclefiis, que in preditis Cursibus edificata funt in cujufcunque bonore confecrata effe midetur, & cum omnibus Caffri, & Rocchis, & juribus fuis, Cafis, & Cafinis, fen Cafalinis, fimilque omnibus rebus tam Domnicatis, quam, & Maffariciis , in quibuscunque locis , wel wocabulis elle widentur cum fundamentis & omnibus adificis wel universis fabricis Suis, seu Curtis, Arcis, Ortis, Terris, Vineis, Silvis, Virgareis, Pratis, Pafenis cultis rebus, vel incultis, divifis, & indivifis, cum Montibus, Alpibus, atque Vallibus, Rupis, & Rupinis, Declivis, Aquis, Puteis, atque Fontanis, fen usibus Aquarum, earumque decursibus, Molendinis , Pefcareis Salettis , Sationibus , & Venationibus qua funt juris mea & qua ad pradictas Curses, & Caftra, & Roccas, fen Ecclefias funt pertinentes in integrum; una cum inferioribus, & superioribus suis seu cum accessionibus, & ingressibes suis qualiter superins legitur. Quatinus pradifa Curses cum suprascriptis earum persinentiis fint in proprietate jam dicti Monasterii babendi, tenendi; causam exinde agendi, atque responsum. reddendi modis omnibus eas ad partem pradicti Monasterii vendicandi pro mercede anima mea , & prafati Bonifacii quondam viri mei, & pro mercede anima prafati Gotefredi, qui fuit vir meus atque pralibata Beatricis quondam Neptis mea . Omni an-

tem potestate, atque licentia, per banc mea paginis ordinationem fibi ablata aliquid de pradictis rebus, vel terris vendendi donandi commutandi, vel aliquo modo alienandi, seu per titulum emphiteosis vel precaria, sen locationis aut Beneficii, seu alicujus concessionis modus permittendi, nisi tantum in omnibus personis ..... pradicto Monasterio faciendum. Et si contra boc factum fuerit, nullo modo sit illi, wel illis Habile, wel firmum, atque validum, fed ad pradictum usum, & sumptum pradicti Monasterii redeat fic semper firmum, & Stabile permaneat, fieus modus istius men disposisionis, & offersionis declarat. Et insuper per Coltellum, & Fifticum nodatum, & Vantonem, et Gasonem terra, ac per Ramum arboris ..... tibi Deo, et S. Maria, et omnibus Sanctis, et supradicto Monasterio exinde legittimam facio traditionem, et investituram, et me exinde fores garpivi, et expulsivi, et absentem feci, et ad proprietatem predicti Monasterii habendum reliqui, faciendum exinde eo tenore ficut suprascripsum, est quidquid voluerit pars ipfius Monasterii, fine omni mea, et Eredum, banc probaredum menrum contraditione, vel repetitione. Si quid vero quod futurum esse non credo, si aliquis de eredibus, bac proheredibus meis, quad absit, seu qualibet obposita persona, contra banc cartulam men dispositionis, et offersionis ire quandoque tentaverit, aut per quovis, ingenium infrangere quafierit, tunc inferat ad partem pradicti Monasterii, contra quam exinde litem intulerit, multum, qua est poena auri optimi libras trecenti, argenti libras fexcenti, et quod repetierit vendicare non valeat, sed quod repetierit in duplum parti pradicti Monasterii componat, et prasens cartula mea dispositionis, et offersionis diuturnis temporibus Firma, et stabilis permaneat, at-

89

que prassitat inconvulsa constipulatione subnixa a Omnia e valeat ; pracipio co tenore, sicui supradixi; et pergamiram cum atramentario, cr. cum altie superimpositis rebus de terra levavui et paginama. Gerardi Nivario Domini Imperatoris ad seribendum tradidi, et seribere rogavi, in qua subrec constrmatis, testibusque roboravdum obiuli in supradisso loco Frassimoro. Asum Feliciter.

Eço Beatrix, gratia Dei, quid fum SS. Ego Ardericus Judex interfui, & SS. Ego Reinerius Judex ab Imperatore datus iuterfui, & SS.

Ubertus Judex Domini Imperat, interfui & SS.

Signium manum Frederici Filii Lodoici Comitic & Huvgarelli Filii quondam Hugonis & Manginfredi Filii quondam Alberti et Gifficionis Filii quondam Rodulfi, et Ardicionis filii quondam Bosnelli, et Rolavdi Filii Saracini, et Girini quodam Araldi, lege vivuentium Saliga rogatis Testes SS.

Signium manum Rainierii, et Bernardi Comitum Filii quondam Ardingbi Comitis, et Pagani Filii quondam Rolandi rogati Testes SS.

Ego Girardus Notarius Domini Imperatoris post traditam complewi, et dedi. En Achivio IN nomine Domini Nostri Jesu Christi Dei eterni to . H. 33.

Anno ab Incarnatione ejus Millesimo Septuagepali Lucers simo primo ipsa die Kal. Januari Ind. Nona. Manifestu sum ego Vuido Comes filio b. m. item Vuidi qui fuit simul Comes quia per banc cartulam vando, et trado tibi Ubaldo filio b.m. Sigefredi idest omnia ex omnibus Casis, et Cassinis, seu Casalinis, simulane Ecclesiis atque terris, et rebus meis illis quas ego modo abeo vel desineo in loco Perongnano, et in ejus finibus cafis et casinis seu casalinis simulque Ecclesiis atque terris et rebus vero ipsis cum fundamentis et omne edificiis vel universis fabricis suarum seu curtis ortis terris vineis olivetis castaneis quercietis filvis arbergareis pratis pascuis cultis rebus et incultis omnia ex omnibus rebus tam donicatis quam massariciis quantas ubique in qualibet locis vel vocabulis a suprascriptis casis & cafinis feu cafalinis atque Ecclesiis simulgne terris, & rebus funt percinentious vel aspicientibus ut dictum eft omnia in integram & cum interioribus & fuperioribus [uarum feit cum accessionibus & ingressibus fuarum ..... vendo & trado . Pro quibus .exinde a te accepi meritam anulo uno de auro inprefinito unde reprimitto ego qui supra Vido Comes una cum meis beredibus tibi qui supra Ubaldo vel ad tuos beredes aut beidem homini cui vos ista mea vendideritis vel abere decreveritis ut sinos vobis eas aliquando tempore in aliquid exinde intentionaverimus ant re-Holli vel supragi quesierimus Nos vel ille bomo eni nos cas dediffemus aut dederimus per aliquod ingenium et fi nos exinde austores dare volueritis & vobis eas ab omnibus homines defendere non posucrimus & non defensaverimus spondimus nos vobis componere suprascripta mea vendere in duplum 176inferre quidem lovo loco sub estimationem quales taua fierit se taman si nos exiude aus loves nec desengres querres nec dare volvaritis licentiam abeatit absput nostira persona si vosser suerit voluntas exiude acusta azenti responsam redurdi sirem imponendi modis omibes vobis eas desengardi cum Cartala ista qualir ius la tege milius poneritis quia in tali ordint base cartulam Gherardum Notarium Domini Imperatoris seriber rogavi. A tum infra Cruitatem Pisos sue la serio de ser

Signum Domini suprascripti Vuidi Comitis qui banc cartulam ficri rogavit.

Ubertus Judex Domini Imperatoris SS. Vuido Judex Sacri Palatii SS.

Signam Domini Raineri filio b. m.

Corbi & Baldiccioni filio b. m. Rolandi qui fuit Judex rogati.

Girardus Notarius Domini Imperatoris, post traditam complevi & dedi. Isla cartula est faita, in co tinore quod omue illo minis fa to quod equi spira Vuido aut moto bominet quor potespare potero secimum a nempore trium aunorum proximorum preteritorum omnibut residentibus & colensibus intra S. Martini Episcopatus Lucensti in landatione Domes Matilde yes fuit Filia bow. mm. Matolionis & tua qui sapra Uvaldo, & Pagani silio bo m. Rolandi, & Ildebrandi silio b. m. Vaidi emendabo vel emendare satiam aut daorum exissis vel nuur per consensum supraferispe Domine. Mustld ut distim est signs vel nuur per consensum supraferispe Domine. Mustld ut distim est signs vel nuur per consensum supraferia per non adimpleviero, & uno observavero aut sare non fecto & non adimpleviero, & uno observavero aut sare nun quod tu qui supra Uvaldo & tuos beredes omnibus Ma 2.

02

supraferiptis casse & cassenis seu casalinis simulque
Ecclessis atque terris & rebus que superius in 1sla
Cartula leguntur a proprietario nomine eas abere &
detinere seu fruere debeatis & saciatis exindequicquit volucrisis cum ista cartula absque omni catumnia.

Continetur Dec Lopera de la Individua Trinitatis anno dec Lopera de la Incarnatione Domini Nosfri Jesu Christi Milmentum in... lesso de Septuagessimo Jecundo quartodecimo Kal. Feb. Dell' Origi. Ind. decima in Monasterio Ecclessa S. Andrea Apocaciano della Casa. nea, no in mune D. Ubertus Abbas presses with a consequence of the control of the control

tagis y omnious recus trits retritoris aque mujiritisi feu Roncoris atque filvis qua ad iplam Curtem & Capellam pertinere voidetur juris nostri quam babere voisa jumus in Comitatu Mantuaneuse; & est praefata Curs cum jam dista Capella & rebus qua ad ipsam Curtem, & Capellam pertinent insimul juxta sedimina & vises seu terras avvabiles atque prast seu gerbida per mensiparm justam amssi triganta & duo & de buscaless cum areis illorum jugere tria.

millia &c.

Relique defunt .

Um in Dei nomine in loco, qui vocatur Marat. Anti-Calceraki, resideret Domna Beatrix Comitifa, It. Ton. 11. ac Ducatrix, & Matilda ejus filia, ibique aderat Pag.955. Raginerius, & Bernardus Comites ipfius Comitatus Clusini, & Episcopus Clusinus, nec non & Senensis Episcopus, atque Ardericus Judex, & Ubertus, seu Girardus, atque Joannes, & Rolandus & Petrus, atque Adelbertus Judices, seu Adegerius, & Johannes, & iterum Johannes Causidicus, & Payanus de Corfena, & Ildebrandus filius VVidonis, atque Hugo filius Supe, & Tegizo & Saxo filii quondam Ildebrandi, & Ubertus filius Bolci, & reliqui plures. Ibi in eorum presentia venit Maurus Habas de Ecclesia Sancti Salvatoris de Monte Amiata, una cum Pepo Avocato suo, & retulit: Habeo, & teneo Rocam de Scanzano, una cum omnibus pertinenciis & ajacensiis ad Curtem predicte Roce . & ad proprietatem a parte Ecclefie Santii Salvatoris. Et si aliquis bomo adversus nos de predicta Roca, & ejus pertinenciis aliquit dicere vult, paratus sum cum eo ad racionem dicere, & legiptime finiendum. Et quod plus est, querimus si Lanfrancus Episcopus Clusinus, & Bonizo Abas de S. Petro de Campo una cum Rolando Avocato suo aliquit de jam dicta Roca, & Suis pertinenciis ut Supra legitur adversus nos dicere, aut subtraere aliquit querat an non dicant. Tunc cum jam dictus Maurus Habas cum suo Avocato taliter retulissent ad hec predictus Episcopus Clusinus, & jam nominatus Bonizo Habas cum predicto Rolando Avocato suo responderunt : Vere jam diela Roca cum suis pertinenciis, qualiter supra legitur , propria est parti Ecclesie Sancti Salvatoris, nec vobis eam contradicimus, nec contradicere querimus, quia cum lege non pof-

Sumus, eo quod propria est Ecclesia Santti Salvatoris, & cum lege effe debet. Nec scriptum, aut aliqualiter mutare babemus, per quam poffimus adversus vos exinde agere, aut causare cum lege. Et insuper spondemus, & obligamus nos jam dictus Lanfranchus Episcopus, & Abas, una cum nostro Avocato, ut si unquam in tempore nos, aut nostros subcestores agere, aut causare presumpserimus, vel exinde omni tempore taciti, & contenti non permanserimus, vel si apparuerit ullum datum, aut factum, vel quodlibet fcriptum, quod nos exinde in aliam partem fecissemus, & clare factum fuerit, tunc componere promittimus nos, qui supra Lanfrancus Episcopus, & jam di lus Bonizo Abas ad tibi jam dicto Mauro Abati, tuisque successoribus a parte supradicti Monasterii Santi Salvatoris, pene nomine argenti Libras ducentum, & suprascriptas res in duplum qualiter pro tempore fuerint meliorate, ant valuerit in consimilibus locis. Et ad banc trasha tionem confirmandam baccepimus nos, qui supra Lanfrancus Episcopus, et Bonizo babas exinde Launachild annulum aureum, et insuper libras triginta denariorum Lucensium His actis rectum predictis Judicibus, & Auditoribus quoniam esse comparuit, judicaverunt, ut justa professionem Episcopi Lanfranci, & Bonizonis Habatis, & Rolandi Avocati eorum, exinde predicta Roca, & suis pertinenciis taciti, & contenti esse debent ipse Lanfranchus Episcopus, & Bonizo Abas, & corum succeisores, cum eorum Avocato a parte sue Ecclesia, & predictus Maurus Habas, & sui successores exinde debent esse securi, foluti, & indempnes omni tempore a parte predicti Monasterii Sancti Salvatoris. Post hec jam nominatus Maurus Abas cum suo Avocato dixit Domne Comitisse, ac Ducatrices, & Domni Raginerii, & Bernardi Comites; querimus, ut propter Deum, & animam Domni Imperatoris, at vestri mercedem mittatis Bannum super nos, & partem nostri Monasterii, & Super predictis Rocam cum omnibus suis pertinenciis, ut nullus quiflibet bomo de ipfis rebus nos, & partem nostra Ecelefia fine legali judicio desvestire presumat. Cum ipte Maurus Abas, & ejus Avocatus taliter retulissent, tunc jam nominate Ducatrices, & predicti Comites miserunt bannum suum super eundem Maurum Abatem, & suum Avocatum, & parte predicte Ecclesie Sancti Salvatoris, & super predictam Rocam cum suis pertinenciis, ut nullus quisiibet homo vos, & partem predicte Ecclefie Sancti Salvatoris de predictis rebus fine legali judicio disvettire presumat. Qui vero secerit, prefentiat se compoxiturum ducentum Libras optimi arienti, medietatem Camere Domni Regis, & medietate parte predicti Monasterii Sancti Salvatoris.

Quidem & ego Ardecio Notarius Sacri Palacii ex juffione fupradictarum Ducatricum, & Comitum, & Judicum amonicione, hanc paginam Notitie scripii Anno Dominice Incarnationis Milleximo Septuacesimo secundo, Septimo Idus Junii, Indictione Decima.



Ego Ardericus Juden interfui, & subscripfi.

.96

Bit.CX.

Ego Ubertus Judex Domni Imperatoris interfui. Ego Petrus Judex Sacri Palacii interfui , & fubscripsi.

Ego Rollandus Judex Sacri Palacii interfui, & fubscripsi.

Ego Johannes Judex Domni Imperatoris interfui . & subscripsi .

Subscripsi dictis presens Adhierius istis.

Ego qui fupra Ardecio Notarius Sacri Palacii scripsi, & complevi inperacionis supradictarum Ducatrix, & Comitum, & Judicum in hoc ato.

Ex Archivio TN nomine Santta, & Individua Trinitatis. Anno S. Petri Reab Incarnatione Domini Noftri Jesu Christi Milgium Caps.G. lesimo sepsuagesimo secundo, sexto Idus Decembris, BullarioCaj- Indictione undecima. Monasterio S. Prosperi fiti foris fub Regii, ubi nunc Domnus Gifelbertus Abbas Enensi Conpraeffe widetur. Nos Beatrix Ducatrix, & Comitiffa, atque MATILDA Filia quondum Bonifatii Marchionis Mater, & Filia qua professa sumus ex natione noftra lege vivere Salica, offertrices, & Donatrices ipfins Monasterii, presentibus diximus . Quisquis in Sanctis, ac venerabilibus locis Gc.

In loce ubi dicitur Gavaffa .

Adum Regio juxta pradictum Monasterium. feliciter + +

Signum manum Gerardi, & Arverii, atque Alberti. sen Federici, Lege viventium S'alica Rogatis Teftes .

Signum Manum Bulgari, & Rugerii; atque Raginerii Rogatis Testes.

Ego qui supra Leo Notarius Sacri Palatis scriptor bujus Cartula Offersionis complevi & dedi.

IN nomine Santla & Individua Trinitatis Anno Ex Arbivo ab Incarnatione Domini Notiri Jesa Christi S. Petri Remillesmo speragesmo secundo, sexto Idus De-picio Conficiento Indictione undecima. Monasterio S. Prosperi G. Nomisti soris sub Urbe Regii, ubi nunc Domnus Giber-Gettur dibutaristi sub Marida filia quondum Boni-sticus Abbas praesse videtur. Nos Beatrix Ductris picos Comittis, aque Masilda filia quondum Boni-stica, secondum and Marida filia quondum Boni-stica, fatii Marchonus, Mater, & Filia, qua professe filix, secondum en constante de vivere Salica, Osservices ipsus Monasterii, prasentibus duximus. Quisquis in Saustis, ac vuenerabilibus locis &c. donumas &c. in loco ubi dictirus Gavasa. Astum Regio juxta praditum Monasterium fel.citer. 44

Signum manum Gerardi, & Arverii atque Alberti, seu Federici, lege viventium Salica, rogati testes.

Signum manum Bulgari, & Rugerii, atque. Raginerii, rogatis testes.

Ego qui supra Leo Notarius Sacri Palatii Scriptor bujus Carsula offersionis complevi, & dedi. Notizie Storiche delle Chiefe de Beatrix Comitiffa, & eloriofa filia mea Machiefe di Verona Toa tilda omnibus fidelibus Christi notum esse volumus, no I. Pag, quod ego Beatrix Comitiffa cum praclara filia men Matilda amore Dei, & Santlissim Confessoris Christian

fti Zenonis instincta, per lignum quod in noftris tenebamus manibus in prasentia Fratrum Monasteris ipfius Santli Zenonis, & aliorum bonorum bominum, quorum nomina subtus legantur, refutamas in mann Domini Varemberii Abbatis illas res ipfins Monasterii, quas nos babere vifa sumus, idest Venferrario, & Umbigozzo Roncocarello, & Fatuledocum omni jure, & redditu, & districtu, & porcis, moltonibus, & res illas Monasterii in loco, qui dicitur Borcho, fito in confinio Februnciolo & Runchos Ho-Stelenses cum omni jure, & redditu pro remedio anima noftra , feu Gottefredi Ducis , & Binifatii Marchiones, vel ceterorum parentum nostrorum; ea videlicet ratione, ut Monachi ibidem Domino fervientes illa bona ad victum suum omni tempore babeant pro sempiterna nostrarum animarum recordatione, & Abbus, qui modo est, wel sui successores non babeant licentiam alicui persona per libellum, aut in beneficium dare. Si autem ifte Abas, vel aliquis suns Successor illa bona, que supra leguntur, per aliquod ingenium abstraxerit a victu Fratrum, aut alicui per libellum, aut in beneficium dederit, ad manus nostras aut nostrorum beredum reverti debeant. Insuper centum libras denariorum Veronensium nobis debeat componere.

Actum est boc in Monasterio Sancti Zenonis in in refectorio Frarrum anno ab Incarnatione Domini in refectorio Frarrum anno ab Indictione Undecima in die Sabbatbi qua est quarra Idus Augusti in sessivata se Sancti Laurentii Martyris Christi feliciter . Amen . Et ut hoc a Nobis factum esfecertius credatur Sigilli nostri impressione consirmatum manifestetur .



Anselmus Episcopus Lucensis buic facto insersuis. Bulgario insersuis. Manifredus insersuis. Rozo Judex insersuis.

Go Beatrix Comitisa, & gloriossisma mea silia Contelerius Mathilda omnibus sidelibus Christi notum esse in Mathilda omnibus sidelibus Christi notum esse in Mathildi prolumus quod &c. amore Dei, & Santissimi Con-Feg. 120.

fessorio Christi Zenowi &c. restatevimus in manibus Domini Werembeti Abbatis illas ret Monasseri, qua nos babere vuste sumus, idess Woserario, e Wopigozzo, & Runcovello, e fatruleto cum omni jure pro remedio anima nostra, seu Gosefredi Dusciti of Bonisacii Marchonii, & caterorum pareusum nostrosimi and alma Verone in Monasserio Santii Zenonis anno ab Incarnatione Domini 1072. Indistinous XI. in die Sabatbi quarto ldus Augusti feliciter.

Anselmus Episcopus Lucensii bos falto inserfui.

Pay. 133.

Contelorius I N nomine. &c. Anno ab Incarnatione &c. 1073. decimo die intrante mense Septembris Indictione XII. Canonica Ecclesia Sancti Petri Apostoli, qua est caput Sanita Mantuana Sedis. Nos quidem in Dei nomine Beatrix filia quondam Federici Ducis, & Matbilda filia ejusdem Beatricis, & quondam. bone memorie Bonifatii Marchionis, & Ducis, que professa sumus lege vivere Salica offertices, & donatrices Oc. donamus, & offerimus eidem pradicta Canonica pro remedo animarum nostrum , quondam Bonifatii Marchionis, & Ducis &c. medietatem de Curte, & Caftro, quod vocatur Volta &c. Actum in loco Torofella felicater.

> Beatrix & Matbilda, quae banc Chartam of. fersionis fieri rogavimus.

> Ego Rustico Notarius Sacri Palatii scripsi post tradita complevi, & dedi.

Contelorius TN nomine Domini Dei aterni. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi 1073. decimo die intrante mense Septembris Indictione XII. Canonica Ecclefia S. Petri Apostoli, qua est caput Santa Mantuana Sedis. Nos in Dei nomine Beatrix filia quondam Federici Ducis, & Mathilda filia ejufdem Beatricis , & quond. bon. mem. Bonifatti Marchionis, & Ducis, qua professa sumus lege vivere Salica offererices, & donasrices perpendimus, quod qui infrascriptis ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus in boc faculo juxta authoris vocem centuplum accipiet, & insuper, quod melius, vitam poffidebit aternam; ideoque nos qua

Inpra Beatrix, & Mathilda, Mater, & filia donamus, & offerimas eidem pradi la Canonica pro mercede. G remedio animarum nostrarum, & quondam Bonifatii Marchionis, & Ducis, ad usum, & sumpeum Canonicorum pradicta Canonica, qui vel per Episcopum, wel in futuro fine praeprio ordinati fuerint regulariter viventes, idest Curias duas juris nostri ; Una que vocatur S. Laurentius in Burnenga posita in Comitatu Mantuano juxta fluvium Larionis, & altera cum Tumba, que vocatur Cafale pofito in Comitatu Mantuano prope fluvium fisari, & in loco, qui dicitur S. Caffianus cum Capellis in eadem Curte ad bonorem S'. Nicolas, & S. Caffiani confecratis, & cum Cafis, & Magaritiis, universisque rebus ad casdem Curtes presentibus ut di-Etum eft cum Cafis , sediminibus , & Vineis , cum Arcis suarumque terris Arabilibus, pratis, pascuis, filvis, & Stalariis, ripis, rupinis, ac paludibus molendinis, & piscationibus, cultis, & incultis, divisis, & indivisis, una cum finibus, & terminis, acceffionibus & ufibus aquarum, aquarumque decuribus cum omni jure adiacentibus, & pertinentibus ad ipsas pradictas Curtes , omnique supra , & infra , eo vero ordine, ut Canonici, qui nunc funt in eadem pradicta Canonica, vel in antea ordinati fuerint, faciant exinde, tam de frugibus, & reditu, quam ex Censu, & proficuo, quod annualiser Dominus dederit ad corum usum, & sumptum quicquid eis fuerit opportunum fine omni nostra, & baredum, ac proberedum nostrorum contradictione; ita tamen ut nec Canonici, qui in eadem Canonica ordinati fuerint babent licentiam vendendi, donandi, commutandi, aut in beneficium dandi, neque per libellum, aut per precarium, neque per emphyseofim, nec per ullum alium modum, vel titulum; & fi Canonici boc fecundum jam dictum tenorem non obferwaverint, & praditta Curtes cum pranominatis Ecclefiis, & cum rebus ad ea pertinentibus in nostra vel heredum nostrorum deveniant virente , donec Canonici fuerint , qui prascriptam ordinationem ofervaverint, qua autem suprascriptas Curtes juris nofri una cum accessionibus , & egressibus suis Superioribus, & inferioribus earum rerum qualibet fupraque, & infra ab bac die praditta Canonica S. Petri donamus , & offerimus , & per prasentem Chartam offersionis ibidem ad babendum in perpetuum confirmamus insuper per cultellum, & festucam nodatam jure, occasione, et ratione terra per ramum arboris legitimam facimus traditionem, & investituram , & exinde foras nos expul.mus , & absentes nos facimus, & improprietatem pradicta Canonica ad babendum reliquimus, faciendum exinde Canonici, qui in eadem Canonica ordinati fuerint ficut supra jure proprietario quidquid voiverint fine omni nostra, & baredum, bac probaredum nostrorum contradictione, vel repetitione.

Allum infra Castro Campitelli.

Beatrix, & Mathildis, mater & filia, qua banc Chartam offersionis rogavimus.

Signum manuum Alberto Alamanno &c. rogatis testibus.

Fgo Rustico Notarius Sacri Palatii scripsi post tradita complevi, & dedi.

IN nomine Domini Dei eterni. Anno ab Incarna. Enemplum. tione Domini nostri Thesa Xpti millessimo se ab Originali ptuagesimo tertio, Decimo die, intrante mense se Morgan-ptembris, Indictione Diodecima Canonica Ecclessia nii. Santi Petri Apoftoli, que Caput Santa Mantuana Sed.s. Nis quidem Beatrix filia quondam Federici Ducis, & Mathilda filia ejufdem Beatricis, & guondam bone memoria Bonifacii Marchionis, & Ducis, qua professa sumus lege vivere Salica offertrices, & donatrices p. p. duximus. Quifquis in fantis, ac venerabilibus locis ex suis aliquid consulerit rebus in bot seculo juxta Austoris voceme centuplum accipiet, & insuper quod melius est vitam possidebit eternam. Ideoque nos qua superius Beatrix, & Mathilda, Mater & filia Donatrices, & Offererices eidem pradicta Canonica pro mercede, & remedio animarum nostrarum, & quondam Bonifacii Marchionis , & Ducis ad usum & sumptum. Canonicorum pradicta Canonica, qui ibi nunc per Episcopum, wel in futuro fine pramio ordinati fuerint, regulariter viventes, idem est medietas de. Curte, & Castro, quod vocatur Volta, feu Ecclefia Plebis infra ipsam Curtem, qua consecrata in honorem Santi Petri , & cum Cafis , & Maffarisiis universisque rebus , que ad suprascriptam medietatem de predicta Curte pertinentibus, & eft posita infra Comitatu Mantuano, ut dichum eft, sam cafis cum sediminibus, & Vineis cum areis suis, seu terris arrabilibus, pratis, pascuis, silvois, ac stalareis, ripis. rupinis, ac paludibus, molendinis, & piscationibus, cultis, & incultis, divifis & indivifis, una cum confinibus, & terminis, accessionibus, & ufibus aquarum, aquarumque decurfibus, cum omnibus juribus adiacentibus, & pertinentibus ad ipfam medie-

satem de pradicta Curte omnia qualiter supra, vel infra. Eo vero ordine, ut Canonici, qui nunc in eadem pradicta Canonica, vel in antea ordinati fuerint faciant exinde tam de frugibus, & reditu, quam ex Censu, & proficuo, quod annualiter Dominus dederit ad corum usum, & sumptum quidquid eis fuerit oportunum sine omni nostra, & baredum, ac probaredum nostrorum condictione. Ita tamen, ut nunc Canonici, qui in eadem Canonica ordinati fuerint babeant licentiam wendendi, donandi, commutandi, aut in beneficium dandi, aut per precaria, neque per emphiseosim, nec per ullum alium modum vel titulum, nifi a minoribns personis libellum ad redditum faciendi. Et fi Canonici boc fecundum jam dictum teneris non perseveraverint; tunc pradicta medietas de Curte cum Castro, & Ecclesia, & cum rebus ad earum pertinentibus deveniant in virtutem, & potestatem Episcopio Sancta Regiensis Etelefia, donec Canonici fuerint qui suprascriptam. ordinationem observaverint. Quam autem super suprascriptam medietatem de Curte, & Castro cum omnibus ad eam pertinentibus juris nostri una cum accessionibus, & ingressibus, seu cum superioribus, & inferioribus earum rerum qualiter supra, vel infra ab bac die pradicta Canonica Sancti Petri donamus, & offerimus, & per prasentem cartam offerfionis ibidem ad babendum Imperatorem confirmamus. Insuper per cultellum, & festucam nodatam vuansonem & vuasonem. Hie per ramum arboris licentiam facimus, tradimus, & investituram, & exinde foris nos expulsimus vuarpivimes, & abjentes nos fecimus, & improprietatem predictis Canonicis ad gaudendum relinquimus faciendum exinde Canonici, qui in cadem Canonica ordinati fuerint, sicut sui legibus juris proprietario nomine quicquid voluerint

fine omni noffra, & baredum, ac pro baredum nofrorum condictione, wel repetitione. Si quis vero, quod futurum esse non credimus ex nobis Mater & filia, quod absit, ant ullus de baredibus ac pro baredibus nostris pro qualibet opposita persona quantra banc cartam affersionis ire qua temptaverimus, aut eam per quovis ingenium infrangereque scierimus sunc inferamus ad illam partem, quontra quamexinde litem intulerimus multa que est pena auri optimi untias centum, & arienti ponderas ducenti, G quod repetierimus nihil vindicare non valeamus. Sed & prasens hac Carta offersionis diuturnis temporibus firma permaneat atque persistat inconvulsa. cum Stipulatione Subnixa, & que Supra Beatrix, & Mathilda Mater, & Filia pro nostris baredibus, ac pro baredibus a parte jam ditta Canonica qualiter Supra wel infra. Ab omni bomine defensare quod si defendere non potuerimus, ant si vobis exinde aliquid per quovis ingenium subtrahere scierimus tunc in duplum candem offersionem eidem Canonica restituamus, sicut pro tempore fuerit meliorata, aut valucrit secundum extimationem in quonsimilibus locis, & nee nobis liceat ullo tempore nolie quod wolnimus, & quod a nobis semel fattum, vel quonscriprum est sub Jus jurandum inviolabiliter quonservare promittimhs cum stipulatione subnixa, & bergamena cum atramentario de terra elevavimus paginam Nuftico Notario Sacri Palatii tradidi ibi conscribere rogammus In qua subter confremanstibus quem obtuli ad roborandam. Actum in loco Tore-Sella feliciter .

Signa Manu Jum suprascripta Beatrix & Mathilda Mater, & Filia que banc Car106 tam offersionis ut supra sieri rogavimus.

Signa Manuum Federicus Comer & Girardo seu Literio asque Varino lege Salica vivoentes rogatis testium.

Signa Manun Alberto
Alamano Paganus de Corfiena Romanus Pittor Albertus de Mezana Ogerio da tegie rogatis 326

111

Ego Rustico Notarius Sacri Palatit rogatus scripsi, post pradicta complevi, & dedi.

Aliam donationem fattam a pradittir Matre, & Filia ipfi Canonica sub eadem die, & anno per Rogatum ejussdem Rustici, & cum ipsit verbis, & condictionibus, qua supra leguntur.

Idest. Currer duat Jurir nostri una que vocatar Sauthur Laurentiur in Burnegno posíta in Comitatu Murtuavo Justa sluvium lassonis cum Tumba, qua vocatur Casale posíta in Comitatu Murtuano pro-

Ex Orig. in

prope fluvium Fiffari, & in loco, qui dicitur San-Etus Caffanus cum Capellis in eadem Curte ad honorem Santti Nicolai, & Santti Caffani conftructis, & cum Cafis &c. ut Supra.

Penam infigunt contrafacientibus earum voluntatibus de dictis duabus Curtibus Mulctam &c. in Ontias, quingentum auri optimi, & ponderas mille arienti.

Um in Dei nomine eftra muros Lucenfis Civitatis, in Burgo qui vocatur Sancti Fridiani, in casa solariata Pandolsi silius bone memorie alium S. Ju-Hugheri pro illius dat am licentiam in judicio rese- fine Luceudifet Domna Matilda Marchionissa, bac Ducatrix fit Num. 4. filia bone memorie Bonifatii Marchionis , una cum dedit & Mufilia vone memorie Bonsfaess viarentonis, una vat. Artig. Flaiperto Judice & Mißus Domni Imperatoris ad Ital. Tom. 1, caulas audiendas bac deliberandas; residentibus cum Fag. 480. sed illis Gerardus Gottefredus Judicibus, Guinitho, Si- mancam, en gilmundo, Guistredo Raimundo, Cono, Landulfo quo varian-Caufidicis, Glandulfo, Rolando Benedicto Natorii, bentur. Henricus filius b. m. Lambertii, & Sigefredo Generus eius, Guido filius b. m. Morecti Hugo filius b. m. Guinicthi Conradus filius b. m. Villani Burello filius b. m. ma ..... Huberitus filius b. m. Gualfredi, Hungaro Lanberto generi filii b. m. Guidonis Araldello filius b.m. Allucci Lanbertus filius b. m. Baroncioni Seniorectus filius bone memorie Mofagi Carbone filius b. m. Bonii Clerici Frantinulus fil. b. m. Pilani Rainerii Tocca Colcia fil. b. m. Petri, & reliquis plures : ibique corum. veniens presentiis Eritha Abatissa de Ecclesia, & Monasterio Domini, & Santti Salvatoris, & Santhe Justine, que dicitur Brisciani, sita in Lucenfi

# deeft.

Civitate juxta muros ejusalem Civitatis una cumo Gerardo Seario Avocatus ejusalem Monasserii : eperuns dicere adversus ecadem Domanom Mattildam: Abes, & desines pars Ecclesse, & Monasserii jame diti Domini, & Sauli Salvatoris, Sanctique \*

\*Santte- ditti Domini, & Santti Salvasoris, Sanctique \*
que Justine ad Juam proprietatem duo petis de terris
\*decti tilis, \* que una ex ipfic tem cafa jolariasa fuper \*
\*dectt fe abense a petre & calcina, seu a rena con-

fe abente a petre & a calcina, feu a rena confiratta, elevata esse videtur in preditta Lucensi Civitate juxea prelibatam Ecclessam Santte Justine, tenente. \* uno cano in via publica, ataue cum uno

\* senenses tenente, \* uno capo in via publica, asque cum uno \* cenene laso, & alio capo tenet \* in serra, & dimidia sepe,

into, and an activities and activities and activities of alio lato senes in sterra et dimidia fepe, et dimidie columne de Cafa Bonishi; et illa fecanda, que effe Campo, que effe videtur in loco, et finibus Villanova, tenentet uno capo in terra Lamberti, et in terra Bonioli, et alio capo tenes in fluvio Serelo lato uno, tenes suprafictipita "in terra Santii Pan-

taleo uno, tener suprascripta "in terra Sancti Pantaleonis et alia lato tenet in terra suprascripti Sancti Pantaleonis, es predicta Benioli ut \* si est

ullus bomo, qui exinde agere, aut causare vult, parati sumus cum illo in ratione standum ex parte

annominati Monasterii, et legittime \* finiendum. Et cum nemo ibi se apresentasse, qui exinde contra predictum Monasserium agisser, vuel canssasser; seuvo sannominata Erisba Abatissa una cum predicto serardo ejus Avocatus petterenta da jannominatam. Domnam Mathidam, et ad predictum Flaipertum Judicem, et missu Domni Imperatoris, ut proper Deam, et anime Domni Imperatoris super pipos, et super jandistas ret ut nultus quilibes bomo magua,

wel parva persona pars jannominuti Monasterii sine \* divestire legali judico disventie \* presumat. Er cam jannominata Eritha Abatissa uma cum predisto ejus Avoeato raliter possulasseur, tune jaunominata Domna Marilda una cam prestuto Flaiperso Judice, et Missus Domni Imperatoris, per sastem, in qua quis desinebant manibus miserant bannum Domni Imperatoris, super eadem Eritbam Abatissam, et super predictam ejus avocatum, et super ipsas res in mancasos aureos mille; ut nullus quilibet bomo magna, vel parva persona pars predicte Ecclesia sine legali judicio disvestite \* presumat.

divestire

Ouir vero feceris se agnoscar composteurus predicta mille Mancusor auros, mediestaem pari Camere Domni Imperatoris, & mediestaem pars predicti Monasteris eidem Erisbe Abasisse, vol posteriorius specessarius sias. Unde banc nosition, pro securitate, & futtura ostemsone cidem Erisbe Abasisse posterisque, supersitus sias under Erisbe Abasisse posterisque, supersitus sias ad pareem jannominati Monasteris ostendana seri justimus.

tetbe

Quidem ego Gberardus Notarius Domni Imperatoris ex inssione superalripee Domne Maritide, of predisti Felapeeri Jadicis; of M.sliu Domni Imperatoris, seu Jad.cum amonisione serips, Anno Dominice Incarnationis ejus millesmo Septuagesmo tertio VI. Idus Felovaris; Indictione S.

## 00

\* Murato-

Flaiperens Judex, & Missus Domni Imperato-subscriptiris subscripts.

\*\*Subscripts\*\*

\*\*Subsc

\* Subscripfi dittis prasens Vifredus in istis. neam Cau-Le- sidicus IIO

\* Muratorius legit Sigmundus legum Oc.

Legum Sismundus subscripi \* doemate fultus Gubtefredus Judex Sacri Palatii interfui,\*

Glandulfus Notarius Domni Imperatoris ibi fui, & pro Ni- & Subscripsi.

nizo ha-Ninizo caufidicus causam plena inquizitione bet Winiorando discuziens interfui.

addit , & IN Dei nomine . Anno Dominica Incarnationis · fubscripsi. Millesimo septuagesimo tertio Indictione ......

\* Supripsi \* Murat.

magli.

En autogra- fins sum ego Paganus quondam Ruffici qualiter per pho in Ab- boc scriptum promissionis ..... pata obligationis batia SS. spondeo, & promitto, & obbligo me, atque meos Lucille Mi- filios, & baredes sibi Domno Guidoni ..... Lufit R. Pater tilla, ut tuo Monasterio, quod est consecratum in. Abbas Scar- bonore SS. Dei Virginum Flora, & Lucilla tuisque suisque .... exoribus Abbasibus ex integra illa terra, qua dicitur Barbarstana, quam ego babeo, & teneo, seu aliquis pro me.... scriptum est praditta terra posita in comitatu Aretino infra Plebem S. Stephani fita Classe .... Martina vel Lena, & Coprina aut ubicunque effe invenitur cum omnia. Super Se, & infra fe babentem quatenus exinde ..... omni tempore taciti securi, & quieti sen indepnes ex mea parte qui supra Paganus meorumque filiorum, & baredum ..... Quod fi exinde vobis prasumpserimus molestare, tollere, vel minuere intromittere iten ..... faticare ausi fuerimus per nos aut per intermissam a nobis personam aut si exmde ..... aliquid aliud datum, vel scriptum, quam nos factum babeamus ex ea aut in antea fecerimus nt buic ..... pro noceat, aut alieur bomini pra-

distam terram prasumpserimus quarentare, vel defensare, & omni tempore non .... serimus exinde pradictum Monasterium, & tuos posterus successores Abbates quietos, & indepnes, ac fine moleftia permanere tune componere promitto, ego qui supra Paganus, & obligo me asque meos filios, & baredes tibi prafato Guidoni Abbati , & jam dicto Mona-Sterio atque Suis posteres Successoribus Abbatibus poenam argenti optimi libras decem vobis daturos, & composituros esse debeamus, & componamus, & per banc ponsione, & promissa spoena recipi merisum, & Launechild mobiles res pro libris decem ficuti inter ..... convenit. Que vero Charta convenientia. & promissionis, & Scriptura obligationis, a. me jam dicto ..... ano rogata est, ut ab Marsino Notario feriberetur . A lum in Comitatu Aresino in loco qui dicitur Versige ..... Ecclefians S. Maria non longe a Domo, ubi residebat Comitissa Beatrix una cum filia sua Matilda....... O Tober ..... manus suprascripti Pagani, qui banc Chartam scribere rogavi, & manu sua fissare guffit .

Raginerius Filius q. Fuscheri & rogatus Testis.

Feralmus filius q. Corbizonis rogatus Testis... filius quondam Gerardi Primicerii rogatus Testis.

Martinus Notarius scripfit, & complevit.

Castro

quod

Vulgavit hanc Florentinius Appe. in Dei nomine in Ci-Tabulario S. witate Pifa juxta palatium Pontiani Luejusdem Cevitatis cum in placito cen. fed mendofe ut ex va- residisfet Domina Matilda Ducatrix & Marchionissa runtions oil ad causas audiendas hac deliberandas residentibus eum ea Ubertus Gerardus Seniorectus \* Lanbertus \* Lemore- Ildebrandus Hago Judicibus & item Hugo Causidicus \* Guinittho Causidicus Hugo Vicecomes Conra-\* Lucemu- dus Hugo Nottarii Rainerius de Sancto Cassiano go Causi- Uberens filius quondam Teutti \* de Colle Rodulfus & Fulcardus germani filii bone mamorie Saracini dico de Leporaria \*. Baroncius de Monte Alto Hugo fi-\* Leporia- lins Leonis de Babillonia Guido quondam Paganulfi \* Marignanus de Fasciana filius quondam Leonis Ta-\* Liganul- ctius " quondam Rodulfi Ildebertus filius quondam Sigefredi Sigefredus filius quondam Pelegrini & reliquis ibique corum veniens Presentiis Bernardus Taffus Stam- Abbas de Ecclesia & Monasterio Santi Pontiani Lucenfis una cum Guidone Notario Avocatus ejusdem belli Monasterii ceperunt dicere ad eamdem Dominam Ma-\* Berti Hildam quia jamplures vices reclamavimus ad vos 6 \* Morini \* Hugonis ad Dominam Beatricem de filiis Banbelli \* & de filiis Berite \* de Santto Miniato & de Gualterio & \* Supra Blancardo filius quondam Mozini \* & de Hugone filius quondam Guidonis \* & de suis confortibus qui · rio contendunt supra dicti Monasterii \* fex mansas cum \* fuis earum \* pertinentus in loco & finibus Faongnana.

uod prope Caurum qui \* wocasur Sanctominiato quepri-Vallecee ma mansa in loco qui wocasur Valleccla \* quam-

regitur perpetuum filius quondam Orithi secunda mansa in loco qui vocatur Albareto regitur per Tenthum & Concium germani filii quondam Bouithi tertia mansa in codem loco Alberto \* regitur per Dominicum filius suprascripti Boti \* quarta mansa in \* Bonithii eodem loco Albareto quam regitur per Bonciam \* cum fuis confortibus quinta manfa \* in codem loco regipur per venerandum filius Gheriti \* fexta manfa in codem loco Faungnana regisur per Bectulum, \* & due petie que sunt vinea que vocantur Gardinga lum & terra que sunt Campora in Candeiana & Campum qui vocatur Arghire \* & campus in Paldonatica & \* Anghire terram que est vinea & filva que vocatur poium Gualterigo \* prope Sambucetum & prope Bergarium \* \* Gualte. & campus in loco Cavane. Et Campora in via de ringo Arno & Campora & vince in plano de Faunguana \* Verga. G in codem loco Faongnana G in ejus finibus que rum ad Curtem de Faongnana pertinentes sunt que est pertinent Suprascr.pts Monusterii S. Pontiani unde vos & Domina iam dicta Beatrix missos illos ex vestra parte missilis & illos \* vociferare fecistis \* ad illos ut ad vestrum placitum venisset & minime ad vestrum placitum venerunt . Recordata ipsa domina Mattilda cum ipfis judicibus qui ibi aderant quod ita factum fuißet cum ipfe Bernardus Abbas una cum supradicto Guidone Notario \* Avo- \* deeft cato ejusdem Monasterii petierunt ad eamdem Dominam Madildam ut propter Deum \* & anime \* pro parte Domini Regis atque Domine Beatricis sueque mer- Domini cedis quod de suprascriptis terris & rebus qualiter Supra leguntur nos ad Salvam querelam ad partem supradicti Monasterii investiatis usque dum ipsi bomines ad placitum veniant & legem & justitiam exinde faciunt. Tunc ipse Domina Mactilda per fuftem in qua fuam detinebat manum predictum Ber-

\* Albaneto

\* Boncium \* deeft

\* Ghoritti \* Brettu-

nardum Abbatem & jannominatum Guidonem Notarium Avocatum jannominati Monasterii ad partem jannominati Monafterii de Suprascriptis terris & rebus qualiter Supra leguntur ad Salvam querelam. investivit & insuper jannominata Domina Ma lilda per supradiflum fustem in qua suam detinebat manum misit bandum supra jannominatum Abbatem Bernardum & Supra jannominatum Gu:donem Notarium Avocatum jam supra dicti Monasterii & Supra jannominatum Monafterium & Supra jandi-Has res qualiter supra legitur in bisanteos aureos duo millia ut nullus quislibet bomo magna vel parva persona de suprascriptis rebus qualiter supra legitur pars predicti Monafterii fine legali judicio disvestire presumas quis vero fecerit predictos duo millia bifanteos aureos compositurus se agnoscat medietatem parti Caramare \* Domini Regis & noftre & \* medietatem ad partem suprascripti Monasterii ad illum Rectorem qui ibi pro tempore fuerit unde banc

\* camere \* deest \* & isa \* deest

\* deest

monitiam pro securitate & sutura ostensione eidem \*
Bernarde Abati & suis \* subessioribus ad parem.
upradicii Mouasterii jannominati Sarcii Pontiani
ostendenda seri jussimus Quidem ego Gerardus Notarius Domini Imperatoris ex jussimus annominate
Domine Mactilde seu judicum amonutione serissis
Anno Dominies ab Uncarnationis ejus Millessimo Se-

peuagesimo Quarto. Quarto Nonas Martis Indict.

3

duodecima.

Gerardus Judex Sacri Palatii interfui & Palatii

Se-

Seniorectus \* Judex Sacri Pa- \* Lempes-

Ubertus Judex Domini Impe- \* Defunt

Lambertus Judex Sacri Palatii interfui.

Inizo Causidicus intersui & 1

Hugo Judex Sacri Palatii inter-

2 Dum

Murat. Ant. Ital. Tom.I. Um in Dei nomine in Civitate Florentia in Pag.969. via prope Ecclesia Santti Salvatoris juxta. Emendata ad fidem Autho- Palatio de Domni S'anti Battista in judicio resegraph! In diffet Domina Beatrix gloriofiffima Comitista, at-Archivo Ar- que Matilda dilecta filia ejus ad justitia faciendam chiepifcopatus Lucenfis, hac deliberandam, adeffeut cum ea Wido, & Tegrimo fignati \* F. & Moritto \* Judicibus, Ubertus Legisdoctor, & Pagano de Arfina, \* & Bollando filio fuo, & Tado \*Emorieso filio bone memorie Villans, & Willielmo filio bone \* Corfina memorie Willielmi, & Henrigo &c. \* & alii plu-\* Herigo res ibique in corum predictorum presentiis Anselmus bone me- Episcopus Ecclesie Episcopatus Sancti Martini sira. infra Civitatem Luca, una cum Ildibrando \* filio Lamberti, bone memorie Widi Avocato (uo, cepit dicere adver-& Bernem. sus predictas Comitissa, quod ipse abebat, & tenebat garius fi- ad parte predicte Ecclefie, & Episcopato S. Martini lio bone, med.esatem ex integra de tertiam portionem de Monte, & Pojo, feo Castelle illo, quod dicitur Pardi, & Montecatini, una cum medietatem de tertiam por-Emmo filio tionem de Curte, & Ecclefia de codem loco, cum. b.m. M.r. omnibus suorum pertinentiis, & jacentiis, ficut Ilrini , & debrandus de Maone filius bone memorie Widi per Villano, cartulam dedit preditte Ecclefie & Episcopatu Santti Martini, pro anime sue & remedio suorumque paqui dicitur de A- rentum. Et si effet aliquis bomo, qui de suprascriptis bate . 19 rebus contra eum , vel contra predictam Ecclesiam Faralmi agere, ant caufare voluiffet, paratus erat cum eo filio b. m. exinde ad ratione standum, & legitime finiendum. Moristi, Et cum nemo se ibidem adpresentaffet, qui de su-GGerardo prascriptas res agere, aut causare voluisset, cepit filio b. m. dicere ipso Episcopo una cum predicto Avocato suo Vidi, & adversus predictas Comitisa, propter Deum, & ani-Saracino me Domni Regis mercede misistet bannum super se filio Cici. & Supra jam dicas res, & nullus eum vel predi-Ġ

Ham Ecclesa & Episcopatus de preditii rebui sine & Pio slio legale judicio devestire audead; & ipse Comissife. Bonichi, & per fuste, quam suorum desinebas mavibus, mise Gerardo runt bannum super preditim Episcopum, & Avo. slio Roci, cato sao. & super preditiar res in Maveus, au. & c. res duomillia; ut nullus quislibet bomo, magna. \*Ildebran-parvaque persona de preditar res audean ipso Epi-do Ecopatum, & Ecclesia devistire sive legale judico. Quor vero secroposat, medicateam pars Plubice, & alia medicateam parti Episcopio & Ecclesia, & jam disti emedicateam parti Episcopio & Ecclesia, & jam disti Episcopi vel a suo successore. In co modo sinta est causa; unde ane nositiam pro securiatem de. suprascripto Episcopio, & sutura ostensione feri amonuerum.

Ouidem & ego Rodulfur Notariur per justionem soprascripte Comitise, & Judicum ammonitionem scripti Anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi Septuagesmo Quinto post mille, Nouar Madis, Indistince XIII.





Wido Judex Sacri Palati interfui. Theodegrimus Judex Sacri Palatii interfui. Seniorestus Judex Sacri Palatii interfui.



BacchinisteUlia fuerunt multa altercasiones inter Misson sia di S. Bec
Domina Beatricis; & Homines Domini Petri nedetto di
Polisone.

Abbatis Monasserii Sancti Benedicti, & S. Simeonis nello Stato de terris qua sun in Insula pradicti Monasserii di Mantore, Jussione pradicta Domine Beatricis, ejustempare FiElic. cissone ila Marthilda venis Careto Clericus videre pradictan Paga-1. Has terras, unde altercatio erat cum Azone vuna-

lia Matthilda venit Careto Clericus videre pradi-Etas terras, unde altercatio erat cum Azone venatore, Getebaldo Teutonico, Teuzone Gastaldione de Pigugnana, & Gandulfo Gastaldione ejusdem Beatricis, seu Manfredo Judice. Ex parte Monasterii fuerunt Bernardus de Burbaffio , Albizo Gastaldio de Cafale, Pulus de Suftiente, & Turifendus Rambaldus, Albertus; atque Ugo Clericus, & alii quam plurimes. Hi omnes ierunt videre confines unde insentio erat . Tum ex parte Monasteru fuerunt Monstratores Albertus filius Azoni, & Johannes Petri Vientii. Ex parte Comitiffa fuit Lugarellus. Ifti tres monstraverunt terras, & confines. Monstratis serris, & confinis juraverunt Super Santta Evangelia in prasentia supradictorum bominum, quod temporibus Domini Bonifacii Marchionis fine omni lix & contentione fuerunt culta, & laborata, & detenta ex parte pradicti Monasterii. Igitur Careto Clericus coram omnibus dixit; nunc clare patet quia terra funt Bancti Benedicti , @ ego pracipio ex parte Domina mea ut nuilus deinceps inquietet pradictum Monasterium de Supradictis terris. Actum est boc in jam dicto Monasterio feliciter fexto Kalend. Februarii Anno Incarnationis Domini nostri Jesu Christi millesimo septuagesimo sexto.

Um in Dei nomine a um est in loco & sinibus Grandi de Papiava in Curte Donicata in judicio restd. se Edit. secun-Domina Matilda Marchiouisa & Ducatrix at can- da N. VIII. sas audiendas anc deliberandas refidentibus anc Stan- Pagings. tibus cum ea Tenderici Comitis Ugo Vicecomes U. Ex Archivo bertus Judex Evardus Sismundus Cono Caussidices Elustris. D. More to Bernardo Notario Ubaldo quond. Sifredi neditti Lor Rainerii Malabranca Lamberti quondam Rollandi Il. freducci Madebrardus filio Pagani Uvido quond. Sichiti Sifre- ent Priorit dut judex Vvillielmo Castaldo Cadalo quond. Can- D. Stephanisari & reliquis plures ibique in corum veniens pre-Sentia Adam Abbas de Monasterio Santi Viti cum Billomo Avicato suo ceperunt dicere ac merceden. petere bannum ponere super se ac super res infraferipte Ecclefie quas babet vel imnanti jufte acquisieritis . Tunc Domina Matilta cum talia andiffet insimul cum superscripto Ugo Vicecomes per fustem quas in suorum detinuebant manibus posuerunt bannum Super predictum Abbate vel prenominata Ecele sia adque super res suprascripti Monasterii quas nave detinet vel deinceps juste acquificeit ut nulla magna parvaque persone predicto Abbate vel preno. minata Ecclefia fine legale judicio disvestire audead. Quod signis fecerit sciant se composituros mille bisantios aureos medietatem parti publice & medie-tatem suprascripte Ecclesse vel Abate qui nunc est wel pro tempore fuerit. Et in eo modo finita est caula. Unte anc notitia pro securitatem & falum oftenfionem eidem Adami Abati oftemdemdum fieri juximus quidem & ego Rollandus Notarius Domini Rex juxione suprascripte Domine Matilde judicio & amire Lone for pfi. Anni Domini mille Septuagesimo oftavo quinto Kal. Julii Indictione quintadecima.

| MA  | TIL        |
|-----|------------|
| DA  | DI<br>SIQD |
| OKA | EST        |

Ugo Vicecomes interfui. Ubertus Judex Domni Imperatoris interfui.

Ego Everardus Advocatus interfui. Sismundus Scriptis interfuis omnibus istis.

## Dum in Dei Nomine.

Ogbelli Bal. Sacra Tom.I. Pag.346.

N judicio refideret D. Matilda Dux & Marchionissa intus Casa, que est juxta Cla Strum Plebis Sancti Andrea fita in burgo de Martuli ad canfas audiendas, ac legitime definiendas: Residentibus cum ea Lamberto . & Ubaldo , & Guinizone , & Glandolfo, & Guillermo Ducibus, & Raynerio Comite, filioque Ildebrandi Comitis, & Pagano de Corfina, & Hugo Vicecomite, & Guidone germanis filis bona memoria Guidonis, & Alberta de Montegralbo, & Gualfredo filio bona memoria Petri, & Gerardo ...... & Talzo filio quondam Gotizl, & alii pluribus. Ildebrando, qui..... vocatur, Advocatus de Ecclefia, & Episcopatu S. Maria de Vulterra ita dix.t. Domina babeo, & teneo, & poffideo ad partem jam dieti Episcopatus, terras, & res, plebes, & decimas de Plebe de Molle, & de Plebe de Pernina, & Ecclesiam , qua est adificata in villa de Personata qua est de plebe Sancti Justi, & omnes terras, & res, Ecclefias, & decimationes positas in his tribus plebibus de Molle, de Pernina, & Sancti Justi pertinentes ad jura suprascripti Episcopatus. Et si est ullus bomo, qui adversus ea

aliquid exinde dicere velis paratns sum com eo in rativos standam, & cam nullus se ibi reprasentarea de rei illar cansandar quassosi mercedom ad pradistam Dominam, ut pro Deo, & anima Regis, & sua missert bannum sum in catum libra auri optimi, ut si quite de pradistis rebus partem prasati Episcopatus, divessire, inquietare, molestare, sincelegale judicio prasumpleris pradistam param componat, medictatem parti publica, & medictatem parti publica, a superadisto proparti publica, a superadisto pri parti publicam per superadisto publicam per superadisto publicam per superadisto publicam superadisto publicam per superadisto publicam superadisto publi



Pag.113.

Contelo- IN nomine &c. Anno ab Incarnatione &c. 1079. Offavo die intrante Mense Julii Indictione secunda Canonica Santa Mantnana Ecclefia &c.

> Ego in Dei nomine Mathildis Comitisa, atque Ducatrix filia quondam Magni Bonifatii Ducis, & Marchionis patris, & genitoris mei & pro anima magna Beatricis Comitifa, & Ducatricis genitricis mea Servos, & Ancillas juris mei qui, & qua Sunt in Villa Pletula, & Caftro volta &c. Actum in Civitate Mantna feliciter .

> Ego Mathildis Dei gratia si quid sum in bac Charta a me faita subscripsi.

> Ero Andreas Notarius banc Chartam donationis, & offerfionis a Comitissa Mathilda firmatam, & comprobatam feripfi.

ex Apographo Florentinii.

N nomine Domini Dei eterni Anno ab Incarnaen Autentico I tione Domini nostri Thesu Xpti millesimo septua. defumptum gesimo nono, ottavo Die intrante Mense Julii Indictione fecunda . Canonice dicte Mantuaninfis Ecclehe constructe vel ordinate infra banc Civitatem Mantuanam. Ego in Dei nomine Matildis Comitissa atque Ducatrix filia quondam magni Bonifacii Ducis, & Marchionis que professa sum lege vivere Salica Offererix , & Donatrix ipfins Canonice p. p. dixi Quis quis in Santtis ac Venerabilibus locis ex fuis rebus aliquid contulerit juxta Auftoris wocem in boc seculo centuplum accipies & insuper quod melius eff vitam poffidebit eternam . Ideoque fipraferipta Matildis Dono & Offero in eadem Canonica SanSantti Petri Santte Mantuane Ecclefia pro anime mee mercede & pro anima Magni Bonifacii Ducis, & Marchionis Patris, & genitoris mei . Et pro anima Magne Beatricis Comitifie & Ducatrix genitricis mee fervos, & ancillas juris mei cum omnibus peculiis eorum & earum que habent Qui & que funt in Villa Pletule & alii, & alie que funt in Castro Volte intus & foris & per circuitum. ejusdem Castri quorum & quarum nomina hec sunt de gui & que in Pletule Villa habitant . Albereus & Lanza jugales cum filiabus suis . Aldegarda & Serena. Wazo & Remedia Jugales cum. filio & filiabus suis . Girarda Criftina & Maria. & Ermengarda & Vuido qui fuit Servus Vvazonis Richelda Zeno cum filio, & filiabus Suis Johanne Martina Ofanna Ermengarda Dominica. Mantuanus & Maria Jugales cum filiabus suis. Leticia & Berta Grausa cum filio & filia. Gandulfo & Lamperga. Stefanus & Bunwerga jugales cum filio & filia. Johanne & Bonisenda & Nepotibus & Nepta Ardengo Tenzone Pagano Ubaldino & Zenone & Doza & bec funt nomina corum qui habitant in Caftro Volte. Intus & per circuitum Zafarrus Sigilfredus Carincius Lanfranchus Martha filii quondam Framici Isac Ametheus Ermelina Maria Benno & Ubaldus Frater ejus Wazzara & Doucta & Offredus frater earum Senecus & Engeltruda filia ejus Davizzo & Lanza jugales cum sex filiabus corum. Doneta fata Marchilda Otta Gilfa Geza & Aldefredo fratre earum in Geltruda cum duobus filiis ss. Aldone & Michaelle & Maria Uxore ejufdem. Michalis cum filia sua Valiarda Wibertus cum duabus filiis ss. Girardo Walterio & Filia Guntelda. Benno Doneta cum duabus filiis & Filia Paganino Rusticello Fonzetta Englucia cum tribus filiis ss.

Ardicione Bonicoto Aldinello Waltruda cum filio suo Johanne, Grana cum filio suo Willelmo Maria. Hos autem omnes sup. servos & ancillas juris mei in eadem Canonica una cum peculiis corum & carum. ab bac die eidem Canonice Sante Mantuanenfis Ecclefie donare & offerre videor . Ita quod faciat exinde Canonici illi qui ibidem die nostuque Deo regulariter deservierint ad corum utilitatem & commune servitium de jam dictis servis & ancillis, seu de peculiis quicquid voluerins pro anime mee mercede, & pro auima Patris Genitoris mei & Matris Genitricis mee fine omni mea & baredum ac pro baredum meorum quontradictione vel repetitione. Insuper ego suprascripra Matildis parti ipfius Canonice inde legiptimam facio traditionem & investituram per cultellum festueum nodatum vantonem & vasonem terre atque ramum arboris & me exinde foris expulcici & absentem me feci ad partem ipsius Canonice & eis babendum reliqui. Si quis vero quod futurum effe non credo ego ipfa Matildis quod absit aut ullus de haredibus ac pro haredibus meis, seu quel. opposita prima qua hanc cartulam offerfionis ire quandoque temptaverimus, aut eam per quodvis ingenium infringere quefierimus tunc inferamus ad illam partem contra quam exinde litem intulerimus multam quod est pena auri optimi uncias mille argenti pondera duo milia, & quod perierimus vendicare non valeamus. Sed prefens hac cartula offersion s diuturnis temporibus firma permaneat arque perfiftat inquuroulfa feriptione Subnixa. Insuper quidquid spondeo arque obligo me Tub. Mathilda una cum meis haredibus ac pro haredibus parti eidem Canonice Super Servos & ancillas qualiter supra legitur ab omne homine defensare . Quod si defendere non potuerimus aut parti eidem. Canonice ex eis aliquos per quod vis ingenium subtrabere questerimus tunt in duplum costem servos vel ancillat ne supra legitur eidem Canonice restituamus sicut pro tempore suerint meliorati vel meliorati selendum extinationem in quonsmilibus personis. Et pergamva cum atramentario de terra levavoi a paginam, Andree Notario tradidi G seribere rogavi. In qua bic subtere quosfirmava tessibusque obsuli ad roborandum. Assum in Civitate Mantes estimationes estatus de supra sup

Signa Midonis de Baro Emrici Magnifredi Alberti filii lege Salica viventium rogati funt tefee.

Bulgari de Nonantula sestis

Ego Matilda Dei gratia si quid sum in bac per cartula a me sasta sint. Ego bonus sudax intersus, & subscripsi. Ego Azo sudax intersus of subscripsi. Ego Azo sudax Sacri Palatii intersus & subscripsi. Ego Deodatus sudax intersus, & subscripsi.

Ego una ora Judex interfui, & Jubscripsi. Ego Andreas Nosarius bave eartulam Donationis & osferssonis a Comitissa Matilda sirmatam atque corroboratam & c. Pez.957.

Ego Isembardus Notarius autenticum buius exempli vidi & legi & in eo quontineatur ficut in isto exemplo legitur & hoc exemplum

Muret. Ast. IN nomine Domini nostri Jesa Christi, Anno eins Ital. Tom. 2. Incarnationis Millesimo Octuagesimo ..... (lege Septuagesimo Nono ) Domni Gregorii Apostolici Pape Anno Septimo, die vti. Menfis Septembris, Indi-Stione Tertia, in Curia filii Widonis Federici prope . . . . . . DOMNA MATILDA Dei gratia Ducatrix . . . . Santti Nicolai Judex & Judex de Conftantino, & una cum eo Alberso, & Rodulfo, & Alberto, & Leone, & Petro &c. ac aliis quampluribus; quam etiam DOMNUS MARCHIO AZO, & Comes Ugo, at Comes Ubertus, & Albertus filius Comitis Bosonis, & Paganus de Cor, .... Fulcus Alberti de Roboreto, & Gerardus de Corviago, & Ugo Armatus, & Ardizo filius Bucconis, & Petrus de Ermengarda, & Wiczo, & Crefentius, & alii quamplures . Ante Suprascriptorum omnium. presentiam proclamante Episcopo Gratiano, de possessione Domus posite ante Ecclesiam Santta Marie contra Domnum Geronimum Pompusiane Ecclesie Abatem . Et constitutum est ab is omnibus Indicibus, DOMNA COMITISSA MATILDA landante, Domnum Geronimum Abasem ese consensum de eadem domu, & fenestra, qua est ante scalas juxta porticum Ecclesie Sancte Marie, secundum ...... designatione facta ha Johanne Clerico. Nec non proclamante beodem Episcopo de possessione Francolini adversus eundem Domnum Abatem confirmatum est ab eisdem Judicibus, eum ab ac proclamatione esse absolutum, producendo testes, aserentes Domnum Ubertum Abatem mififfe Nuntium Apostolice Sedi, fecundum inflionem .

N Dei nomine . Anno Dominica Incarnationis Ex Archive Millesimo septuagesimo nono, Regnante Henrico Monaferii Rege, Mense Decembrio Indi Tione tertia. Manife- & Lucilla flus sum ego Gizzo filius quondam Ugonis qualiter de Aretto per boc feripeum convenientia, & promissionis, ac Casa C.n.17. refutationis, & scriptura obligationis spondeo, & promitto, & refuto, & obligo me, meofque filios, & baredes tibi Domno Guidoni Abbati, & tno Monasterio, qued est consecratum in bonore Sanstarum Dei Virginum Flora, & Lucilla, tuisque posteris Successoribus Abbatibus ex integra terra illa, qua dicitur Barbaritana, qua est in Campo Barbarensi, & in Campo de Nave, seu in aliquibus aliis locis ubicunque exinde invenitur : Unde Vos contra me causationem fecistis coram Matilda Comitissa, & Constantino Aretina Sedis Episcopo, quatenus ab bac bora in antea exinde permaneas securus, quiesus, & indepnis, & fine moleftia ex noftra parte Nostrorumque filiorum, & baredum in perpetuum tam tu Domnus pradictus Guido Abbas, quam tuum pradictum Monasterium, & sui Posteri Successores. Quod si ammodo in antea wos exinde prasumpserimus molestare, tollere, vel minnere, intromittere, intentionare, aut per Placitum faticare aufi fuerimus per nos, aut per submissam a nobis personam, aut h apparuerit inde aliquod datum , aut scriptum , quod buic noftra refutationi , & promissioni obstet ; & fi vos exinde non permiferimus omni tempore permanere taciti, fecuri, quieti, & indempnes tunc componere promitto Ego qui supra Gizzo, & obbligo me, meosque filios, & baredes composituros, & componames suprascriptas res in-duplum & insuper poenam bonorum denariorum Lucenfium folidos cencum vobis daturos, & composituros esse debeamus. Et pro hac Syon-

sponsione, & promissa poend recepi meritum, & Launekila mobiler ret pro solidis dugenti sicus inter nos convenit. Unde hos scriptum convenientia, & promissonii, & resuntationis a me praditso siezo rogatum est, ut ab Martino Notario scriberctur. Astum Arieto feliciter.

Signum manus FUL Gizzi, qui banc chartam, & manum suam scribere rogavit.

Signum Manuum M. Gulielmi filii q. Sassi, & Teuri silii quondam Bonisatii , & Tebaldi silii q. Alberici, & Raginerii silius quond. Ubaldi rogati testes.

Martinus Notarius scripfit, & complevit.

Ex Bullerio I N nomine Sanila & Individua Trinisasis anno ab Coficeficos I Incarnatione D. N. J. C. 1080 die 9 Mensti Desiti CXVIII.

Incarnatione D. N. J. C. 1080 die 9 Mensti Desiti CXVIII.

Mosal. S. Civistate Regiense, whi nunc D. Gischbertus Abbat Petri Re- praesse videtur. Ego quidem in Dei nomine Matidaties in Comitisse filia quondam Bonifatti Marchio, qua professa sam ex natione mea lege vivere Salica, offertrix, & donatrix ipsus Monasserii presentiust dixi. Quisquii in santis ac venerabellus socii & dono. & offero in codem Monasserio in loco & sunda ubi dictiur Cussello Gualterii. Allam infra ditlo Monasserio S. Prosperi feliciter.

Matilda Dei gratia, si quid est, in has carsula a me fasta subscripsi. Nepose suo, seu Reginerio filius Ugonis silii Albiuii, atque Berchardo & Petro Germanis, Lege viventium Salica, rogati testes.

Signum manibus Bulgari de Nonantula, rogati testes.

Ego Henricardus Nosarius Sacri Palatii bujus Cartula offersionis Scriptor post tradita complevi & dedi

IN nomine Santliffima & individua Trinitatis . Murat. Ant. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Ital. Tom.II. Millesimo Oftoagesimo, die IX. mensis Decembris, Pag. 177. Indictione III. Monasterio Santi Prosperi sito foris, & prope Civitate Regense, ubi Domnus Gifelbertus Abbas praesse videtur. Ego quidem in Dei nomine Matelda Comitifa, filia quondam Bonitacii Marchio, que profeila fum ex Natione mea Lege vivere Salicha, offertrix, & donatrix ipfins Monafterii, prasens prasentibus dixi: Quisquis in sanctis, ac in venerabilibus locis ex suis aliquid consuleris rebus, juxta Actoris vocem in boc Seculo centuplum accipiet, & insuper quod melius est, visam possidebit aternam. Ideoque ego que supra Matelda Comet pfa dono, & offero in codem Santto Monasterio a presenti die, boc est peties dua de terra, una laboratoria, & altera prativa, qua prativa dividitur in tribus partibus pro nimia abundantia aquarum: quas babere visa sum in loco, & fundo, ubi dicieur Castello Gualeeri; es sune ipse pecies de terra per mensuram justam juges viginti , et novem. Finis ad pradicta terra prativa a meridie baredes auondam Gandulfi, a mane et de subto pradicta Curte de Castro Gualteri, ad Super per totam a fera funditur. Item a meridie Comes Ubertus: & fi que alie funt coberenties . Item fi amplins inve tum fuerit de pradictis petiis de terra laboratoria, & prativa, quod ad meum jus pertinnifet. que ut supra mensura, & omnia ..... poffessionis men permaneat, & perfiftat in integrum. Qui antem suprascripta peties de terra laboratoria, & prativa juris mei una cum accessione & ingreso. res ..... oribus illarum , & qualiter superius legitur in integrum ab-bac die in codem Monasterio dono, & offero, & per prasentem Cartulam offersionis ibidem ad babendum confirmo, ficut supra, & per anima mea mercedem . Insuper cultellum , fiitucam nodatum VVantonem, & VVasonem terra, atque ramo arboris, coram testibus legitimam facio tradicionem, & investiguram, & me exinde foris expuli, VVarpivi, & absentem feci, & ad partem pradicti Monasterii babendum reliqui; ita nt faciat pradictum Monasterium proprietario nomine, ficut superins legitur , quicquid voluerit fine omni mea, ac baredum, & probaredum meorum contradictione, vel repetitione. Si quis vero, quod furnrum effe non credo, fi ego ipfa Matilda, quod abfit, ant ullus de baredibus ac probaredibus meis contra bane cartulam offersionis ire quandoque tentaverimus, aut eam per quodvis ingenium infringere quaherimus: tunc inferamus ad illam partem, contra quam litem intulerimus, muleta, quod est pena auri. optimi uncias quatuor, argenti pondera otto, et quod repetierimus, vindicare non valeamus, fed prafens bas carsula offerfionis diuturnis temporibus firma. maneat atque perfiftat incompulsa constipulatione submixa. Ego qua supra Comitissa Matilda, meique baredes, ac probaredes parti ipfine Monasterii, sicus superins legisur, in integram ab omai bomine des sufarlare. Quod si defendere non posuerimus, aut si vobis exinde aliquid per quodus ingenium subtrabere quasserimus, sunt in daplum academ offenouem, nt supra, es parti ipsius Monasterii restisuamui, sicus pro sempore fuerint meliorata, aus valerint sub assimatione in consimilibus lecis. Et contamena cum atramentario de terra ego qua supra Matilda Comitissa levavi. Hanc enim paginam Carsula offersionis Henuvardi Notarii Sacri Lalatii sradidi. Si scribere rogavi, in qua subter conformaus, essibiossano sobuli roboravadam.

Allum infra pradillo Monasterio Saulli Profe peri feliciter.

Matilda Dei gratia, si quid est, in bac Cartula a ma facta subscripsi

Signum 수 수 수 수 manibus Audo de Cornazano, & Gerardo Nipose fuo, seu Raginerio filius Ugonis, filii Albini, asque Bernardo, & Perro germanis Lege viventium Salicha rogati teles-

Signum & manibus Bulgari de Nonantula rogati testes.

Ego Hennwardus Notarius Sacri Palatii Scriptor hujus Cartula offersionis post tradita complevi, & dedi. Murat. Rer. Ital. Tom.V. Pag.385.

Nno Domini MLXXXII. COMITISSA MA-THILD'S' cum Episcopo Anselmo, qui & Vicarias eras Papa Gregorii VII. in illis diebus in. Longoburdia, the faurum Ecclefia Canufina poffulavit Abbati Gerardo, qui tunc praerat prafata Ecclefia, ad dirigendum Papa pro defensione Romana Ecclefia, qua illo tempore persecutionem grandem babebas a Guiberto Harefiarcha.

Itaque pranominatus Abbas una cum congregatione Fratrum, fidelem amorem, & dilectionem babens in B. Petro, & Romana Ecclesia, Vicario ejus & Comitiffa petitioni, alacriter thefaurum obtulit, qui XX. & IV. corone \* erat, & una illarum aurea cum crucicula una itidem aurea, & dua tabula altarium argentea, & coopertura argenti arca altaris Sancti Apollonii, & turibulum grande argenteum. Quod decoctum Canufii septingent. libra argenti fust, & novem libra auri.

\*forte Coronarum. Leib.

blationis . Leib.

rat.

Tandem transmisso thesaure Romam per affenfum & voluntatem Papa, qui cartam offer sionis \* de omnibus pradiis pradicta Comitissa ab ca receperat, fupra nominatus Vicarius, qui & bunc Episcopatum tune, jussione Papa, regebat, rogante domina Comitissa pro aliquantula restauratione ablati thefauri, alias duas Capellas in Filma \* & unam gen. in Fi. in Capella Supposuit Ecclesia Canusina. Postea Epilina . Mu- Scopus Heribertus Catholice Romanam diligens Ecclefiam factum Episcopi Anselmi laudavit, & laudans firmavit, Ecclesiamque Canusinam consecravit; quaque babebat Ecclefia ex suo jure sua dote annuit fibi, & postulante eadem Domina Comitisfa alias duas Capellas, unam in villa Placiola, & aliam. in

in Jano \* fitam eidem supposuit Ecclesia, necnon & \* Idem Capellam in Gurga sitam per voluntatem at nutus \* Cod. in. istius Episcopi a Patronis ejusdem Ecclesia. Canu- Fano. Mufina tune acquifivit Ecclefia \* anno MXC. Hujus rat. Episcopi temporibus purgavimus interius , & exte- \* Idem rius Ecclefiam illam de Gurgo ex Spinis, & vepri- Cod. ac bus. Post hac idem Episcopus Heribertus pergere vo. nutu. lens in Siciliam per proficum, & honorem Regina Mur. Ecclesia, quia pura amicitia Canufinam diligebat Ec. \* Idem clesiam, mutuo accepit \* pretiosam plauetam de pur- Cod. acpura Sanguinea, & pulcbro aurififio \* cum decenti quifivit lineo indumento, quam cum indumento dixit valere Ecclesia. xxx. libras, & cunta, que ex suo jure Canufina Tum febabebat Ecclefia , iterum fuis pontificalibus verbis quitur . valde confirmans, & spondens vera fide, & certa Anno promissione, fi a Sicilia vivus reverteretur, quod MXC. bude melioribus Capellis sui Episcopatus subingaret Ca- jus Episnufina Ecclefia, & fi contingeret eum non reverti, copi etc. aut fi perderet planetam, & indumentum; ipfe or- \* Idem dinaret unum de bonis \* Regina Ecclefia, ut re- Cod. mu-Saurationem baberet Canufina Ecclesia de mutuato tuo ab ea fibi indumento. Demum vero post concordiam Papa accepit. Paschalis cum Imperatore, & post mortem Comitisa Mur. M. mandavit Canufina Ecclesia Papa censum quin. \* Aurique annorum, petens firmitatem Ecclesiarum \* sua-frigio. rum, & illam libertatem , quam a tempore primi Leib. Ostonis Imperatoris Romana Ecclefia sibi conscripse- \* Idem rat, ita videlicet, ut nemo Episcoporum unquam in Cod. Realiquo fibi dominaretur, & ut Gregorius VII. qui gien. unde tam \* proprietatem Sancti Petri a Comitifia susce- de bonis perat, omui anno reddendo censum xx. solidorum, Regina Ecfic suo Apostolicali privilegio eam corroboraret, at- clesia reque muniret . Quod & fecit Santiffimus Papa per- fauratiopetuo antibemaie subdens, & alienans a Corpore nem babe-& Sanguine Christi, quicunque vi illum fcienter , ret Caunquod fi- ·

fina Eccle. quod juris S. Apollonii eft, abstulerit, vel qui consia de mu-fractor ejus privilegii inventus suerit. Hujus au-tuato sibi tem rei testes suerunt Domnus Petrus, Vincentius, indumen- Pert. Johannes, \* & Donatus ejus Monasterii Cleto . Deinde rici . Ce. were etc.

Mur. Idem IN nomine Domini. Dei eterni Anno ab Incarna-

Cod. Fir- I tione Domini noftri Thefu Xpti millesimo ottuamitatem. gesimo tertio, decimo die intrante Mense Madii inomnium dictione fecunda Ecclefia Sancte Michael Archange Ecclefia- lus quonftrufta intra Civitatem Mantue. Ego in. rum. Mur. Dei Nomine Mathilda Comitifia & Ducatrix filia Idem quondam magni Bonifacii Ducis & Marchionis que Cod. qui professa sum vivere lege Salica offererix & donacam in trix ipfins Ecclefia.p. p. dixi. Quis quis in fanctis proprieta- ac menerabilibus locis ex suis aliquid quonsuleris tem. Mur. rebus juxta Auftoris vocem in boc seculo centuplum \* Idem accipiet, & insuper quod melius vitam poffidebit Cod. Pe eternam. Ideoque ego que supra Matildis dono & prus Johan offero, & presentem cartam offerfionis eidem Ecclenes, et Do- se proprietario nomine in luminaria ad babendum natus bu- confirmo ; Id st, peties septem de terra juris mei quam babere vifa sum una cum casa super se ba-INS etc. Enemplum bente infra suprascripta Civitate Mantue & quatuor ex ipfe peties de terra cum vinca super se ex mf. Flobabente funt posite in loco qui nominatur Canilia. rentinii . & due gratorie una cum jam dicto loco Canilia, & alia in loco qui nominatur Cazano, prima petia de terra cum jam dicta Cafa Super se babente infra predicta Civitate non longe ab Ecclefia Sancte Crucis & est per mensura justam per longum equaliter perti. quatuor & pede uno de uno capite perti. una & media de alio capite, perti. una & pedes quatuor cober, ei de perti, uno latere ext. de ipfa.

terra, & de quossoriorii ad ext. de alio latere Paganns de Bozano & Marsinus Gariolo, & Mangifredas Pretbiter babet de uvo capite. Viam percurrit
de alio capite; de alio capite Andrea de Sigo abet.
Secunda petia de terra cum jam dista vinnea faper
se babet in jam disto loco Canilia babet in se ad
segisimam menssaram per longum canaliter persi.
sriginta & quinque de uno Capite persi. tredecim
de alio capite persi, undecim. Similiter de uno latere via percurrit de alio laster ipla petia que an latere via percurrit de alio laster ipla petia que an la-

Vadest de uno capite silio Rothoni Vicecomes habes de alio capite silii q. Benedishi Walgus pravisia habes tercia de terra transsmiliter cum vinea ibi tenente est per mensuran sustam per longum de uno latere perti, viciniti & duo de alio latere perti, viciniti & una & media de ambobus cap, perti, quatuordecim sinit de uno latere ista petia que supra

adest de alio latere ista petia que subter legitur adest de uno capite jam ditti filiis Beneditti babet de alio capite alii homines babet quarta. petia de terra cum vinea ibi tenente eft per mensuram justam per longum equaliter perti. viginti & fex de uno capite perti. decem & pedes quatuor de alio capite perti. septem finis de uno latere Martinus de Tma habet et rebus S. Andree adest de alio latere Stephania filiarum et rebus Canonica adest de uno capite rebus jam dicta Canonica de alio capite ista Cucula que subter regitur adest Cucula ibi tenente in alia mensura est equaliter perti. novem de ambobus cap. perti. quatuor finis de uno latere rebus Canonica adest de alio latere rebus S. Andree adest de uno capite via percurrit de alio capite. Ista petia de terra que supra Tr adest. Quin-

Quinta petia de terra similiter cum vinca super se babet in jam dieto loco Canilia eft per menfura. justa per longum equaliter perti, XII de uno Cap. perti. decem et pedes tres de alio capite perti. novem, es pedes novem finibus de uno latere bomines de portu habet de also Capite nurancia habet de. uno capite Tetaldus Diaconus abet de alio capite alii homines abet. Sexta petia de terra arratoria in jam dicto loco Canilia est per mensuram justam per longum equaliter perti. xx. de uno Capite perti. quindecim et media de alio capite perti. x. finis de uno latere via percurrit, de also latere Toannes abet de uno cap. Regiola currit de alio Cap. filio Bothoni Vicecomes habet septima petia de terra. arat. in loco Cazano est per mensura justam per longum equaliter per, quinquaginta et due de uno cap. perti. xxx. et quinque de also cap. perti. decem et novem et media finis de uno lat. Gisla filia Raignieri abet de also latere rebus Canonica et alii bomines abet de uno cap. Bricio et rebus jam difta Canonica, adeft de al.o capite ifta Cuenla que subter legitur. Cucula ibi tenente in alia mensura per longum equaliter perti. x. et ofto et media de ambobus Cap perti. novem finis de uno latere et uno Cap. Bruno de Lanfrandi abet de alio latere ifta. petia que supra legitur de also capite rebus Canonica adeft; ibique alii sunt chorentes. Que autem suprascriptis casis & rebus juris mei supradictis una cum accessionibus & ingressores earum seu cum superioribus & inferioribus suarum qualiter sup. men-

furas & coherentias of the bac die in eadem Ecelefia jam distis cafis & rebus donare & offerrevideor in co vero tenore, ut multus Epsfeopura que Archipreshiter neque Archidaconus neque Pre-

posiens neque quilibet Clero qui modo ordinati sunt vel in antea ordinati efe debent jam dictas res alitui possit alienare, vel commutare, neque in Benesitio neque in precaria neque aliquo modo, sed semper in perpetuum in proprietate & in luminaria de jam dicta Ecclefia permaneat; & qui aliter facere presumpscrit & non permiserit ipso facto quod de. ipfa terra annualiter exierit dare sine ulla diminutione in luminaria de jam dicta Ecclesia; tune volo ut jam dictas res deveniant & fint in mea. potestate aut de propinquioribus parentibus meis, & tam dia in mea potestate vel de propinquioribus meis parentibus res ista permaneat quousque ille. wenerit Episcopus aut Archipresbyter wel Archidiaconus seu Prepositus qui eadem res, decinueris & adimpleverit ficut supra dixi & faciat exegui a presenti die pers. ipsius Ecclesie qualiter supra legitur fine omni mead baredum, ac pro haredumque meorum contradictione & vestitam & me exinde expalivi vuarpivi & absentem feci & a parte ipsius eidem ad perpetuitatem babendum reliqui. Si quis vero quod futurum esse non credo si ego que supra Macilda quod absit aut ullus de haredibus ac pro baredibus meis seu quislibet persona opposita contra banc cartam offerfionis ne quandoque tentaverimus aut eam per quodvis ingenium infringere quesierimus tunc inferamus ad illam partem contra quam exinde litem inculerimus multa que est pena unro optimo libras xx. & arientum ponderas quinquaginta & quod repetierimus vindicare non valeamus, sed presens banc cartam offersionis diuturnis temporibus sirma permaneat atque perfiftat & ad me que supra Matilda. meique baredes ad partem ipfius Écclesie suprascriptis casis & rebus qualiter supra legitur inc. ab omnibus hominibus defensare. Quod fi defendere non po-

querimnt, ant si eam per quodvoit ingenium sussituere questivimus tunc in duplum candem reu us supra questivimus tunc in duplum candem reu supra questivat part juris ecclesse restituationem in consimilibus locit. Es bergament cam atramentario de terra sevavoi me Pagan Lanfranc. Not. Sacri Palatii tradidi & seriure rogavoi. In qua bie subscriptic confirmant testibutque obsulit ad roborandum. Net mibi liceat ullo tempore nolle quod volui sed quod am se seme seme settimo per conserver promitto cum stipulatione quandoque subnixa nude inde Dominus bona tribuat.

Adum est in suprascripta Civitate Mantua. feliciter.

Matilda Dei gratia si quid est in bac cartula a me sala st. repetitione pro avime mee & Genisore atque Genitrice mee mercede & insuper per cultellum sessucum nodatam vuantonem & vasonem terre seu ramum arboris legitimam sacio tradicionem.

dus de Taurino sen Lemizo vivençes lege Salica rogati suns testes.

N nomine &c. Anno ab Incarnatione ejusdem 1088. Cantelaquinto Calendas Martis Indictione XI. Manifesta rius erc. cansa est mibi Matbilda Dei gratia quicquid sum Pag.114. filia quoudam Bonifatii Incliti Marchionis , quod propter Deum , & anima mea remedium &c. promitto, & Spondeo si unquam in tempore ego, vel mei baredes agere, aus taufare prasumpserimus &c. vobis Joanni Prapositio, & Asterio Advocato Ecclesia Santli Silvestri sita Nonantula &c. Ecclefiam S. Silvestri fitum in Castro Nogaria cam omnibus Terris, Cafis, Campis &c. ficuti ante bos dies & annos babita, seu detenta fuerunt a jure. ipfins Ecclesia per cessionem, & largitionem quondam Richilda inclita Comitiffa, feu per Dominum Bonifacium , & Beatricem genitores meos, & nominative Mansum de boni fagliarda &c. tune componere promittimus pradicta Ecclefia Sancti Silve-Stri de Nonantula dictas res in duplum &c. Actum in Castro Nugaria Mathildis Dei gratia si quid est.

Joannes Notarius Satri Palatii bujus promiffionis, & obligationis Chartula scriptor post tradita complevi, & dedi.

IN nomine Domini Dei & Salvatoris nostri Jesa Muret. Art. Christi. Anno ab Incarnatione ejuschem Milestono Ital, Tom. IL Ostangesson Ostavo, V. Kalendas Marcin, Indiciono Ital, Tom. IL Ostangesson Ostavo, V. Kalendas Marcin, Indicione Pez-13. XI. Manifesta causa est mibi Matticka, Dis gratia si quid sum, siliz quondam Bonefacii incliss Matchionis, quod propter Dominum, & anime mea remedium ac mecorum parensum promitro, seque expondeo, si naquam sin tempore ego, vuel mei beredet ac proberedes agere ant causare presumplerimus, vuel S. 2.

Tromare Google

agere consentientes fuerimus, vobis Johanni Prapefito , & Adierio Avocato Ecclefie Santi Silveftri fite Nonantula, vel vestris successoribus a parte. predicte Ecclesia, vel adversus predictam Ecclesiam, ideft nominative Ecclesiam Sancti Silvestri sitam in Castro Nogarie cum omnibus terris, casis, campis, pratis, filvis, piscationibus, & omnibus pertinentiis, & nominative ficuti ante bos dies & annos, babite, sen detente suerunt a jure ipsius Ecclesie, per concessionem, & largitatem quondam Richilde inclite Comitiffe, fen per suprascriptum Bonifacium & Beatricem genitores meos . Et nominative Mansum de Boniza Galiarda, & omnibus pertinentiis ad predictum mansum, seu etiam clausuram de Mercato, & clausuram de Valle Cederano , quos Wido , & Berta Baila babuerunt ; & detinuerunt , de quibus ex jurejurando definitum est per Marcum Clericum de Sancto Petro ante detentas fuiße per Johannem. Presbiterum de Nonantula ipfius Ecclesie de Nogaria : & me exinde Warpivi, & absentem feci . Dicendum mibi aliquid exinde persinere debes sive per fcriptum, five fine fcripto, five per quocunquevis ingenium. Et fi de meo dato, aut facto exinde in. aliam partem apparuerit cuiquam dediffe, aut fesiffe, vel in antea ego, vel mei beredes dederimus, aut fecerimus, & auttores, & defensores omni tempore de suprascriptis rebus, qualiter sapra legicur, non fuerimus, tunc componere promittimus predicte Ecclefia Sancti Silvestri de Nonantula suprascriptas res in duplum, ficut pro tempore meliorate fuerint, aut valuerint sub extimatione. Et ne mibi liceat ammodo ullo tempore nolle, quod semel volui, sed quod bic a me semel factum, vel conscriptum est, fub jurejurando inviolabiliter confervare promitto cum ftipulatione Subnixa .

Actum in Castro Nogaria

MA TIL DA DI GRA SI QD EST

Ego Azzo Cansidicus, & Advocasus subscripsi Sigua 女 女 女 女 w manum Maginsfredi de Sorbaria, asque Bernardi Filii ipfus, Bernardi de Parmas ac Sassi de Bibianello, Ser Lanfranci de Santo-Marco, qui in bis omnibus, ne supra legitur, sestes interfuturum.

Johannes Notarius Sacri Palatii, bujus promiffionis, & obligationis Cartule Scriptor, post traditam complevi, & dedi.

WElpho Dei gratia Dux, & Marchio, & Ma. Cestele.

thildis Dei gratia si quid est. Cum Mantaut vius vi..

a mbis petivinu ut oneribus aliquot leoquentus vit. ?\*\*2.\*\*\*\*

ob eam rem not Civitatis side perspecta, omnia trithat eis remittimus. Mantau quinto Calendat dalias Indist XII. Anno 1090. Impressum est hoc Diploma apud Sigonium de Regno Italia, & Antonium Possevium in Historia Mantuana.

D'e Martis qui est quinto die intrante Mense Bauk Stor.
m., & Ubaldi Judicis Zaonnis ssii Ubaldi de Par. detto &c.
ma. & Crispi de Mandria, & filorum Rozonis de Par.
Pelano, & aliorum quamplurium dedie Comubissa
Mat.

Matthilda proprietario Jure Palatium de Castro Ariano, conceffit Ecclefiam S'antti Profperi fitam in eodem Castro cum decima ad eandem Ecclesiam pertinente sum Curse, & accessione, et ubi ortus excolitur insimul senente. Concessit etiam Ecclesiam Saufti Donnini sitam in Muntevilla, et Ecclesiam Sansti Prosperi, et Ecclesiam Santti Gregorii de Antognano cum omnibus possessionibus ad eas Ecclefias pertinentibus, Salvo Canonico Jure Regienfis Ecclefie favence , et specialicer consentiente Hariberto Regiense Episcopo Monasterio Sancti Benedi-Si fito juxta Padum, in quo Monasterio Vydiel. mus Abbas eo tempore przerat qui przfatus Abbas de Monasterio suo propter persecutionem Enrici Tiranni Congregationem fugiens apud prædictam Comitissam in montanis sustentatus est quæ misericordia ducta ad sustentationem Fratrum. bac omnia, que in banc cartulam continentur predicto Monasterio in perpetuum concessis cum confensu sicut dictum est Regiensis Episcopi fine omni eidem Matthilda Comitiffa, wel fui haredis contradictione vel repetitione. Fastum est boc Anno ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi Millesimo nonagefime fecundo, Indictione quintadecima .

Actum Carpeneta faliciter.

Ugo de Rodilia, Nordino de Gajo, Ubaldinus de Carpeneta qui interfuere testes.

Ego Guido Notarius Sacri Palatii interfui, & banc cartulam concessionem scripsi.

IN nomine Dei & Salvatoris nostri Jesu Christi. Anno ab Incarnatione ejustem millesimo nonage. If. di S. Befimo Sesto Idus August. Inditione quarta . Prafentia bonorum bominum, quorum nomina bic subter leguntur in Caminata infta E cl fiam S. Benedicti . Conus Advocatus, et Miffus Dimina Mathilda Comisiffe per iuffionem e us definivis litem, que orta erat, inter Comitisam, et Abbatem Vuslielmum Monasteris S. Benedicti de terra partim laboratoria, et partimo cum Silva , que inter Runco deputata eft, ficut definitum fuit tempore Domina Beatricis Matris pradicta Mathilda per certos Missos Paganus de Castello veteri, et Caretum de Gonzaga, Landoj sium de Carpeneta in tempore Petri Abbati pradicti Monasterii. Antiqui homines qui bene sciebant veritatem monstraverunt finem terra, et fignaverunt arborem in. circuitu, et ita firmiter iuraverunt effe juris S. Benedicti, scilices Abbatis Azonis ex parte Ecclesia, et alium de Uillarum Comitissa, qui vocatur Luganello. Post bac autem longo tempore interveniente oblivione Domna Mathilda per suos Missos capit intentionare eandem terram, et abstulit totam blavam unius anni bominibus illis, qui laboraverant ex parte pradicti Monasterii. Deinde pradictus Abbas Unilielmus cum. confileo Fratrum Monachorum fecit venire tres homines, Albertus de Guosberto, et Gerardum qui dicitur Manjosum, et Joannem, qui dicitur Canis, ifti prins oftenderunt fines, et pradictos terminos in circuitu pradi to Cono Advocato, et Misso Domina Mathilda postea autem juraverunt ita esse definitum, sicut superius in tempore Domina Beatricis, et Petri Abbatis in presentia Coni, et Gotebaldi, sen Manfredi de Pigo mana, atque Erbiczoni de Gunzaga, et Paganinus Gastaldus pradicta Comitifia , es reliqui plures

ibi fuerunt , et in presentia Domini Abbatis Vuiliel. mi, et Girardi Prioris, et Domini Vberti, atane Dominus Opizonius de Gunzaga, et reliqui plures confinium terra S. Beneditti , qua est inter Runco , pro qua fuit lis inter Comitiffam, et Monafterium. A meridie Padus , a mane Silva , qua dicitur Cone. ab Aquilone fignum antiqua fepis, qua nune per lapidem designata est, usque ad Argenem ubi fignum petra positum eft, exinde per Argenem vadit usque ad alium fignum petra , quod eft iuxta Arborem Plopla designata, debine ab ipso signo tendit usque ad Ponticellum, qui quondam fuit Super foffam, qua dicitur Roverina, a quo Ponticello per pradittam foffam vadit ufque ad Uiam, que dicitur Comitisa . Exinde ipfa terminus est pradicta terra ufque ad Fossatum, anod eft in capite Runcoris . Quod faffatum fimiliter facit terminam ufque ad alind fignum, quod eft inxta flumen Gurghi, a quo figno pradittus fluvius terminus eff. Ab Aquilone contra currente aqua eundo usane ad illam viam, que antiquitus per Saram ibat Gubernulum, per qua loca signa Arborum, et Lapidum, posite funt. Supradicta Via per Saram a Solis occasu extendieur usque ad jam distam Rove-rinam ubi signum positum est, qua Roverina a. Meridie terminus est usque ad alium terminum foffati , qui vadit ufque ad Padum , & dividit terram Monasterii a terra Comitissa. Debine ab utroque latere Roverina usque ad pradictam Viam Comitifa eft proprietas Santti Beneditti, & fimiliter definitum est de Polisino, de Gustello, de omnibus suprascriptis rebus territoriis juris S. Benedicli, ficut definitum est per Sacramenta, & in-Super de Polifino . Si Domina Mattilda in aliquo sempore per se, vel per suos haredes, aut per suam submissam personam agere, aut cansare prasumpse-

rit, aut ultam molestacionem feceris contra Ecclefiam S. Beneditti, vel fi Domnus Abbas, vel suos Successores ultra fines, & terminos runcare fecerio absque juffione Comitifa tune promiserunt inter fo qualis est illa pars que non servaverit ad partem fidem servanti poena nomine argentum denarios bonos Lucensium libras centum, & post poena soluta. prasens convenientia sicut Conus definivit in prasentia Guinizonis de Bondino, & Rothecheri de. Gunzaga, Obizone de Campagnola, & Gerardi Lupo, seu plures bonorum bominum, qui ibi fuerunt in sua permaneat firmitate, quia sic inter cos con-venerunt. Actum in Loco S. Benedicti feliciter.

Ego Conon Advocatus interfui, & ss. & fieri rogavi.

· Albertus Notarius Sacri Palatii feripfi , post tradita complevi, & dedi.

Na dies Sabbathi in Kal. Jan. prasentia bonorum bominum; quorum nomina subser legun- incremoninh tur, per fustim quem in fuis tenebat manibus Co- Epife. Serie mitifia Mathilda filia quondam Bonifacii Marchio- Pag. 106. nis infra Caftrum Platina inveftivit bomines Cremona, scilices Gotefredus de Bellusco, & Moricius, fen Cremoxano Aldoini a parte S. Maria Cremonenfis Ecclesia, seu ad Communum ipsius Cremona Civitatis de toto Comitatu Insula Fulkeri, omnia, & ex omnibus quantum ad suprascriptam Comitis-Sam percinet de ipso Comitatu in nomine beneficii , tali vero ordine, quod Capitanei ipfius Ecclefia debent fervire ad ipfam Matbildam Comitiffam, donec Episcopus venerit infra ipsum Episcopatum, scilicet Cremonensis Ecclesia, qua cum suis Capitaneis, sen

alsorum cuterorum militum beine servoiat, & si Capitausi ipsus Civitatis servoire nolaerint cateri benniete ipsus Civitatis servoians per pranominatum beneficium, & illa Ecclesia S. Maria, & illum Communm supraditum Comitatum; inc. . . . . . autra debeat in perpetuma nomine beneficii, ut supra seriptum est, sine contraditione supraditia Comitation supraditi supraditi supradition supraditi su

MA TIL
DA DEI

Signum GRA SI D. Marbilda

OID EST

Signum Mannum Wavonis, sen Ardenghi, & Atha, sen Arnulphi, & Erminaonis sesses rog. ibi fuerunt.

Ego Joannes de Lege Sacri Palatii Notarius, bujus exempli autenticum vidi.

Moret. Art. IN nomine Domini nostri Jesu Christi. Anno ab Indistruiti. Internatione ejustam Milesimo Novagesimo Oda-Pos. 179. vo. Regnante Imperator Henricus V. Idus Angesti, Indictione VI. Sautha antem Ospitale, quod est construitum ad bonorem Dei, & Beasi Michaelit Ar-

Archangeli , sieum in loco Bumbiano , ubi dicieur Plano de la Curte prope Rene, Ego Domna Matilda Ducatrice pro timore Domini, & remedium anime mee, wel abluentis peccati mei, que commisi, & pro anime Bonifacii Marchione genitori meo, & Beatrice Matris mee, concedo, fen offero wobis Douato Presbutero, et Girardo Monacho a parte predicto Ofpitale, fen in veftris succefforibus, ad jure eidem Ofpitali idem locum, et plano, ubi edificatum est, conjuges quadraginta, es octo de serra bona laboratoria, ideft manfibus quatuor in circuitu prediti Ospitalis; et de alia Silva Bombiano habeant ministratori Ospitali bins pascendi gregis, et lignis, et feno faciendi, quantum oportum fuerit ad prefato Ospitale, in jam dictis rebus qualiter superius legitur. Concedo, et offero ego predicta Domina Matilda eadem racione, ut Ospitale fiant sub jugum Santti Petri, enjus est proprietas, boc videlices obfervandum, ut nullus Boloniensi Episcopus tollat bonis de Ospitale; et si tollerit, revertat in meam posestate. Qui autem jam dictas res, qualiter superins legitur, cum superioribus, et inferioribus atque con ingressibus, et accessionibus, et affinibus Suis in integrum, taliter a presenti die, & bora per banc paginam offersionis mee in vobis predictis Donato Presbyter, & Girardo Monacho, westrisque successoribus a parte. . . . . Ospitale maneat, & perfistat potestatem, ad babendum, tenendum abfque omni contradictionem meam, meorumque successorum. Es insuper spondeo, atque promisso ego predicta. Matilda vobis nominato Donato Precbyter , & Girardo Monacho a parte Ospitale suprascriptis rebus omni tempore ab omni bomine defensare justa legem, dampna litis omnia substinere: quod fi ad defensandum minime fecero, aut contra hanc offersionem.

per quodeunque vis ingenium agere aus causare presimplero, vuel si agentibus consensientes suero, suno promitto componere libras quinquagina denariorum Lucensium, & post penam solutum banc paginama. offersonis mee omni sempore in sua mancas sirmitatem.

Actum in Prato Fescoso feliciter, in presencia Bernardo Episcopo feliciter,

Signum † manus ego preditta Matilda, que boc fieri rogawi, & insuper jubco, atque precipio, & ju-fionem facio, un nullus bomo andeat frodare, neque furrum facere, aut ullam offensionem facere ad jam ditto Opitale. Et quicumque boc nou observaverit, seiat se compositurum libras quinquaginta nomine, pene.

Signum manibus 🛧 🛧 🛧 🛧 Alberro Comire. & Raginerius filius quondam Bulgarelli, & Corbolo, & Alberro filio Maginfredi, & Safolo da Bibianello, & Vberro de Stagno qui rogati funt testes.

Nanque Ardirico Iudice refte .

Ego Gosberto Notarius subscrips, post tra-

ATILDA DEI GRATIA SS. QUD EST;
Marillo & Venerabilbur locis justum & pium
Menachor.
Olivetano-est mos substitum prabere & sustentationulus paupeyum S. Pop. rum nos convenis manum porrigere qui remissionem
siani Lucia- peccatorum per intercessionem Sautsorum expetiamus.

Marillo A. Quapropter pio amore Sautsorum Apofi.

Holarum Philippi & Jacobi & Beati Pontiani Martiris monasterio prope muros Civitatis Luce in bonore illorum dedicato concedimus & offerimus per presentis pagine scriptum pro remedio anime nostre ad usum pauperum & sustentationem peregrinorum. quandam terram prope ip fum Monasterium que adiacere cognoscitur que ad pubblicum marchie olim pertinuit in qua bospitalis domns ad susceptionem pauperum & officine ad eandem domum necessarie funt edificata in qua etiam ortus adeffe dignoscitur ad usum pauperum atque illorum qui in memorata domo pauperibus deserviunt colendus Habet autem illa. petia de terra fines, Amane viam pubblicam de alio capite cum uno latere Terram Marchie de alio latere terram supradicti Monasterii; Quapropter precipietes precipimus ut nulla magna par paque per-Sona Supra ditti Monafterii venerabilem Abbatem. domnum videlicet Leonem per cujus manus bac fan-His Apostolis Philippo & Jacobo & beato martiri Ponciano concedendo obtulimus, aut illius successores. vel quos ipfi pro tempore indomo illa constituerint rectores. & pauperum fervitores molestare aut inquietare presumas. de terra supra dicta ficut nune cognoscitur circundata sepibus & fossa. aut de omniblis que ad substentationem pauperum & ad opus pietatis in locum illum. jam sunt qualibet racionabils causa collata aut infuturo conferenda. Siquis autem contra presentis pagine concessionem facere temptaverit penam centum librarum argenti puri illi componimus medietatem videlicet constituendo camere noftre perfolvenda & medietatem monafterio fupradicto adversum quod fecit oftensam. Ut autem. boc verius credatur & firmius teneatur figilli nofiri impressione correboramus. & manu propria Sub-Scribendo firmamus.

150 Altum eft boc feliciter & confirmatum aindicibus & landarum a populo. Anno Dominice Incarnationis Millesimo . LXXXX.VIIII. Inditione. VII.



Pag-733.

Murat. Ant. Dum in Dei nomine, in Civitate Florentia, in Ital. Tom.3. Palatio domus Santti Johannis in judicio refideret Domna Matilda Dei gratia Dux, & Marchionilla, refidentibus cum ea VVidone Comite filio bone memorie Widonis, & Arderico, & Ubaldo, & Teuzone , & Benjamino Judicibus , & Bellincione , & Ildebrando, & Donato Canfidicis, & Sicholmo, & Lamberto Notariis, & Stantibus cum eis Sichelmo filio Adaleire, & Gerardo filio Soavizi, & Iobanne filio bone memorie Ugonis filii Jobannis, & Johanne filio bone memorie Donati, & Gerardo Caponsacco, & Bonfantino, & Johanne filio bone memorie Rolandi, & Rolando filio Gualberti, & Guisone, & Idelbrando Nepotibus Jochi , & Gherardo Gastaldio Domne Matildis & Johanne, & Petro Germanis filiis bone memorie Briccoli, & aliorum pluvium presentia: Guido filius bone memorie Bonifatii per lignum quod sua cenebat manu, refutavit in. manu predicti Guidonis Comitis omnes terras , & res, quar per Feudum desinebat ab eodem Widone. Comite in Curte de Campiano. Et sunc ipse Wido Comes inveftivit Aczonem Presbyterum, & Ugonem, & Rodulfum Diaconum, & Canonicos Ecclefia Sante Reparate, fite in Civitate Florentia, in qua Demnus Rolandus resides Prepositus. Et statim ipsi Clerici ceperunt querere mircedem ab ipsam Don-nam Matildam Dei gratia Ducem & Marchionis-Sam, ut bannum Suum Super prescriptis terris, & rebus mitteret . Et tunc ipfa Donna Matilda, Dei gratia Dux & Marchioniffa , misit bannum sunm. Super prescripto Aczone Presbytero, & Super prescripris terris, & rebus ut nulla persona jam dittam Ecclefiam Santte Reparace, suosque Rectores exinde deveftire aut molestare presumat fine legals judicio. Et qui boc fecerit quinquaginta Libras bonorum. Denatiorum Lucenfium compositurum se agnoscat, medietatem Parti publice, & reliquam medietatem prescripte Ecclefie Santte Reparate , suifque Rettoribus .

Et ego Petrus Notarius ex justione Donne, Matilde Dei gratia Ducis & Marchionisse, & Judicum ammonicione script Anno Dominice Iucarnationir Millesimo Nonagesimo Nono, Sexto Nonas Martii, Indictione Otlava.

| MA  | TIL |
|-----|-----|
| DA  | DI  |
| GÑA | SI  |
| QD  | EST |

Ego Ardericus Judex interfui", & subscripfi.
Ego Tenzo Judex, quia me presente factum est, subscripfi.

Ego Ubaldus Advocatus interfui, & Subscrips

Exter in. N Christi nomine noticia brewis pro modernis & Archivo RR. I futuri temporibus securitatis hac siemitatis ad Cononicorum memoriam abendam vel retinendam qualiter in loco Majorit E- & finibus Cerreto prope Burgo de Montemagno & elefac Lucia-na, & his prope illo Castro quod inceptus erat edificandum in primum da 1000 & finibus ubi dicitur Ristitulo presenta bonorum bominum corum nomina subter leguntur. Propter banc litem & illam controversia que orta erant inter Canonici de Ecclefia Sancti Martini Lucenfis Civitatis & Cafa Vnidonis filius Idelbrandi & Ildibrandini filio ejus propser illam rapinam & predam seu asaltum! quas bominibus de Casa predicti Vuidonis & Ildebraudini filio ejus sepe faciebant ad bominibus de Curtibus de Canonici jam disti Santti Martini de loco & finibus Massagrosi & Riscetulo & Vualdo & Montisciana propter ipsas iniurias seu maleficia quas ipsis faciebant. Janditli preclari Canonici Santi Martini rubustissime, & onestissime ascenderunt in isto loco Riscetulo ad Castrum ibidem edi-

edificandum & deinde ceperunt fortiffime mirifice. edificare jam distum Castrum & bas magnas munitiones ad deponendas has magua contumacia, quas predictis bomin bus de Casa jum dicti Vuidonis, 6 Ildibrandini filio ejus ad jandictis hominibus Sancti Martini facere solebaut propter banc causam sidelibus de Casa jandi li Vuidonis & Ildibrandini filio eins ceperunt rogare & multum suppliciter deprecare & fe ipsis in omnibus bumiliare adversus jam di-Hos Canonicos Sancti Martini & corum fidelibus & amicis nec non & Domina Matilda Comitiffa feo Marchionissa que codem tempore juxta Civitatem Luca causa justitie faciendam morabatur ut ipsum Castrum de prefato loco Riscetulo destruantur eo vero modo us amplius, jandictis maleficiis ad jandictis hominibus: .:::: Martini de predictis locis amplius non sustineantur cum firmitatem & securitatem per Sacramenta quas hominibus de illo loco Montemagno & de ejus Burgo ad jandicti Canonici & ad hominibus de predictis locis & curtibus fecerunt ficut subter scriptum eft & fidelibus jandicti Ildibrandini pro pignora de alodio jandicti Canonici ficuraverunt ficut in eadem carte legitur . Tunc jandidi Canonici auditas has preces seo dulces deprecationes jandicte Domine Macilde Murchionife & prefati fidelibus jandicti Ildibrandini declinavirunt aures corum ad has preces & jufferunt ut Cuftrum ipsum de Riscetalo destruantur. Tunc hominibus de illo loco Montemagno corum nomina sunt bec Tres Filii Vuilielmi Bellincione quond. Martini Albertino ad Albrizzi Carbone ad Georgi Albertino ad. Cunitii Bello ad. Bonizj Albertino & Bello ad. Lupi Carrello ad. Ceci Bonaccio ad.: ::::: Vuallandello filio Joannis Folli Buccho qd. Pepi Bondie quondam Bondi Signoretts ad. Cunitii Moro Clerico & Bernardo & Henrigo germanum qd. Idelbrandi Bello qd. Mondi Joanni ad. Bonii Ugo ad. Ceci Alberto da Friano. Hi omnes ore proprio juraverunt ad fantta Dei Evangelia. and ab bac bora in antea dum vixero ftudiofe non offendam neque offendere faciam neque de babere neque de persona in rebus Beati Santii Martini & Camonicorum ejus seo Clericorum que sunt ad strada. Montemagni usque ad mare & ad loco quod dividit res Beati Santi Martini inter Fabianula & Vualdum ulaue ad Castrum quod dicitur Pedoni & fi offendero infra dies triginta qui mibi ascire fecevitis vos vel vestris missus vel ille sui iniuria fa-Eta fuerit si de habere emendabo idem vel idem valens fi de persona ita quod indicta requiescere possis nist remanserit per ejus parabolam cujus iniuria vel danum factum fuerit que fit fine aliqua violentia & si aliquis de virtutis Montis Magni offenderis de predictis rebus infra predictos terminos emendare faciam fi potuero sicuti predictum eff sine meo abere dando usque ad illum diem co Ildibrandinus facies banc eandem securitatem vel cum Sacramento vel pignore quinquaginta librarum de allodio infra Cur. tem de Luca. Malum meritum non reddam neque rendere faciam alicui bomini propter illo facto quod Canonici in Riscetulo fecerunt vel fieri fecerunt & non ero in confilio neque in facto quod boc Castrum redificetur contra voluntatem omnium Canonicorum Santti Martini vel majoris partis & non ero in. confilio neque in facto quod bomines de Riscetulo faciant placitum per aliquem bominem de Cafa Vuidonis qd. Idelbrandi nisi de illis offensionibus quas facient infra Castrum Montemagno foris de Riscetulo & Vualdo & Montisciana. Et si illes foras sastrum & Burgo de Montemagno offenderit se inter se non de rebus preditte Curtis non ero in consilio neque in facto nt faciant placitum per aliquem bominem de Casa Vuidonis qd. Idelbrandi, & non ero in confilio neque in facto quod bominum S. Martini de Montisciana faciant placitum per aliquem bominem de Casa Vuidonis qd. Idelbraudi . Es per me non remanebit neque per meum ingenium escepto meo habere dando quod Ildibrandinus filius Vuidonis non faciam eamdem securitatem de supradictos rebus quas ego juro per Sacramentum vel per pignus quinquaginta librarum de allodio infra Curte de Luca postquam ad esatema evenerit infra unum annum postquam inde requisitus fuerit. Hee omnia que suprascripsa suns observabo per bonam fidem nifi Canonici feo Clerici Santti Marsini vel aliquis bomo per illos non incipiant redificare Castrum de Riscetulo contra voluntatem Ildibrandini vel illius beredibus . Hoc faitum est in prefentia Joanni Judex Frolmi Cansidicus Rameri Notarius Lamberti qd. Vuillani Germondi qd. Hugi Pagani qd. Raineri Farolfi filio Bellani Ildebrandi filio Vuidi Hugi qd. Homodi Vuidi qd. Porcelli Roffelmi ad. Moretti Beneditti ad. Macioni Beni ad. Christine & relique plures .

Hoc failm est auno Dominice Incarnationis ejus millesimo nonagesimo nono Mense Junio Indictione seprima.

Illorum de Lamberto & Germondo & Pagano & Farolfo & Idelbrando & Hugo & Vuido & Roffelmo & Beneditlo qui ibidem fueruut.

Rodulfus Notarius Domini Imperatoris qui bune breve scripsi & ibidem fui. V 2

† Jacobus Imperialis Aule Judex & Notarius antenticum illud principale unde boc sumptum est exemplum widi & legi & feliciter exemplawi.

- † Melior Domini Imperatoris Notarius at Judex Ordinarius antenticum illud unde bot exemplum sumptum est widens legi, ideoque bit subscripsi.
- † Bollanduccins Imperialis Aule Judex & Noparius & preditii Melioris Judicis & Notarii qui bic superscripsir silius autenticum illud unde boc exemplum sumptum est videns legi ideoque bic subscripsi.
- † Ildibrandinus Imperialis Aule Judex & Notarius autenticum illud unde boc exemplum sumptum est widi & legi ideoque subscripsi.
- † Migothante Domini Imperatoris Ottonis Notarius autenticum illud unde bos exemplum sumpsum est widi & legi & sideliter bic subscrips.
- † Ildebrandus Corrigie Imperialis Aule Judex & Notarius autenticum illud unde boc sumpsum est exemplum vids & legi & bic subscripsi.

- (-1100 L

Estatu. IN nomine saula & individua Tinitatis Auno Opusculo off. als Incarnatione Domini nostri Jesu Xpri 1099. Grana daudecimo die Mensis novembris Inditione septima della Cala. Ego in Dei nomine Matilda Comitissa, Dura-Gonzapa, rirx & f. q. Bonifacii bona memoria, qui sinificitio in Dux, & Marchio, qua prosessa sum ex natione med Giacoma lege vivore Longobardorum volo, Monasterium production Dai,

Parentes mei conftruxerunt in Castro Brifcillo in Daini Notaloco sua Proprietatis ubi nunc Domus Thebaldus Dei 10 , e tranutu Abbas praesse videtur quod est consecratum. liano da Ipin bonorem Santa Trinitatis, & Santti Archangeli polito Giu-Michaelis, atque Sanftorum Apoftolorum Petri & reconfulto in Pauli, nec non & Santi Genefii Confessoris Xpri Bibliotheca ut fit liberum & absolutum post mortem meam ab omni conditione & potestate, quam Parentes mei sibi servaverint, & ego babeo pro remedio anima mea, seu Parentum meorum, sed sit in potestate Romana Ecclesia sicut olim concessi, & dati, & omnes res illas, territoria, & familias utriusque sexus, quat Parentes mei , vel ego dedimus eidem Monasterio, fint a prasenti die proprietario nomine jam dicti Monasterii absque ulla conditione, vel potestate boc est Castrum Brifelli cum omnibus qua eidem Castro & Curti pertinere videntur similiter cum Mercato & porto qui ibidem in ipfo fluvio Padi percuffit , atque cum massaritiis ibidem pertinentibus etiam in loco & fundo Birupto , Sacha , & Santto Georgio cum Capella inibi in ejusdem Santti Georgis bonorem conftrutta.

E segue nominando molte proprietà, e luoghi, che sarebbe cosa lunga a descriverli, poi dice:

Etiam volo, nt boc quod Avus meus Tedhaldus Marchio dedis [uprascripto Monasterio in loco Plecio babeat proprietario jure sine omni condisione alscujus posestatis, e poi segue

Es volo us bos quod Paser mens dedit supraferipto Monasterio babeat proprietario jure, & sine omni condistione, vel molestia alicujus potestusis scilices Castrum unum cum Cass, & Capella conseerata in bonore Santii Martini in eodem Castro cum aliquantis rebus foris cidem Castro ibidem pertineatibus juris mei, qua surs per menstaram justam eodem codem Castro, & fostato jugera tria, qua sunt pofita in Comitatu Regiensi in loco qui nominatur Sando Martino &.

Et in fine. Hot enim seriptum pagina Joannis Judicis Saeri Palarii tradidi, & seribere rogawi in quo subser confirmavi, testibusque attuli roboraudum. Attum in Briselli Castro in Camera, que est juxta ipsum Monasterium seliciter.

Ego quoque Vido Comer, qui dicitur mere filius Vuidous Comisis fattus adoptimus filius [uppa[cripta Domina Comisifa Matida boc prafens feripsum est & fieri feei, & laudando confirmo ita un nequemibi, neque alicui baredam meoram infirmare, ant immutare quolibet tempore quod [uppa[criptum est liceat, & fi forte contingeris quod ego, aus aliquis de mest baredibus boc fprafens feripsum vidlare prafump[cris pocnam supraferipsam perfolwans & c. Matida Dei gratia fi quid est in bac careula ame fatta.

Ego Paganus Romana Ecclesia Diaconus Cardinalis subscrips.

† Ego Androniens Judex interfui, & scripfi &c.

Signa III III III III in annum Alberti Comitit f. q. Bosonir item Comitit; & Velvenus f.q. Magnifredi, & Azonir fil. q. Ubaldi, & Bosonir filii

filii Vnizoli, & Alberti filii Vigoris de Roditia, asque Belonronis de VVardaffalla, feu Alberti Patarini, atque Ariprandi de Cremona Vafti Alberti Comitis qui testes rogati fuerius.

Ego Joannes Palatinus Judex, & Advocatus fupradicti Monasterii scriptor bujus carta Judicati post traditam complevii, & dedi·

N nomine Domini Dei, & Salvatoris Nostri Jesu Bacchini If. Christi Anno ab Incarnatione ejusdem millesimo di S. Bened. Centesimo Indictione decima Kal. Junii Ecclesia Mo- Pag. 46. nasterii S. Beneditti sita Gonzaga, ubi nunc Domimus Albericus Abbas preesse videtur . Ego Matbilda Comitissa filia quondam Bonifacii, qua professa sum lege vivere Salica offertrix, & donatrix ipfins Etelesia preditti Monasterii propterea dixi: quisquis in fanttis, ac venerabilibus locis ex fuis aliquid contulerit rebus, juxta Afforis vocem in boe feculo, centuplum accipiet, & quod melius eft witam poffidebis aternam . Ideoque ego quis Matbilda Comitiffa dono, & offero a presenti die in eadem Ecclesia predicti Monasterii pro anima mea mercede, atque mercede. Patris, & Matris mea. Hac sunt terris laboratorii eum sediminibus, Paludibus, Silvis, & Pratis, at piscationibus super se babente juris mei, quas babere vifa sum prope Guftello infra bos subscriptos fines continentur . Da mane Bondegnolum , a superiori parte Custello, ab bora tertia Porciolo, de meridie sient currit Fossa Pendola, a sera sedimina Monasterii S. Benedicti inter Padum , & Larionem . Deinde inferius dono, & concedo supradicta Ecclesia de Gonzaga Corigium unum, quod babes fines de meridie Palude

Saliceti, de sera capite vangaicii, & Paludem unam inxta pradictum Corigium, qua protenditur nique. Ruperum , & Laniole , & ufque Plantanelum , & ufque ad Lacum Romanum . Quas autem supradictis om. nibus rebus infra iam dictis coberent iis ficut supra legitur in inde una cum accessionibus , & ingressibus cum Superioribus , & inferioribus Suprascriptis concedo , dono , & offero cum omni honore fibi adiacentiis, ac pertinentiis ab bac die in antea, ut illi in enius regimine Ecclesia manet, vel pro tempore fuerit babeant, & teneant, & faciant exinde quidquid fuerit eis neceffarium ad utilitatem, & commodum Ecclesia sine mea, meorumque baredum, atque succesorum contradicione, vel repeticione. Insuper per cultellum festucam nodatam, Vuantonem, seu ramum Arboris legiptimam feci investituram in manibas Domni Ogeris, & Dominici Presbyteri, in quorum regimine Ecclefia manebat, & exinde foris me expuli, varpivi, & absentem me fect, & jam ditte Ecclefia concessi, & dedi , & hanc cartulam mea concessionis Ego Supradicta Matbilda pagine Rodulfi Notario tradidi, & scribere rogavi, in qua subtus confirmans testibus obtuli roborandam , & pergamenam cum atramentario de terra levavi. Si quis vero de baredibus, vel successoribus meis, seu qualibet opposita persona contra banc cartulam mea conceffionis venire, aut eam infringere conaverit, sunc componat pradictam terram, & Paludus in duplo, ficut pro tempore fuerit meliorata, aut valuerit sub extimatione in consimili loco. Actum est bos in Caftro Vuastalla feliciter.

> Ego Ardericus Judex interfui. Ego Collon Advocatus interfui.

Signum manibus M. Rolandi filius Pagani de. Aixma, & Roberti de Bellemine, seu Ragnieri de Castello Ariani sunt testis.

Signum manibus M. Dominici Clerici de Gonzaga, & Opizonis, atque Regnerio Camerario nanque Ricardi Capellano rogasi testes.

Scripsi ego Rodulsus Notarius Sacri Palatii post tradita complevi, & dedi.

Atilda Dei gratia si quid, Sanctis, & Do- Tronel Me-Mino dicatis locis dignum est nos manuum, morie Storinoftra protectionis porrigere, & eis pro Coelefti Rege che di Pifa. Militantibus de abundantia nostrarum facultatum Fag. 38. subsidia prabere. Qua propter omnium Sancta Dei Ecclefia, nostrorumque fidelium, tam prasentium quam futurorum novent industria quod nos ob pium Amore Beata Matris Domini nostri Maria, & ob remedium anima Matris mee bo. mem. Beatricis, nec non & omnium Parentum nostrorum, Canonicos Pi-Sani Episcopii in honorem B. M. Virginis adificati, atque res omnes illorum, jam acquistas, in futurum acquirendas, cam mobiles quam immobiles sub manu nostra difensionis susc. pimus. Pracipientes, & firmiter per prasentis pagina scriptum statuentes, ut neque Comes, neque Vicecomes, neque scario, neque Castaldio , neque aliquis publicorum ministrorum , neque aliqua magna, vel parva persona pranominatos Canonicos, prasumat inquietare, aut molistare in persons, aut rebus illorum, atque disvestire de omnibus que modo possident, & que in futurum possidebunt, absque nostra praceptionis antioritates. Insuper etiam omnes willanos in terra dictorum Ca-

nonicorum babitantes relevamus, & absolvimus ab omni gravamine, & oppressione publicorum Ministro-. Het for- rum . \* Inbentes , & per bujus noftri fcripti auctoritatem firmiter, & inviolabiliter ftatuentes ut neque toffe ama-Comes , neque Vicecomes , neque Castaldio , neque re repetun-Scario, neque aliquis publicorum Ministrorum . Iubentes, & per bujus noffri fcripti auttoritatem firmiter, & inviolabiliter Statuentes, ut neque Comes, neque Vicecomes, neque Castaldio, neque Scario, neque aliquis publicorum Ministrorum ad placitum faciendum ante se predictos Villanos compellere, aut ad publica servitia ducere, seu in terra illorum al-

bergarias facere prasumant.

Praterea concedimus, & per prasentis pagina, scriptum confirmamus, supra nominata Ecclefia San-Eta Maria, ut liceat Canonicis, & Miniftris illius Ecclefia, babere & poffidere abfque alicujus contradictione Silvam Tumuli, & Guaringangas omnes, qua funt in capite terrarum Cunonicorum, quas modo babent, aut in futurum babebunt , & liceat illis terras suas in paludes, & flumina extendere quantumcumque poterunt. Si quis contra bujus noftra concessionis paginam venire prasumpserit, quinquaginta libras optimi argenti supra neminatis Canonicis, & item alias quinquaginta Camera noftra componat, & insuper nostra mala voluntatis penam incurrat, ut autem boc verius credatur, & firmins teneatur, Sigilli nostri impressione insigniri mandamimus, & manu propria subscribentes corroboravi-

Actum eft boc feliciter in Villa Papiani, & datum per manus Ugonis Capellani VII. Idus Junii Anno vero Dominica Incarnationis Millesimo Cen-

sefimo Indictione VIII.

Signum

MA TIL DA DEI GRA TIA Si quid est.

Ego Ardericus Judex interfui & subscripsi.

" N nomine Santta, & individue Trinitatis, Anno Murat. Ant. , ab incarnatione Domini Millefimo Centefimo . Ital. Tom. L. " Ego Matilda Dei gratia si quid sum, una cum. " VVidone Comite, & ejus filio Widone Guerra " vocato, compatiens laboriosis sanctarum Ecclesia-" rum negotiis, aliquas a jugo secularium potesta-" tum propter inibi conversantium sanctorum virorum , venerabiles Congregationes liberare summopere. " studui : dignum quippe est circa universas Dei Ec-" clesias summa venerationis studium ab omnibus ex-, hiberi, fed tanto fingularius eas necessarium est " venerari, in quibus Religiosas virorum personas n cognoscimus conversari, quanto credimus coram. n orationum patrocinia posse nobis singularius suf-" fragari. Unde nostra potestatis Provincias ad Dei " bonorem quantum poßumus, & ejus Ecclesiarum. " circumeundo comperimus veneraliles Congregatio-" nes Monasteris Vallisumbrosa a quorumdam nostro-, rum fidelium presuntione nimium acriter concul-" cari, ac despies, corumque babitatorum sun Tissima " loca nimits iniquorum affiduitatibus convenire : " quorum vitam quita nostro tempore pre ceteris ex-,, cellentius fulgere cognovimus, corumque laudabi-" lem san titatis famam ubique redolere non surda " aure persensimus; aliquod eis, ut decuit, nostre " benevolentia fignum, nostreque devotionis memon riale perpetuum ad anime nostre provettum im-" pendere dignum, & necessarium duximus. Quan propter predicti sepius memorabiles viri in Tuscie partibus nostre dignitatis clementiam pro superius " relato negocio precibus adeuntes postularunt a no-, bis super bac re institutionis scriptum fieri nostra " auftoritate fuffultum, multorumque testimonio com-, probatum. Quare corum dignis petitionibus unas , cum confensu, & voto predictorum Comitum an-, nuentes , dam in Florentino Palatio presidentes , cum nostris Militibus, & aliis Fidelibus de di-, versis, & bujusmodi negotiis trastaremus, quod , jure postulabant, incun tanter fieri jussimus . Roga-, mus itaque, atque precipiendo mandamus, ut nul-, lus deinceps Dux, aut Marchio, Comes, Viceco-,, mes, Gastaldio, aut enjuscunque dignitatis ma-, jor, vel minor persona, predicta Monasteria, vel , corum loca, que modo de Congregatione sunt, , aut in faturo effe poterunt, tam corum poffessio-,, nes , quam in corum possessionibus commorantes pre-, Sumant Solita iniuria molestare. Si quis autem, ,, quod absit, presentis institutionis nostre paginam , temerare ant infringere temptaverit, centum Li-, bras argenei, medietatem Camera noftra, aliam , medietatem predictis Monasteriis , penam fe com-, positurum noverit : Scriptum tamen , quod fieri , juffimus, in suo semper robore permaneat. Quod , ut verius credatur, & futuris temporibus incon-, cuffum, & inviolabile a posteris babeatur, nostri " figilli impressione, & proprie manus subscriptione " firmavimus, & prescriptos Comites Subscriberes n fecimus .

" Actum est boc apud Florentiam per mavum. " Frogerii Cappellani presidente Domna Matilda in " Palacio suo feliciter. Fgo MA TIL
DA DEI
GRA SI
QID EST

" Ego Paganus Dei gratia Romana Ecclefia " Cardinalis subscripsi.

- " Ego Petrus Pistoriensis Episcopus subscripsi.
- " Ego Guido Comes libens subscripsi.
- " Ego Guido suprascripei Guidonis filius sub-" scripsi.
  - " Ego Ardericus Judex interfui, & Subscripsi.
  - " Ego Ubaldus advocatus interfui, & subscripsi.
- "Ego autem Frogerius indigne ditus Sacerda, quondam Regiui Prefulis egregii Cappellamus, hujus vero inflitutionis distator, & scriptor hamillimus, tauto fiducialius omnium Santsorum, Congregationihus, quas saperius commendare indigue studii, & corum santissimis orationibus committere concupisco, quanto laboriosius ad Dei, & illorum vuentrationem bos sriptum nostu estama, persecre me nullasenus piguit.

Quest'istesso documento èriportato dal Bacchini ed è del tenore che segue.

Bacchini N nomine Sancta, & Individua Trinitatis. Anno Storia di S. Benedetto Pag. 71.

ab Incarnatione Domini Mill. C. Ego M. Dei gratia fi quid sum. Una cum Guidone Comite, & ejus filio Guidone Guerra vocato, compatiens laboriofis Santarum Ecclefiarum negociis, aliquas a. jugo fecularium potestatum propter inibi conversantium Santtorum virorum Venerabiles Congregationes liberare summopere studui. Dignum quippe est circa universas Dei Ecclefias summa venerationi fudium ab omnibus exhiberi, fed tanto fingularius, & necessarium est venerari , in quibus religiosas virorum personas cognoscimns conversari, quanto credimus corum orationum patrocinia poffe nobis fingularius Suffragari . Unde nostra pocestatis Provincias ad Dei bonorem quantum possumus , & ejus Ecclefiam circum eundo, comperimus venerabiles Congregationes Monasterii Vallis ombrosa a quorundam nostrorum fidelium prasup..... erint conculcari, ac despici, corumque babitationum Sanfissima loca nimiis iniquorum affiduitatibus conveniri. Quorummitam, quia nostro tempore pra cateris excellentius fulgere cognovimus, corumque laudabilem santitatis famam, ubique redolere non furda aure perfenfimus, aliquod ejus, ut decuit noftra benevolentia fignum, nostraque devotion.s memoriale perpetuum ad anima noftra provettum impendere dignum, & neceffarium duximus . Qua propter pradicti fapius memorabiles Viri in Thuscia partibus nostra dignitatis clementiam pro superius relato negocio precibus adeuntes postulare a nobis super bac re institutionis scripeum fieri nostra auctoritate suffultum , multo. petitionibus, una cum confensu, & voto pradictorum Comitum . . . . nuentes , dum in Florentino

Palatio prafidentes cum nostris Ministris Provinciarum fidelibus de diversis, & bujuscemodi negotiis tractaremus, quod illi postulabant, incunctarter fieri jussimus . Rogamus igitur , atque pracipiendo mandamus , ut nullus deinceps Dux , aut Marchio, Comes, Vicecomes, Gaftaldio, aut cujufcunque dignitatis major, vel minor persona pradicta Monasteria, vel corum loca, qua modo de corum. Congregatione sunt, aut in futuro esse poterunt, sam corum poseffiones, quam in corum possessionibus commorantes prasumant solita iniuria molestare; Videlicet neque per se, neque per sua Militia bomi. nes albergare, aut ad aliquod foderum, five feculare judicium violenter compellere. Si quis autem, quod absit, bujus institutionis nostra paginam temerare, aut infringere temptaverit, centum librarum argenti, medietatem Camera nostra, aliam medietatem pradictis Monasteriis pænam se compositurum noverit . Scriptum tamen quod fieri jussimus in Suo semper robore permaneat. Quod ut verius credatur, & futuris temporibus inconcußum, & inviolabile a posteris babeatur, nostri etiam Sigilli impressione, & propria manus subscriptione firmavimus, & prascriptos Comites, Subscribere fecimus . Actum est boc apud Florentiam per manum Frugerii Capellani , prasidente Domina Matilda in palatio fuo.

| MA<br>DA |     |                                                              |
|----------|-----|--------------------------------------------------------------|
|          | DEI | 🛊 Ego Petrus Pistoriensis Episc.                             |
| GRATI.   | SI  | * Ego Guido Comes libens s.<br>* Ego Guido suprascripti Gui- |
| סוניס    | EST | * Ego Guido suprascripti Gui-<br>donis Filius ss.            |
|          |     | Ego                                                          |

Ego l'aganus Dei gratia Romana Eccl. L. S. Ego Ardericus Jud. int. Diac. Cardinalisss. Ego Ubaldus Advoc. interfui & ss.

Ego autem Frugerius indigne dithus Sacerdos, Heriberei quondam Rhegini Prafulis egregii Capel. lanus, bujus wero inflitutionis dititator, & feriptor bumillimus tanto fiducialius omnium Santforum Congregationibus, quas superius commendare indignus fudui, & corum Santisssimis commendare indignus fudui, & corum Santisssimis commendus e committere concupico, quanto laboriossus ad Dei, & il. lorum venerationem hoc scriptum notsu etiam persecere me nullatenus probibnit.

Ex Archivo
Archiepifcopatus Lucenfis fignato \*
M. 98.
affertur etiam fupra

Um in Dei nomine in loco qui dicitur Celagito justa Plebem Sancte Marie in Canonica in judicio resideret Domna Matilda Comitissa ad cansas audiendas ac deliberandas residente cum ea Arderico indice & Ubaldo de Carpeneta advocatus presentibus Johannes filio Donati & Bonusfantino & Ugolino & Johannes filiis Johanni filiis Ugoni de Florencia & Girardo filio Fibieri de Pisa. Es Fralmo de Cereto, & reliquis pluribus Ibique in corum veniens presencia Ugo Abas de Serena cum Vuiscardo advocato suo recordatus est ficut movit querelam contra Ugouem & Girardum filiis Tendici de medietatem. de Castello & Curte de Cumullo & sient Ugo dixisset se non possidere sed Abatem de Cumulo cum Abas de Cumulo ad judicium vocatus fuifes confeßus est illam medietatem de Castello & curse ad se non persinere sed esse Monasterii de Serena. His audieis per consilium judicum investivit Comitisa. Matilda Abatem de Serena de predicta possessione

& bawanm poluie super eum & ipsa res us mulla, persona magna nec parva predictim Abatem & Monasseriam de Serena disputsire audeas sine legali judicio quod si quis temmerario ausu contra boc facere temtaveris compositivum se agnoscat denariorum Lucenssam libras ceutum medieta in camera Comitis e medietatem Monasserii cui iniuriam invaleris; facta est boc Anno ab Incarnatione Domini offri locju Xpri Millesmo centesimo, quarro calendas Madii Indistone Oscara.



Ego Hugo nomine Domini Regis anno dilectissimi Henrici nostri III. . . . . . . . . eidem Matilde & Judicibus

Hac omnia videntur ex industria deleta.

Dgbelli Italia Sacra-Tom.V. Pag. 1592. In Nomine Sancta, & Individua Trinitatis.

Athildis Dei gratia si quid est . Nosum sieri volumus omnibus nostra potestatis fidelibus, tam prasentibus, quam futuris quosdam homines infra confinia Corrigia, & Mandria Super babitantes terram fantta Maria Matricis Regen. Ecclefia, nec. non, & Sancti Prosperi Ecclesia de Castello apud Guastallam nostram clementiam precibus adiise, eo de quibusdam nostris sidelibus corum damnos sub albergaria occasione nimium frequentantibus nobis conquestos fuife. Convenientes nostra prasentia pietatem meminisse debere. Qualiter olim apud Bondenum vestra, nostra, & beata memoria Heriberti Regini Episcopi prasentia eorum negotium de Alberia fodero , & placito fuit ventilatum , & tandem sub multorum fidelium nostrum astantium testimonio per dictorum bominum facramenta, omnimodis definitum, ubi ex illis duodecim ad fuum negotium confirmandum jurare paratis, se nunquam a domo filiorum. Trogerii, quorum tunc terram per intermissionem tenebamus ad foderum, placitum, collectam, alberiam fuisse violenter coactos caterorum sacramentis remiffis, duorum tantum testimonium sub jure jurando suscepimus, sicque omnem iniustriciam a nostris multoties illatam neguaquam eis ulterius faciendam viva voce pracepimus. Nos etiam pro quorumdam sidelium nostrorum molestatione pradictorum bominum miseriis compatientes, si quid juris nostri, nostrorumque parentum potestati ex eis per albergiam foderum, placitum, collectam pertinuit, totum pro Dei, & anime nostra, nostrorumque parentum mercede sub rogatu etiam, & prasentia Domini Pagani Romana Ecclesia Diaconi Cardinalis, & Boni Senioris venerabilis Regini Episopi deinceps, omnium molestatione, & occasione remota condonamus, atque ad poterum memoriam boe seriptum sieri justimus. Rogamus igitur, atque rogando pracipinus, us unllas deinceps Dax, Marchio, Comes, Vicecomes, Galladdo, nulla major, minorque persona contra boe, quod superius instituimus, prestatos Ecclessirum bomsues, vel eorum possessirum, prestatos Ecclessirum bomsues, vel eorum possessirum, prestatos Ecclessirum dossessirum in aliquo molestare. Si quis antem, quod abste, secus agere temparaveris, vel molessare volueris, quiquaginta libras argenti poenam componat, medietatem Camera mostra, medietatem wero pradistiscelessis. Hoc tamen scripto in suo semper robore permanente. Quod ut verius credatur manus subscripptione sirmamus.



Ego Ardericus Judex interfui, & fubsc. Astum Anno ab Incarnatione Domini 1101. Indist. 9. Kal. Madii apud Guasallam per manum. Frugerii Archipresbyteri, & Capellani.

Testes vero interfuerunt. Ragimundus, Belincio, Raginerius, & reliqui

plares. V. In

Bacchini Ift. di S. Bened. Pag.48. IN nomine Sancta, & individua Trinitatis millesimo centesimo primo Indicione nona, quarto die intrante mensis Madii. In prasentia bonorum bominum, quorum nomina inferius leguntur die Luna quadam. Dum ego in Dei nomine Comitissa Mathildis filia quondam Marchionis Bonifacii apud Gubernulum effem cum Domino Cardinali Bernardo Vicario Domini Papa Paschalis secundi in Italia, veniens ad nos Albericus Des gratia Monasteris Abbas S. Benedicti, conquestus est nobis de Vilico nostro de Burbassio, qui molestabat, & perturbabat quandam Infulam Revere nomine, qua Insula infra terminos dictos in carta Domini Patris mei Bonifacii continetur ficut idem Instrumentum testatur five donationis, qua donatio, quam fecit Pater meus eidem Monasterio bis finibus terminatur; A mane Ronco ferario juris noftri, a meridie decurrit Mincio fluvius, & vadit in Padum Larionem, a fero foßa de isto Burbasio, a monses gricia de media Silva, quam filvam parvam Revere nomine Pater meus dononaverat pradicto Monasterio S. Benedicti, cum Curticella de Burbaffio cum Capella S. To. Baptista ficut in Carta donationis sua babetur. Unde precibus, & instantia Domini Cardinalis, & petitionibus supradicti Abbatis, & multorum aliorum inclinata auditis sestibus , & visis rationibus Monasterii jam dicti pranominatam Insulam Revere nomine eidem Monafterso S. Benedicti reddimus, restituimus, & insuper pradictam Insulam donatam, oblatam, donamus, & confirmamus in perpetuum. Qua pradicta Insula Revere bis terminibus definitur, & circumdatur . A meridie sicut currit fluvius Mencius, & intrat per Valardolam in aliam foveam, que currit, & vadit deorsum, & reversisur de subiso in eundem fluviam MenMencium , quam Insulam Curticella pradifia adiacentem, & ipfam fimiliter Curticellam cum omnibus decim s, & pertinentijs suis pradito Monasterio S. Benedicti, quod eft fondatum super proprietarem. meam, & Antecefforum meorum dono, concedo, cedo, confirmo donationem novam irrevocabilem inter vivos facio, & lege semper valitura corroboro. Ita tamen quod de catero pradictum Monasterium in. perpetuum babeat, & teneat , & fruatur tam de. Insula, quam etiam de pradicta Curticella cum omnibus supradictis in die, ut supra legitur ; & faciat Dominus pradictus Abbas Albericus de omnibus us supra legitur omnem jam dicti Monasterii utilitatem, fine aliqua contradicione, & molestacione mea, & baredum, & probaredum meorum. Ipfe jam di-Etus Abbas, & fui successores de omnibus supradictis omnem utilitatem suam faciat in perpetuum, ut supra legitur. Prateren similiter conquestus est idem Abbas Albericus, coram Domino Bernardo Cardinale Vicario Domini Papa Pascalis secundi, & multis aliis de Velico suo, & nostro, qui iniuste Ecclesia sua S. Jo. de Burbaffio quandam Vallem pofitam in loco Bagnolo abstulerat, & eius posessionem molestaverat. & perturbaverat ; unde similiter visis racionibus, & auditis testibus binc inde illam eandem Vallem. positam in Curte Bagnolo prataxato Monasterio S. Benedicti adiudicantes ipsam reddimus, & rest.tuimus, quam idem Pater noster bona memoria ipsi Monasterio jam dederat sicut per idoneos testes probatum fuit . Qua pradicta Vallis posita in Curte Bagnolo bis finibus terminatur: A sero Ager quidam fattus, a meridie Paduslario, a mane ficut fluvius Mencius vadit in flumen Padi a Septemtrione est quadam forca que dicitur fossatum Cuppa, & alia forsitam sunt cobarentia. Quas pradictus confirma-

tioner, donationer, restitutioner, & etiam sententiat utriusque causse. Nor proprer Deum, & remedum avima mea, & Parentum morum, ob etiame,
intervousium Domini nostri Bernardi Cardinalii, &
proprer Justiciam, & propret multorum supplicaciones, & amore illius Monasterii, quod est sandaum
in proprietate mea & Autecessorum moorum, confremanni, donarun, concedimui, & Targimur, & lege
semper valitura corroboramus in perpetum. Insuper
omnia pratarata cum supulatione subitiza sub opera
centum librarum denariorum bonorum Papienssum ab
omnii bomiue desensare promittimui, & poena soluta
bac omnia in sua permaneat sirmicate.

Attum apud Gubernulum feliciter. Amen.

Hujus rei testis Mai til Signa mannum Do-Perrus Archipretby da Dei October Gerario - Gratia Si vut, & Anselmo Nopensis Archipretby-

pentis Arcbipresbyter.

Presbyter Zeno a Burbafio. Sichezo de Ronco ferario-Rolando, & Saxo de Bibianello. Amedeo de Nonantula. Rolando, & multi alii rogati testes.

Ego Anselmus Notarius bis interfui, & scripsi, complevi, & dedi.



Dei gratia fi quid est

N Otum fieri cupimus omnibus nostra potestatis Mist fidelibus, tam prasentibus, quam futuris bos. Zaccaria. pitale pauperum in Campo Camelasio sicum, ejusque babitatores, & cateras res modo, vel in antea fibi pertinentes sub nostra nos defensionis nostra tutela custodia suscepisse, sibique ad usum pauperum quatuor fextaria terra pradicta domni adiacentia, partem quoque vicina sylva unum scilicet jugerum totum continuum, ubi Girardus Reverendus Presbyter ejusdem bospitalis primus Fabricator, & cultor vifas est infervisse, & contulisse Castaneas, tam pro nostra anima, quam Parentum nostrorum mercede : remota omnium molestatione perpetuo Deo devotiffime obtulifie. Eo videlicet tenore, ut fi quis, quod absit , hanc nostram oblationem ad alios usus seculares transtulerit, & requisitus a nobis defensoribus nostris, infra mensem non emendaverit, vel ad supradictos egenorum usus non restituerit, tunc bujus terra oblatio ad nostros, vel successorum nostrorum usus redear, quoadusque aliquis, qui ad usus pauperum bane terram retinere velit, appareat. Qua-

propter rogamut, atque rogando pracipimut, ut nulla demeept major, minorvo persona prasaum bospitum audeat in aliquo molessare, vuel bona sua juste acquisire vuel acquirenda diminuere. Si quis vuero, quod absti, seus agere tentavuerit se bona bospitalis diminuere, es molessare prasumerie, seiat se nostram iram incurrere, es insper Banni poenam, decem libras argenti dobre persolvure, medietatem bospitali, medietatem vero Camera nostra. Hoc sames scriptos in suo semper roboro permanente. Quod net verius credatur, es suurit temporis incomutabile, es inviolabile babeatur, proprie manus subscriptione, firmavimus.

| MA                            | TIL<br>DEI |
|-------------------------------|------------|
| $\frac{DA}{G\overline{K}ASI}$ |            |
| EST                           | SSK        |

Astum anno ab Incarnatione Domini Milefino Centefino Secundo inditione decima in Menfe-Martio medio apud Carpanetum, permanum Frugerii Archipresbyteri, & Cappellanı. Teffes voro interfuerunt Arduinus, Ragimundus, Ubaldus, & Übaldus Judex.

N nomine Domini noftri Jesu Christi . Anno ab Murat. Ant. Incarnatione ejus Millestino Centestino Secundo, Ital. Tom.V. quinto decimo Kal. Aprilis Indistione Undecima. In Pag. 655. Dei nomine ego Matildis Comitissa Dei gratia si tiam ab 2quid fum, juffione & data licentia Domni Bernardi gbelli Ital. Dei nutu Sancte Romane Ecclesie Cardinalis atque in Lombardie partibus Vicarii Domni Paschalis divina favente clementia ejusdem Summe Sedis Antistitis, in meorum peccatorum remissionem, & ad thesauri sancta Nonantulana Ecclesie restaurationem, in qua Corpus Beatissimi Silvestri Christi Confessoris requiescere noscitur, quem prefate Summe Sedis juffione, ejufdem tuitione, que tunc temporis ab adversariis intolerabili infestatione vexabatur, expendi: Tibi Domno Johanni Prepofito, & Adigerio ejusdem prefati cenobii Avocato, a. parte scilicet prefate Ecclefie in perpetuum ad babendum concedo: ideft nominative Caftrum & Curtem Cellule cum edificiis & Ecclesiis una in bonorem Beati Johannis Baptiste, alia S'anti Caffiani, tertia S'ancli Michaelis Arcangeli, ibidem consecratis, & Curtem Raigofole cum Ecclesia dedicata in bonore Beatissime Virginis Marie, & omni jure ad predittum Caftrum, & Curtes pertinente. Caftrum etiam Tedaldi cum Ecclesia in bonore prefati Sancti Jobannis Baptiste edificata, & omnibus ejus pertinentiis, omnesque res territorias, quas in toto Comitatu Ferrarie videor possidere; omnes scilicet res Supradictas, quas prelibase Sante Romane Ecclefie jure proprietario tradidi, & tune ab ea videor poffidere . Eo vero ordine ut pars predicte Ecclefie Sau-Eli Silvestri omnes predictas res ut dixi, in perpetuum teneat, ac pront ei melius visum fuerit, utiliter disponat sine omni mea que supra Matildis

mvorumque beredum at proberedum contraditione. Ita tamen us pro comnibus Interpativity ir rebus a parte jam fate Nonantulaus Eclefic unus bifancius annualiter iu Lateraneus Palatio pensionis nomine persolutus, ili videlicet prime fedir Pontifici, qui per Carbolicos Cardinales inibi pro tempore fuerit ordinatus. Quidem & ego que supra Matildis unacum mei bredhus &c.

Adum in Castro Panciano feliciter

- Ego B:rnardus dielus Cardinalis Preshiter Sauelle Romane Eccleste, & Domni Pape Pafebalis Secandi Pape in Longobardie finibus Legatus, et Vicarius, dielante suffitia ex utraque parte, boc scriptum fieri sussi, & manu mea subscripsi.
- Ego frater Johannes peccator Monachus dictus Prior bane cartulam accepi & ideo subscribo, ut se opportuerit; salsim mearum litterarum valeat comparatio.

| MA        | TIL           |
|-----------|---------------|
| DA ~      | DEI           |
| GRA<br>QD | SI<br>EST ss. |

- # Ego Ardericus Judex interfui, audivi, subscripsi.
- # Ego Bonus Judex interfui & ss. "

- \* Ego Albericus mm. ss. Ugo Armatus Albericus de Nonautula de hac feripta pagina rogati fuerunt testes.
- Ego Wido Notarius sacri Palatii scripsi, postraditam complevi, & dedi.

N nomine Sancta, & Individua Trinitatis. Ber- Bach. Stor. I nardus Dei gratia Romana Ecclesia Presbyter di S. Bene. . Cardinalis, ac Sedis Apostolica ad bas partes Le- detto oc. gatus, & Domini Pascalis secundi Papa Vicarius Pag. 51. universalis Fratribus catholicis in Clero, & Populo Mantuana Ecclesia tam prasentibus, quam futuris falutem perpetuam , & benedictionem in Domino . Cum ex pracepto Venerabilis Patris noffri Domini Pafcalis Papa in Longobardia, & adiacentium Provinciarum partibus vice, & Legatione Apostolica. fungeremur, inter multimoda, qua Deo auxiliante negotia definivimus, hoc quoque tam prasentium, quam absentium memoria nostra institutionis literis comendare, comendatum nostra auctoritatis subscriptionibus, & fratrum nostrorum, qui prasentes nobiscum extiterant dignum duximus confirmare, Dum itaque apud S. Benedicti Conobium venerabile pro iniunita nobis obedientia cura soliciti de Hospicio Pauperum, quod Soror noftra Venerabilis Comitifia Mathildis sub muro Mantue Civitatis pro sue anima, & parentum suorum mercede, olim construxerat, constructum vero, & congruis possessionibus dotatum Deo obtulerat . Qualiter autem nune pone destructum fuerat quesissemus a Monasterii S. Andrea Abbate, cui pro Religione, & Sanctitate ad pauperum tantum refectionem & peregrinorum receptaculum, fibi vero, vel sua Ecclesia nullum commodum, vel proficuum temporaliter contrabendum, hospicii curam, & providentiam post Deum ipsa. commisferat, male traffatum, & ad alios usus translatum invenimus. Quapropter Priorem S. Andrea nomine Davielem, quia tunc ibi Abbas non fuerat ad nos convocavimus, & convocatum fi weller, wel posset contra bujusmodi Ecclesia sua infamiam aliquid respondere, coram fratris nostri Pagani Diaconi Cardinalis, & Venerabilis Ugonis Mantuani Episcopi, nec non & Alberici S. Benedicti : & Arialdi S. Dionifii Mediolanenfis Canobii venerabilium Abbatum, & aliorum Fratrum nostrum fanto Conventu, interrogavimus. Qui tandem post multa verba dintins ventilata respondit se pradicti Hofpitii curam Comitissa olim integram redidisse, nunc vero nullius providentia ibi potestatem babere, & ideo nobis debere super bac re nibil penitus respondere. Quod audientes invasionem postea factam ab eo ani videbatur eidem Monasterio prasidere, Poseffiones Hospitii pro lucris temporalibus impeditas ipsum quoque Hospitium, & Ortum qui ibi ad pauperum alimoniam factum fuerat alienatum & fecularibus babitatoribus occupatum ad nibilum feren redadum, ficut primitus fuerat constitutum, respondentes obiecimus. Prior vero cum suis Fautoribus conabatur afferere credens se ad restituendam sua Ecclefia Hospitii curam debere proficere, illum videlicet dictum Abbatem non folum Hospitii, verum etiam omnium bonorum Ecclesia S. Andrae Invaforem, & Diffipatorem per omnia extitise Ecclesiam vero propter illius invasionem debere nullam. iniuriam substinere . Tandem inter multa , quibus eos male egiße, & contra obmissam curam, & prowidentiam Hospitium non salvasse, sed potius dextruxise approbatis conviciones rationibus. Communi consensu, & consilio fratrum nostrorum, quos superius dessignavimus asensu etiam bona memoria Comitiffa M. Ab'ati qui forte ibi pro tempore fuerit, & Monachis S. Andree perpetuum bajus ationis Sub excomunicatione silentium imposuimus, eisque deinceps super boc negotio omnem audientiam interdiximus. Deinde quibusdam ex Mantuana Ecclesia Clericis, qui buic diffinitioni intererant cansantibus Hospitii curam, & providentiam juxta commendationis scriptum Canonicis Beati Petri debere transferri, quia omnes Simoniaci, & excommunicati Cononi invasori, & excommunicato participantes, & obedientes extiterant, ne interim expellando catholicos, Hospitium funditus deperiset, eisque substautiam providentia neglecta dilapidaretur, eis etiam tam prasentibus quam futuris, bene, wel male in. Canonica conversantibus omnem Audientiam de boc ulterius agendo negotio sub excommunicatione etiam interdiximus. Et quia dignum duximus, & opportuniximum existimavimus prafactum Hospitium ea. devotione qua jam diela Com.t.ffa illud Deo obtnlerat cum Dei adiutorio restituere, cum ejusdem Comitiffa confensu, & Fratrum noftrorum pradictorum communi confilio Venerabili Alberico Sancti Benedicti Abbati, apud cujus Comobium Religionem przcipuam, & conversationem fratrum singularem invenimus, suisque Successoribus catholicis Sapedielis, dieti Hospitsi deinceps curam babendam. commissmus, & ad pauperum, & egentium recepta. culum, refectionem, & alimmiam ficut primitus constructum fuerat, ac Deo oblatum per Dei clementiam comendavimus . Quod ut verius credatur, & futuris temporibus inconcussum, & inviolabile ab omnibus habeatur propria manus subscriptione firmavimus, ac fratrum nostrorum testimonio corroboramimus .

Ego Bernardus Santla Romana Ecclesia Cardinalis Presbyter, & Legatus Domini Papa Pascalis secundi scripsi.

Ego Paganus Santla Romana Ecclefia Diaconns Cardinalis.

Ego Vuurnerius Peccator Presbyter .

Ego Ugo lices indignus Mansuana Ecclefia Episcopus.

Ego Arialdus indignus Abbas S. Dionyfii Mediolanenfis interfui & Ss.

Ego Ardericus Judex interfui, & scripsi.

Ma (til Aftum anno Dominica Incarnationit da Dei millefimo censefimo fecundo Indic.

Gratia si VIIII, Pridie Idus Madis apud Sau-tum per manum Rugerii Archipref-byters, Cappellani Cappell

inter Curtem Luciarie, & per totum decursum.

Ego Villanus Clericus interfui, & ss.

Musti. Ast.
Pag. 11.

N nomine Domini. Brevis recordationis qualiter
Pag. 11.

N in quorum presentia Domina, & Comissiffa
vel in quorum Bossifacii, qui fui Dax
& Marchio, iccit conventionem cum Abbasiffa Imelda de Monasterio Sanctorum Systis & Fabianis, quod
hedificatum ett Placentie, nominative de Castro,
& Carse Wardstalla, sicut dividiur ab Epsicopatu
Cremonens ultra Padum, & cum sicut distingutur

Gur-

Gurgi, & eius decursiones in Bundinum. Item sicut dividitur ab Episcopatu Parmensi per flumen. Distis & Bundini, cum ejus decursione usque ad locum Crucis . Ve ab bac bora in antea babeat jam. dictum Monasterium predictum Castrum, & Curtem ita prefatam cum omni pentione, & conditione, quod de suprascripto Castro exierit pro investitura ipsius Castri , & Curtis . Er fi aliquis offenderit in ipso Castro de furto, vel traditione ipsius Castri, Abbatiffa, vel ejus successor babeat potestatem emendandi . Si vero aliquis offenderit in ipso Castro, & Curte, si de foris habuerit ipsa Domina Matildis vel fuus Millus emendet . In Caftro autem nulla violentia Abbutisse fiat: sed ipsa Abbatissa vel ejus succeffor, aut illorum Miffus emendet . Curtem vero & omnia feuda de his, que ..... de foris hominibus, & cetera in integrum post meum decesfum habeat jamdictum Monasterium . Etiam hoc convenit inter eos, ut nulli alii ab hac die in antea- aliquid ipfius Caftri, vel Curtis dare debeat iam dicta Domina Matildis de hoc, quod habet in fuo dominicato, vel Curte.

Factum est hoc anno Dominice Incarnationis Millessmo Centessmo Secundo, IIII. die Menfis Junii, in Indictione Decima, in loco, qui dicitur Mirandula.

Ibi fuerunt Opizo de Parpanese, Alvardus, Johannes Engelbaudi, Sigezo de Monasterno, Balencionus, Lanfrancus, Johannes Bonüs, & Johannes filius Johannis Diacon. Martinus Bivinus.

MAITIL  $\mathbf{D}\mathbf{A}$ DEI GRA SI SUBSCRIPSI

Ego Johannes Judex Sacri Palatii rogatus fubscripsi.

rius &c. Pog.125.

Contelo- IN Dei nomine amen. Anno ab Incarnatione ejufdem 1102. XV. Chal. Novembris Indict. XI. Ego Mathildis Comitissa Dei gratia si quid sum. T.bi Domino Joanni Praposito Canobii Novantulana Ecclefia inperpetuum ad babendum concedo Castrum, & Curtem Cellule &c. Curtem Raigorola &c. Castrum etiam TEDALDI cum Ecclesia in honorem Sautli Joannis Baptista adificata cum omnibus suis pertinentiis, omneque res territorias, quas in toto Comitatu Ferraria videor possidere &c. ita tamen ut pro omnibus supradictis rebus unus bisantius annualiter in Lateranensi Palatii persolvatur. Allum in Castro Panciano feliciter.

Mathildis Dei gratia si quid est subscripsi.

Ego VVido Notarins Sacri Palatii scripsi post tradita complevi, & dedi.

IN nomine Santia, & Individua Trinitatis, anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi MCII. quinto decimo die Kal. Decembris Indictione decima. Tempore Domni Gregorii Septimi Papa in Lateranenfi Palatio, in Capella Sancta Crucis, in pra-Sentia Cencii Frangipane, Gratiani, Cencii Franculini , & Alberici de Petro Leone , & Benincafa , Fratris ejus Uberto de Tuscia, & aliorum plurium. Ego Mathildis Dei gratia, Comitissa, pro remedio anima mea, & parentum meorum dedi, & obtuli Ecclesia Sancti Petri, per interventum Domni Gregorii Papa VII. omnia bona mea, jure proprietario, tam qua tunc babueram, quam ea, qua in antea acquisitura eram, sive jure successionis, sive alio quocunque jure ad me pertinent, & tam ea, que ex hat parte Montium habebam, quam illa, qua in ultramontanis partibus ad me pertinere videbantur , omnia sient dictum est , per manum Domini Gregorii VII. l'apa Romana Ecclesia dedi, & tradidi, & chartulam inde fieri rogavi. Sed quia chartula nusquam apparet, & timeo, ne donacio, & oblatio mea in dubium revocetur. Ideo ego, qua supra, Comitiffa Mathilda, iterum a prafenti die dono, & offero eidem Romana Ecclesia per manum Bernardi Cardinalis, & Legati ejusdem Romana Ecclesia, fi- (a) Vulgaent in illo tempore dedi per manum Domini Gre- ris corum gorii omnia bona mea, tam qua nunc babeo, quam tempoque in posterum , Deo propitio , acquisitura sum , & rum fortam ea qua ex parte Montium, quam in ultra-mula est montanis partibus babeo, quam qua inposterum Deo qualiter propitio acquisitura sum alio quocunque jure, pro supra legimercede, & remedio anima mea, & parentum meo- sur; atque rum. Qua autem ista mea bona juris mei superius ita heic ditta, una cum acceffionibus, feu cum superioribus, friben-& inferioribus suarum, qualiter supra legavi (a) in dum.Mur.

Rer. Italic. Script. Tom. V. Poz. 384. (b) In eiuf- integrum ab ea die, in eadem Ecclefia dono, & offero, & per prasentem Chartulam offersionis ibidem Chartis babendam [b] confirmo . Insuper per cultellum, festuhabendum cam nodatam, gantonem (c) & vascionem (d) terra. ufitata est atque ramum arboris, [e] & me exinde foras ex-Notario- puli, garpivi, (f) & absentem me feci, & a parte rum for-ipfins Ecclesia babendam (g) reliqui, faciendam (h) mula. exinde pars ipsius Ecclesia dedessa a prasenti die quicquid voluerit, sine omni mea, & baredum, ac Mur. (c) Guan- proheredum meorum contradictione . Si quid [ quo futurum effe non credo ] five ego Comitiffa Mathil. idelt chi- da, quod absis, aut ullus de beredibus, ac probarothecam. redibus meis, seu qualibet opposita persona contra. bane chartulam quandoque offersionissire, agere ten-(d) Gova- taverimus, aut tam [i] (k) per quodvis ingenium inscionem le- fringere quasierimus, sunc inferamus ad illam pargo, gova- tem, contra quam exinde litem intulerimus, mulfionem , cham , quod est poena auri optimi libras mille ; aridest cef- genti pondera quatuor milla, & quo [1] repetierimus vindicare non valeamus; fed prafens bac Chartula bitem . offersionis omnibus temporibus firma permaneat, atque (e) Supple. persistat, & pergamena cum atramentario de terra levavi, (m) pagina Guidonis Notarii tradidi, & tradidi, vel tale scribere rogavi. In qua subter confirmans testibus aliquid . obtuli roborandam. Actum Canusia foeliciter, Mathilda, Dei gratia, fi quid eft, in bac Charsa a. Leib. (f)Guarpi- me faila &c. wi, ideit

ejeci -

Leib. Ego Ardericus Judex interfui &c. (g) Haben- Ego Ubaldus Judex interfui &c.

(3) Ad fa-Signum Manu Actonis de Monte Barranzonis & c.eudum. Bonvicini de Canussa, rogati testes.

Ego Guido Notarius Palatii, Scriptor hujus char- pars ipfing tula offersionis post traditam complevi , & de- Ecclesia, di, Gc. eft, pro

ut faciat exinde.

IN Christi nomine breve recordationis securitatis pars ipfius ac firmitatis memorie causa compositum qualiter Ecclesia, Petrus Abbas Monafterii S. Petri fiti loco qui di- quicquid citur Potheuli lamentatus est Domine Comitise Ma- vuluerit . tilde Tuscia presidatum habenti Burgoque Marturi Vox dedeinstitue reddende cansa residenti de Ramerio silio Ar- rit videdingi quod per biennium fere nibil predicto Abati tur redunreddiderat de illa pensione & constituta mercede dare. quam ipsemet convenerat dare de terra que est in Leib. loco Saturno & insuper spoponderat si omni anno (i) Etiam conflitutam pensionem non solveret quod componere Leib. debebat quinquaginta libras & ipfam terram refu- (k) Scribe tare nec amplius causare quo audito per preceptum aut cam, predicte Comitife & laudatione judicum qui aderant ita enim. refutavit predictus Rainerius in manu predicti Ain aliis ebatis omnes illas res quas ipse tenebat ex locutione juſmodi a predicto Abate in loco Saturno. Et insuper fpo- Chartis . pondit si amplius eas causases & tacitus & con- Mur. tentus ex illis omni tempore cum suis beredibus non (l) Quod. effent quod componere deberent predicto Abati suif-Leib. que subcessoribus penam argenti optimi libras centum.

(m) Paginam Guidoni No-

Hoc actum est Anno Dominice Incarnationis millefimo centesimo tertio indictione duodecima tertio Idus Novembris.

Leib. Ex Ms. autographo Archivi P.K. Canonicorum

tario.

Aa 2

Majoris Ecdene, bic pri-



Ego Ardericus Judex interfui & sub-

H Ego Gandulfus Judex interfui & Subscripsi.

Ego Joannes Bonus Causidiens interfni.

Ego Marchifellus Caufidicus interfui & fubscripfi.

Ego Everardus Causidicus interfui & Sub.

Leo Judex Domni Regis justione Domne Maltildis & rogatu predicti Rainerii het scripfi.

Boschini B. IN nomine Domini Dei eterni. Anno ab Incarnati S. Bendi. Decembris. Inditione duodecima. Autorisareparis. Tribar in Filit. Spiritus Saudii. Nos quidem Mathilda Venerabiti Marchioniffa, & Guido Co mite ditlo Guerra, filius b. m. Guidonic Comitis, & ego jam dicta Matbilda Marchionisa vivente lege Saliga, per meam bonam voluntatem, fine alienjus bominis virtute, communiter nos pro Dei simore, & remedio animarum nostrarum, & patrum, atque matrum nostrarum, & omnium parentum noftrorum tam vivorum, quam defunctorum, per banc Cartulam dimus, tradimus, offerimus, atque confirmamus Deo Omnipotenti, & Beata Maria Virgini Genitrici ejusdem Domini nostri Jesu Christi. Videlicer ofilias, cafas, & terras, & vincas, quas nos habere, & tenere, & possidere visi, sumus, vel alii per nos proprietario nomine cum totum fluvium, qui vocatur Vicano, cum utraque ripa. sna, a Melosa usque ad frattam Jugum alpis, & a Jugo alpis per cruciale usque ad piscinam nigram, & usque ad fossam de franco, & usque. ad terram Sancti Illari ficut vadit ufque ad pontum juxta pradictum Vicanum, omnia in integrum infra circuitum istum, ficut fuit recta per Curtem de Magnale. De alia quoque qua remanet ultra jam dictum Vicanum , Integram medietatem. de Castello, qua dicitur de Magnale, cum Curte de Pagiano, quemadmodum nos proprietario nomine babere; & senere widemur, abicunque per loca , & vocabula de jam dicta Curte pertinentes, & effe inveniuntur, omnia in integrum, ficut Super legitur, una cum omnibus super se, & infra se babentibus eas Deo Omnipotenti, & Beata Maria Virgini Genitrici ejusdem Domini nostri Jesu Christi, damus, tradimus, offerimus, atque confirmamus ad Suftensationem Fratrum, qui funt in Vallebrosana Congregatione. Et pracipue eorum, qui in Sancto loco illo, a quo eadem Congregatio nomen accepit, babitare videntur, aut in antea, Deo propitiante ad ferviendum Deo ibidem devenient ad retinendam.

Monasticam Religionem, & bonam consuctudinem Sancta memoria Domini Joannis Abbatis Majoris; qui univer [a Santta Congregationis ipfins bonus Inceptor, & ordinator fuit, ut fecundum difpenfationem , & ordinationem Domini Bernardi Abbatis, & Santta Romana Ecclefia Cardinalis , qui univer fa Santta Congregationi modo praesse videtur , & Teodorici Prapositi, qui ab codem Bernardo, & ab universa Vallombrosana Congregatione in regimine totius Congregationibus ordinatus eft, wel corum Succefforum, qui regulariter ordinati, & a Fratribus eletti fuerint, ut babeant, & teneant, & proprietario nomine possideant, & quicquid eis melius pro utilitate, & Fratrum quiete visum fuerit faciant cum Confilio tantum Religiosorum Abbatum, & Prapositorum, qui in Congregatione Vallombrosana pro sempore fuerint, firmum & Stabile permaneat femper absque nostra supradictorum Mathilda Marchionifa, & Guidi Comitis , nostrumque baredum , ac probaredum contradictione , vel repetitione . Et fi forfican nos prascripti Mathilda Marchionista, & Guido Comiti, vel nostri haredes, ac probaredes, aut per nostram submittentem personam, vel per fa-Ham, quod nos factum babeamus, aut in antea faciamus contra jam dictam Congregationem, & ordinationem, ficut superius dictum est prascriptis rebus, ficut dictum eft, agere, caufare, collere, contradicere, intentionare, vel minuare, aut aliquam quastionem, per Regalem, aut Imperialem Majestatem, neque exinde agamus, wel requiramus, ut subtrabere possimus per ullum ingenium, wel occasionem , & si eas nos eis , vel omni homine , & foemina defendere non potuerimus, & non defen-Saverimus, vel si cartulam istam dicere, quod fulfa fit, aut non walere prasumpserimus tunc exponituri, & daturi effe debeamus nos prascripsi Mathilda Marchioniffa, & Guido Comiti vel nostri baredes, ac probaredes prascripta Congregationi, & ordinationi sicut dictum est, prascriptis rebus in duplum, ficut pro tempore fuerint melio-rati, aut valuerint sub extimatione in confimilibus locis de nostris propriis rebus proprietario nomine. Et insuper ego suprascripta Matbilda Marchionissa nomine pæna auri optimi uncias centum, & argenti ottimi libras ducenti, & post panam alatam hac cartula in suo robore permaneat, & cum pergamena, penna, & calamario, fistugum nodatum, cultellum, & guantonem, seu, & guasonem terra atque ramum arboris, qua de terra levavi, & Lamberti Not. ad scribendum dedi, & scribere rogavi & testes, qui bic subter leguntur per meam rogationem roboraverunt . Actum in loco, qui dicitur Monasterio S. Salvatoris Comitatu Aretino.

| Y.                    | l            | Signum         | manus pre                    |
|-----------------------|--------------|----------------|------------------------------|
|                       | tilda        | dicti Gui      | donis Comitis                |
| Dei                   | gratia       | qui banc       | Cartulam                     |
| Dei<br>si quid<br>Ame | est<br>fatta | ficut superius | Cartulam<br>legitur fieri ro |

gavit, quia scribere nesciebat Ego rogante vice ejus scripsi.

- \* Ego Ardericus Judex interfui, & subscripsi.
  P. Ego Ewerardus interfui.
- L. S. Ego Anselmus Causidicus interfui, & subscripsi.
- Signa manuum Alberti Comitis de Pta & Alberti Comitis fil. b. m. Bosonis Comitis , & Erarldi de

102

de Melugnano, & Teuzo Orevello, & Rainerii de Safo, & Tedaldini de Santo Miniato, & Berwardi filii Ugi, & Dominichi filii Baronio rogatorum sefium.

Bgo Lambertus Notarius buic cartula completionem post traditionem imposui.

Ego VVido Comes Cursem, qua dicisur Magnale froe Paganorum in meo Donnicato tenebo a die qua eris perfolusum debisum excepto quanto dare voluero Congregationi Valifimbrofa, ita us nee per carram, nee per invofitionem, per fundum, aut per pignus; sou per ullam donationem, qua valeat penfari alieni unquam dabo, of fi absque filio moriar, ut prafata Congregationis proprietario jure prater quantum Domina Machilda mibi justerit of.

## Martini IN NOMINE DOMINI NOSTRI Theat. Bafil. JESU CHRISTI

Anno ab ejus Incarnatione MCIII. inditt. XI. attum est boc Novantula.

## MATILDA DEI GRATIA.

S Anctis, & wenerabilibus locis de nostro conferre debemus, qui Sanctorum prassitia quotide deposcimus. Quapropter & nos & remissionem peccatorum consequamur, Sanctorum intercessione, & animarum bo. mom. Patris, ac Matris mea remedio,

& prece, charitate omnium bonorum hominum noftrorum fidelium Pifana Ciwitatis reddendo concedimus, & concedendo reddimus Opera Santa Maria Pisana Civitatis ad perpetuum babendum, videlicet ad expletionem Operis Ecclesia Santia Maria ejusdem Civitatis, & finita Opera Canonicis, qui juste & regulariter ibidem pro tempore vixerint , Castrum Papiani, & Curtem, & omnia ei pertinentia, & Castrum Livurni, Curtem, & omnia similiter ei pertinentia Donamus, & petiam unam de terra codem modo donamus Opera Santa Maria, & post finitam Operam Canonicis, qui ut Superius diximus, Canonice vixerint ; qua petia de terra. est posita foris muros Civitatis, prope Ecclesiam. Santti Nicolai , & tenet unum caput in flumine Arni, & alind in terra, qua detinet Capit. Ecclesia Santti Nicolai, & unum latus in via publica, & in terra, filiorum Boroncelli, & filiorum Comiti. Pracipientes itaque Pracipimus, ut nullus Archiepiscopus, Episcopus, Dux, wel Marchio, Comes Vicecomes, aut aliqua magna vel parva nostra potestatis persona prafatam Operam Ecclesie'S. Maria, & Canonicos ejusdem Ecclesia, finita Opera S. Maria, ut diximus, de pradictis Castris cum corum. Curtibus, & de jam ditta petia de terra molestare, vel inquierare prasumar. Si quis vero contra boc nostri Statuti praceptum insurgere, aut disrumpere quod absit, tentaverit, sciat se nostram malam volantatem incurrere, & insuper compositurum centum libras auri optimi, medietatem Camere nostra, & medietasem Opera S. Maria, vel Canonicis, qui post consumationem operis ibi fuerint: quod ut verius credatur, & diligentius ab omnibus observetur, banc paginam propriis confirmantes manibus, & Sigilli noftri impressione infigniri jussimus &c.



Matilda Dei gratia, fi quid eff.

Ego Ardericus Judex interfui, & Subs.

Ego Albertus Comes, & Arduinus de Palude, & Raimundus de Bagifio, & Ugo de Magifredo, & filis Rosbonis, & Ildebrandus Vicecomes Pifanæ Civuisatis, & reliqui plures interfuere.

Bernardus Notarius D. Imperatoris authenticum bujus vidi, legi exemplavi, & subscripsi.

Ego Ugo Notarius Apostolica Sedis authenticum bujut widi, legi & sic subscrips.

Contelorius &c. Pag.125.

M Achilda Dei gratia si quid est notum seri volumus, ut sicut bona memoria Avus meut Tbedaldut Marchio ejustem Cenobii sundator devoto proanima sua medietatem praditta Insala prafato Cornobio Saviti Benediti concessera, ita nos aliam medietatem ejustem Insala concederanus. Astum Anno Do-

195

Dominica Incarnationis 1104. Indictione XII. Do. cemo Septimo Calendas Octobris apud Canosiam in Comitatu Mutinenfi .

Mathildis Dei gratia si quid est in bas Chartula. a me fatta Subscripfi.

N Dei nomine Amen . Anno Millesimo centesimo quarto Indicione duodecima die dominico, qui fuit Parsa. fextus exeunte Aprils. Ego Comitissa Mathilde Dei gratia si quid sum filia quondam Bonifacii Marchionis , Tibi Alberico Abbati Monasterii S. Benedicti in. Larione nomine , & vice einsdem Monasterii , cui praesse videris . Quicquit Pater , & Avus mens Theudaldus dedere pradicto Monasterio S. Benedicti in. Casalnone, videlices Ecclesiam S. Michaelis de Cotor. nione & alias possessiones , scilicet casamenta , & agros , & Ronchos de Bosco Casalicone , quod nemus est juris mei & piscatores in Paludibus illius terra duos, aut tres, & plus secundum voluntatem nuntii tui per totum ininde concedo, & confero in perpetuum, ut tu supradictus Abbas, & tui successores babeas, & teneas fine mea, & baeredum meorum. contradictione, & tibi banc potestatem concedo & successoribus tuis pro anima mea , & Parentum. meorum, ut nuncii tui, & qui pro tempore fuerint ibi de pradicto Bosco, & aliis Nemoribus illius terra roncare, & boscare, & pascolare, & uti, & frui debeant fine molestia , & contradittione nostra , & nostrorum ut Supra legitur. Quam potestatem Antecessores mei tuis Antecessoribus dedere ; insuper quidquid Monafterium suum S. Benedicti in illa serra mea acquirere vel lucri poterit cum mea licentia

& baredum meorum facere debeat eo modo ut pradi-Bb 2

Bacchini

Ann Monasterium S. Benedicti babeat, & teneat omnia predicta cum omni honore, & difiricu, & bannis. Actum est bocin castro Nogaria feliciter prasente Ugone Mantan Episcopo.

Hujus rei seste: Comes Vuido Guerra; Comes Albersus silius Bosonis; Arduinus; Gerardus silius Bosonis; Vgo silius Mansfredi; Saso & Rainerias de Bibianelo, & Lanfrancas, & Opizo de Gonzaga, & alis planes:

Ego Vualdus Judex Notarins bat scripfi, & dedi.

Bacchini Storia di S. Benedetto Pag.55.

IN nomine Santta, & Individua Trinitatis . Ma-A thildis Dei gratia si quid est . Notum sieri volumus omnibus nostris fidelibus tam prasentibus ;quam futuris , qualiter olim pro remedio anima noftra. & nostrorum parentum Monasterio S. Beneditti juxta. Padum siti medietatem Insula, qua Gurgo vocasur confensu Domini Bernardi Santta Romana Ecelefia Uenerabilis Cardinalis Presbiteri, atque tunc Domini Pascalis secundi Papa Uicarii, ad usum. Fratrum habendam perpetuo, & possidendam concessimus, & prasentis scripti nostri pagina ad posterorum memoria fiers jussimus. Apud rivum itaque Fontanenfem in Mutinensi Comitatu instinctu einsdem Domini nostri Cardinalis wenit ad nos pradicti Monasterii Albericus Venerabilis Abbas nostram clementiam po-Stulans, ut sicut bona memoria Avus meus Tendaldus Marchio ejusdem Coenobii fundator devotus pro anima sua medietatem pradicte Insula cum aliis multis sam possessionum, mobilium quoque immobilium donariis prafato Uenerabili Coenobio Santti Beneditti concesserat ; ita & nos aliam einsdem Insula medie-

tatem, quam ipse pralibatus Marchio, sibi , suisque baredibus usque ad bodiernum diem reservaveras pro anima nostra, nostrorumque parentum eidem Monasterio concederemus, atque ad usum Fratrum per Dei gratiam religiose inibi conversantium, tam de piscasionibus Insula quam Silvis, & terres fruttiferis Memoriale super bac re scriptum fieri praciperemus. Cuius peticionibus annuentes, nostrorumque parentum vota, & devotas obligationes augere quotidio non minui cupientes apud locum , qui Culconia dicitur in eodem Comitatu presente Domino Cardinale, atqua Uicario Apostolico, nec non consentiente, ac Suptus consirmante ; residente ante nos Adegerio il-Instri Judice de Nonantula, ac Sigefredo Causidico de Panzano, prasentibus etiam fidelibus nostris, Bernardo de Bonevento, & Connulo, atque Bernardo de Feroniano ; medietatem illius Insula qua Gurgo dicitur ubi Ecclesia Santti Blazii babetur in pradio & jure pradicti Monasterii sita eidem Coenobio ad usum fratrum babendam, & perpetuo ab bac die in ante possidendam concedimus, & per prasentis scripti nostri paginam remota tam nostra , quam succesforum nostrorum, five baredum molestatione confirmamus, ad memoriam videlicet Posterorum, & nostra anima, nostrorumque parentum memoriale, perpetuum scilicet cum terris cultis, sive incultis, silvis, & Paludibus quacumque inter Larionem , & Flu vium qui Gurgo dicitur in prædicta Insula continentur, hoc utique modo, ut Domino Apostolico Beati Petri Uicario, vel ejus Misso prædicti Comobii Abbas, vel fuus Nuntius per unumquemque annum tres libras piperis intra mensem Madium. persolvere student ; nullaque alia ejdem Monaste-

rio superpositio siat. Precipimus vero, us nulla deinceps major minorve persona prefatum S. BenediHi Coenolium de bis, qua supra contessimus audeat in aliquo molestare, aut quidquam borum, quam su- pra contusimus contra voubuntatem Abbatis, aut communem consensam Fratrum invudere, aut aiminutes. Si quis antem quod absis scut egeris, d' contrabanc nostri scripti contessimo montre temptaveris centum librarum argenti penam persolvut, medicata em Laterans l'aleatio, mediciatatem vero pradicata Ecclesse. Quod ut versus tredatur, d's sutris temporibus incontussum, d'i vinvolabile babeatur propriamanus succutassum, atque a Domino, de venerabili Cardinali, ante cujus presentam assum est construandum rogavium:

Ego Bernardus bumilis Cardinalis Presbiter San-Ha Romane Ecclefie, atque Domini Pafebalis Secundi Papa in Lombardia partsbus Vicariuslices indignus boc feriptum fieri confenfi, & propria manu feribendo firmavi.

Mathilda Dei Gratia si quid est in bac Cartula.

Ego Adigerius Regia Aula Judex interfui, & f. Ego Sigifredus Judex interfui, & subscripsi.

Actum Anno Dominica Incarnationi: Millesimo centesmo quarto Inditi. duodecima decimo septimo Kal. Octobri: apud Cusconiam in Comitatu Mutinensi per manam Frugerii Archipresbyteri, & Capellani.

Testes verò interfuerunt Bernardus de Bonevento, & Bernardus de Feroniano. In nomine Domini nostri Jesu Christi Anno ab Incarnatione ejusdem millesimo centesimo quarto 5. Kal. Januarii Indict. 12.

Udum domina comitissa Matilda maneret in vil- Ogbelli Usl. la Magisi Mane ... a Ardenico Judice , Joanne Sacra Tom. Bono, & Marchifello Bononiensibus ..... nense, & III. Columna Eurdero Fenoriense, ibi astantibus Raynerius filius... 186. V vidonis filii Moronis, Rusticus Romanus, Losberius filius Alber . . . Arduinus filius Vuidonis , & Ugo filius Manfredi, & Ugo Armasus de Nonantula, Raymundus de Bagise, & aliis quampluribus, pesiit Episcopus Laurentius Populonensis cum Advocato suo Petro filio Ugonis, ut pradicta domina investires prefatum Episcopum de medietate Castri, & Curtis Trecasis, quam Comitisa Joletta Cartulam offersionis Ecclefia fantli Cerboni dederat , confentiente Rodulpho, & boc per juffionem viri fui Ugonis comitis filii Rodulphi, quo po ..... comitiffa Matilda supradictum Episcopum investivit cum advo ... ..... are pradita Trecafis, & bannum imposuit, ut fi quis mente andaci prasumpserit disvestire, ant aliquo ingenio molestare prasumpserit, centum librarum argenti poena multietur, medietate publica inferenda, reliqua vero medietate pradicto Episcopo, ejusque successoribus tribuatur, & post poenam boc decretum in fua maneat firmitate.



Ego Ordericus Judex interfui, & subscripsi.

Ego Marchifellus causidieus concessi; & subfripsi.

ago Anselmus caufidicus interfui, & subscripsi.

Ego Everardus causidicus incerfui, & Subscripsi.

Ego Joannes Boncis Bononiensis cansidicus interfui, & Subscrips.

Ego Sigefridus judex, & tabellio manu mea sub-Scripfi, & dedi, & complevi.

IN nomine Domini Dei, & Salvatoris noftri Jesu Christi anno ab Incarnatione ejusdem 1105. quarto rius &c. Pag. 125.

Idus Madii Indictione tertia decima. Ego quidem. in Dei nomine Mathilda inclita Comitiffa filia. quondam Domini Bonifatii Marchionis , & Ducis per bane Chartulam offerfionis pro mercede , & remedio anima mea, meorumque parentuum trado,

& offero sibi Domino Michaeli Monacho, qui es acceptor ex parte Ecclesia Santi Michaelis de Cotornione mansum unum terra, quod videtur effe in Villa Cafalavoni &c. quod manfum cum. terris, Vineis, Cafis, Pratis, pascuis &c. ab bac dia, & bora per bane Chartulam offersionis in porestate jam ditta Ecclefia Santti Michaelis, & eins Catholicorum servientium ad utilitatem ejusdem Ecelefia maneat & perfiftat ad babendum, & faciendum ex inde in perpetuum jure proprietario quicquid voluerint fine omni mea, & beredum meorum contradictione, quidem spondeo, atque promitto ego, qua supra Domina Matilda una cum meis heredibus &c. tibi pradicto Michaeli Monacho, suifque successoribus. Alla in loco Gonzaga feliciter. Mathildis Dei gratia fi quid eft in bac chartula a me facta subscripfi.

N nomine Dei , & Salvatoris nostri Jesu Christi . Bacc. Star! Anno ab Incarnatione einsdem millesimo centesi- di S. Benemo quinto, quarto Idus Madii , Indictione XIII. detto oc. Ego quidem in Dei nomine Mathilda inclita Comi. Pag.61. tifa, Filia cujufdam Domini Bonifacii Marchionis, & Ducis, per banc cartulam offerfionis pro mercede, & remedio anima mea, meorumque parentum, trado, & offero tibi Domno Michaeli Monacho, qui ex acceptor ex parte Ecclefia S'. Michaelis de Cutornione, Mansum unum terra, quod videtur ese in Villa. Cafalnoni ficuti quondam fut rettum, & tentum, fen laboratum ex mea parte per quendam Dominicum Cerutum in prafata Villa Cafaluoni, per alia loca, ubicunque inveniri potest, omnia, & ex omnibus in integrum. Quod autem Mansum cum Terris, Vineis, Cafis , Pratis, Pafenis, cultis, & incultis, fen cum superioribus, & inferioribus, atque cum.

ingressibus, & accessionibus ejus ab bac die, & bora per hanc cartulam offersionis in potestate jam dicta Ecclefia S. Michaelis, & ejus Catholicorum fervientium ad utilitatem ejusdem Ecclesia maneat, & perfiftat ad babendum, & faciendum exinde in perpetuum jure proprietario quicquit voluerint, fine omnimea, & baredam meorum contradictione . Quidem. spondeo, atque promitto ego , que supra Domina. Mathilda una cum meis beredibus, vel succesoribus tibi pradicto Michaeli Monaco, tuisque successoribus ex parte Ecclesia de pradicta offersione omni tempore in perpetuum effe Auftorem, & defensorem, tunc componanus vobis nomine poene prafatam offer fienem in duplum, & post poenam solutam hac cartula offersionis in sua maneat firmitate, quia sic promisi. Alla in Loco Gonzaga feliciter.

Murat. Ant. Ital. Tom.V. Pag.613.

A Nno ab Incarnat. Domini MCV. Mensis Junii Indiet. XIII. Dum in Dei nomine in loco Sancti Cafarii juxta Basilicam resideret Comitissa ad causas audiendas, ac deliberandas, residentibus cum ea Agerius, & Bono de Nonangula, & Ubaldo Indicibus, & Odaldo Cansidico de Florentia: ibique cum ea Saxo de Bibianello, & Ugone Armato, & Albertus Lupo, & Miles da Goriano, & Aczo de Macreto, Giorgius & Guido Adgieri, & aliis pluribus: petiit ibique in corum prasentia Georgius Sacerdos, & Monachus mißus Cafinenfi Ecclefia S. Benedicti, Ecclesia S. Benedicti de loco, qui dicitur Pastorini, ut permififfet, & consensiffet, cam babere cum omnibus rebus juris supradicta Ecclesia, quod nunc babet, & ac. quirere potest. Suprascripta Domna Mathilda cum taliter audiffet , concessit , & permisit babere suprascripra Ecclesia ad predictum Monasterium cum illis rebus, quod nunc babet, vel acquirere debet. Et injuper addidit poenam, quod si quis Comes, aust Capitaneus, aust alia qualibet persona aliquam iniurium, vel contra versatiam vel molessiam adversus su. Prascriptam Ecclesiam since legali judicio ut sciat se se composturos nominata pana libras LX. denariorum Luccussum, medietarem parti publica, & medietarem pradista Ecclesia.

Astum est boc in loco Sansti Casarii in prasentia plurium bonorum bominum feliciter.

\* Mathilda Dei gratia si quid est .

Ego Aggerius Regia Aula Judex interfui, & subferipsf. Ego Nomininii boc signo. Judex Banus bac ego sirmo. Ego Adaldus Caussiacus. Ego Ubaldus Judex. Ego Dominicus Sacrs Palatii Notarius scripsf. & subscribendo complevi.

A Nno ab Incar. Domini MCV. X. Kal. Julii Ind. Moret, Ar. Sančii Cefarii in judicio refidentiri inque Bono Ja. Pez. 611.

dex ecteris compluribus alii juqe fidelibus adprefiantibus, felicitect Aradhus da Melleagnano, & Ugone.

Armato, & Alberso de Manfredo, & Ubaldo de.

Scavato, & Plaginerius filio Bulgarelli, & Teberso de Nonausula, Canfidicus quoque Odaltus, & Cuno de Bondeno, & Sigenzo filio Lamberti de Bononia, & de Minima Petit Georgius Sacerdos, & Monaebus Missa Cafinensis Ecclesia Santis Beneditti tericiam portionem de quadam Curie, qua vocatur in Passorii, ex parte Abbatia Santis Beneditti propter Denm, & anima mercedis Domina CCC 1

Mathilda. Suprascripta Domina Mathilda cum taliter audiffet pro remedium anima fua concessit, & permisit habere tertiam portionem de Curte Santis Benedicti, qua dicitur in Paftorini, ficuti ei venerum ex parte Girardi da Curviatico, in illis logis, ficut supra legitur, ubi inventa fuerint; & jam. dictum Monasterium de Monte Casino faciat in usum. & Super eum Monasterium quidquid voluerit fine alicusus datione, & fine omni contradictione supraditta Domina Mathilda, & ejus baredes poft ejus decessum. Et insuper addidit poenam, ut si quis Prin. ceps, aut Comes, aus Vicecomes, fen alia qualibet persona molestaverit suprascritum Monasterium , ut feigt fe compositurum nominata pæna Libras LX. auri optimi, medietatem parti publica, & medietatem pradicta Ecclefia.

\* Mathilda Dei gratia si quid est .

Ego Bonus Judex facri Palatii interfui, & firmavi. Ero Odaldus Cansidicus interfui. Ego Dominicus facri Palatii feripfi, & subscribendo complevi .

Extat in Ar- IN nomine Santta & Individue Trinisatis Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Mil-Canonicorum lesimo Centesimo quinto sexto Idus Julis Indictione Maioris Ec- tertiadecima. Dam in Dei nomine in Villa Faxana ne, & bie ad Casam Roberti filii Maratis refideret in judicio primum da Domina Matilda Comitissa & cum ca Lamberto Adpocatus de Luca & Ubaldo de Luca & alio Ubaldo de Carpentia atque Bono judicibus necnon Fralmo fen Odaldo Cafidicus & ibidem prefentibus Comite Alberto Raginundo de Bagile Guidone filio Cune-munde Rodulfo Opizone Guidone fratribus Encii filiis

liis Gualdone Rozone Zenzone Bellencio fratribus Rezonis filis & aliis compluribus . Venit Petrus Abbas de Monasterio Pozenli cum Fralmone Avocato suo & cepit dicere quod pars predicti Monasterii baberet & possideret res illas que fuerunt Idelbrandi filii quondam Pagani de Corsena que sunt posita in eadem Corfena & in Cocela & in Cuculagio & in Muniano & in Buliano in Villa & in Granajolo & in Piscolle & in Luliano & in Munte Figatese & in Galicano & in Mulazziana in ed de Melo in Munte altiffimo & in calumine & in Saffi & si est quisquam bomo qui aliquid dicere voluerit ego fum paratus standi ad racionem cumque interrogati effent fi aliquis in ditto loqui voluiset & nullus inwentum effet tunc prefatus Abas cepit rogare & deprecare Dominam Comitissam ut pro Domino & anime fue mercede mitteret bannum fuper jam dictas res & Super omnes alias quas prelibatum Monasterium modo videtur possidere vel in futuro tempore Domino anuente poffeßurum. Tunc Domina Comitiffa misit banum suum super jam dittas res ut nulla. deinceps magna parvaque persona prefatum Mona-Sterium de eisdem rebus fine legali judicio disvestire andeat quod fi fecerit friat fe duo milia aureos compofiturum medietatem Camere Domine Comitiffe vel Supcessori ejus & medietatem eidem Monasterio.

| MA  | TIL |
|-----|-----|
| DA  | DEI |
| GRA | SI  |
| QID | EST |



Ubaldus Judex ss.

Subscripfi dittis Judex Bonus omnibus iftis.

Ego Odaldus Causidicus interfui & ss.

EGO SANTIUS NOTARIUS INTERFUI 1 HUNC BREVEM SCRIPSI.

Graudi de. N Dei nomine Eierni. Dum ressere Domina Ma-Puntellis tilda Ducatrix in Uilla Sevis ob caussa audien-Kill. Pag. das ac deliberandas assantibus cum ea Aldiero Judice 165. ac Bono Judice & Pandulso & Theusone Judicibus se Artibos Bellinicione Caussico & Airardo de Meliganao. & S. Michaellis Vgone filio Vgonis & Johanne filio Donats alissque fani. pluribus ibique in corum presentia preditta Ducatrix pro

207 pro mercede anime sue misse bannum super Vbaldinum filium Azonis vice Monasterii Santti Petri siti Luco Super res & serras quas Zabulina consux quondam. Comitis Theudorici & Gasdia coniux Ardinghi Comitis Rainerii filii & Parenza coniux Comitis Donati in prefata Ecclefia contulerunt secundum quod Ardericus Judex judicavit & Orlandum filium Contari pro dicta Ecclesia misiste in possessionem testatus eft: ibique ut nullus homo nullaque persona magna, aut parva predictum Monasterium aut ejus partem de predictis rebus audeat devastare tollere aut consendere sine legali judicio. Siquis vero buie pagine contraire presumpserit quinquaginta libras optimi argenti medietatem Camere preditte Comitife, & medietatem predicto Monasterio sciat se debere componere.

Astum Anno Dominice Incarnacionis millesimo centesimo quinquo Nonis Ostobris Indictione XIV.

## MA DEI GRATIA Hor Signo \* \* Ego Bo-

QUID EST

Hoc Signo \*\* Ego Bonus Judex bec firmo. Ego Gandolfus Judex interfui.

Ego Pandolfus Notarius & Judex ininterfui & explevi.

<sup>&</sup>quot; Judicibus Rodulfo Notarius, Sisemundo, & Wi-

m nitio Causidicus ..... Anselmo filius quondam.

Atti ..... & reliquorum plurium . Ibique corum , veniens presentia Domnus Ferolfus Archipresbiter , Canonica Sante Marie, que est posita infra Ciwitatem Voloterrenfem, cepit dicere adver fum jam " ditta Domina...... temneo a proprietatem " pars jam dicta Ecclesia & Canonica Sancta Ma-" rie cum casis & cassinis seo casalinis & rebus " cultis & incultis, donicatis, & massariciis, qui , funt ..... ad jam dicta Ecclesia ..... Sancte " Marie. Et si aliquis homo est, qui exinde agere, " aut causare vult, parato sum is vestris presen-" tiis cum standum, & legitime finiendum . Es , quod ibi nemo se appresentaßet, quod de jam. " dietas res, & ofpitio caufare voluißet, tunc jam " dicto Ferolfo petivit .... Domina Matilda .... ,, anime Regis , ut mitteret bandum super ipso Te-" rulfo..... dictas res, que est persinen...... " Ecclesie & Canonica Sante Marie, tunc jam dicta " per fustum, quem in sua detinebat manum..... , Domni Regis in bisanteos aureos duo millia, ut , nullus quislibes bomo , magna , vel parva per-,, Sona ..... res, que superius legitur, predicto " Ferolfo Archipresbitero..... in jam diela Ec-" clefia ..... aut in antea fierit pars jam difte " Ecclesie & Canonice . . . . disveffire presumat . . . ..... quis vero fecerit, predicto duo millia bianteos aureos composituro se agnoscat ...... , pars Camara Domini Regis, & jam dicte Domi-, mine Matilde, & medierate jam difti Ferolfi Ar-, chipreshiteri & ejus successoribus, pars jam difte , Ecclesie & Canonice jam ditte Santte Marie. " Unde anc notitiam, & fulluram oftenfionem jam " dicto Ferolfi Archipresbitero..... dicta Cano-" nica.... fieri juffimus.

- " \* Gerardus Judex Sacri Palati.....
- " 🛊 Ubertus Jadex Domini Imperatoris interfui.
- " \* Seniorectus Judex ......

IN nomine Santta, & Individua Trinitatis, Ma- Murat. Ant. thilda Dei gratia, fi quid est. Dum olim in Wal. Tom.V. Comitatu Veronensi apud Nogariam de multis ne- Pag.423. gotiis, que pre manibus babebamus, comitante Dei gratia, justitiam faceremus, venit ad nos Frater Lutharius Prior Curtis Melarie, ex parte Domni Iohannis Sancti Salvatoris de Papia venerabilis Abbatis, querimoniam faciens de quibusdam controverfiis a nostris hominibus de Reveti iniufte fibi illatis . Scilices noftram clementiam ponftulans , & clementer exorans, ne Sancti Salvatoris Ecclefia aliquam inj Stitiam fieri pateremur . De boc fiqu.dem. quod pradicti bomines nostri de Reveri referebant, fe per totam Silvam Curtis Melarie jufte ac ufualiter absque omni redditu debere porcos suos pascere, & glandibus, & ceteris pascuis recinere. Cujns dignis precibus annuentes, & rem diligentius relatione nostrorum fidelium cognoscentes, tandem invenimus multorum congruo testimonio, quod in illa filva, que teminatur a Via Santti Michaelis de Capite Trognoni usque in Arnariam, & ab Arnaria usque ad Corrigium de Capite Fraxini, violentia, quali- $\mathbf{D}\mathbf{d}$ 

ter supra diximus, iniuste fuerat predicte Curti Melarie a nostris illata. Notum igitur fieri volumus omnibus nostris fidelibus tam presensibus, quam fusuris, predictam violentiam a Curte Melarie removiffe; & ne aliquis nostrorum intra predicte Silve supradicta confinia absque consensu illius Prioris, qui pro tempore aderit in Curte Melarie, porcos suos andeat retinere, firmiter precepisse. Ad memoriam itaque posterorum, & nostre anime, ac parentum nostrorum memoriale perpetuum apud Custellum, ubi boc negocium in presentia Domni Ugonis venerabilis Mantuani Episcopi, & Ubaldi Judicis de Carpineto, multorumque nostrorum fidelium, plurimum ventilasum est atque discussum, justimus super bac re fieri prasens videlicet scriptum, noftra auttoritate suffultum, multorumque etiam tellimonio roboratum. Si quis autem contra hanc nostre institutionis paginam venire temptaverit, & de boc quod fecimus pro remedio anime noffre predictam Curtem , five jufte , five iniufte molestare voluerit, sciat fe nostram. iram incurrere, & banni nostri penam quinquaginta Libras argenti debere persolvere, mediesatem prefate Ecclefie Saucti Salvatoris, medietatem verò Camere nostre, boc tamen scripto in suo semper robore permanente. Quod ut verius credatur, & fusuris temporibus firmius babeatur, proprie manus sub-(criptione firmavimus.

| MA<br>DA | TIL<br>Dī |
|----------|-----------|
| ĞRA      | SI        |
| Q̄D      | EST       |
|          | 5 9       |

S.S.

X

F Ego Ubaldus Judex inserfui, & subferipfi. Actum Anno Dominice Incarnacionis

ncum Anno Dominice incarnations
Millesimo Centessimo Sexto, V. Idus
Januarii, apud Custellum, per manum Fregerii Archipresbyteri, & Capellani.

Testes were interfuerant Guibertus ssius Gandulf, Albericus de Nonantula, Gerardus & Ugici de Herbera, Bosolinus ssius Gnuzoli, Sasso de Bibianello, Ugo Mussarins, & Desberius de Reweri, Jobannes Rivarius, Paulus Canvarius, Albertus de Melaria, Albinus, Stephanus, Petrus, Paganus, & reliqui plures.

IN nomine Santta et individua Trinitatis. Ma-Muret. Art. tildis Dei gratia si quad est, silia Bonitacii Mar-Ital. Tran. Chionis.... Dei nomire olim apud Bajoariam Pag-333. essensi, & de negotiis nostris cam pluribus nostris sidellibus trastaremus, contigis Domnum M...... Pomposia cam quiussidam sais confrastibus Monachis ad nos veniste, conquerendo videlices, quod Clerici Dd 2 Ec.

Ecclefia Sancti Michaelis de Soleria da parte einf. dem Ecclefia Monasterio Santta Maria de Pomposia iniuriam fecerant, & iniuste ac violenter eam fibi ab ..... aut collatis corum diffis credentes, querimoniam illorum justam & rationabilem effe putavimus, & predictum Ceno ..... in poffeffionem tercia partis prefate Ecclesie mittere fecimus. Ignorantes quidem hanc litem, & controversiam ad noticiam Domni Bernardi Sancta Romana Ecclefia tunc temporis Presbyteri Cardinalis, & per parter Longobardia & adiacentium fines Vicarii Apollolica Sedis perveniffe; & post disceptatam, & ventilatam justitiam, rei veritate compertà, dalem decisionem promulgasse. Statuit nanque ut Abbas prenominati Cenobii cum consilio & confensu Mutinensis Episcopi, nisi per cum remanserit, suos Clericos ardinet in Ecclefia de Solario communiter & canonice. ibi viventes, in omnibus tamen salva Mutinensis Ecclesia reverentia, atque canonica obedientia. Ipsi vero de Mutinensis Diocesis territorio eligantur, se iam dictus Abbas eas ibi poterit reperire, & dignas, et congruos prelihata Ecclesia de Soleria babere. Quod fi tales inde reperire, et babere non poterit, tunc de alia Ecclefia cos accipiat ...... Mutinenfi Episcopo represententur. Et sic modo quo supradictum est in prefata Capella canonice, et communiter ..... Nos itaque dum apud Castellum de Carpo fueramus, et ab auftoritate tanti viri eodem ibi presente .... ..... Musinen fium Episcopo , predictam litem , qualiter supra legitur, decisam esse pro veritate cognovimus. Notum sieri . . . . nostrisque sidelibus tam presentibus quam futuris, ficuti Domnus predictus fancta Romana Ecclefia Cardinalis atque .... diffinierat atque statuerat; Nos similiter in presentia Ubaldi de Carpineto, et Alberti de Adegerio..... GuiGuidonis Refutati, Aginulfi et Sigefredi de Candaceto, et aliorum plurium, collandaße, approbaße, et exinde boc scriptum ad memoriam posterorum fieri precepisse. Hoc samen una cum predictis venerabilibus Episcopis insuper statuimus, ut si quando Abbas, vel Prior, aut eurum confratres vel legati prefati Cenobii per terram illam transierit, in sape nominata Ecclesia de Soleria hospitium, & caritativam atque competentem, receptionem babeant, neque alind nifi quod supra legitur definitum atque Statutum ..... ea requirere audeant . Quod si quis presumptor, bujus decisionis & definitionis statutum, nostra auctoritate suffultum aliquando infringere temptaverit, nostram malam voluntatem. incurrat, & pænam centum librarum Lucensium componat ..... eidem fiscali juditio, medietatem vero Supradicta Ecclesia de Soleria; bos tamen scripto nostra corroboracionis & comprobacionis in fuo ro-

Ego Bernardus Dei gratia fantta Parmensis Ecclesia Episcopus, quia sicuti supra legitur cum. Domno Petro venerabili Pistor........ quampluribus aliis disfinivi, in bac carta comprobacionis subscripsi.

# Ego Dodo Dei gratia Mutinensis Episcopus manu mea subscripsi. MA TIL
DA DEI
GRA SI
QID EST

Bacching Storia di S benedetto Pag.62,

Nno ab Incarnatione Domini noftri Ibesu Christi Millesmo Centesimo Sexto, Indicione terciadecima . Qua ad bonorem Ecclefiarum , & Fidelium. Catholicorum substentationem erogantur, quia in centuplum recompensentur, & quod melius est vita retribuatur aterna, nulli prorsus fidelium dubitandum est, & maxime Monasteriis, qua in nostris Possesfionibus constituta sunt, & Religiosis viris, qui in Deo famulantur, fi in necessitatibus viscera pietatis recludamus, quomodo charitas Dei erie in nobis? Ideoque ego Mathilda Dei gratia si quid sum pro mercede, & remedio anima mea, parentumque meorum Monasterio Santti Beneditti sito inter Padum, & Larionem , ubi nunc Domnus Albericus Abbas prache videtur concedo a prasenti die in perpetuum quicquid Gerardus de S. Benedicto, a me in beneficium triduo ante mortem suam detinebat, et quicauid ab Abbate de Brixillo per commutationem acquisivi tam in loco S. Beneditti, quam in Curte Villola, ita ut pradictum Monasterium babeat, poffideat, fruatur, et Abbas qui pro tempore fuerit faciat inde quicquid ei utile visum fuerit fine mea, et baredum meorum contradictione, omni mibi circa easdem res potestate exclusa. Praterea per hanc mea

donationis paginam eidem Monasteria concedo quicquid mihi pertinet in Infula S. Benedicti, & in Curte Villolæ cum omni jure quod ad ipsas posfessiones pertinet; cum paludibus, piscationibus, menationibus, Silvis, Campis, pratis, pascuis, aquis, aquarum ufibus, ripis, & molendinis, cum accessiobus, & ingressibus, sen cum superioribus, & inferioribus suis in integrum ea tamen ratione, ut pars prafati Monasterii post meum dicessum habeat, teneat, & possideat, & faciat quicquid exinde voluerit, nec mibi liceat ullo tempore mutare quod .volui, sed quod a me semel factum, & conscriptum est inviolabile, & firmum permanear. Ur autem in posterum de finibus nulla dubitatio sit, per bos fines decernantur scilices Infula S. Benedicti a mane, & meridie habet fines fluvium Padis, a fera Curtem de Roncorolandi, & Curtem Saviola, & Septemtrione fluvium Larionem . Villola habet a mane fines argenem antiquum a fera Silvam, quæ dicitur Castagnola & Silva Solamen, & Carpeneta, & ficut percurrit rivolus usque in Pifcarolam, a meridie fossa piscarola usque in perotolam a septemtrione fluvius Padi, "& in parte terra S. Benedicti . Similiter per banc mea offersionis paginam. confirmo, et corroboro quicquid in supradictum Monasterium a Parentibus meis collatum est ut habeat pleno jure tam ex Parentum meorum liberalitate, quam ex mea voluntaria confirmatione. Hor est medieras Infula S. Beneditti , es pars quadam in Villola, et Capud de Vico, Curtem Clustelli, Curtem. Septingenti, Cafalebarbati, et pars quadam in Burbatio, et omnia quacunque a Parentibus meis quocunque titulo data, vel concessa funt in codem venerabili loco. In omnibus autem que suprascripta funt non habeat aliquam potestatem neque Dux, neque Marchio, Comer, aut Vicecomes, Gastaldus, vel Decanus, postremo nulla parva aut magna. persona, sed omnia libera sint ab omni exactione, & publica functione pro mertede & remedio anima mea, & parentung meoram. Quod si quis contra hec agree tempraveris, & temerario anju, qua supracomprebensa sunt irraperis auri optimi libras decem componat, meditataten Veuerabili loca & medietatene morto, meditataten veuerabili soca & medietataten meditatur, & ab omnibus firmus teneatur manu mea subnotatione sirmus teneatur manu mea subnotatione sirmusi.

Actum est boc in Castro Nogaria tertio Kalendas Januarias prasente Ugone Mantuano Episcopo.

> Ma til da Dei Gratia si quid est sso.

Comes Vuido Verra interfuit sessis. Comes Albertus Bossonis slius. Ardainus Vuidonis slius. Ugo Mansfreds slius: Sasso & Raynerius Consolvinus ejus. Nordilus de Castellowetere. Lanfrancus de Savignano. Opizzo de Gonzaga. Raynerius de Castro Arsano. Albertus de Nonausula interfuerunt testes.

Ego Ubaldus Judex manu mea scripsi hanc concessionem, & post traditam complevi.

Um in Dei nomine infra Comitato Voleterrense, Murat. Ant. intus cafa Petri filio quondam Alberti in ju. Ital. Tom. I. dicio resedised Domna Matilda Ducatrix, ad Placitum tenendum ac deliberandum, residentibus cum ea Johannes Judex , & Alberto Caufidicus &c. & reliquos plures. Ibi corum veniens presentia Guido Arghipresbiter de Domo, et Canonica et Episcopatu Sancte Marie Voloterrense, cum Rainerio Prepositum et Berardino, & Guido Canonaci Sancte Marie, & Gerardo Advocatus eorum adquesito a Domna Matilda tunc pradictis personis petierunt mercedem a. Domna Matilda, at investirent eos de quartam portionem de una petia de terra, & orto cum cafa. super se babentes, & cum omnia pertinentia sua, que est posica in loco ubi dicitur a Solagio, qui vocatur Ripa, que retta eft ..... Et Domna. Marilda investivis cos ad salvam querelam cum consensu Drudi filio quondam Ildibrandi, qui cam. detinebat. Et insuper misit bannum si ullam personam magna parvaque presumserit disvestire, vel inquietare predictis personis, vel corum successoribus fine legali judicio esse composituros auri optimi Mancusos duocentum, medietatem predictis personis, vel corum successoribus , & medictatem pars Publice . Unde anc notitiam pro securitatem, & futuram. oftenfionem oftendenda fieri juffimus.

Quidem & ego Petrus Notarius Domnis Imperatoris ex juffione Domna Matilda, feo Judicum amonitionem scripsi. Oc factum est Anni Domini Millesimo Centesimo Septimo, x. Kalendas Februarii Indictione XV.

MA.

| MA         | TIL |
|------------|-----|
| DA         | DEI |
| GRĀ<br>QID |     |

Ego Johannes Judex Sacri Palatii interfui.

Ego Albertus Caufidicus interfui.

IN nomine Domini Dei, & Salvatoris nostri Ibesu Murat. Ant. Ital. Tom.II. Christi. Anno ab Incarnatione ejustem Millesimo Pag.59. Centesimo Septimo, Kalendis Martii, Indictione XV. Cum Matilda gratia Dei Comitissa filia quondam Bonifacii Ducis & Marchionis, apud Santti Beneditti Cenobium inter Padum & Largionem fita eset una cum suis Nobilibus Militibus, quorum nomina hie subter leguntur, & ibi secum Ugo Mantuanus Episcopus effet, venit ad eam Dodo Mutinensis Episcopus cum Ardicione filio Borelli, & cum quibusdam viris Massa antiquioribus, eam deprecantibus, ut in Curte Mail's Albergarias non faceret : quies dicebant, se boc non use effe, neque temporibus ejus, neque patris, vel matris, & volebant inde jufjurandum ei facere. Sed ipsa rennit propter Quadragesimam accipere, & predicti viri valde inde dolnerunt. Et illa dixit, transacta Quadragesima se esse suscepturam, si ipsi facere wellent. Et transatto Quadragesimali tempore ipsi parati fuerunt ad jurandum. Sed issa pro amore, & rimore Dei, savlique Geminiani dimisti jusiprandum ad illor, & per Cartulam in manu suprascripti Episcopi Dodonie, & Ardicionie, atque illorum vicinorum Massadicione ac de causa venerant ram pro issi quam pro omnibus vicinii eoram, qui in suprascripta Corte-Massa bustant, concessir, quad neque per se, neque per aliquem ab ea missum eis Albergarias intertet. Si contra bec sacreet, statuit se penam composituram quinquaginta libras Lucensium Denariorum, & post pana solutionem maneat bae pagina sirma, quas se inter est convenii.

Letta in suprascripto loco Santti Beneditti feliciter.

| TIL |
|-----|
| DEI |
| SI  |
| EST |
|     |

Anno ab Incarnatione Domini Millessmo Centesse Muret. Act.

Mmo O'lavo de Mense Junii, Indictione prima, Ital. Tom. I.

Dum adesse in Dei nomine Domna Mathilda Dei Peter 37:

gratia Ducattik & Comitissa, Marchionis Bonisacii

filia, in loco, qui dicitar Monte Baranzoni, ibique

cum ea Rainerius filins Bulgarelli, Ugo de Magin
fredo, Raimundus de Baise, Bernardus Benevotta
nus, Girardus de Boso, Iginaljus de Gandaceto, Ar
te Ee 2 di.

ditione de Macreta, Ato de Macreta, Ardicione de Bebio, Filis Rozonis de Pellano, scilicet Bellentius, & Rozo, & plures alii in corum prefentia lamentavit Domnus Dodo gratia Dei Motinensi Episcopo de bominibus Curtis Roche Santte Marie de. Castello, quod Ministeriales Comitis ofpitabantur eos iniufte. Suprascripta autem Domna Matilda , cum taliter audivit, fecit venire juratores ipfins Comitatus, scilicet Martinus de Libo, & Carbonzellus, & Fantiluteus: & interrogavit cos. Et ipfi unanimiter responderunt, quod bomines prenominate Curcis Santte Marie, neque de Albergaria, vel de alia factione alicui respondere soliti erant, nifi ad ipfam Rocham . Et fi quis illorum aliqued de Arimanniis babent aut de Arimanniis respondere deberet; fecundum quod effet, aut ipfam Arimanniam dimitteret, ut domns suprascripte Roche non impedirentur. His auditis una cum confilio Sapientium, qui ibi aderant, laudavit suprascripta Domna Matilda, ut ita manfißet, & aliter non impedirentur. Et insuper addidit penam, quod si aliqua persona, magna, parvaque presumpserit aliter facere five Comes, five Gastaldius, seu ulla alia persona, sciat se composituram nomine peus Libras decem denariorum Lucenfium, medietatem parti publice, & medietatem predicte partis.

Dominicus Sacri Palatii Notarius scripsit ex jussione suprascripte Domne Comitisse Mathilde, & subscribendo complevits.

N nomine Domini Dei Amen. Anno ab Incarna- Bacchini If. tione Domini noftri Jefu Christi millesimo cente- di S. Bened. fimo oftavo, fexto decimo die Menfis Octobris Indi- Pag.69. ctione prima . Ecclefia , & Monasterio S. Benedicti construita inter Pado, & Larione. Nos Mathilda. Comitiffa, Filia quondam Bonifacii Marchionis, & Dux, & Vuido Comes filins quondam Vuidoni, qui professus sum lege vivere Romana, & ego qua supra Mathilda, qua professa sum lege wiwere Salica offertores, & donatores ipfius Ecclefia prasens prafentibus diximus. Quisquis in Sanctis, ac venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus, juxta Auttoris vocem in boc seculo centuplum accipiat, insuper quod melius est vitam possidebit aternam. Ideoque Nos qui supra Mathilda, & Vuido donamus, & offerimus nos a prasenti die in eadem Ecclefia S'. Benedicti, id funt Cafis, & Cursis, & Orteris, & Vineis, & Terris Arratoriis, fen Vignis, Campis, Pratis, Pascuis, quantum Gumperti de Casaluono abet per Magistratum ex parte pradicta Comitimpsa per Magistratum abet in Territorio de Vico Cafaluoni, & de Nogaria, excepto quantum pradicta Comitissa datum abet a Vuilelmo Storto, omnia in integrum . Que autem is Cafis, & omnibus rebus supradictis una cum accessionibus, & ingressoras earum , sen cum superioribus , & inferioribus suis, qualiter supra legitur in integrum. ab bac die in eadem Ecclesia S. Beneditti donamus, & offerimus nos & per prasentem cartulam offersionis ibidem ad babendum confirmamus, faciendum. ex inde ipsi Monachi, qui pro tempore in eadem Ecclesia ordinati fuerint, & Deo servierint ad eorum usum, & sumptum de frudes, & reddituum, quod de ipsis rebus exieris quicquid voluerins, sine omnis

nostra, & credibus, ac procredibus meis, qua supra Mathilda contradictione, vel repetitione pro anima nostra mercedis. Insuper per Cultellum, Fistucum. notatum, Vantonem, Vasonem terra quam ramum Arboris, ex me exinde foris expulivi, & absentem fui , a parte ipsius Monasterii abendum relinqui . Si quis vero, quod futurum effe non credo, fi ego qui supra Mathilda quod absit, aut ullus de eredibus, & ac procredibus meis fen quislibes apposita. persona contra banc cartulam offersionis ire augndoque tentaverimus, aut eam per quovis ingenium infrangere quasivimus, sunc inferamus ad illam partem, contra quam exinde litem intulerimus multa quod est poena auro optimo uncias tres, argentum pouderas fex, & quod repecierimus, & windicare. non valeamus set prasens bac cartula offersionis dio-Eturnis temporibus firma permanead, atque pefistad, inconvulsa cum stipulatione supnixa, & bergamena. cum atramentario de terra elevavimus pagina Vuilielmus Notarius Sacri Palatii tradidit, & feribere rogavi, qua ic suptus consirmans testibusque obtulit ad roborandum.

Adum in Castro Campaniola feliciter.

Signum manibus Ugo, & Roberto viventes lege Salicha testes.

Signum manibus Bernardo, & Gandulfo, & Girardo, & Uberto, Arduino Romani, & Lombardi Lege viventes, testes.

Signum & manibus Mathilda Comitipsa iste literis . us supra manu sua feci , & sirmavi .

Ma-

Ma da Dei Signum Crucis Vuido Comes manu Gratia fi Jus feei, & firmavi & quid est

> Ego qui supra Vuilielmus Nosarius Sacri Palatii rogati, qui nunc cartulam offersionis scrips, & post tradita complevi.

N nomine Santa, & Individua Trinicatis . Anno Murat. Ant. ab Incarnatione Domini Nostri Jesu Christi Mil- Ital. Tom.II. Tesimo Centesimo Ofavo, XVI. Kalendas Oflobris, Pag. 113. Indictione Prima . Et ideo in Dei nomine ego quidem Donna Matilda inclita Comitissa filia Donni Bonifacii Marchionis, per cartulam precariam atque. emphyteotecariam juris nomine, concedo vobis Tlde. brando jugera duo, & Guido germani jugera duo &c. (fequitur multorum aliorum jugerum concessio diversis personis.) Qua autem jam dicta jugera sunt in Curte Cellula, quorum vocabula funt Curte de Paulecla, & Curse de Radigofa, & in Curse Gifso, & in aliis locis &c. tantum modo ad habendum, tenendum, fruendum, fatiendum quicquid vobis utile eris: Eo videlicet modo, ut Roccam de Gissadello, pro qua omnia do vobis, ab hac ora in antea incastellare, guaitare, & laborare, & claudere debeatis, ficut decet & conveniens erit. Ita ut omni Anno de Mense Martio denariorum Veneticorum persolvere debatis per ununquenque jugeas ad Ecclesia Santti Silvettri ufque in perpetuum. Si vero preditta Rocca permanserit, & si Domina Matilda in

detto orc. Pag.81.

aliquo modo cam reliquerit, vel vastaverit sine ulla occasione, que fieri potest, predicta cartula deinceps permaneat usque in perpetuum. Et promitto ego preditta Matilda tam pro me, quam pro meos succesfores vobis supra dictis petitoris, vel vestris bere. dibus usque in perpetuum defensare, & autorizare de.

Matilda Dei gratia si quid est

Ego Daniel Montebelliensis Archipresbyter interfui &c.

Actum in loco Sancti Cefarii.

IN nomine Sancta, & Individua Trinitatis. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi milledi S. Benesimo centesimo nono sextodecimo Kal. Aprilis Indict. secunda. Qua ad bonorem Ecclesiarum, & fidelium Catholicorum substentationem erogantur quia in centuplum recompenfentur, & quod melius eft wita retribuuntur aterna nulli prorsus sidelium dubitandum oft, & maxime Monasteriis, que in nostris poseffionibus conft.tuta funt, & religiofis Viris, qui ibi Deo famulantur, fi in necessitatibus viscera pietatis recludamus, quomodo Charitas Dei erit in nobis ? Ideoque ego Mathilda Dei gratia quidquid sum pro mercede, & remedio anima mea, & parentum meorum, Monasterio S. Benedicti sito intra Padum, & Largionem ubi nunc Donnus Albericus Abbas praesse widetur, concedo a prasenti die in perpetuum quidquid mihi pertinet in Infula Sancti Benedicti , & Infula que vocatur Gurgo, & quidquid mihi pertinet in Curte Villola cum omni Jure quod ad iplas pollessiones pertinet cum Cafis Mastariciis,

& terris cultis, & incultis, cum paludibus, piscationibus, venacionibus, filvis, campis, pratis, pafcuis, aquis, aquarum ufibus ripis, & molendinis, cum accessionibus, & egressionibus, seu cum superioribus, & inferioribus suis in perpetuum. Itaut pradictum Monasterium babeat, poffideat, fruatur, & Abbas qui-pro tempore fuerit, faciat inde quidquid ei utile visum fuerit sine omni mea, & haredum, ac probaredum meorum contradictione, vel repetitione omni mea circha easdem res potestate exclusa. Ea tamen ratione ut pars prafati Monafterii ficut Superius dictum eft babeat, & teneat , poffideat , & faciat exinde quidquid voluerit, & nec mibi liceat ullo tempore mutare quod volui, sed quod a me se-mel factum vel quod scriptum est inviolabile, & firmum permaneat. Ut autem in posterum de finibus nulla dubitatio fit per bos fines decernantur : Scilicet Infula S. Benedicti a mane, & meridie babet fines fluvium Padi ; a sera Curtem de Ronco Rolandi, & Curtem Saviola, a Septemptrione fluvium Langionem. Villola babet a mane Agerem antiquum; a sera Sylvam qua dicitur Cattagnola; & sylva Solamen, & Carpeneta, & sicut rivolus usque in Piscarolam percurrit; a meridie foßa Piscarola usque in Portulum; a septentrione fluvium Padi, & in parte terra S. Benedicti. Equidem Spondeo atque promitto me ego qua supra Mathilda suprascripta concessionem qualiter superius scripsi ab omni contradicence bomine deffensare ; quod si deffendere non potuerimus, aut si eam per quodvis ingenium infrangere quesierimus, tunc inferamus ad illam partem contra quam exinde litem intulerimus multam que est poena auri optimi uncias centum argenti pondera ducenti, & quod repetierimus vindicare non valeamus; fed prafens hac carta concessionis diuturnis temposibus disturna permaneat, atque persssatione omorals eum sipulatione sobnisa. In omnobia autem, que suprascripta sunt non habeat aliquam potestatem neque Dux, neque Marchio, Comes, da ut Vicecones, Gastaldius, vel Decanus, postremo nulla magna aut parva persona sed omnia libera sint ab omni exactione, & publica sunctione pro remedio, & mercede anima mex, & parentum, meorum. Quod si quis contra bae agere templavererit, di temerario ansiq qua supra comprensa sur irrumperit, auri optimi libras decem componat, medicatem wenerabili loco si medicatem parti publica. Quod ut melius credatur, di ab omnibus sirmius teneatur mea subnotatione sirmavi. Assume est boco sono gonzaga feliciter.

Maitil Ibi fuerant:
da Dei
Gratia si do, arque Gerardo, Saffo de Bibiabianello. Gerardus de Erbera, Gerardus filius Bolonis.

Etiam Opizo de Gonzaga, qui fuerunt rogati tesses. Ego Johannes Palatinus Judex, Scriptor hujus Cartula concessionis post traditam complevi, & dedi.

Nuomine Sanile, & Individua Trinitatii. Anno Storia di S.

ab Incarnatione Domini nostri Jesa Christi milNuodetto
lissimo centessimo nono XV. Ral. Aprilis Indist. secunda Brewe recordationis pro survis temporibus ad
memoriam retinendum, gnaliter Comitissa Mathilda
filia quondam Bonifacii, qui suit Dux, & Marchi-

fecit cartam concessionis a prasenti die Monasterio S. Benedicti quod est situm juxta fluvium Padi nominative de Insula ubi jam dictum Monasterium est edificatum, in qua Insula extat Castrum, & Burgum Gubernuli. Sed petitione ejusdem Doming Albericus Abbas supradicti Monasterii concessit ei jam dictum Castrum, & Burgum, eo tantum ordine ut quandin ipsum Castrum, & Burgum ibi permanserit jam dicta Lomina vel qui in ejus locum succefferit persolvat suprascripto Abbati solidos centum Lucenfis Moneta, wel ejus successoribus, in Festivitate videlicet S. Martini, aut infra ejus octavam. Si vero jam dictum Castrum, & Burgum, vel per eandem Dominam, vel per eius Successores exinde dirutum, vel traslatum fuerit, area ejusdem Castri, & Burgi prafati Monasterii potestate perfiltat. Hoc etiam jam dictus Abbas peticione ejuldem Domina concessit, ut beneficia qua milites ipfius Domina in Curte Villula veloin eadem Insula S. Benedicti eadem ab ipfa tenuerunt deinceps ficut & prius ex parce ipfius teneant, ipfa vero Domina pro eis jam dicta Beneficia, eidem Monasterio serviat. Albergationem quoque Villanorum de Curte. Villula vel de Insula S. Beneditti, quam ipsa Domina ufque tune habuerat jam dictus Abbas eidem concessit. His funt autem Cacharelus cum manso uno: Martinus Montanarius ejusque consortes cum. manso uno: Johannes Bonizo & ejus consortes cum manso uno: Dominicellus cum manso uno: Dominicus de Agere cum quarta parte mansi unius. Post decessum vero jam dictæ Dominæ tam hæc Albergaria Villanorum istorum, quam beneficia militum jam nominata deveniant in potestate jam nominati Monasterii sicut in Carta concessionis continetur. Si quis vero contra boc facere temptave-Ff. 2 rit ,

rit, sciat se compositurum libras centum, & post poenam solutam, prasens bat conventio in sua sirmitate permaneat.

Attum Gonzaga feliciter.

Maltil Ibi erant Ardoines de Palude. Safo de Bibianello, Reduffur Pilofo, Ge-Gratis (i quid est merarius, Opizo de Gonzaga, qui facrunt telles rogati.

Ego Johannes Palatinus Judex buic rei interfui , & scripsi.

N nomine Regis Eterni . Mathilda Dei gratia. Bacchini si quid est. Dum in Dei nomine apud Pontem. Pog. 86. Ducis eßemus, & de quamplurimis negotiis cum aliquibus noftris fidelibus tractaremus; contigit Domnum Ubertum S. Benedicti Priorem, cum quibusdam nostris Fidelibus ad nos venire, Nos multum ro. gantes ut pro anima nostra, nostrorumque Parentum mercede unum manfum in Curte Villula jacensem qui per Joannem de Bonizo laboratur , Mona-Sterio S. Benedicti proprietario jure daremus, & exinde scriptum ad memoriam Posterorum sieri juberemus. Quorum tandem justis; annuentes petitionibus pradictum mansum Monasterio S. Benedicti proprietario jure dedimus, & exinde hoe scriptum ad memoriam Posterorum fieri justimus . Notum itaque esse volumus omnibus nostris Fidelibus tam prasentibus, quam futuris Nos pro unima nostra, nostrorumque Parentum mercede, pradictum mansum. Monasterio S. Beneditti proprietario jure dedife;

& boc scriptum ad memoriam Posterum fieri jussisse. Mandamus itaque, & mandando præcipimus ut nullus deinceps Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Gastaldio, seu alicujus Potestatis vel condicionis major, minorve persona in aliquo prafatum Monasterium ex prædicto manso molestare audeat, aut boc nostrum memoriale scriptum infringere prasumat. Si quis vero quod absit secus agere tentaverit, aut banc nostram institutionis paginam temerare prasumpserit, sciat se nostre Banni penam, videlices quinquaginea Lucensium debere persolvere medietatem nostra Camera medietatem vero pradicte Ecclesia, boc tamen scripto in suo robore perdurante. Quod us verius credatur, & firmius ab omnibus habeatur nostra propria manus inscriptione firmavimus .

Interfuerunt testes Ugo de Manfredo, Tebertus de Nonantula, Azo de Sala, Rabaldus de Vignola, Nordulus de Castellowetere, & cateri quampin-

Actum millesimo centesimo nono Indictione secunda per manum Rabaldi cyusaem Comisisse Mathidis Capellani apud Pontem Ducis . Pridie Non. Noquembris .

Ma da Dei Gratia quid eft Ego Ubaldus Judex interfui. Pag.85.

Bucchini In. Reve Recordationis, qualiter Domua Comitissa
is S. Bened. Mathildis commutationem fecit cum Archipresbyteo Michaele Plebis S. Martini , qua posita, eft juxta locum, qui dicitur Cafalittum ex quodam. manfo, qui posiens est in Curse Villula, qui laboratur per Joannem de Bonizo, qui mansus pertinebat ad Ecclefiam S. Erasmi de Gubernulo, Capellam. pradicta Plebis pro quodam manso jacente in Curta prafata Plebis, qui laboratur per Albertum de Venerando. Refutavit etiam pradictus Archipresbuter quicquid pradicto manso ad Ecclesiam S. Erasmi pertinebat in manus Domina Comitissa Mathildis tali widelicet tenore ut neque predictus Archipresbyter, neque aliquis illins Successor, vel alia qualibet persona pradicto manso Monasterium S Benedicti juxta Padum, cui pradicta Comitifia Mathildis eundem. mansum proprietario jure dedit in aliquo ullo tempore molestare, aut inquietare prasumat. Si quis vero and absit scive pradictus Arch presbyter, seu aliqua persona prafatum Monasterium ex pradicto manso in aliquo molestare prasumpserit Ecclesiam. S. Erasmi decem libras bonorum denariorum Lucensis moneta S. Benedicti Monasterio per obligationem pradicti Archipresbyteri componere debet; bac tamen. pradicta commutatione in sua firmitate permanente in perpetuum Interfuerunt testes Ugo de Manfredo, Tebertus de Nonantula, Azo de Sala, Ribaldus de Vigniola, Nordulus de Castellovetere, & alii quamplures .

Actum est ad Pontem Ducis millesimo centesimo nono Indictione Secenda per manum Rabaldi ejufdem Comitissa Mathildis Capellani pridie nonas Nowembris .

Ego Ubaldus Judex interfui & s.

Ego Conon interfui, & fs.

Ego M.chael Archipresbyter confirmavi & Ss.

N nomine Santta & Individue Trinitatis . Anno Murat Ant. ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Mil- Ital. Tom.II. lesimo Centesimo Nono. Residente Comitissa Matilda Pag.61: apud fanttum Cefarium, conquestus est VVibertus de Gunzaca, quod ipsa ininste ospitaret suos homines, scilicet Viencium & confratris eius de Canusia, commorantes in Corrigio. At ipsa promisit ei justiciam facere. Et mittens Odaldum Judicem Suum ut convocatis Ministris ejusdem loci, & bonis hominibus inquireret, & inveniret ei veritatem. Qui juffa complens, venit in eodem loco, & fecit ad fe venire Girardum Comitem illustrem, & Rolandum, & Manfredum Bonisenioris, juratores ejusdem loci, & Cosbertum, & Albizum de Valleputrida, & Alegro Johannis Robaldi, & Rodulfus de Canufia, & requisivoit ab eis justiciam & veritatem uius rei. Qui omnes restificati sunt, quod contra justiciam ospitati fuerunt, & non recte eos ospitare debere. Experta ac veritate, Comitissa promist, se ita observare, & omnibus suis Ministris mandavit , & dedit preceptum, nunquam amplius · eas ofpitare.

Signum manus EGO COMITISSA MATILDA. Signa manunum Girardi de Placia, Rolando, Manfredus, Segnoretti, Goloerto de Miliarina, Albezo, Alegro. Alii inserfacre testes. Ego Ato Notarius stribere postradita complevi de dedi. In Ex Archive I N nomine Domini Dei, & Salwatoris nostri Jesus S. Breetidi Loristi. Anno ab Incarnatione ejuslem Millesmo de Pelolire-Centessimo decimo, quarto Calendas Esprembris. In adapturi na destruri na dictione Tertia Ecclessa Monasterii Santti Beneditti salti Cossi-stia Gunzaga abi nauc Domus Albericui Albias prasse satxXXXII videsur. Espo Matilda Comirissa ilia quondam Bo-

nifacii, qua professa sum lege vivere Salica Offertrix, & Donatrix ipfins Ecclesia pradicti Monasterii, prasens prasentibus dixi. Quisquis in fan-His & venerabilibus locis ex suis aliquid contulerit rebus; juxta aftoris vocem in boc faculo censuplum accipiet, & quod melius eft vitam poffidebit aternam. Ideoque Ego, qua supra Matilda Comitissa, dono & offero a prasenti die in eadem Ecclefia pradieti "Monasterii pro anima mea mercede, atque mercede Animarum Patris, & Matris. Ha funt terris laboratoriis cum fediminibus, & Paludibus, & Silvis, & Pratis Super abente juris mei, quas babere vila sum prope Custello, infra bos suprascriptos fines continetur. A Sera fedimina Monasterii Sancti Benedicti inter Padum, & Larionem; deinde inferins Corigium unum, quod babet fines da Meridie Palude Sulleceti, da Sera Capite Vangaicii, & Pallude una justa predictum Corigium, qua babet fines usque ad visionem Paludis Canonicis de Bondeno & suis propinquis, de subso, jam ditta Ecclesia praditti Monasterii sibique alia suns coerentes. Quod Corrigium habet justa se Paludem qua protenditur. nsque ad Ruperum de Lamulo, & nsque Paltanellum, aut usque ad Lacum Romanum, deinde ficut currit Foffa pendula. A Meridie ab ora tertia, Campus inferius Ponticelli. A mane Bodegolum. A superiori parte Quistellum. Que autem ipsis infra jamdittis coerentiis ficut supra legitur, una cum accesfione,

233

fione, & ingresa, seu cum superioribus, & inferioribus suis, qualiter supra legitur, in integrim, concedo Ego que supra Matilda Comitissa, & confirmo in eadem Ecclesia predicti Monasterii pro anima mea mercede jamdictis omnibus rebus, Territoriis, & Paludibus, & Silvis, & Pratis, & Sediminibus ab bac die in antea, dono, & offero, & per presentem cartulam offersionis ibidem , cum omni bonore, & Ditrictu, ad habendum in perpetuum confirmo . In-Super per Cultellum, Pestucum nodatum, Vnantonem, & Guaffonem terra, atque Ramum arboris, & meme exinde foris expuli vuarpivi, & absentem me feci, & ad parte predicta Ecclesia jamdicti Monasterii, ant cui pars ipfins Ecclefia dederit , quidquid voluerit, fine, fine omni mea, qua supra Matilda. Comitiffa, & baredum, ac probaredum meorum contradictione, vel repetitione. Si quid ideo quod futurum effe non credo, si ego MATILDA, quod absit, aut ullus de baredibus, ac probaredibus, seu quislibet opposita superbia Persona, qua contra banc Cartulam Offerfionis, venire quandoque tentaverimus, aut eam per quodvis ingenium infrangere quafierimus, tunc inferamus ad illam partem, contra quam exinde litem intulerimus , multa , quod est pæna. auri optimi uncias octo; argenti pondera sexdecim; & quod repetierimus vindicare non valeamus; fed prasens banc cartulam offersionis diuturnis temporibus firma permaneat, atque perfestat inconvulsa constipulatione Subnixa. Hac Bergamena manibus meis de Terra levavi, pagine, Rodulfi Notarii dicti Sacri Palacii tradidi, & scribere rogavi . In qua. etiam confirmans testibusque obtuli roboratam.

Actum in loco Sancti Cafarii feliciter.

## 234 MATILDA DEI GRATIA SI QUID EST \*

Ego Sigisfredo Judex interfui, s.

Pag.87.

Ego Daldus Caufiliens interfui & fr.

Signum Manum Alberti Filii Manfredi, & Ubaldi de Santo Vedo, & Azonis de Sala viventium. lege Salica rogati Teftes .

Scripsi Ego Rodalfus Notarius Sacri Palacii, post tradita complevi, & dedi.

Bacchin fre. IN nomine Dei aterni Amen . Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi millesimo centefimo decimo Indictione fexta. Ego Matbilda filia. auondam Bonifacii Marchionis progenitorum meorum veffigia imitari cupiens, post multas possessiones juris, & proprietatis mea, & Parentum meorum. tibi Venerabili Abbati Alberico, & Monasterio S. Benedicti super Padum Larionem cui praesse videris a Parentibus traditas meis, omnes consuetudines, & usancias, quas olim babuisti ab eis tibi supraditto Abbati, & Monasterio pradicto confirmo, videlicet ut omnis bomo, aut fæmina de poffessionibus quas a nobis habet, liberam potestatem babeat pro anima sua jam dicto Monasterio, & suis Obedientiis in testamento relinquere; ita sane ut majorem partem. inde retineat ut nostrum fermitium , nostrarumque baredum ipsi facere , & sui baredes valeant . Et boc fine calupnia, & nullo ingenio, quia iftud beneficium pradictum Monasterium noscitur habuise fecundum dietum & affercionem fidelium nostrorum, quorum nomina inferius leguntur, uti amodo, ut ipse



Abbat, & sui successores supraditum usum, & consuctualinem habeant, & ceneant sine mea, & heredum meronm contraditione selitece in Pigognaza,
& Gonzaga, & usque Bondeno de Roncoris, & Arduini, & Letto Paludano, & in aliis locis meis.
Poenam ab co qui praditum reme iguldem Monasseris
molessaveris in daplum ejnsam Ecclessa, & suic
bedientiis componi debere decerno. Attum est hoc
feliciter Bondeni de Roncoris......

Manuum Comitissa Mathildis, que boc scriptumfieri rogavit, & idoneis testibus corroborandum tradidit.

M. manuum Sasso & Brogognone testes. M. manuum Amedeus testis.

M. Maladobati, Vnibertus, Ruffus, Henricus de-Bondeno, Vnibertus, & Marchiffe de Castellarano, Conradus, Ugo de Perrine, Opico de Gonzaga, Ubertus de S. Beneditlo, & alii plures rogati sunt testes.

Ego Albertus Notarius banc Cartam scripsi, post tradita complevi, & dedi.

N nomine Domini Dei, & Salvatoris nostri Jesu Christi. Anno ab Incarnatione ejustem millesimo centesimo decimo quarto Kal. Sept. Inditt. sertia. Ecclesa Monasterii S. Benedisti sita Gunzagha ubi nunc Domnus Albericus Abbas præsse videtar.

Matitl Ego Mathilda & c. Allum in loco S.
da Dei Cafarii feliciser.
Gratis et Ego Sigifredus Judex interfui & suferipli.
Ego Daldus Caussidius interfui, & s.

Gg 2

236

Signum manum Alberti filii Manfredi, & Ubaldi de S. Vado, & Azonis de Sala viventium Lege Salica rogati testes.

Signa manuum Guidonis, Alberti, atque Ramondi rogati testes.

Scripfi ego Rodulfus Notarius S. Palatii post tradita complevi, & dedi.

Sta intera nel Bollario Cafinense Parte seconda Costituzione 37.

Contole- IN nomine Domini &c. Anno ab Incarnatione Do-, rine &c. Peg. 117.

Aprilis Indictione quinta in Castro quod dicitur Mesa &c.

Ego Mathilda Dei gratia id quod sum Postn-Ex Archiv, lationibus Abbatis Santli Beneditli bortarn Cardi-S. Beneditti . nalis feilicet Albanenfis Episcopi, confilioque quam plurimum nostrorum fidelium subveniendum putavi . Petivit a nobis quidem Abbas terram quandam &c. and est posita in Curia Masse infra Comitatum. Ferraria in fundo quod dicitur Magarino, quam detineo ex parte Santi Petri &c. banc autem concedo ego in Monasterium Sancti Benedicti pro remuneratione anima mea, & pro remedio animarum parentum meorum scilicet Bonifatii Marchionis Patris mei, & Beatricis Matris men &c. & infuper concedo ego Colla Santi Beneditti, qua nunc adificata est in loco figaroli &c. piscatorem unum babere in cuntis Paludibus Maffa, capulare, pafcere, . glandemque legere, & quodcunque fuerit pranominata Cella figaroli in cunctis confinibus Maßa.

Mathildis Dei gratia fi quid eff.

Ego Ubaldus Judex interfui &c.

Ego Bonus Tabellio figaroli scripsor bujus pagina complevi, & absolvii.

IN nomine Patris, & Filii, & Spiritus Santti, Bacchin. ... Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Pag. 92. millesimo centesimo duodecimo, die tertiodecimo Mense Aprilis Indictione quinta, in Castro quod dicitur Maßa. Quia bominum vita brevis, & cito labitur, & mentes bumana dum supersunt sape interesse dis-Sentiunt, ideo Principum statuta qua ab hominibus fiunt arttius inseri pracipiuntur; & quoniam Dominus Noster Jesus Christus summa Veritas, Patris gloria, Dei Sapientia, omnibus derelinquentibusagros, aut vineas propter nomen suum centuplum. accipere, & wisam asternam donare promisis. Idcirco ego Mathildis Dei gratia id quod sum, postulationibus Abbatis S. Benedicti , borsatu Cardinalis fcilicet Albanensis Episcopi, consilioque quamplurium. nostrorum fidelium subveniendum putavi. Petivit a nobis quidem Abbas Terram quandam, que nunc extirpatur, ex parte stirpata, ex parte cum sylva, qua est posita in Curia Masa infra Comitatum Ferraria, in fundo quod dicitur Magarino, quam detinet ex parte S. Petri a primo Capite Palestrina, a fecundo capite Palus, qua dicitur Albolini; ab uno latere Bradia, a secundo latere Runcus de Johanno Anestasii. Hanc autem concedo ego in Monasterium S. Beneditti, quod est positum inter Padum, & Larionem pro remuneratione anima mea, atque pro remedio animarum Parentum scilicet Bonifacii Marchio-

ebionis Patris mei, & Beatricis Matris mea per te Dominicum Monachum pradicti Monasterii, pro vice Domini Alberici Abbatis ejusdem Monasterii in perpetuum babendum, tenendum, laborandum, culturandum, restaurandum, defensandum, de meo jure, & potestate alieno, & transcribo in jus & potestatem S. Benedicti , & quidquid tibi Domno Alberico Abbati, tuisque Successoribus placuerit faciendi. Et insuper concedo ego Cella S. Beneditti, qua nunc adificata est in loco Ficaroli, precibus ejusdem Abbatis. & Uberti Prioris, nec non Conterii Monachi jam dicti Monasterii Piscatorem unum babere. in cunitis Paludibus Maßa, capellare, pascere, glandemque legere, & quodeunque necessarium fuerit pranominara Cella Ficaroli in cunttis confinibus Massa facere, Promitto etiam me, meofque Successores firmum semper habere. Quod si aliter facere voluerimus omnia ficut supra legitur adimplere, & confervare, atque auftorizare voluerimus, promitto pro me, meifque Successoribus tibi Dominico Monacho, & pro te Domno Alberico Abbati, suisque Successoribus in Monasterium S. Benedicti pæna nomine, auri optimi libras duas, & foluta pæna maneat hoc datum in suo robore, & firmitate. Et insuper Bannum ponimus omnibus sub nostra potestate positis, si quis deinceps pradictum Monasterium, vel pro eo detentores ex omnibus, qua supra leguntur molestaverit, vel litem aliquam inferre voluerit, sciat se compositurum libras quadraginta denariorum Veronensium, medietatem Ecclesia, medietatem Potestati, qua pro tempore fuerit .

Maltil da Dei
Gratia fi Ego Ubaldinus Judex inserfui , & quid eft ss. fr.

Ego Odaldus Causidicus interfui, & Ss.

Ego Guido Cansidicus interfui & s.

Arduinus de Palude interfuit; Sansco interfuit. Rainerius Sassi interfuit. Joannes Massa interfuit.

Ego Bonus Tabellius Ficaroli Scriptor bujus pagina complevi, & absolvi.

N nomine Dei aterni Salvatoris Nostri Jesu Chri-Afti millesimo centesimo XII. Indictione quinta, Bacchini Ig. octavo die intrante Madio. Ego Mathilda Comi- di S. Bened. tissa Dei gratia si quid sum filia quondam Bonifacii Marchionis, qua professa sum lege vivere Salica offertrix, & donatrix Ecclefia S. Cefarii, eui Domnus Petrus praesse videtur, a prasenti die in ancea dono, & offero pro anima mea remedio, & Parentum meorum, videlicet totam Curtem Vilzagaram intra, & extra in intus bis finibus terminatam. A mane aqua, que dicitur Muza, & Capitanei, & via, que dicitur Cafxola; a meridie Curtis de Bazano, & Savignano, & Castri veteri; a fero aqua que dicitur Nizola sicut decurrit, & fluit in fluvium Scultennam, & ab eo loco, ficut Scultenna fluit usque ad terras Capitaneorum; a Septentrione Via Claudia, & Ecclesia de Zena, & terræ Capitaneorum. Quam prædictam Curtem totam intus, & extra cum omni honore, & diftri-

Au, in intus cum omni jurisdictione cum omnibus Albergariis, aremaniis, angariis, perangariis, bannis, fodris, collectis, & vadimoniis, & cumomnibus, qua fibi in quibuscunque locis in intus pertinere noscuntur . Idest cum Castro , Broilo , & Burgo S. Cefarei, cum casis, Sediminibus, & vineis, Areis, cum omnibus terris cultis, & incultis, pratis, fylvis, nemoribus, pascuis, scalareis, aquis fibi adiacentibus, aquarum usibus omnibus, & ductilibus earum, ripis rupinis, rupibus, & paludibus & cumomnibus ufanciis intus totius Curtis. Intra quam Curtem S. Cesarei nullus Mortalium gratia alicujus usus ullo modo extra voluntatem meam aut pradicta Ecclesia S. Cefarei, cui pradictam Curtem totam dono, offero, concedo, & trado, intrare audeat propter aliquem usum mittere , pasculare , vel boscare , and quidquam ibi ordinare, vel uti ullo modo debet, quam a tempore nostro, & Progenitorum nostrorum attenus babuimus pacifice , & quiete . Molendina. quoque pro voluntate sua eadem Ecclesia S. Cesarei babeat, cum aqua Scultenna que mea eft, quam eidem Ecclesia trado, dono, & offero . cum supradicta Curte, ut supra vel in intus nulli alii donata, obnoxiata, obligata, sed libera, & absoluta persistit quam memoratam Curtem Ecclesia S. Cefaris. Eo videlicet modo ut pradicta Ecclefia S. Cefarii babeat, & teneat pradictam Curtem S. Cefarii in perperunm, cum omni honore. & jurifdictione, & diffrictu, fuut Supradictum est, fine omni mea, & baredum meorum, ac probaredum contradicione , & molestacione . Et eadem Ecclesia S'. Cefarii, & omnes Clerici qui in ea stant, aut in fusuro erunt de supradicta Curte cum omnibus pertinentiis suis in intus faciant omnem suam utilitatem fine contradicione alicujus persona, ut supra-

legitur. Præterea cunctos Vassallos meos videlicet Capitaneos, Vavafores, & alias, qui in Feudum a me habent in eadem Curte eidem Ecclesia S. Cesarii dono & offero, qui faciant eidem Ecclesiz fidelitatem per Sacramentum quam mihi, & Antecessoribus meis usque modo fecerunt solummodo de quartis militaribus, & usatis de fructibus, & non de terris. Quas terras ego pradicta Matbilda Comitissa ad proprios usus ibidem degentium in Ecelefia eadem, & ad suam voluntatem pro utilitate ipfius dono, & offero, concedo, trado relinguo. Quorum quidam similiter a me babeat aminiscera, & nibil omnino aliud in ipfa Curte prater illos de Sala Viros nobiles, qui mibi multum fervieruns in discordia Imperatoris Enrici quarti qui a me habehant manfos novem in eadem Curte in confinio illorum de S. Marcho juxta illam Cursem S. Marci cum omni responsione prater decimam illorum manforum, que est jam ditte Ecclesia S. Cesarii & fi alii ut babent in jam dicta curse S. Cefarei tota. responsio ad ipsam Ecclesiam pertinet prater solummodo quarta usata, & prater Petrum de Gonula, cui dedimus unam braidam nostram qua jacet in villa de Scorzarolo, qua est de Curse S. Cefarii quam. volo ut teneat & babeat a pradicta Ecclefia S. Cesarei per fidelitatem cum omni responsione. Si quis vero contra bant largitionis donacionem, & piam. voluntatem nostram agere, seu temptare prasumpserit quadraginta pondera optimi argenti, & quadraginta libras auri pro poena memorata Ecclesia per-Solvat, & bac donatio semper inviolata permaneat cum flipulatione subnixa. Et Bergamenam de terra propria manu levavi, & Ubaldo Notario feribendam tradidi, & scribere rogavi.

242

Ailum boc in Curte Bondeni de Rongoris feliciter.

Signa testium Arduini de Palude, Opizo de Gonaaga, Amedeus, Petrus Rozonis rogati sunt testes.

Signa sestium Rainerius de Castro Ariani, Girardus de Plaza, Vuibersus de Gunzaga, & alii plures rogati sunt.

Signa testium Alberei, Manfredi, Vuidonis de Boza, & Manfredus, & Gerardi de S. Benedittorogati testes.

MA TIL DA DEI GRATIA SI QUID EST De Domo antem Vuaberti de S. Cefario, & de demo dicimus aprol benefervire debent, & omnia pracepra Prelari Ecclefia S. Cefarii conferone. Es ipfi debens babere serram fuam cum comoni Refpontione fi bene ferviceins ad voluntatem pradita Ecclefia, & banna fua fimiliter, & omne distritium Ecclefia debes babere de cis.

Ego Ubaldus Notarius bac audivi & scripsi.

Bacibhi J N nomine Santle, & Individua Trinicatie. Ma-Storie di S. I thildis Dei gratia Comitifia filia quondam Mar-Baneletto thomis Bonifacii fi quid eti lege Salica vivven di #12-96. zii. Quifquis in fantlis, ac vienerabilibus locis aliquid quid

quid de suis contulerit rebus juxta Aufforis vocem centuplum accipiet , & vitam poffidebit aternam . Ideoque ego quis Mathilda Comitisa dono , & offero, & concedo a prasenti die in antea Monasterio S. Benedicti juxta Larionem, cui Albericus Abbas praesse widetur pro mercede anima mea, & Parentum meorum videlices mansum unum in Insula Reveris positum cum Bosco, & babulo , cum omni honore, & diftrictu. Cujus confinia bac funt a meridie Custellum, a mane Mantuanensis Ecclesia, a nulla bora Valmartia, d sero juris pradicta Comitisfa, una cum accessionibus, & ingressionibus, & superioribus, & inferioribus suis in integrum done, offero, concedo, & trado in perpetuum ad habendum pradicto Monasterio. Insuper per Custellum, festucam nodatam, Vuantonem, vasonem terra, atque ramum arboris, ad proprietatem ipfius Monasterii reliqui, & faciat praditta Ecclefia quidquid voluerit fine. mea, meorumque baredum repeticione, & molestacione, cum omni jure, & diftrictu prafato fieue fupra legieur. Si quis vero contra bane cartulam nostra offersionis, concessionis, & donationis quomodocunque ire, vel agere temptaverit, aut per quodvis ingenium infringere quasieris, libras denariorum Papienfium quinquaginta componat, partem Camera Fisci, reliquam Monasterio iniuriam passo, & banc pra-Sens cartulam firma semper permaneat, cum flipulatione subnixa, & pergamena manibus meis de terra levavi, & Martino Notario Sacri Palatii tradidi , & scribere rogavi.

Altum in Curse Pigognaga feliciser anno millesimo censesimo sersiodecimo Indictione sexta.

Hujus rei testes Odaldus Causidieus, Rodulfus, Ame-H h 2 deus, 244

deus, Opizo, Petrus de Comala, Petrus de Sala, Rainerius de Safo, Gherardus de Cornazano, Gherardus de Plaza, & alii quamplures.

Ma til da Dei

Grati si Ego Marsinus Notarius Sacri Palatii
quid est his interfui, & seripsi.

Bacchini U., di S. Benedetto &c. Pag-98.

IN nomine Santta, & individua Trinitatis Mathilda Dei gratia fi quid est filia quondam Bonifa. sii Marchionis . Sanstiffimis , & venerabilibus locis de nostri proprii iuris facultatibus prabere dignum, & influm duximus in quibus religiofas personas Virorum laudabiliter fanctitatis famam ducentes conversari cognoscimus, corumque orationum patrocinia poffe nos fingularius suffragari confidimus. Quapropter omnibus nostris fidelibus tam presentibus, quam futuris notum fieri volumus, Nos Monafterio S. Benedicti de Larione Domno Alberico Uenerabili Abbase, cum quibus suis Confratribus nostram clementiam postulantibus, pro anima nostre nostrorumque parensum remedio aliquantulum nostra terra nostri proprii juris de Forefto de Marengo concessisse ad nsum scilicet Fratrum , qui in Capella S. Ualentini pradicti loci commorantes Deo servierint , & exinde hoc memorabile sciptum fieri pracepisse ad memoriam Posterorum , & nostra anima memorabile perpetuum . Eo midelices modo ut tam pro pafebnis , quam omnibus aliis necessariis ufibus pralibata Ecclefia Confratres predictam terram babeant, & in perpetuum babendam possideant . Similiter quod in uno quoque anno de Bosco de Bagnolo XIV inter Roseres, & Cerros folummodo ad usus corum tollant, sed de aliis arboribus quantum ejs necessarium fuerit licentiam sollere babeans. Cujus terra confines suns ; a mane est via de foveam Zagonis que vadit ad murum longum; a meridie est semita torciliorumqua vadit usque ad viam de septem modulis, a sero est costa, qua vadit ad levatam Verona; a Septemtrione eff via Gardesana, qua vadit prope fontanam Zagonis . Rogantes itaque, & pracipientes ut nullus deinceps Dux Marchio, Comes, Vicecomes, Gattaldio, seu alicujus potestatis vel condicionis major minorve persona prafatum Menasterium, aut Capellam ex boc quod concessum in aliquo audeat molestare, aut boc nostrum memorabile scriptum infringere. Si quis vero, quod alifit secus agere tem. praverit, aut banc noffra concessionis paginam temerare prasumpserit sciat se nostram iram incurrere, & banni noftri poenam videlicet , quinquaginta librarum Lucensium debere persolvere mediesatem Camera nostra, medietatem vero prafaita Ecclesia; boc tamen scripto in suo robore persistence. Quod ut verius credatur, & firmius futuris temporibus babeatur propria manus inscriptione corroborando firmavimus.

Interfuerunt testes Ugo filius Manfredi, Amedeus, Attobarato, Rainerius de Sasso, Martinus Medicus.

Allum est millesimo centesimo XIII. Indictione sexta per manum ejustem Comisisse Mathildis Capellani Ubaldi pre Bondenum seliciter. P 41.99.

MAITIL DAIDE

Ego Albertus interfui, & scripfi. GRATia SI Ego Presbyter Albertus interfui, QUID EST & feripfi .

Bacchini IR. TN nomine Santta, & Individua Trinitatis . Anno Dominica Incarnationis millesimo centesimo quardi S. Bened. sadesimo die Menfis Junii Indict. Septima . Santta. autem Eeclefia de loco Insula juxta Padi in bonorem Monasterii S. Benedicti consecrata, cui Alberieus Abbas praesse videsur. Ego quidem in Dei nomine Comitiffa Matbilda Marchionis Bonifacii filia, qua professa sum lege Salica vivere propterea dixi quod ad meritum anima mea pertinere potest, necesse est mibi semper illud agere, unde boc & in futuro seculo plenam apud omnipotentem Dominum massimam possim consequi mercedem. Ideoque ego qua Supra Comitiffa Mathilda concedo, & trado babere supraseripta Ecclesia omnes res illas, ficut rella, & laborata fuerunt ex mea parte in loco Casale Avoni, per Massarium, qui vocatur Campertus de Casale Avoni , & manfum unum ficuti reitum fuit per Dominicum Sylvam, & alium mansum medium sicuti detemptum, & laboratum fuit per Rusticum. de Insula, ubicunque inventa fuerint, & Runcuras de loco, qui vocatur Dorsodefalcone, cum Busco ibi habente, ficuti designatum fuit ad istam Ecclesiam ex parte Domina Comitiffa Matbilda, & Pifcatorem unum in Valle Cultroni, & ubicunque Piscatores de Cafale Avone pifeansur, concedimus ejufdem Ecclefia, & Suprascriptam Ecelesiam babeat, & teneat Suprascriptas res , & factat in usum , & sumptum eun-

247

Horum Monachorum, qui in eadem Ecclesia militant, & qui militaturi funt quidquid voluerint, fine omni mea & baredum, ac probaredum meorum contradi-Hione, pro mercede anima mea atque Patris, seu Matris mea. Insuper per Cultellum, Festucum nodatum, Guantonem, & Guasonem serra, atque ramum Arboris coram testibus, legisimam facio vohis concessionem cum omni honore sicuti mihi pertinere videntur salva reverentia Romanz Ecclesiz . Si verò, quod futurum effe non credo, fi ego Comitiffa Mathilda, quod absit, aut ullus de haredibus, ac proberedibus meis, seu ulla alia qualibet apposita persona, contra banc cartulam venire, ant eam per quodvis ingenium infringere quasierimus, sunc inferamus parti, contra quam litem exinde intulerimus multa qua est poena auri optimi uncias quattuor, & argenti otto, & quod repetierimus vendicare non valeamas, & comprehensum ab omni contradicente bomine defendere, & si defendere non posuerimus, aut fi vobis exinde aliquid per quodlibes ingenium subsrabere quasierimus, sunc in duplum supradictas res ut supra legisur vobis restituere, ficut pro tempore in confimilibus locis.

Allum in monte Barozione feliciter .

Hujus cartula fuerunt s.s. tesses Rainerius de Saxo, Saxo de Bibianello, Malabranca, Girardus de. Nogara, Martinus Blanco, Bonus Senior, Marchije, Bernardus ss.

MA TIL Balbus, Atto de Salezola, & plures DA DEI alii.

GRATIA SI Ego Dominicus Sacri Palatii Nota-QUID EST rius feripfi, & subscribendo complevi. In nomine Sancta, & Individua Trinitatis.

Vghelli Ital. Sacr. Tom.II. Pag.217.

Mathildis Dei gratia fi quid est dum olim apud Montem Baruncionis essemus, & prasentibus Domino Bernardo Parmen. & Bone feniore Rhegienfi. atque Manfredo Mantuanorum Uenerabilibus Episcopis quadam negotia tractaremus, venerunt homines de Monticulo conquerentes quosdam malos, & iniuflos usus per nostros Ministeriales fibi fieri , qui nunquam antecessoribus illorum fuerunt impositi; audita itaque illorum querimonia , ficuti sapins illam ante audieramus, atque rei veritate relatu nostrum fidelium inquisita justitia asensum prabuimus, & omnes malos usus qui iniuste eis impositi fuerant, maxime rogatu Domini Bernardi Uenerabilis Parmenfis Epifcopi illis remisimus. Notum igitur esse volumus omnibus nostris fidelibus cam prasentibus, quam futuris nos omnes malos, & insuesos usus, quos a tempore bona memoria Beatricis Matris nostra babuerant, aut per nos, & nostros Ministeriales eis iniufte impositi fuerant, omnibus bominibus de Monticulo deinceps remifife, & remittentes in manibus domini in ditti Parmenfis Episcopi, ejusque successoribus boc idem perpetuo refutasse; videlicet quod ulterius nobis, vel nostris bominibus, nostrisque successoribus nullam albergariam, coltam, vel aliquos malos usus fen iniustam peritionem ultra illorum proprium velle persolvant, aut aliquando faciant: Dominus autem. Bernardus pranominatus Parmenfis Episcopus per se suosque successores nobis , nostrifue successoribus e converso refutavit, quod nostris arimannis de Monticulo nullos alios usus, vel factiones deinceps requifierit . Nifi quos eius antecestores videlicet Cadalus, & Eberardus Parmenses Episcopi solum modo in pace,

& non in guerra ex illis babuerunt quicunque autem aliter, quam siper legitur deincept agere tentaverit, in infrarent per agere tentaverit, in infrarent per per agent in the autempte to the non emendaverit, poenam viginst ibrarum. Luuenstum (sic) altri parti debeat persolvere bot (viderunt nostro scripto, quad extunde seri sissipums struniter corrigens in suo robore permanente, quad ut verius credatur, dum Luter struius babeatur, nostra manus subscriptione sir- censium) mavinus.

Bonussenior Sanctz Rhegien: Ecclesiz Episcopus subscripsi.

Ego Ubaldus Judex subscripsi.

Teifes fuerunt Arduinus de Palude, Maleadobadus, Guido de Berceto, Saffo de Bibbianelle, & Raginerius de Saffo, Ubaldus Judex de Carpineto, Tebert de Nonantula, Malabranca, Draco, Comes Abbertus, Tecozo de Parma, & alii plures.

Actum est anno Dominicæ Incarnationis 1114. feptimo decimo Kal. Julii Indictione septima apud Montem Baruncionis per manum Ubaldi ejusdem Comitisse Mathildis Capellani seliciter.

In nomine &c., Mathildis Dei gratia si quid est Contelodiia Bonifatii Marchionis, & Ducis &c. nosum rins &c. esse volumus Dominum Bernardum Parmensem Episcopum nua cum Joanne Nonantsulano Abbate, & Amato Nogariensi Priore nostram clementiam postulasse, dam apnd Bondenum sueramus, ut pro illa pensione, seu sitio, quod debueramus persolvere Monasterio Nonantulano, de Castro, seu Curte Nugaria, que per precarium ab codem Monasterio atiasteus poficialemen, aliquid de possessione ejustem Cureis igsi dicto Cevobro remisteremus, quorum justis vostis aunuentes &c. Cenobio S. Silvestri de Nonantula. Braidam & Pelamatam, & Massum, quem possessiones Rainonis &c. concessimus &c. Astum apossessiones Rainonis &c. concessimus &c. Astum apostum Bondenum feliciter auno Dominies Inaernationis 1114, Indistione sexta, & natum Calendis Novembris per manum Ubaldis Capellani, Chartula Braida de Palmata resistuta.

Mathildis Dei gratia si quid est subscripsi.

Bacchini Storia di S. Benedetto Pag. 101.

IN nomine Santia, & Individua Trinitatis. Anno Pominica Incarnationis millesimo centesimo quartodecimo. Matbildis Dei gratia fi quid eft. Venerabilibus locis, in quibus qui pro Christo pauperes facti funt divinis mysteriis deserviunt , merito debemus opem confolationis porrigere, & corum necessitatibus pietatis intuitu subvenire, & licet omnibus Ecclefiis debitores simus; illis tamen propensius debemus exhibere charitatis affectum, qua in nostris poffeffionibus constituta, & per Parentes nostras constructa funt . Quapropter cum ego Mathildis filia quondam Bonifacii Marchionis cum quibafdam nostris Fidelibus and Santtum Benedittum veniremus, & Domnum Abbatum Albericum in infirmitate fua visitalfemus, illam Sanctam Congregationem vidimus, & fuper mortificatione eorum compatiens, compuntione misericordia devotione charitatis ad corum substentationem quadam transferre ex nostra largitate curavimus. Itaque coram illo Venerabili Collegio super Sanctum Altare Beati Benedicti Investituram posuimus condonantes albergariam, & quidquidquid nobis quolibet modo pertinere videbatur in cunctis Possessionibus Monasterii; videlicet in S. Benedicto juxta Larionem, & in Burbasio, in Cafale Septingenti, Custello, Gabiana, Marzaneta, Capite vici, Curte villola, Valle de orti, Gunzaga, & in omnibus aliis non folum in his, que ad Ecclesiam pervenere, sed etiam que in posterum quoquomodo pervenire videbuntur, & quidquid nobis, caufa albergariz, vel aliqua occaxione alicujus rei actenus pertinere videbatur. Hoc totum ad dominium Monasterii transeat cum. tanta libertate, ut neque nos, neque Successores nostri, neque aliqua persona sub nostra occazione in poffeffiquibus prafati Canobii aliquidvis fecundum. quod dictum est audeat ulterius vendicare, vel caufare, pro mercede, & remedio anima nostra, & parentum nostrorum. Addimus praterea nostra liberalitati, ut licentiam babent Rectores Monafferii in omnibus sylvis nostris, ubicunque eas babemus, & in quibus porci nostri vel nostrorum bominum mittuntur, porcos suos, & suorum bominum mittere, & excaticum totum de suis porcis, & suorum bo. minum babere, quod parentes nostros in quibusdam Supradictis Sylvis, testimonio plurimorum bominum. pradicto Monasterio concessife cognovimus. Volumus etiam, & firmiter pracipimus ut bomines Monasterii ad aidam qua ad Bestias capiendas in Forestis fieri felebat, ulterius non compellantur, aut etiam vocentur, ut eam faciant. Nec liceat nobis ullo tempore nolle quod volumus, sed quod semel a nobis factum est inviolabile in perpetuum consistat . Quod si nos vel nostri successores, ant nostri Missi, sive ulla persona hac qua superius comprebensa sunt infringere aliquo ingenio temptaverit, cenium libras Lucensium denariorum componat, medietatem Monasterio, et medietatem parti publica; boc tamen, feripto in suo robore permauente. Quod ut verius credatur, & firmius ab omvibus teneasur nostra propria manus inscriptione sirmavimus.

Fattum off bos die ottava Menfis Novemb. Ind. fepsima.

| MA TIL<br>DA DEI      | Testes interfuerunt Comes Al-<br>bertus, Arduinus de Palude,<br>Ugo, & Albertus filii Man- |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRAtia SI<br>QUID EST | fredi, Azardus de Malegano,<br>Gerardus filius Bosonis, Ugo<br>de Baese, Saxo de Bibianel- |

to, Rolandus Massarius, Ópizo, Rainerius Vuibertus de Gonzaga, Ugo, es Ludovicus de Gubernulo, Maragulus, et Petrus, es Opizo de, Burbaso Jobannes de Fudea.

Ego Ubaldus Judex bae scripfi, complevi, et dedi.

Ego Odaldus Causidicus interfui et scripsi.

Pag.103.

IN nomine Domini Dei aterni. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jeju Christi millesimo centessimo, quintodecimo, quartadecima die intrante Mense Aprilit, Indiciono ostavoa. Ego Mathilda Dei gratia, si quid sum. Notam volo quod sit tam pratessimo Monasterio Sautti Benediti postro juxta Padum nii nunc Abericas Abesi prosse videtar per banc cartam mea concessionis scilicet qualdam terras cum mento esta esta si postro supera supe

Digitized by College

cartulam, quam bodie in codem Monasterio babetur, qualque Ministri, et Gastaldionis mei eidem Monasterio abstulerant me nesciente. Cumque Monachi suprascripti Monasterii ad me venisent, et mibi exinde rationem petissent, tunc cognita a me veritate restitui, & concedi eidem Monasterio omnes terras illas cum paludibus, & piscationibus, & sylwis positis in Curte Quistelli quas supraferiptus Thendaldus Marchio per cartam fecerat eidem Monasterio ad babendum in perpetuum; ficut infra bos terminos, qui subtus leguntur comprebenditur, seve sit meum, seve fit ipfins Monasterii ex datione fuprascripti Thendaldi Marchionis Avi mei; scilicet sicut exeunt Fogarii de fossa qua vocatur Gabiana juxta Paludem de Palezetto, & intrant in Plantanelo, & ficut exit foßatum novum de Plautanenelo, & intrat in lacum Romani, & sicut percurrit lacum Romani usque in Paludem de Gardemagula. Quicumque verò contra banc meam concessionem ire, wel infringere quoquomodo temptaverit, sciat se se compositurum eidem. Monasterio S. Beneditti libras centum denariorum bonorum Lucensum, & insuper tacitum permanere.

Actum est bot in loco Bondeno.

MA TIL Signa M.M.M.M. pro mani-DA DEI bus Otaldi Judicis, Opizonir de Gonzaga, Uberts Rufi de Gonzaga, Amasbei Raginerii de Saffo, Arnulfi Gaftaldus de Bondeno qui furunt, Gr rogati Junt teft.

Ego Bonus Notarius Sacri Palatit bis interfni regatus banc cartulam concessionis scripsi. Storia di S. Benedetto Pag. 104

Bacchini TN nomine Sancta, & Individua Trinitatis. Mathildis Dei gratia Comitissa filia quondam Marchionis Bonifacii, si quidem lege Salica vivens propterea dixi. Quisquisquis in Santtis, & venerabi-Libus locis aliquid de suis contulerit rebus, centuplum accipiet, & quod melius eft vitam poffidebit aternam. Ideoque ego Comitissa Mathildis apud Bondenum de Ronchore gravi nostri Corporis aliquandiu infirmitate detenta, diem noftra mortis pietatis operibus pravenire volentes. Omnia bona. mobilia, & immobilia, que a Patre meo Bonifacio, & Avo meo Theudaldo Monasterio Santti Benedicti intra Padum veterem, & Larionem fito, data, donata, concessa sunt, wel ab aliis Antecessoribus meis ubicunque in districtu meo, ad ipsorum immitatione nos similiter damus, donamus, concedimus, & confirmamus pradicto Monasterio suisque Ecclefits in perpetuum, videlicet mansum unum, & plus adiacentem ripa Padi veteris in Villa Roncobonaldi, & Ecclefiam S. Sixti de Lello Paludano cum omnibus decimis, & pertinentiis suis, & duos mansos scilicet mansum qui dicitur de Villa, & alium qui dicitur de Bogosso. Et Monasterium de Gonzaga, cum Ecclefia S. Maria de Castro ejusdem loci a me datum ipfi Monasterio S. Beneditti, & traditum cum omnibus decimis, & pertinentiis suis in integrum. Et ego que supra Comitisea Matbildis omnia quecunque habeo in Pigognaga mobilia, & immobilia, & omnes Vasfallos meos, videlices Fabros, Canavarios, Brentarios, & illos de Pado, & omnes alios enjuscunque servitii, fint prater Capitaneos, er Vavalores de predicto loco Pigognaghe memorato Monasterio S. Beneditti inter Padum veterem , et Larionem fito, cui Abbas Albericus nunc praese videtur cum omnibus aliis rebus tam a me, quam a Parentibus meis datis, & traditis, similiter dono, trado, & in perpetuum concedo, & confirmo. Videlicet totam Curtem de Villula, & totam Curtem de Custello, & Villam de Gabiana, & totam Insulam ubidictum Monasterium situm est, & Villam de Labiola, & totam Villam de Septingenti, & totam Villam de Burbaffio suis finibus terminata ficut continetur in Instrumento Avi mei Thendaldi cum Ecclesia S. Johannis, & tosam Curtem Casalis Barbati suis finibus terminatam secundum quod testatur in Instrumento Avi mei. Praterea consustudines & bonores tempore Antecesorum meorum datos, & conceffos pradicto Monasterio S. Benedicti, & Monasterio de Gunzaga, & Ecclesia de Lecto valadano, & alii fuis Ecclefiis in distritu nostra positis nostroque tempore datos, & concessos pradicto Monasterio suisque Ecclesiis per nostrorum Fidelium confilium; videlicet ut quicunque Vir, vel famina de Beneficiis qua a nostris majoribus & propinguis olim habnerunt, & a nobis nunc habent, & in antea. babebant prafato Monasterio suisque Ecclesis pro anima sua dare, judicare, offerre aliquid voluerit, plenam babeat licentian, & anteritatem tam a me, quam ab Antecessoribus meis concessam eidem Monasterio suisque Ecclesiis largiendi, donandi, judicaudi, offerendi remanente tamen majore parte Feudi, unde servitium nostrum fieri posset. Quam pradictam consuetudinem a nostris Antecessoribus, & a. nobis factam, concessam, & alia quacunque ab eifdem progenitoribus, & Vasfallis nostris cujuscunque conditionis, & servicii fint, & a nobis data, douata, concessa, & confirmata sunt; Nos similiter pro remedio anima nostra, & parentum nostrorum Supradicto Monasterio ejusque Ecclesiis damus, donamus, concedimus, & confir mamus, & lege femper malitura, fine noftra, noftrorum que Successorum molestatione in perpetuum coroboramus sicut supra legienr. Insuper quoque Ecclefiam S. Beneditti de Ficarolo in Episcopata Ferraria positam cum omnibus decimis, & pertinentiis suis, & similiter terras de Casaluone, & Roncos, & Boschos, & paludes cum omni jure, & actione, & utilitatibus, & ufibus fuis eum Ecclesia S. Michaelis de Capite tremonis, cum omnibus fuis pertinentiis, & potestatem boscandi . pasculandi, secandi, & ronchandi, & omnem utilitatem faciendi a me bac omnia data, concessa nec non consuetudines, & usus bascandi in nemoribus nostris de Maffa, & jus piscandi in paludibus noftris ejufdem loci de Massa pradicta Ecclesia Sancti Benedicti de Ficarolo a nobis data, & concessa; & similiter Ecclesiam S. Agasba de Ferraria, cum omnibus terris, poffessionibus, & pertinentiis suis : Ecclefiam. quoque S. Valentini de Marengo a nobis olim dasam prafato Monasterio S. Beneditti cum omnibus decimis, & pertinentiis, & terris, & possessionibus suis istis finibus terminata; a mane videlicet est via de Fonte Zagonis qua vadit ultra Murum. longum; a meridie est semita torniliorum, qua vadit usque ad viam de septem modulis ; a sero est costa, que vadit al levatam Verona; a Septemtrione est via Gardesana, qua vadit prope fontanam Zagonis, ficut in Instrumento nostra concessionis, & donationis factum per manum Capellani nofiri Ubaldi, continetur; & alia quacunque tam a. nobis, quam ab antecessoribus nostris mobilia, & immobilia data, conceffa, & oblata funt prataxato Monasterio S. Benedicti, ejusque Ecclesiis, Nos banc Cartam offersionis, donacionis, concessionis, & confirmacionis factam in idem Monasterium pro anima

noftra , noftrorumque parentum , damus , donamus ; concedimus, & confirmamus, ut Supra legitar. Que omnia suprascripta cum omnibus suis inferioribus, & Superioribus, & accessionibus, & ingressionibus, per nos, ac Successores nostros ab omni bomine defendere promittimus cum stipulatione subnixa . Si autem deffendere non potnerimus, aut fi a deffensione pradicta per quodvis ingenium nos subtraxerimus, tune promittimus tibi Alberico prafacti Monasterii S. Benedicti Abbati , tuisque Successoribus nomine pæna centum libras auri optimi, qua soluta, bac carta in sua permaneat firmitate . In quibus omnibus supradictis volumus, atque pracipimus ut nullus habeat potestatem, vel jurisdictionem, nullum penitus dominicum, five Dux, vel Marchio, Comes, vel Vicecomes, Gastaldus, aut Denus, nulla denique persona parva, vel magna, fed memoratum Monasterium S. Benedicti, & omnia eius bona mobilia, & immobilia, universasque Ecclesias suas, & eorum bona omnia, & omnes Clericos, & Monachos, & Laicos, omnes quoque habitatores fuos cum omnibus bonis ipforum mobilibus, & immobilibus, cum omnibus supradictis in nostro districtu positis volumus, atque pracipimus ab omni jurifdictione, & exemptione nostra omniumque hominum, sive magnus, five parvus, ab omni etiam albergaria, arimaria, angaria, & perangaria, & ab omnibus aliis conditionibus, libera omnino fore, & exempta ficut fupra legitur. Quod fi quis contra bac agere temptaverit, & temerario aufu omnia, qua supradicta funt aliquo modo violare prasumpserit, auri optimi pro pæna viginti libras componat, medietatem esdem venerabili Monasterio, & medietatem parti publica. Quod ut verius credatur, firmius teneatur, manus

me subnocacione firmavi, & bane prasentem paginam offersionis, & concessionis, Martino Nosario pracipimas, atque seribore rogavimas, & prasinas Abbatem Albericum supraseripti Monasterii B. Beneditti pro se sussipus Successoribus voice ipsus deomnibus, sturt sapra legisur Monasterii S. Beneditti, & cjus Ecclesiarum in perpetuum babendis, & senendis invostivoimas pro remedio anima, & pareutum moroum, ut supra legisur.

Actum boc Bondeno de Konchuris in Camera, ejuscam Domina Comisissa Mashildis die Jovis quarro intrante Madio feliciter millessmo centessmo quinto decimo Indicione octava.

Hujus rei sester Comes Guido, Comes Albertus Bosonis filius, Arduinus Comes de Palude, Gerardus filius Bosonis, Ugo Manfredi filius Sasso de Bibianello, & Raimerius ejus Consobrinus, Nordilius de Cassello neceres, Laufrancas de Savignavo, Gerardus de Placa, Opiso de Gonzaga, & Virigerius, Kainerius de Castello Ariano, Perus de Gonnald, Ubaldur de Castellaramo, Albericus de Novantula, & Adegerius, Albertus de Salac, Ubaldur de Carpanta, de Salac, de Salac,

MA TIL DA DEI

GRATIA SI Ego Martinus Notarius Satri
Palatii biis interfui, & scripsi,
complevi, & dedi.

N nomine Sancta, & Individua Trinitatis . Ma- Contelorius thilda Dei gratia Comitissa filia quondam Mar. Pag. 130. chionis Bonifatii , fiquidem lege Salica vivens prafentibus dixi . Ideoque ego Comitissa Mathildis apud Bondenum de Roncoro gravi nostri corporis aliquandin infirmitate detenta diem nostra mortis pietatis operibus pravenire volentes omnia bona mobilia, & immobilia, qua a Patre meo Bonifatio Avo meo Thedaldo Monasterio Santti Beneditti intra Padum veterem , & larionem fita , data , donata , & concessa sunt, vel ab aliis antecessoribus meis ubicunque in districtu meo ad ipsorum imitationem nos similiter damus, donamus, concedimus, & confirmamus pradicto Monasterio, suisque Ecclesiis in perpetuum , videlicet Mansum unum , & plus adiacens Ripa Padi veteris in Uilla Bonco Bonaldi, & Ecclesiam Sancti Sixti de lecto Paludano cum omnibus decimis, & pertinentiis suis &c. Actum eft boc Bondeno de Ronchoris in Camera ejusdem Comitiste Mathildis die Jovis quarto intrante Mense Madio in-1115. Indiet. VIII.

N nomine Domini Dei , & Salvatoris nostri Jesu Bacchini st. Centsti. Anno ab Incarnatione ejnsem millesimo et S. Enade centessimo quintodecimo. Ostavo Idus Madii Inditi- Pez. 108. cone Ostavo. Ecclesa S. Cesarii. Ego Domna Comitissa Mathilda stila quondam Bonifacii Marchionii, qua professa simile que vivuere Salica, ostertrix & donastrix insum Ecclesa, propereta dixu. Quisquii in Santiir, ac vientrabilibus locis de suis aliquid comtaleris rebus juxta Austoris vocem in boc seculo centuplum accipies, insuper quod melius est, vitam. possibilita ternam. Ideogue ego qua supra Domina possibilita ternam. Ideogue ego qua supra Domina

Comitissa Mathilda dono, & offero a presenti die in eadem Ecclesia S. Cefarii pro remedio anima mea, atque parentum meorum, idest curtem de Uilvachera intus , & extra cum omnibus , que fibi in quibufcumque locis inibi pertinere noscuntur, videlicet cum Caftro, & Broilo, & Burgo qui dicitur S. Cefarii, cum Cafis, cum Sediminibus, & Vineis, cum areis fuarum terris arabilibus, pratis, pascuis, sylvis, & Stalareis, rupis, rupinis, ac paludibus, cultis, & incultis, divifis, & indivifis, una cum finibus, terminibus, accessibus, usibus aquarum, aquarumque ductibus, una cum omni jure adiacentium, & pertinentium earum rerum per loca, & vocabula ad jam dictam Curtem pertinentibus inibi . Quam autem suprascriptam Cursem cam omnibus ficut supra legitur, una cum accessione & ingressu, feu cum fuperioribus , & inferioribus , qualiter superius legitur ab hac die in eadem Ecclefia S. Cefarii dono, & offero, & per prasentem cartulam offersionis ibidem. babendum pro remedio anima mea atque parentum meorum confirmo, faciendum, exinde in jam dicta Ecclesia ad utilitatem Clericorum inibi Deo Regulariter famulancium quidquid corum ufibus necessarium, ac pro futurorum fuerit, sine omni mea que supra Domina Mathilda Comitisa, & baredum, ac probaredum meorum contradicione, asque repeticione. Hac videlicet condicione quatenus nulli supradictorum Clericorum de bonis supraditta Curtis aliquid ad dannum Ecclesia auferre, vel alienare liceat : similiter nec liceat eis unquam, quod absit, aliquo tempore divifionem facere, fed omnia in commune ad Dei ferwicium omni tempore habeant, & utantur. Si quis vero, quod futurum esse non credo, si ego ipsa Domina Comitissa, quod absit, ant nullus de baredibus, ac probaredibus meis seu quislibet apposita persona, contra banc

carsulam offersionis, proprietatis ire quandoque agrere, aut eam per quodois ingenium infrangere quasierimus, tane inferanus ad illam partem contra quam
exinde litem insulerimus multa, qua est pava quer
opsimi libra quadraginia argenti pondera ostuaginta,
et quod repecierimus vandicare una valeamus, sed prafens banc cartulam osferssonis diazurnis temporibus sirma permaneat, atque persistas inconvols, cam stipulatione subnixa, et bergamena cum arramentario manibus
meis de terra levavi pasina Rodalf Nosparii Sarra
Palatii tradidi, et scribere rogavi, in qua esiam
Subtus consistmans a restibusque obtuli roborandam.
Quam cartulam quia Domina Comisissa propria manus subscriptionis firmare non posuit, sigilli sui impressionis sprime roma posuit, sigilli sui impressionis sprime recepti.

Actum in Curte Bonceno feliciter L & S

Signa M. M. M. M. Arduini de Palude, Opizonis de Gònzaga, & Amadei, & Petri Rozonis in, bac cartula rogati sunt testes.

Signa M. M. M. M. manuum. Raigneri de Castro Ariani, Uniberti de Gonzaga, Gerardi de Plaza, Vbicionis de Campagnola rogati sunt testes.

Scripfi ego Rodulfus Notarius Sacri Palatii, post craditam complevi, & dedi. rius erc. Pag. 131,

Contelos TN nomine &c. Mathilda Dei gratia fi quid eft I filia Bonifatii Ducis notum effe volumus Dominum Bonifacium inclitum Patrem nostrum olim. a religiofo viro Domino Rodulfo Abbate Ecclefia, qua eft firm loco Nonatula , nbi D. Silvefter corpore requiescit, accepife prout accepit precario emphyteotico jure totam Curtem Quarantula, cum Caftro Mirandula, & duabus Ecclefiis, fieusi tenta, & possessa . semper fuerunt pro dicta Abbatia usque a tempore Aystulphi Regis Longobardorum , & post mortem Patris nostri nos omnia pradicta possedise, prout nune poffidemus &c. & quia nos ad prasens volumus remunerare de servitis nostra Clementia factis in guerra, & in pace excellentem Capitaneum nostrum Dominum Ugonem de Manfredo , ideo &c. cum confilio, & confensu Venerabilis Domini Joannis Nonantulani Abbatis, & Suorum Monachorum dictam Curtem Quarantula cum Castello Mirandula , & Arce a nobis inibi constructa &c. donamus, tradimus mancipamus, & obnoxiamus dicto Ugoni Capitanco, suisque successoribus in perpetuum, cum hoc, quod ipfe, & eins successores recognoscant se ese vaßallos, & fideles ditti Monasterii eni etiam dent medietatem bona fide de rebus, quas capient, & folwent fingulis annis denarios duodecim Lucenfes.

> Actum apud Bondenum Roncoris feliciter. Dasum per manum Ubaldi Capellani anno Dominica Incarnationis 1115. Indictione Septima, Septimo calendas Februarii.

Exemplum en Mf. in Archivo Florentinii e

V nomine Santta & individue Trinitatis. Mathildis Dei gratia quid est filia Bonifacii Marchionis & Ducis. Dum in Det nomine juxta potestatis vires divinitus nobis collatas circa Ecclesiarum Dei proficuum & bonorem animum babuerimus dignum ducimus eas maxime Ecclefias summa devotione bonorare earumque utilitati pro juribus subvenire quas novimus nostros parentes fingulariter diligere, & non modicam ejus subveniendi venerationem exhibere . Ideoque omnibus nostris fidelibus tam prasentibus quam futuris notum esse volumus nos Écclesie Sancti Michaelis de Mantua pro nostre anime nostrique Patris remedio qui inibi jacet quiequid nobis pertinet de Curte Pagnigo est cessisse videlicet placitum, & districtum & tres libras denariorum Veronensium que annuatim in Festo Sancti Martini nobis ex debito perfolountur; bec tamen eo modo est cessimus quod scilices nomine Ecclesia in nostra vita in nobis omnia ea retinuimus. Statuimus autem quod bomines de Pagnigo, de quibus predicta babemus prelibate Ecclefie quintam oleis galetam pro laminariis in unoquoque anno debent persolvere & ut deinceps ipsa Ecclesia per ipsam olei galetam sit in possessione bujus concessionis prefute & post nostrum obitum tam oleum quam cetera superius concessa perpetuo babeat & absolute possideat sine omni Successorum nostrorum contrudictione, vel molestasione. Ad boc videlices us ex omnibus istis rebus Lu-

luminaria jam diela Ecclefie femper fiant & tam. coopersum ejus quam sepulcre bone memorie Patris nostri perenniter exinde restauretur neque nullus Episcopus vel aliqua Ecclesiastica , vel secularis per-Sona anviatis offitus alienare illa aliceat, neque. aliquam molestiam vel molestationem ex eis ipfi Ecelefie facere presumat . Quod si aliqua alicujus dienitatis magna vel parva persona circha boc statutum agere temptaverit aut ad alium usum quam Supra legitur bee transferre voluerit tune nostrum successorem redeant donec persone appareant que boc nostrum desiderium & wotum adimpleant . Unde in presentia Arditionis Capellani, Johannis de Bibianello, Raignierii de Saffo Rolandi Massarii Opizonis, & Viberti de Gonzaga Uzonis de Madio & aliorum plurium boc scriptum nostra authoritate suffultum fieri jussimus ad memoriam posterorum & nofire anime nostrorumque parentum memoriale perpetuum. Quod ut verius credatur, & firmius teneatur figilli noftri impressione infigniri precepimus.

Tertio Non. April. per manum Ubaldi Capellani.

Allum est apud Bundenum Draconi feliciter.

Anno Dominice Incarnationis M.CXV. Inditt. VIII.

Atilda Dei gratia Comitiffa \* Sacratis, & Murat. Ant. IVI Deo dicatis locis justum & pium est nos au- Ital. Tom.II. " xilium prabere ..... \* nos defensionem exhibe-,, re, qui remissionem peccatorum imploramus San- Accesson. Storum intercessione. Nuper prasentia nostra in Caffinens. Civitate Pifa posita delatum ad nostra potestatis est audientiam, aliquos Procuratores Mercati Ri- fert ex autopx \* ejufdem Civitatis abstuliffe hominibus \* Sau- grafbs, en iti Benedicti S. M. Calini \* positi , teloneum per quo dantur aliquot pannis ad utilitatem Fratrum emptis . Quod ad nostram notitiam delatum graviter acprabere cepimus ; etenim dari \* illico fecimus & ne de Janctum cetero quisquam contra memoratam Congregatioest nos denem aliquid tale prasumat, amore San li Patris fen sionem. nostri Benedicti, cujus memoriam dulciter ampleexhibere q. Himur, cujus nomen cum suavitate audimus, & \* Mercatis ob reverensiam Fratrum \* in pradicto Monasterio & Ripa fervientium, \* concedendo concedimus & per prabominsfentis pagina feriptum confirmando confirmamas, bus Monas ut in Civitate Pila, & Luca, \* G in omni noffra Sterii " potestatis terra liceat hominibus pradicti Monasterii \* in Monte libere emere quacunque utilitati Congregationis Casino ejufdem \* praditta expedire videbuntur pro tem-\* & emen-, pore, ita vero, ut nec teloneum, nec curatura , nomine alieui quicquam exhibeant. Quicunque au-\* Fratrum tem contra Pracepti nostri paginam quicquam eis auferre se \* telonei nomine prasumpserit, vel mo. qui lestias inferre temptaverit, & fux \* mala volun-Tervinne & in , tatis poenam incurrat, & insuper Curix noftra centum libras componat. Ut autem boc verius creauidem dutur, & firmins credatur, \* prafentem paginam \* deeft n figilli nostri impressione signando firmamus. \* nostra \* teneatur

Reliqua desiderantur

Ex Archivo IN nomine Santa, & individua Trinitatis Ma-Monafterii S. Benediti finenfi Co-ftitut.XXIV.

thilda Dei gratia si quid est . Omnibus Fidelibus nostris, tam prasentibus, quam futuris. Notum. ne affertur in fieri volumus, quod Ecclesiam de Gunzaga, qua pra-Bullaris Caf- teritis temporibus a progenitoribus meis & a me. scilicet quodam proprio ac bareditario jure posessa eft, & per malos Sacerdotes fornicarios & adulteros qualiterque optenta; dictioni Sancti Petri Apostoli futuris temporibus per Vicarium ejus ordinandam Subdidi, ac proprietario jure, cum omnibus pertinentibus in integrum fore concessi & wolni ut libertate scilicet donata ab omni deinceps seculari conditione secura & libera Tali quoque tenore, ut Abbas, qui Conobium Sancti Benedicti gubernaverit, eam disponendi, & secundum Regulam Beati Benedicti ordinandi potestatem babeat; salva tamen auftoritate, & reverentia Apostolica. Ita quidem, ut Apostolica Sedi sient, & pradictum Sancti Beneditti Canobium, annum censum, secundum pracepeum ejus, persolvat. Omnia itaque, qua nunc possidet, & qua in posterum habitura est, omni remota moleftia , & contradictione concedimus , & confirmamus. Si quis Comes, Vicecomes, Gastaldio, Scario, alicujus insuper conditionis aliqua magna parvaque persona constitutis, vel constituendis ibi Monachis iniuriam vel dapnum de bonis pradicte Ecclesie cognita bujus nostri pracepti serie, pravo studio inferre prasumpserit, Et ammonitus a pradicto Abbate, vel a Fratribus, post secundam & tertiam ammonitionem non emendaverit, centum libras denariorum Papiensis moneta componat, medietatem widelicet predicta Ecclefia, & medietatem Camera nostra, & ut certius credatur manu mea SS.

N nomine Santta, & Individua Trinitatis. Ego Bacchini in Dei nomine Mathilda Comitissa, & Duca-Storis di S. trix filia quondam Bonifacii bona memoria qui fuit Benedetto Dux, & Marchio, qua professa sum ex natione. mea lege vivere Longobardorum. Volo Monasterium quod parentes mei construxerunt in Castro Brixillo in loco sua proprietatis, ubi nune Domnus Thedaldus Abbas praesse videtur, quod est constructum in bonore S. Trinitatis, & S. Arcangeli Michaelis, atque Sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli, nec non & Santi Genefii Confessoris, ut sit liberum, & absolutum post mortem meam ab omni conditione, & potestate , quam parentes mei fibi fervaverunt , & ego babeo pro remedio anima mea, seu parentum meorum, fed fit in potestate Romana Ecclefia, ficuti ego olim concessi, & dedi, & omnes res illas & territorias, & familias utrinsque sexus, quas parentes mei vel ego dedimus eidem Monasterio fint a prasenti die proprietario nomine jam dilli Monasterii absque ulla conditione potestate. Hoc est Castrum Brixilli cum omni que in eidem Castro, & Curti pertinere videtur, scilices cum Mercato, & Porto qui ibidem in ipfo Pado percurrit, atque eum Muffariciis ibidem persinentibus , & in locis , & Fondis, Bifrupto, Sacca, & S. Georgio cum Capella mibi ad ejusdem S. Georgii bonorem coustru-Elum, & in Sorbolo, & in Ciano, atque Banciola, cum piscaria ibidem pertinente, & cum omnibus rebus in offis locis pertinentibus tam domui cubilis atque Massariciis, & omnibus adiacentiis jam dista Curte Brixillo. Sunt Maffaricia decem, qua Maf-Saricia recta, & laborata fuerunt Bonizone, qui vocatur Natal, & Johannem fratrem ejus, atque. Bruntis de Mediolanum nec non & Johannem, qui Ll a

vocatur de Vochalrana, & Petrum prasentem seu Dominicum qui vocatur in aqua, & Ardonium, & Bonizonem Galdastum. Et sunt in Birupto Massaricia quattuor, qua rella fuerunt &c. & loco qui dicitur Sacca funt Mafaricia tres que &c. & in. S. Gieorgio funt Massaricie quattuor que &c. & funt in Ciano Masaricia tres que &c. Et volo ut babeat idem Monasterium Piscationes cum domus quas babere videntur in Tomba, Razolo, sen usibus aquarum piscationibus, & usibus sylvarum etiam ubi terra vidata, & rebus territoriis , quas ex parte jam. dicti Monasterii etiam volo ut boc quod Avus meus Thedaldus dedit isti Monasterio in loco Pelario habeat proprietario jure sine omni condicione alicujus potestate Massaricias sex cum dimidia cum omnibus rebus, quas ad ipfas Maffaricias pertinere videntur, & rella, & laborata fuerunt una pro Adelberto &c. & volo quod babeat jam dictum Monasterium fed in unum cafas super se babente, que est Masaricia. una qua est in Budrione & est retta Ge. & volo ut habeat istum Monasterium Massaricias sex que funt posita in loco, & fundo Guaraga, & retta &c. etiam volo ut habeat iftud Monasterium Massaritias tres que sunt in loco, & fundo posite ubi Castellonovo dicitur juxta Bondenum fluvium, & fuerunt recta &c. Similiter volo ut babeat istud Monasterium Maffariciam unam, qua est posita in loco & fundo qui dicitur Campolongo & est recta &c. Similiter volo ut babeat iftud Monasterium, Massaricias duas, qua efe videntur in loco, & fundo Arbanla, que retta &c. et volo ut babeat iftud Monasterium Massariciam unam in loco, & fundo qui dicieur Cafale Mercurii que laborata Ge. Item volo ut babeat prafatum Monasterium Massariciam unam in loco, et fundo S. Benedicti, qua funt in loco,

et fundo Mandria et erant laboratas &c. Et volo ut babeat iftud Monasterium Maffariciam unam in loco, et fundo Villola, et est laboratam. Atque volo nt babeat ifted Monasterium Maßariciam unam, que eft in loco Bledolo, et erant laborata Gc. Similiter volo ut babeat pradictum Monasterium Masaricias o To in loco, et fundo Ripalta que Gc. et volo ut babeat di tum Monasterium Piscatores cum jure piscandi in fluvio Mincio ubicunque opportuno fuerit quos Parentes mei dederunt dicto Monasterio, & volo ut babeat dictum Monasterium Piscariam, qua vocatur lacus de Harenga, omnia non longe a Caftro quod dicitur Storzariolum. Et volo quod babeat iftud Monasterium . . . . . Casale ipsum per mensuram justam de uno quoque latere pedes xx. de uno quoque capite pedes xv., que coberet ei a. fera via publica, a meridie cafa Georgii Presbyteri, de Aquilone Bona Ancilla Dei, de mane ingreffus communis, foris eadem Civitate Ferraria. infra Burgum babent Cafale ..... cum cafa super se babente in fundo Bagnolo non longe a Monasterio S. Clementis, & eft per menfuram justam ab uno capite pedes XIII. de uno quoque latere pedes XXX. cobaret ei da duabus partibus via publica de tertia parte Stephanum de Siliga, de quarta parte Guido de Petro Mamberti, & babeat ipsum Monasterium. aliam casam infra ipsum Burgum in codem Bagnolo non longe a Basilica S. Michaelis, coheres ei deduabus partibus via publica, de tertia casa de prima, de quarta parte casa mea, quam in mea reservo potestate. Et babeat ipsum Monasterium Capella. una in pradicto Burgo Ferraria in codem fundo Bagnolo, & est edificata in bonorem S. Michaelis atrio fuo in circuito fe habente, & volo ut boc quod Pater meus dedit isti Monasterio babeat proprietario

jure, & fine omni condicione, & molestacione alicuins potestatis scilicet & Castrum unum cum Cafis et Capella consecrata in bonore S. Martini in codem Caftro cum colamine, & foßato circumdatum cum. aliquantibus rebus foris eodem Castro ibidem pertinentibus juris mei , quo sunt mensura juxta cum codem Caftro, & foffato jug. tria qua funt pofita in Comitatu Regense in loco qui vocatur S. Martino atque Maffaricias tresdecim qua sunt posita in loco qui Sablesa Prima Maffaricia qua retta fuit &c. In loco Farciano sunt Massaricia dua qua pertinent ad ipsam Curtem Sableta prima &c. In loco Fazano Massaricia dua una &c. et in Zasolo sunt Massaricia dua prima qua &c. In loco qui dicitur S. Fanstino est Masaricia una que Gc. In loco et fundo Bertolafco est Maffaricia una qua &c. atque petiam unam de terra laboratoria que est posita in loco qui dicitur Ronchoefri prope locum qui dicitur Bondenum, que laborata erat &c. atque Cafa & res territorias juris mei suns posita in loco Castella, et Romallia coharet eis ad ipfas cafas, et res de pradicto loco Castella da duabus partibus terra S. Sixti, a terria parte Cucibola, a quarta parte Via qua dicitur Brixiana et in aliquo seu efri pro mensura Ecclesia, et sunt pradicta Casa, et res per mensuram juxtam inter sedimina, et areas ubi vites extant, seu terras arabiles, atque prata, Gerbidas, et silvis seu Buscalea jugera quinquaginsa. In pradicto loco Roncalea cobaret ei fines ab una parte fluvium Padi alia parte ipsum Monasterium S. Sixti, tertia parte pradictum Gerbile, a quarta parte S. Remigii, et sunt ditta Case et res infra ipsas cobarentias per mensuram juxtam inter sedimina, & arcas ubi vites extant, seu terras arabiles, et pradicta Gerbila, et Buscalea, a paludes seu sylvas 14E.

jug. xxx. ubi prope in isto loco Ronchalia est Maf-Saricia una que Gc. In loco qui dicitur Storzacolo sunt petia quattuer de terra &c. prope fluvio Oleo Gc. tertia petia terra qua eff filvata, qua eft posita in loco que dicitur Pomponisco coberet ei &c. quarta est orciva in eodem loco Stozacolo est posita juxta fluvium Oleum prope Castrum ipfins loci &c. Has, et pradictas res, et familias utrinsque sexus jam dicti Monasterii a prasenti die proprietario nomine do, cedo, et confero, et per prasens boc scriprum ibidem babendum confirmo itaut nullus de baredibus, ac probaredibus meis, vel Successoribus, vel alia aliqua persona babeat potestatem requirendi aliquam conditionem, vel districtionem, aut albergationem, five pro beneficio, five pro Fendo, five pro aliquo dato ant facto quod Parentes mei vel ego ficimus, excepta Ecclesia S. Petri cui dedimus, et concessimus. Si quis vero quod fueurum esse non credo, si quis ex baredibus, et probaredibus meis vel Successoribus, vel alia aliqua persona requisierit, vel aliquam molestiam vel iniuriam, vel albergationem, vel aliquam districtionem ifti Monasterio, vel suis bominibus fecerit componat libras mille denariorum papiensium, medietatem isti Monasterio, e medietatem jam dieta S. Romana Ecclefia, cujus juris eft . Hoc enim scriptum pagina Johannis Judicis Indicis Sacri Palatii tradidi, et scribere rogavi; in quo subtus confirmans testibusque attuli roborandum.

Altum Brixilli Castro in Camera, qua est juxtaipsum Monasterium feliciter.

Si pretende qui da qualche moderno inferita. l' infrascritta cessione del Conte VVido Guerra, 2.72 che da se sola si manisesta per suppositizia, et è come segue

( Parole del Bacchini )

Ego quoque Vnido Comes qui diciture Verra fidita Domini Comissi fattur adoptivus silius spradita Dominu Comissis Matbilda bos prasens seriptum cum ca sieri seci, et laudando confirmo, ita ut neque alicui baredum meorum infringere, aut immutare quolibet tempore quod supraseriptum est liceat. Ei si sorte contigerit quod ego aut aliquid de meis baredibus bos prassens senson un at aliquid de meis baredibus bos prassens senson sur aliquid Romana Ecclesia, atque sisti Monasserio, os quad sa sum, os serson est similar senson sur consensor senson sur credatur, et sirmini teneatur manu propriasubscriptuo signum Cracii impossi.

## Seguono le vere Sottoscrizioni

Mathilda Dei gratia si quid est in hac Cartula a me fatta ss.

Ego Paganus Rom. Eccles. Diaconus Cardinalis ss.

Ego Ar. Clericus Judex interfui & s.

Signum M. M. M. manuum Alberti Comitis filii quoudam Bsfonis item Comitis, & Ugbonis filii quoudam Maznifridi, & Azonis filii quoudam Ubaldi, & Bsfonis filii Vuizoli, & Alberti filii Ugonus de Podiluz, atque Venzonis de Vardafalla, çu Alberti Patarini, atque Arenada de Cremona Vasti Alberti Comitit, qui testes rogati fucrunt.

Rhanus Episcopus Servus Servorum Dei . Inclita M. unica B. Petri Filia falutem, & A. Siria di S. postolicam Benedictionem . Conquestus est Filius nofter Coenobii S. Benedicti Abbas Super quadam Ecclesia S'. Floriani a beata memoria Patre tuo B. in pradio ejusdem Monasterii fundata , & a Religione ena jam dicto Coenobio postea reddita. Quam cum. Monasterium illud quiete tennisset, & a Capellanis suis eam regi utpote quod fuum erat fine molestia , & alicujus controversia administrari fuisset fatta commutatione inter Mantuanum Episcopum, & de Ecelefiis Abbatia, ficut bene novit prudentia tua; cumque postea id destructum fuiset utrisque partibus, quod proprium erat recipientibus, banc solam Ecclesiam, de qua fit quarimonia Episcopus sibi retinuit , eamque Monasterio reddere noluit . Quando etiam Monafterium illud Ecclefia S. Petri, cui licet indigni prasidemus, concessione tua traditum est; Abbatis Capellanus populum illius terra regebat, Baptisma celebrabat, & quicquid ad Animarum curam pertinet permissione Mantuanorum Еріsсорогит ibi regebat. Volumus itaque, atque pracipimus, ut Monasterium nostrum quod suum erat, quod que jure tenebat ex integro recipiat, nullamque bonorum suorum diminutionem ullo mode de bis, que tenebat patiatur, ut fi sub ditione nostra, enim ut volumus crevit, imminutionem nullo modo de bis que tenebat patiatur. Oportet igitur ut in prasentia Regiensis Episcopi , & aliorum prudentium Virorum , Mantuanum Episcopum convenias, eisque pracipias, ut ea qua Monasterii fuerunt sibi restituat, & illa in pace illum poffidere permittat .

274

Theatrum Bafilice Pi-Jana Pag.

Martini Ego Matilda filia q. Bonifacii Marchionis, atque Ducis, que professa sum lege vivere Salica, Offertrix & Donatrix ipfins Episcopi Pisanensis Etelefia prafens prafentibus dixi .

Afertur etiam fupra pag. 60. fed quelem diperfa exhi-

uisquis in Sacris, ac Uenerabilibus locis ex fuis aliquid contulerit rebus, juxta Auctoris vocem , in boe Saculo centuplum accipiet : Insuper, & quod melius est, vitam possidebit aternam: Ideo Ego, qua supra Matbilda Marchionisfa, ac Ducatrix, Do. no, & Offero a prasenti die in eodem Pisanensi E. piscopio pro Anima Patris , Matrifque, & mea , mercede, eo tamen ordine, ut sup. legitur, ideft, Curtem unam, que vocatur Scannello, & medietatem Curtis Popoclii, & medietatem curtis Casadici, & medieratem Curtis Lufiliauli, & medietatem Curtis montis Ereturii, & medietatem Curtis Ca-Bris veftri , & medietatem Curtis Caftri Santti Ambrofi, Domos Colcoles, cum Caftrorum & cappellis inibi babentes, seu cum Casis, Massaritiis & omnibus rebus, Servi, atque Ancillis ad Supradi-Has Curtes & Cappellas , fen Castra pertinentibus , Juris mei, quas babere wifus sum in locis, & fundis Sancti Petri Barbaroli, & plebis S. Maria Barbare-Sa & plebis S. Maria Geffi & plebis Santti Bardignani, & funt prafata Curtis cum Sanctis jam di-Horum Castrorum, & Cappellarum totarum, & jam dictarum rerum ad ipsas Curses, & Castra, seu Cappellas pertinentium funt per mensuram ad justa super sotas sexcentas mansos & si amplius de mei juris rebus ad Suprascriptas Curtes & Castra fen Cappellas pertinentibus inventum fuerit, quam ut supramensuram legitime per banc Offersionis Cartulanisupradicti Episcopii in potestate pertineat proprietario jure, ut dittum eft, tam pradittas Curtes, &

Castra, seu Cappellas persinensibus, cum Sediminibus, Vineis cum Areis suis, Terris arabilibus, & Gerbis, Pratis, Pafcuis, Silvis, Stullareis, Rivis, Ripis, ac Paludibus, sen Molendinis, Pescationibus, & Venationibus cultis, & incultis, divisis, & indivisis, una cum omnibus jure adiacentiis, & pertinentiis earum per loca, & vocabula ad ipsas Curtes, & Castra, seu Cappellas pertinentibus in integrum. Quas autem suprascriptas Curtes, & Domos Colcoles cum jam dittis Castris, & Cappellis, & rebus omnibus ad eas persinentibus Jures mei superius dictis, una cum accessionibus, ex ingressibus, feu cum superioribus, & inferioribus suis, qualiter Superius legitur, in integrum ab bac die in eodem Episcopio Dono, Cedo, Confero, & per prasentem. Chartulam Offersionis ibidem habendum Confirmo in-Super per cultellum festucam nodatam, Wantonem, vasonem terra, seu ramum arboris ad partem ipsins Episcopii legittimam facio traditionem, & investituram, & me inde foras expulsam querpivi, & absentem me feci, & ad ipsius Episcopi proprietatem habendam reliqui, & faciat exinde Episcopus, qui nunc est electus, et pro tempore in Canonica supradicti Episcopatus Sancta Maria Pisanensis Ecclesia ordinati fuerint, et communiter, et caste vivet, eo tamen ordine, ut supra legitur, quid voluerit pro Anima Patris, Matrifque mea mercede, ita tamen, ut' medietas pradictorum Bonorum fit in sumptu, &usu pradicti Episcopi, alcera vero mediecas ad usum & Sumptum pradictorum Canonicorum communiter, & cafte viventium, ee tamen modo, ut non liceat Episcopo, vel Canonicis supradicta Bona commutare, vel alienare, seu locare, aut in Beneficium dare, vel aliquo modo alicui concedere, nisi pro utilitate. ejusdem Ecclesia. Quod si Episcopus non observave-Mm 2

276

rit pradicta, ninfructu careat, usquequo emendaverit, & concessio, vel alienatio irrita babeatur , & pradictorum Bonorum ususfructus deveniat ad Aedificationem , vel Restaurationem , vel thefaurorum. acquifitionem supradicta Ecclesia, aut in Redemptionem Captivorum, concessa facultate alicui Clerico, qui boc pro timore Dei curare voluerit, quod codem modo de supradictorum Canonicorum parte constitutum eft, & fi Canonici canonice non vixerint, pradicto ufufruttu careaut, ufquequo ad communem, & caftam redierint witam, & fimiliter in poteftate Civium deveniat . Insuper & banc conditionem supradicto tenore Episcopo imposuimus, ne annuale, vel Anniversarium Matris mea Beatricis honorifice celebretur pro mercede Anima Matris mea, Patris mei, & mea fine omni mea, & meorum Haredum, wel probaredum meorum contradictione, wel repetitione; siquis verò, quod futurum esse non credo, si Ego ipsa Mathilda, quod absit, aut ullus de baredibus, ac probacredibus meis, seu qualibes opposita Persona contra banc Chartulam Offersionis ire quandoque tentaverimus, aut eam per quodvis ingenium infringere quasierimus, tune inferamus ad illam partem, contra quam exinde litem intulerimus mulitam, que est poene auri optimi libras duo millia, & argenti quatuor millia pondera, & que repeterimus non valeamus vendicare, sed prasens Charcuta Offersionis diuturnis temporibus firma permaneat, atque persistat inconcussa, Stipulatione Subnixa, & pergamenam cum atramentario de terra elevavi paginam, & Tenperti Notarii D. Imperatoris; banc enim Chartulam Offerfionis tradidi, & scribi rogans . In qua Subtus confirmans Testibus obtuli roborandum.

Actum in Burgo Marture feliciter.

Ego Mathilda in hac chartula offerfionis a mefacta subscripsi.

Ego Ardericus judex interfui, & subscripsi.

Signa manus Roberti filii q. Guglielmi, & Ervere filio q. Arnulfi, seu Ordoardo filio q..... te-

stium lege viventium Salica.

\* Signa manuum Pagani filii q. Rodilandi Gualandi filii q. Sigherii, & Sigherii q. Matthæi, & Gherardi q. Lanfranchi, & Athonis fil. q. Ghisle, seu Rainerii filii, seu Sigherii Gandulfi filii q. Caroli, & Gerardi filii Golofuli testium omníum lege Longoharda viventium.

Ego qui fupra Teupertus Notarius D. Imperatoris Scriptor hujus Chartulæ offersionis post tra-

ditam complevi, & dedi.

N' nomine Santta, & Individua Trinitatis . Muratori GUELFO Dei gracia DUX, & MARCHIO, Effenf Tomo MATILDA Dei gracia si quid est. Justis petitio- I. pars. I. nibus acquicscere, & nostros fideles bonoribus & som. Cap. xx1x. modis ampliare per omnia nostram condeces potesta- rag. 280. tem. Quapropter omnium Sante Dei Ecclesie, no- in Opusculo ftrorumque fidelium tam futurorum quam presentium MS. Origine, noverit industria, qualiter nostri fideles Mantuani e Genealo-Cives nostram adierunt clementiam, quorumdam suo- fa Gonzaga rum Concivium oppressiones relevari petentes, & fcritto in Erimannos \* omnes, communes res sue Civitati a. Latino da nostris Predecessoribus illis ablatas \* sibi restisui po- fello Giure-Aulantes . Et nos ob memorabilem corum fidelitatem, consulto in-& fervicium, justis corum precibus annuentes, omnes Bibliotheca exactiones, & violentias non legales funditus dein- Florentimi, ceps abolendas, & radicatus extirpandas modis omni- ex quo dan-bus decernimus, & firmamus. Statuentes etiam, ut tes. neque nos, neque nostri beredes, neque ulla magna \* Ermanos parvaque nostre potestatis persona, predictos Cives \* ablatis

178

in Manenana Civitate, vel in Suburbio babitantes, vel deinceps babitaturos, de sais personis, sive de illorum fervis, vel ancillis, fen de liberis hominibus in corum refidentibus terra, vel de Ermauna . & communibus rebus ad predictam Civitatem pertinentibus ex utraque pante fluminis Minci fitis, five de Beneficiis, libellariis, precariis, investituris, seu etiam de omnibus corum rebus mobilibus, & immobilibus adquisitis, vel adquirendis, inquietare, molestare, disvestire fine legali judicio, vel ad aliquam publicam exactionem, wel functionem cogere presumat. Sed & neque in predicta Civitate in domo alicujus, wel in Suburbio, in domo militis, wel in caneva alicuius, illis invitis hospitari, audeat. Insuper & \* illis restituimus omnes res communes, parentibus illorum concessas per preceptum Imperatorum, scilicet

eriam

tam, & quidquid de Armanorio nobis \* hucufque. retinebamus, five per cetera loca in Comitatu Man-\* Sepsituano reiacentia; \* piscationes & \* per flumina, Arima. & paludes, Scilicet utrasque ripas fluminis Tartari, norio vo- deinde sursum usque ad flumen Olei. De alia parte ulque \* in Fossam altam. De tertia parte ufque. jucentia in Ecclesia Santti Faustini in Caput Variana, \* & deinde leorsum \* usque in Agricia \* majore. Ut liceat illis pabulare, capulare, seccare, \* venari, & \* Variana quicquid juris ipsorum parentes antiquitus " in illis \* sursum babuerant. Decernimus etiam, ut liceat omnibus pre-Agrecia dietes Civibus & Suburbanis per omnem noftram podeeft fe- flatem fecure ire, & redire, five per aquam & per terram quocunque voluerint , it aut nec tholonicum , \* nec ripaticum dent. Et insuper illam bonam, & ju-\* deeft fam consuerudinem eos babere firmamus, quam queli-\* thelobes optima Civitas Longobardie optinet . Quicunque nium

wel nos suprascripti DUX GUELFO, & COMI-

nomina- nominative \* Saccam, Septingenti, \* & Carpene-

TIS-

279

TISSA MATILDA, wel nosfri beredes, aus quelibet nostre potestatis magna parvaque persona hajas concessionis, & restitutionis violator extiterit, sibras auri centum componat supradicisi Civibus, & suburbavis, illorumque beredibus, itaut mediesat expendatur in restauratione, & post penam solutam bec concesso, & constrmatio in sua remaneat sirmitate. Et us bec nostre constrmationis authoritat subuit, atque sirma permaneat, banc Cartum inde conscriptum manu propria, ut infra videtur, corroborantes, segili nostri impressione, sussimus signari.

## VEXWELFO S.

| MA   | TIL |
|------|-----|
| AD   | ĎΪ  |
| GRA  | SI  |
| Q̈́D | EST |

17

Data V. Kal. Julii Anno Dominice Incarnationis Millesimo Nonagesimo, Indictione Tertia decima. Factum est boc Mantue.

IL FINE.



## T A V O L A

ADALARDO Milos Imperiale ordina al Vescovi di detto luoge intervengono al Concilio celebrato in Lucca dua adalardo di Adalardo Milos Imperiale ordina al Vescovo di Lucca cine raduni un Concilio Diocesno.

ADALBERONE Vescovo di Metz.

ADALBERTO Figlio del Conte Bonifazio Duca di Lucca, e
Marchese di Toscana,

pag. 373.

Indistintamente chiamato Coute, Marchese, e Duca. ibid. Risside in Lucca con Giovanni Vescovo di Pisa per una. restituzione di Beni alienati al Vescovo Geremia. paez 74. E' sorse uno degl' Antenati di Metilda. pog. 376.

E' forte uno degl' Antenati di Matilda. pog.376.
Dannofo alla Chiefa, e nemico fcoperto d'alcuni Pontefici.
pog.377.

Favorisce gl'interessi di Carlo Manno alienandosi dalla Devozione del Pontisce. Ibid. Assalisce Roma. pag. 379. 20d. Not. 291.

E' affoluto dalle Scommuniche.

Offerifce alla Cattedrale, e Canonici di S. Mortino, e Recolo di Lucca le decime di tutto quel courado, thirt. de

golo di Lucca le decime di tutto quel contado . ibid. & pag. 14. Dec.
Ribellarofi, a Lamberto è da esso vinto, e fatto prigione .

pog. 38.

Ribelli i a Berengario.

Invita Lodovico in Tofcana . pag. 38.

Riceve in Lucac Lodovico . pag. 38.

Riporta vittoria de Seradini al Garigliano . pag. 39.

Riporta vittoria de Seradini al Garigliano . pag. 39.

Riporta vittoria de Seradini al Garigliano . pag. 39.

Intrinsione del ton fepolero .

Chiamato dall' Odlionic Alberico . pag. 39.

Vol. 39.a. Not.

Elber per moglie Betta . Vol. 49.8. Not. & 39.a.

Not.

ADALBERTO Marchefe d' Iurea. E' autore della chiamata.

di Lodovico in Italia. pag. 387.

ADALBERTO Re d' Italia da i Lombardi ricevuto nel Reeno.

pag-432.

Affa-

| 282                                                   |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| ATalito nelle propre trinciere da Luitolfo, ed Attone | . pug.433.    |
| Uccide Luitolio.                                      | ibid.         |
| Rimane fconfitto, e fugge d'Italia.                   | ibid.         |
| ADALEIDA Vedova di Lotario Re d' Italia perfegi       | uitata da     |
| Berengario dopo la morte del marito fugge             | ad Azzone     |
| fuo parente a Canossa.                                | pag.429.4     |
| Rimasta erede delle ricchezze Regie è sollecitata d   | a Berenga-    |
| rio alle nozze; ma ella lo rigetta. pag               | 427. 6 Jeq.   |
| Perfeguitata, e tradita riman prigione dell' intelle  | o Berenga-    |
| r rio.                                                | pag.428.      |
| Fugge in abito di maschio verso Mantova, e qu         | ivi nelie     |
| felve fi ferma per una fettimana.                     | ibid.         |
| Adalardo Vescovo di Reggio la sovviene mettende       | ola lotto la  |
| protezione di Attone figlio di Sigifredo.             | pag. ibid.    |
| Difefa dal medefimo Attone .                          | pag.429.      |
| Si rimarita in Attone.                                | pag.430.      |
|                                                       | ibid. & Jeq,  |
| ADALEIDA Contessa delle Api Conle, e di Tarino        |               |
| a Matilda nell' Ambasceria ad Enrico IV.              | pag.171-      |
| Enrico fuddetto cerca spogliarla de' suoi stati .     | pag.260.      |
| ADALEIDA Moglie d' Enrice IV. Fatta prigione          | pag.162.      |
| E' accompagnata da Matilda al Concilio di Piageni     |               |
| ADALRICO Vescovo d' Abruzo Ved. Abruzo .              | ca. pag. 200. |
| ADELCHIS Dichiarato compagno nel Regno a D            | efiderio fuo  |
| Padre nel 760.                                        | pag.368.      |
| ADEWIDA Sorella d'Ottone il grande Imperator          | e e madre     |
| d' Ugone Rè, e di Beatrice .                          | pag.418.      |
| AGANO Conte Si dichiara Padrone di Lucca .            | pag.373.      |
| Sue memorie                                           | ibid.         |
| AGNESE Imperatrice. Vien in Italia , e da Aleffai     |               |
| tiene l'affolizione dalle cenfure, in cui era         |               |
| aver favorito Cadolo.                                 | pag.75.       |
| Tornata in Germania richiede, ed ottiene per          |               |
| Ravenna Giberto di Parma .                            | pcg.115.      |
| S' impegna con ogn'ardore perchè Enrico obedid        | ca a i Sagri  |
| Canoni.                                               | pag.125.      |
| Spedita da Roma Ambasciatrice ad Enrico stesso        | . pag.129.    |
| Torna in Alemagna per perfuadere ad Enrico la         | penitenza,    |
| e l'unione alla Chiefa.                               | pag.138.      |
| ALBERICO. I nomi Alberico, e Adalberto fono           | prefi indif-  |
| ferentemente per un nome stesso. pa                   | 2.391. Not.   |
| ALBERICO Tiranno di Roma. Figlio del Marchefi         |               |
| e di Marozia sua Concubina.                           | pag.395.      |
| Creduto malamente dal Fiorentini l'istesso che .      |               |
| ••                                                    | To-           |

|                                                                                        | 283              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Tofcana.                                                                               | pag.391. Nit.    |
| ALBERTO Marcheje . Qual posta effere il proge                                          | enitor di Ma-    |
| tilda di questo nome .                                                                 | pag.406.         |
| S. ALESSANDRO Papa. Antica tradizione che                                              | il di Lui corpo  |
| trasportato a Lucca da Alessandro II. fosse                                            |                  |
| Chiefa dedicata fotto il di Lui nome.                                                  | pag. 109.        |
| ALESSANDRO II. Papa Eletto Pontefice.  Volle effer chiamato Pontefice, e Vescovo di    | pag.68.          |
| Luces .                                                                                | pag.69.          |
| Riduce a coltura la valle di Cerbajola.                                                | ibid.            |
| Riftora la Cattedrale di Lucca.                                                        | \$42.70.         |
| Paffa a Roma, e nel Concilio ivi tenuto fo                                             |                  |
| dolo •                                                                                 | ibid.            |
| Dà all' Abbate Vindocinense con titolo di                                              | Card. la Chiefa  |
| di S. Prifca nel Aventino.                                                             | pag-74-          |
| Conferma il Pallio, e il titolo Archiepifcop                                           |                  |
| fcovo di Schiavonia, e di Saltaburg.<br>Promuove alla Chiefa d' Anagni S. Pietro Vefi  | ibid.            |
| Spedifice due Legazioni una in Francia, l'a                                            |                  |
| terra.                                                                                 | ibid.            |
| Rifolve paffare a Lucca.                                                               | ibid.            |
| Ricevuto di nuovo con univerfale applaufo                                              | per Pontefice.   |
| nel Concilio Osborienfe.                                                               | pag-75.          |
| Tiene in Lucca un Concilio.                                                            | ibid.            |
| E' probabile, che in detto Concilio canoniz                                            |                  |
| Armeno.                                                                                | 909.76.          |
| Erige, e conferma in Religione l'ordine                                                | di Camaidon .    |
| pag. 77.  Concede a' Canonici del Salvatore la Chiefa                                  | di S. Michele    |
| in Monte.                                                                              | ibid.            |
| Proibifce ai Monaci le funzioni Clericali, e l                                         | la predicazione. |
| pag.79.                                                                                |                  |
| Publica ordini per l'estirpazione della Simoni                                         |                  |
| Concede beni a i Chierici Ordinari di Lucca<br>vita comune.                            |                  |
| Difgustato co Pifani per l'infulto fatto ai M                                          | pag.80.          |
| che pasiavano per ordine suo in Sardegna                                               |                  |
| Legato Apostolico .                                                                    | pag.84. 85.      |
| Raduna un Concilio in Mantova per ratific                                              | are la fua ele-  |
| zione .                                                                                | \$09.87.94.      |
| Torna a Lucca, e concede a i Lucchesi il Si                                            | gillo di Piombo  |
| conforme all'ufo della Repullica di Vene<br>nici della Gattedrale di detto luogo l'ufo | z12, e ai Cano-  |
| coftume Cardinalizio.                                                                  |                  |
| Tien due Concilj in Roma contro gl'eretici                                             | detti Inceftuofi |
| N n 2                                                                                  | e nel            |
|                                                                                        |                  |

| Segue Aleffandro II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| e nel fecondo Concilio publica i Decreti, e dichiara i gradi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| della parentela. pag.91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| nterviene in persona alla spedizione contro i Normanni .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| pag.93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Si porta a Moute Cassino, e concede privilegi d'immunità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| a detto Monastero . pag.94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Torna a Lucca, ed ivi riceve gl' Ambasciatori di Guglielmo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Conte di Normandia, e lo dichiara legittimo fuccessore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| d'Odoardo il Vergine. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Interviene al Concilio di Mantova, e si ferma un anno in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Lombardia. pag.95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Col giuramento, e con la propria attestazione si giustifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| da ogui imputazione di Simonia. pag.96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Torna di nuovo a Lucca. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Concede privilegi a i Canonici di S. Frediano di Lucca .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| pag.98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Rifolve di resistere alle licenze d' Enrico IV., e spedisce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| a quest'effetto Legato S. Pier Damiano. pag.99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Tacciato d' avarizia da alcuni, è difeso . pag. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Scomunica cinque Ministri Regj. pag. 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Terna nel 1070. a Lucca. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Spedisce nuovi Legati in Inghilterra . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Confagra la Cattedrale di Lucca assistito da molti-Prelati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Ass to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| paglicy.<br>Vi trasporta alcuni Corpi Santi, e sa costituzioni in savore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| della medefima Chiefa, e Vescovato. pag. 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Memorie della sua presenza in Lucca. pag. 111. dr ibid. Not.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Vi riceve Desiderio Abbate Cassinese . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Va a Monte Cassino, e vi consagra la nuova Chiesa di San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Benedetto . ibid. eg feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Spedifce da Roma Legazioni a Michele nuovo Imperatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| d'Oriente . pag.112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Nel viaggio di Monte Cassino fa due miracoli ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| spedifce Legato a Ravenna S. Pier Damiano pog. 113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Afflitto per la morte dell'istesso S. Pier Damiano . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Riconosce in Lucca beni per il suo Vescovato . pag. 114.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Confulta con Matilda i rimedi contro Enrico . pag. 115.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Ad effo ricoriono molti Vescovi esecerbati da Enrico, ed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| esso lo chiama a giustificarsi . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Conferma contro fua voglia in Arcivescovo di Ravenna Gi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| berto, e predice le rovine, che ne fuccessero . par.116.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Muore in Roma con opinione di Santità. pag.118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Sue Iodi, e Costituzioni. pag. 119. 6 feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Testimonj della Santità d'Alessandro . pag.121. & feq.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| and the second s |  |

| Prima di morire elegge al Vescovato di Lucca Anselmo suo                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nepote . pag.123*                                                                                               |
| ALESSANDRO III. Papa. Suoi atti Manuscritti in antico Co-                                                       |
| dice di Felino Sandei nella Biblioteca de' Canonici della Cat-                                                  |
| tedrale di Lucca. pag-                                                                                          |
| ALESSIO CONNENO Imperator Gracco. Manda Ambasciatori                                                            |
| a Roma per dolersi degl' insulti satti al Pontefice. pag.314.                                                   |
| Manda ricchiffimi doni a Matilda. ibid.                                                                         |
| ALLONE Duca di Tofcana. Successe a Tachiperto nel Ducato<br>di Tofcana dopo la venuta di Carlo Magno in Italia. |
| pag.268.                                                                                                        |
| ALLONISINO Duca di Tofcana. Trovasi nominato nelle pri-                                                         |
| me momorie rimaste in Lucca del Regno Longobardo.                                                               |
| pag.266.                                                                                                        |
| ALPERTO Duca di Toscana Succede a VVualperto nel 754.                                                           |
| pag. 367. Sue memorie. ibid,                                                                                    |
| AMADEO Conte, e Miffo Imperiale Concede in Fiorenza un                                                          |
|                                                                                                                 |
| possesso a Pietro Vescovo di Lucca . pag-384,                                                                   |
| AMICA. Donnizone sa fede che questa parola nel suo tempo                                                        |
| aveva il fignificato di Principella. pog.                                                                       |
| ANAGNI. S. Pietro Vescovo di detto luogo eletto da Ales-                                                        |
| fandro II. pag-74-                                                                                              |
| ANGELBERGA Imperatrice Madre di Bosone . pag.394.                                                               |
| S. ANNONE Arcivescovo di Colonia. Unito con Goffredo cof-                                                       |
| pira contro Cadolo . pag-73.                                                                                    |
| Rimane principale ministro del Regno. pag. 86.                                                                  |
| Favorisce la Canonica elezione d' Alesfandro II. ibid.                                                          |
| Unito a Goffredo è dichiarato Ambasciatore al Pontesico                                                         |
| per chiedere un Concilio . ebid. & feq.                                                                         |
| Chiamato di Lamberto Prelato incorrotto . pog. 104.                                                             |
| Torna in Italia per raccorre il denaro Regio . par.115.                                                         |
| ANSELMO Vefcovo di Lucca che fu Aeffandro II. Eletto al                                                         |
| Vescovato di Lucca de Stefano IX. pag.62.                                                                       |
| Interviene al Coucilio Laterapenfe . pag.64.                                                                    |
| Toglie dalle mani de' Laici la Chiefa di S. Pietro in Polic-                                                    |
| veri, e la concede ad alcuni, che volevano vivere vita                                                          |
| commune, e Regolare. pag.64.                                                                                    |
| Ricupera con miracolo la fanità per intercessione di Giovanni                                                   |
| Proposto di S. Giorgio di Lucca. pog.651                                                                        |
| E' destinato Legato Apostolico con S. Pier Damiano alla.                                                        |
| Chiefa Milanefe . ibid.                                                                                         |
| Di li trasmesso Legato in Germania . pag 66.                                                                    |
| Eletto in Pontefice cel nome d'Aleffandro H. Ved. Aleffan-                                                      |
| dro II.                                                                                                         |
| S. AN-                                                                                                          |

| 286                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| S. ANSELMO Acpote d' Aeffandro II. Dato dallo.                  | Zio per   |
| guida a Metilda .                                               | pag.90.   |
| Dichiarato Vescovo di Lucca.                                    | pag. 122. |
| E' mandato in Alemagna a prender l'investitura.                 | pag. 122. |
| Paffa in Alemagna, ma torna fenza riceverla .                   | pag. 123. |
| Riconosce l'errore d'aver ricevuto il Pastorale da i            | Ministri  |
| Regj.                                                           | pag. 125. |
| Difeso da tale imputazione.                                     | pag.126.  |
| E' dichiarato da Gregorio VII. fuo familiare.                   | ibid.     |
| Si fa monaco Cluniacese.                                        | pag.127.  |
| Torna per precetto di Gregorio al Vescovato.                    | pag.136.  |
| Efercita funzioni Epifcopali .                                  | ibid.     |
| Compra per la sua Chiesa il Castello di S. Gervasio,            | pag.140.  |
| Ottiene il possesso d'una porzione del Castello, e              | Corte di  |
| Monte-Catini di Valdinievole donata alla Chiefa di              | i Lucca.  |
| ibid.                                                           |           |
| Spedito da Gregorio VII. Legato ad Enrico IV.                   | pcg.182.  |
| Ritenuti gl' .Itri Legati prigione da Enrico , effo è           | lafciato  |
| in libertà per la potenza di sua samiglia.                      | pag.183.  |
| S' oppuone infruttuosamente a i progressi de' Canonie           | i Scilma- |
| tici della Cattedrale di Lucca.                                 | pag.200.  |
| Tiene un Concilio nella fua Diocefi, in cui di nu               | ovo tono  |
| fcommunicati i Canonici, che aveano machinati<br>di effo.       | ibid.     |
| Efiliato con i Canonici suoi aderenti da Enrico IV.             | pag.206.  |
| Giberto Antipapa cerca litorlo dall' affittenza di              | Matilda . |
| pag.210.                                                        |           |
| Scrive contro gli Scifmatici.                                   | ibid.     |
| Alle fue intercessioni è riferita la vittoria riportata         | da Ma-    |
| tilda.                                                          | pag.222.  |
| E' dichiarato Vicario del Papa, e riceve da Greg                |           |
| l'istessa Mitra Pontificia.                                     | ibid.     |
| Muore ,                                                         | pag.227.  |
| Sue Opere.                                                      | pag.229.  |
| Suoi miracoll.  AQUILEA, Sigeardo Patriarca di detto luogo mand | . & fegq. |
| Gregorio VII. Legato con Almanno Vescovo di                     |           |
| alla Dieta di Triburia .                                        | pag.166.  |
| ARDUINO Re d' Italia Pretende alla Corona.                      | pag.80.   |
| Suoi difegni interrotti dall'Arcivefcovo di Milano.             | \$45.9    |
| Favorito dalla maggior parte de' Marchefi Italiani .            | ibid.     |
| Indebolito dall' efercito d'Enrico.                             | pog.11.   |
|                                                                 | · O feg.  |
|                                                                 | Pietro, e |
| Tedaldo .                                                       |           |

AR-

|                                                                                                                | 20/               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ARNOLFO Re d' Alemagna Chiamato da Papa F<br>corona dell'Imperio, fcende in Italia.                            | pag.383.          |
| Torna in Alemagna difgustato d' Adalberto, e di<br>fue Nipote.                                                 | ibid.             |
| ARNOLFO Arcivescopo di Milano Impedisce i<br>Arduino in Italia.                                                | pag.8.            |
| Pretende d' esser arbitro del governo d' Italia. Sollecita la venuta d'Enrico di Baviera.                      | pag.9.            |
| AST DEFO Re de Longabardi.<br>ATTONE Bijavolo di Matilda Chiamato ancoi                                        | pag.367.          |
| Azzo, Azzone.<br>Edifica Canofla.                                                                              | pag.427.<br>ibid. |
| Intraprende la difesa d' Adeleida Regina d' Ital<br>Chiama Ottone Re d' Alemagna in Italia contro<br>pag. 429. |                   |
| Affediato in Canoffa da Berengario è ajutato                                                                   | da Ottone .       |
| Battaglie, e vittorie da esso riportate contre l<br>Adalberto                                                  | Berengario &      |
| Suoi figli Rodolfo, Gottifredo, e Tedaldo.<br>Altre notizie di detto Attone                                    | pag.436.          |
| Riceve in premio del fuo valore alcuni contad<br>Imp.                                                          | i da Ottone       |
|                                                                                                                |                   |

## В

B PENITENZIERO Scrittore della vita di S. Anfelmo ? di Bardo . pag. 112. Not. BADIA di S. Benedetto Fondata, ed arricchita da Tedaldo Avolo di Matilda. Matilda rende beni ad effa . pag.284. Matilda dona ad effa la Chiefa di S. Michele di Cotornione . Lo strumento di questa donazione e riportato dal Padre. Bacchini . pag.460. Not. La Chiefa fuddetta fi chiama di S. Michele di Cotornione, non di Cortonione come scriffe il Fiorentini . pag. 46 1. Not. Matilda non fece altro che rinovare la donazione di detta... Chiefa, che già era stata donata da Tedaldo. Dona ad essa di nuovo Matilda la metà dell' Isola detta. Bag.188. Gorgo, con la Chiefa di S. Biagio.

Gorgo, con la Chiela di S. Biagio . pag. 188.
L'atto di quella donazione fu confermato da Bernardo Card.
pag. 461. Not.
Se-

В B

B

| 288                                                                           |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Segue Badia di S. Benedette .                                                 |                 |
| Rendite di detta Badia accresciute da Matilda                                 |                 |
| Ad esta è sottoposto da Matilda il Castello,                                  | e Borgo di      |
| Governola, e fono donati altri beni.                                          | pag.302.        |
| Dona di nuovo Matilda parte dell'Isola di G                                   | orgo, e della   |
| Villa detta Villola.                                                          | pag.462. Not.   |
| Nella donazione fatta del Borgo, e Castello d                                 | fi Governola    |
| se ne rifervò il dominio Matilda con obbli                                    |                 |
|                                                                               | pag. 462. Not.  |
| Matilda non concesse a detta Badia la proprieta                               | di detti luo-   |
| ghi, come crede il Fiorentini; ma contermò                                    | a i feudatari   |
| di detti luoghi la facoltà di lasciare i loro<br>Monastero                    | beni a detto    |
| Corte di S. Cesareo ad essa donata da Matilda                                 | pag.462. Not.   |
| Altri beni da Matilda donati a detto luogo.                                   | . pag.313.      |
|                                                                               | ag.314. c 316.  |
| \$19. 320.<br>Il Padre Bacchini riporta uno strumento in cui                  | wi fono no-     |
|                                                                               | pag.464. Not.   |
| BARDO Primicerio di Lucca. Professava vita                                    | alta e come     |
| muie.                                                                         | pag.207.        |
| BARISONE Re di Sardegna . Manda con ricchi                                    |                 |
| fciatori all' Abbate di Monte-Cassino per in                                  | trodurre per    |
| mezzo di esso la vita Monastica nel suo Regno                                 | . pag.84.       |
| Rifeutito contro i Pifani per l' infulto fatto d                              | a effi a Mo-    |
| naci Cassinesi, che passavano in Sardegna.                                    | \$49.85.        |
| I Pifani gl'inviano Ambafciatori, e danno le                                  |                 |
| distazioni .                                                                  | ibid.           |
| EATRICE Madre di Matilda . Incerto da quali Pi                                | rencipi traesse |
| l'origine:                                                                    | pag.419.        |
| Non fu Figlia di Corrado Imp. ma piuttofto di Fo                              |                 |
| di Lorena, pag                                                                | .418. 5 422.    |
| Congionta di sangue a i maggiori principi del Mon                             | do. pag.411.    |
| Sua parentela con gl' Imperatori l'ederigo II. e                              | III. Icconso.   |
| la spiegazione del P. Pagi.<br>Sua parentela con Enrico III. e IV. esaminata, | ag.420. Nit.    |
| Si marita in Bonifazio Padre di Matilda.                                      |                 |
| Sue memorie in Lucca circa il 1044.                                           | pag.27.         |
| Acquista parte del Castello di Porcari                                        | pog.34          |
| Si rimarita in Goffredo di Lorena.                                            | pag.35.         |
| Motivi di quest' accasamento.                                                 | pag.51.         |
| Si prefenta ad Enrico , e difficilmente ottiene udies                         | 121 . \$44.55   |
| Procura di fincerarfi, ma riman prigione .                                    | pag.56.         |
| Rivefide le Ragioni del Cast llo di Porcari .                                 | pag.58.         |
|                                                                               | 0ag.64. Not.    |
| Riceve detto Nicolao II.                                                      | per.66.         |
|                                                                               | Se-             |
|                                                                               |                 |

|                                                                                   | 289            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Segue Beatrics .                                                                  |                |
| S' oppuone a Cadolo che viene in Italia contro                                    | Aleffandro H.  |
| pag.71.<br>Scaccia Cadolo di Lombardia.                                           | ibid.          |
| Guarda, e difende in Lucca Alessandro II.                                         | pag.74.        |
| Scaccia di Roma Cadolo.                                                           | pag.80. c 81.  |
| Si trova in Lucca con Alessandro.                                                 | \$02.97.       |
| Vedeva di nuovo; ma casta nel matrimonio.                                         | pag.101.       |
| Governa con Matilda la Toscana, e gran par                                        | te d'Italia .  |
| pag.104. ¢ 333.                                                                   |                |
| Interviene alla confagrazione della Cattedrale                                    | di Lucca .     |
| pag. 110.<br>S' affatica per ridurre Enrico IV. alla Chiefa.                      | ******         |
| Dona alla Badia di Verona.                                                        | pag-125.       |
| Procura ch' Enrico s' umili al Poutefice .                                        | psy.128.       |
| Ajuta la spedizione di Gregorio VII. contro                                       | i Normanni.    |
| pag.129.                                                                          |                |
| Riceve commissioni da detto Gregorio VII.                                         | pag.130.       |
| Giudica in Pifa, ed in Lucca.                                                     | ibid.          |
| Riprefa da Gregorio di troppo zelo.                                               | pag.124.       |
| Muore, ed è fepolta in Pifa.                                                      | pog. 162.      |
| Suo fepolero, iferizioni, e lode.                                                 | pag. 163.      |
| BEATRICE Sorella di Matilda. Muore ancor gior                                     | rine . par-57. |
| Opinione del P. Bacchini circa l'anno della di<br>ibit. Not.                      |                |
| S. BENEDETTO Manaftero. Detto di Mantova<br>Polirone. Vedi Badia di S. Benedetto. | del Pò, di     |
| BENEDETTO VIII. Papa. Chiama Enrico Imp                                           | . in Italia.   |
| pag.15. Corona detto Enrico con la moglie Cunegundo                               | •              |
| E' restituito nella S. Sede da Enrico.                                            | pag. ibid.     |
| Canonizza S. Simone Armeno .                                                      | pag.17.        |
| Spedifce Nunzi, e raccoglie numeroso esercito                                     | contro i Se-   |
| racini.                                                                           | ibid.          |
| Riporta vittoria de' medefimi.                                                    | ibid.          |
| BENEDETTO IX. Papa. Per opera di Corrado                                          | fu adorato     |
| papa in età di anni dieci.                                                        | par 25.        |
| Si trova in Lucca nel 1038                                                        | pag.29.        |
| Mandato in efilio da' Romani                                                      | pag.25.        |
| Favorito da i Prencipi Tufculani torna al poffe<br>Riuunzia il Pontificato.       |                |
| Torna di nuovo al possesso per la morte di                                        | Thid.          |
| pag.42.                                                                           | Ciemente II.   |
| BENVENUTO da Inola Antico Commentatore di                                         | Dante ferive   |
| di Matilda .                                                                      | par.26 9.      |
| 0 0                                                                               | BE .           |

| 200                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| BERENGARIO Duca del Friuli Re d' Italia . Figlio              | d' Ense-   |
| rardo Duca del Friuli                                         | pag. 382.  |
| Gare suscitate tra esto, e Guidone filio di Lambe             |            |
| di Spoleto •                                                  | ibid.      |
| Ripiglia il titolo Regio.                                     | pag-385.   |
| Errori del tempo, in cui esso regnò, emendati. p<br>389. Not. | ag.387. c  |
| BERENGARIO Re d' Italia con Alalberto fuo fiel                | io .       |
| Sue memorie . par.420                                         | · de legg. |
| BERGAMO. Adalherto fuo. Vescovo venuto a Lucca.               | \$65.390.  |
| BERNARDO. Card. Mandato da Gregorio VII. Leg                  | ato Apo-   |
| Rolico coll' Abbate di Marsilia alla dieta di F               | orcheim .  |
| pag. 182.                                                     |            |
| S. BERNARDO. Card. di Vallombrofa. Dato da Pa                 | fqual II.  |
| per Configliero a Matilda.                                    | pag.285.   |
| Infulto fatto ad effo da i Parmigiani .                       | pag.287.   |
| BERNARDO Re d'Italia.                                         | peg.369.   |
| BER TA . Moglie del Marchese Adalberto , e Madre ,            | d' Ugone   |
| Re d'Italia.                                                  | peg.385.   |
| Figlia di Lotario Re di Francia, non d'Arnolfo Im             | peratore.  |
| pag.397. Not.                                                 |            |
| Sue memorie.                                                  | pag.394.   |
| Suoi Figli .                                                  | pag.395.   |
| Sepolta in Lucca nella Cattedrale.                            | pag.396.   |
| Sua Iscrizione creduta salzamente dal Pagi opera              |            |
| posteriori.  BERTA Moglie d' Enrico IV. Figlia d' Ottone Mare | 97. Not.   |
| liano.                                                        |            |
| Enrico vuol repudiarla.                                       | pag.99.    |
| BIBIANELLO. Castello nel Territorio di Reggio ed              | ificato da |
| Matilda .                                                     | pag.332.   |
| BIRSELLO e fue Bedie Edificato da Attone, & I                 | dreards    |
| antenati di Matilda. "                                        | pag.436.   |
| BLANCARDO. Arcidiacono di Lucca.                              | pag. 108.  |
| Detto da Leboino Diacono fondatore della Chie                 | fa Catte-  |
| drale di Lucca, ma falzamente.                                | ibid.      |
| BONDENO. Castello sortificato da Matilda.                     | pag 285.   |
| L'antica Chiefa con la gran Torre, ch'ivi fi vede             | edificata  |
| da Matilda.                                                   | pag.332.   |
| Nel sito, che chiamasi il Castello in detto luogo             |            |
| - fazzo di Matilda .                                          | ibid.      |

In detto luogo morì, e fu sepolta Matilda. pag. 320.

BONIFAZIO. Conte Lucchese Padre del Marchese Adalberto.

pag.372. Prefidente di Corfica,

Si

|    | Edifica dirimpetto alla Sardegna il Castello chiamato anchi oggi col di Lui nome Bonifazio. ibid.  |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | Sue valorofe azioni . ibid.                                                                        |   |
| 'n | ONFAZIO. Marcheje figlio del Conte Alberto. Tiene il Du-                                           |   |
| -  | cato della Tofcana dopo Tedaldo . pag.13. e 406. e 411.                                            |   |
| B  | ONIFAZIO. Duca di Camerino. pag.413.                                                               |   |
|    | ONIFAZIO. Marchefe primogenito di Tedeldo. Qual posta es-                                          | • |
| -  | fer questo Bonifazio, che fu Avolo di Matilda. pag.408.                                            |   |
|    | ONIT AZIO Pala Il Beattle E. D. Mila. pag.408.                                                     |   |
| 2  | ONIFAZIO Padre di Matilda. Fu Duca di Lucca, e Mar-                                                |   |
|    | chefe di Tofcana. pog.47,                                                                          |   |
|    | Vivinaja suo Palazzo nel Contado Lucchese . ps.29. e 414.                                          |   |
|    | Scrittori, che lo dichiarano Lucchese. pog.414.                                                    |   |
|    | Sua potenza. pag.455.                                                                              |   |
|    | Monete credute fue. ibid.                                                                          |   |
|    | Dichiarato nel 1006. dal Padre successore nel principato.                                          |   |
|    | pag.12.                                                                                            |   |
|    | Il Muratori è d'opinione ch' effo non principiaffe a poffedere                                     |   |
|    | questa Marca se non dal 1034. ibid. Not.                                                           |   |
|    | Qual dominio fosse secondo l'opinione dell'istesso Muratori                                        |   |
|    | da Tedaldo trasmesso al Figlio Benisazio. ibid. Ant,                                               |   |
|    | Non succede immediatamente al Padre nel Marchesato To-                                             |   |
|    | fcano. pog.13.                                                                                     |   |
|    | Crefce in credito, ed in reputazione. pcg.15.                                                      |   |
|    | Accasato con Richilda malamente dal Fiorentini chiamata                                            |   |
|    | Aichilda Contessa. ibid.                                                                           |   |
|    | Ottiene la Canonizazione di S. Simone Armeno ed inalza-                                            |   |
|    | nn tempio in Mantova fotto il nome del medefimo Santo.   pag. 17.                                  |   |
|    | Per attestazione del Fiorentini non trovasi col titolo di Mar-                                     |   |
|    | chefe fino al 1029 ibid. Not.                                                                      |   |
|    | Col Fratello Corrado cresce in gran credito. pay. 19.                                              |   |
|    | E' invidiato dagl' altri prencipi . ibid.                                                          |   |
|    | Ad eflo, ed al Fratello Corrado fono tefe infidie . pag. 20.                                       |   |
|    | Il Sigonio, il Pigna, ed il Rofieres pongono il di Lui affaf-                                      |   |
|    | finamento nel 1021., ma il Fiorentini full' autorità di Don-<br>nizone lo referifce al 1030. ibid. |   |
|    | Diverse opinioni sopra la di lui morte. ibid. e pag.21.                                            |   |
|    |                                                                                                    |   |
|    |                                                                                                    |   |
|    |                                                                                                    |   |
|    | Nel 1025. non ancora Marchefe. pog.23. & Jeg.                                                      |   |
|    | Quando ricevesse verisimilmente la Marca, e Ducato di To-<br>scana, e di Lucca. pag. 25.           |   |
|    | Corrado Imperatore fida al di lui valere la riduzione di Par-                                      |   |
|    | ma. , psg.26.                                                                                      |   |
|    | Riman vedovo della Contessa Pichilda, ibid.                                                        |   |
|    | O 0 2 Si                                                                                           |   |
|    |                                                                                                    |   |

| 292                                                                                |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Seque Binifazio                                                                    |             |
| Si rimarita in Beatrice figlia di Federigo Duca di                                 | Lorena.     |
| pag.27.                                                                            |             |
| Celebra fontuose queste seconde nozze.                                             | ibid.       |
| Saccheggia, e distrugge Parma.                                                     | pag.28.     |
| Corrado Imp. fa lega con esso, ed è riceguto dal s                                 | nedefimo    |
| con Benedetto IK. & altri in Lucca.                                                | pag 29.     |
| Concede privilegi al Monaftero ed all' Abbate di S.                                | Miniato     |
| di Fiorenza.                                                                       | pag.30.     |
| Continua la lega con Enrico III. Figlio, e fuccessor                               | e di Cor-   |
| rado.                                                                              | ibid.       |
|                                                                                    | . G. feq.   |
| Torna in Italia.                                                                   | pag. 21.    |
| Castiga alcuni, che gli si oppongono.                                              | pog.32.     |
| Suo atto crudele.  Ordina al Conte Guido la restituzione d'alcuni be               |             |
| Chiefa di Lucca.                                                                   | pag-35.     |
|                                                                                    | bid. Not.   |
|                                                                                    | .36. Not.   |
| Chiamato da Enrico a i più fegreti negozi.                                         | pag-37.     |
| Generosità d'un dono fatto da esso ad Enrico.                                      | ibid.       |
| Temuto, & invidiate da Enrico.                                                     | pag.38.     |
| Prudenza in fehivar l'infidie dell'Imperatore . pag.39                             | · de legg . |
| Si prefenta ed Enrico ,                                                            | ibid.       |
| Resta nell'istessa sua potenza in Italia.                                          | pag.42.     |
| Conferifce simonizcamente le Chiese del suo Domis                                  |             |
| Involto negl'errori communi in quel secolo fa pub                                  | blica pe-   |
| nitenza •                                                                          | pag.43.     |
| La di Lui penitenza non fu nel Pontificato di                                      | Leon IX.    |
| pag-44. Not.                                                                       |             |
| Abiura l'erefia Simoniaca.                                                         | pag.44.     |
| Fa voto di visitare i fanti Luoghi di Gerofolima.                                  | ibid.       |
| Uccifo a tradimento è sepolto a Mantova.                                           | ibid.       |
| Sua morte variamente raccontata.  Opinione del Padre Bacchini circa la morte di Bi | ibid.       |
| pag.45. Not.                                                                       | M114ZIO .   |
| Elogio di effo.                                                                    | - ***       |
| Sue tirannie.                                                                      | pag.45.     |
| Iscrizioni al di Lui sepolero. ibid. & pag                                         |             |
| Bbbe i titoli di Marchese di Toscana, e di Duca d                                  | Lucca .     |
| \$45.47.                                                                           |             |
| Fu Lucchefe .                                                                      | pag.371.    |
| Il Roncioni lo fa Pifano.                                                          | ibid.       |
| Nelle guerre Civili di Francia fu depositario dell'                                | Impera-     |
| trice Giuditta .                                                                   | pag-271.    |
|                                                                                    | Lie         |
|                                                                                    |             |

| Libera l'istessa Imperatrice dalla prigionia.   | peg.372.    |
|-------------------------------------------------|-------------|
| BONIFAZIO Fratello di Matilda . Detto ancora    | Federigo .  |
| Muore +                                         | pag-57-     |
| Opinione del P. Bacchini circa 1' anno della di | Lui morte . |
| ibid. Not.                                      |             |
| BOSONE Figlio di Berta, e fratello d'Ugone R    | e d'Italia. |
| pag.298.                                        |             |
| Marchefe e Duca di Lucca, e di Tofcana.         | pag.400.    |
| Induce il Fratello a donare a i Canonici della  |             |
| di Lucca la Corte di Massarosa.                 | ibid.       |
| Sue memorie.                                    | ibid        |
| BOSONE Conte . Muore .                          | pag.225.    |
| BRESCIA fuo Vescovo Gosfredo Figlio d' Attone . | pag.436     |
| BURCARDO Suocero di Rodolfo muore,              | pag.398     |
|                                                 |             |

#### C

| ADOLO Cancelliero Imperiale.                             | \$60.29.  |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| ■ Vescovo di Parma Scismatico.                           | 949.68.   |
| Eletto dagli Scifmatici al Pontificato col nome d' O     |           |
| Scommunicato da Alessandro II. viene contro di esse      | in Ita-   |
| lia.                                                     | pag. 71.  |
| Beatrice lo fcaccia di Lombardia.                        | ibid.     |
| Si presenta alle mura di Roma, e vi sa numerosa<br>ibid. | Rrage .   |
|                                                          | pag. 42.  |
| Raccolti denari macchina il ritorno a Roma.              | * psg.77. |
| Benfone ha la cura di ricondurvelo . il                  | id. Nit.  |
| Ripiglia il viaggio di Roma.                             | pag.80.   |
| Entra in Roma, ed occupa la Chiefa di S. Pietro          |           |
| cano.                                                    | ibid.     |
| Affalito da i Romani è ricovrato in Caftel S, Ang        | relo da . |
| Cencio Figlio del Prefetto di Roma .                     | ibid.     |
| Rigettato da Roma per mezzo degl' ajuti dati al          |           |
| da Beatrice, e Matilda.                                  | ihid.     |
| Affediato in Caftel S. Angelo per due anni, comp         |           |
|                                                          |           |
| mente dan inteno Cencio la lua lalute.                   | pag.92.   |
| Fugge, e si ritira al Borgo di Berceto.                  | pag.92.   |
| CAMALDOLI. Detta Religione approvata da Aless            | andro II. |
| pag.77.                                                  |           |
| CAMERINO. Bonifazio Duca e Marchese di dette             | luogo.    |
| #AF.411.                                                 |           |

Ugo•

| Ugone altro Duca di detto luogo rinunzia questo Ducato.                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| pay.403.<br>CANONICI, e Chieriel Regolari. Fino dall'anno 700. in.                                            |  |
| Lucca . psg.33.                                                                                               |  |
| Quelli della Bafilica di S. Frediano paffano a Roma per la                                                    |  |
| Riforma del Laterano. ibid. 6 290.                                                                            |  |
| ANONICI della Cattedrale di Lucca, Favoriti da Stefano IX.                                                    |  |
| d'ampliffimo privilegio. pay.62.                                                                              |  |
| Offervano vita commune prima de' tempi d'Ivone Carno-                                                         |  |
| tenfe . pag.33. & feq.                                                                                        |  |
| Uso della Mitra al Costume Cardinalizio concesso loro da                                                      |  |
| Alessandro II. pag.89.                                                                                        |  |
| Divisi fra di loro. pag.187.                                                                                  |  |
| Alcuni di effi efercitano le funzioni Clericali benche fcom-                                                  |  |
| Difgustati, e disuniti con S. Anselmo Vescovo di Lucca .                                                      |  |
| pag.189.                                                                                                      |  |
| Chiamati a Roma da Gregorio VII. pag.190.                                                                     |  |
| Esclusi dall' ingresso della Chiesa . ibid.                                                                   |  |
| Progressi della sedizione pag.195.                                                                            |  |
| Sentenza di Gregorio contro di effi . \$02.196.                                                               |  |
| Cospirano contro Matilda. ibid.                                                                               |  |
| Ammettono in Lucea Enrico, e fono caufa, che detta Città                                                      |  |
| fi ribelli a Matilda. pag.206.                                                                                |  |
| Non tutti i Canonici complici della fedizione, e fcismatici,                                                  |  |
| come dice il Baronio . pag.207.                                                                               |  |
| Pacificati con Matilda, e per mezzo fuo con altri. par.276.                                                   |  |
| Ugone Re d'Italia dona ad effi la corte di Maffarof pog.400.                                                  |  |
| ANONICI di S. Frediano di Lucca. Loro ordine approvato in                                                     |  |
| Liftea da Pafqual II., che li chiama a Roma per la Ri-                                                        |  |
| forma del Laterano. pas.290. Matilda edifica, e dona ad effi il Monastero di Fregion ja.                      |  |
|                                                                                                               |  |
| luogo del Contado di Lucca . pag. 300. e 201.<br>ANOSSA Castello del Reggiano fabricato da Attone . pag. 427. |  |
| Ahedista da Berengario liberata da Ottone. par.420.                                                           |  |
| Ivi fegue l'aggiustamento tra Gregorio VII. & Enrico IV.                                                      |  |
| par. 169. e 173.                                                                                              |  |
| Enrico tenta affalire detto Castello, ma lo soccorre Matilda,                                                 |  |
| pog.259.                                                                                                      |  |
| Nella Chiefa di S. Apollonio di detto luogo appende Matilda                                                   |  |
| la Bandiera Reale prefa ad Enrico nella vittoria contro di                                                    |  |
| eso ottenuta. ibid.                                                                                           |  |
| Ampliato, e fortificato da Metilda. pag.233.                                                                  |  |
| PUA. Rinaldo Vescovo di detto luego unito a Beatrice,                                                         |  |
| Marilda, ed altri e'affatica per ridures Ensico IV all'obe-                                                   |  |

obe-

Re-

|                                                                                                   | 29)                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| dienza della Chiefa.                                                                              | par.125.                                       |
| CARLO Magno. Spoglia i Longobardi del Regno                                                       | d' Italia.                                     |
| dandolo a Pipino fao Figliolo.                                                                    | pag. 268.                                      |
| CARLO Calvo. Chiamato in Italia da Giovanni                                                       | VIII. Papa                                     |
| nell' 876.                                                                                        | pag. \$77.                                     |
| Coronato dall' istesso Pontefice .                                                                | pag.378.                                       |
| Uccifo con veleno nel paffar l'Alpi.                                                              | ibH.                                           |
| CARLO Craffo . Riconosciuto per Re d'Italia prim                                                  | a dell'881.                                    |
| coutro l'opinione del Baronio . pog.                                                              | 81. & jeq.                                     |
| Memoria del di Lui ingresso al Regno in antico s                                                  | trumento in                                    |
| Lucca pa                                                                                          | g.381. Not.                                    |
| CARLO Manno. Favorito da Lamberto figlio di C                                                     | uido Duca                                      |
| di Spoleto, e da Adalberto Duca di Lueca.                                                         | · pcg.377.                                     |
| Giovanui VIII. Papa l'invita a Roma per coronarle                                                 |                                                |
| Passa l'Alpi, e si fa fentire a Verona.                                                           | ibid.                                          |
| Re d'Italia in luogo di Lodovico Balbo contro                                                     |                                                |
| del Baronio . pag.3                                                                               | 80. & feq.                                     |
| CARPINETA . In detto luogo convoca Matilda una                                                    | conferenza                                     |
| di Teologi per deliberare sulle proposizioni di pa                                                |                                                |
| da Enrico IV.                                                                                     | pcg.252,                                       |
| CASTELVETRO, Castello nel Reggiano fondato di                                                     | a Matilda.                                     |
| pag.332.                                                                                          |                                                |
| CATTEDRALE di Lucca . Riftorata da Aleffandro I                                                   |                                                |
| Confagrata dall'istesso Alessandro .                                                              | pag-107.                                       |
| CENCIO . Prefetto di Romo . Ricovra in Castel S.                                                  |                                                |
| dolo Antipapa                                                                                     | pag.80.                                        |
| Da esso compra la sua falute, e suga Cadolo.                                                      | pag.91.                                        |
| Ad iftigazione d' Enrico IV. fa prigione Gregorio V                                               | 11. pag.156.                                   |
| 6. CESAREO. Castello su' confini di Bologna don:<br>tilda alla Badia di S. Benedetto di Polirone, | ito da Ma-                                     |
| duto dalla Badia di S. Pietro di Modena .                                                         |                                                |
| CHIUSI. A Lanfrance Vescovo di detto luego Gregor                                                 | pag.313.                                       |
| lega la facoltà d'affolvere Rodolfo Vescovo di Sie                                                | 10 VII. de-                                    |
| CLEMENTE II. Eletto nel Concilio di Roma noi                                                      | na .pag. 105.                                  |
| più di nove mefi.                                                                                 |                                                |
| COMO. Gualdo Vescavo di detto luogo fugge di li                                                   | pag.37-                                        |
| per la fierezza di Berengario.                                                                    |                                                |
| Altro Vescovo di detto luogo spedito da Roma                                                      | pag.435.                                       |
| ad Enrico IV.                                                                                     | pag.129.                                       |
| A Reginaldo altro Vescovo è proibito da Enrico                                                    | l'interve                                      |
| nire al Concilio di Roma.                                                                         |                                                |
| CONTE. Titolo antichiffimo .                                                                      | pog.214.                                       |
| Confuso alle volte con quello di Duca , e Marchese                                                | pag.439.                                       |
| Qual offizio fignificasse.                                                                        | <ul> <li>pag.375.</li> <li>pag.440.</li> </ul> |
| Autorità unita a questo titolo.                                                                   | ihid.                                          |
|                                                                                                   |                                                |

| 296                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Redituito da Carlo Magno in tutte le Città d' Italia .                   | 207.441.  |
| Dal titolo di Conte si passava a quello di Duca.                         | pag.444.  |
| Erano i Conti di due forti .                                             | ibid.     |
| Mutazione del titolo di Duca in Conte .                                  | pag. 369. |
| CONTI . Bonifazio Conte Lucchefe .                                       | pag.369.  |
| Ildeprando.                                                              | ibid.     |
| Agano .                                                                  | pag-373.  |
| CORRADO Vefcovo di Lucca. Sentenze d'Uberto 1                            | darchele  |
| di Toscana in favore di esso.                                            | pag.401.  |
| CORRADO Zio di Matilda . Fratello del di Lei Par                         | dre Boni- |
| fazio.                                                                   | Pag.13.   |
| Per la propria potenza unita a quella del Fratello è                     | invidiato |
| degle altri Prencipi.                                                    | pag.19.   |
| Ad esso, ed al Fratello sono tese insidie.                               | pag.20.   |
| Si aliena da Bonifazio; ma presto torna ad unirsi.                       | pag.21.   |
| Ferito da i congiurati nella Battaglia al Covigliolo                     | muore,    |
| ed è sepolto a Canossa.                                                  | pag.22.   |
| ORRADO Imp. Eurico Imp. dichiara effer effo :                            | folamente |
| degno di fuccedergli                                                     | pag. 23.  |
| Dopo alcuni disturbi suscitati in Italia, e in Alen                      | 12gna per |
| la morte d'Enrico, Corrado acquista l'Imperio.                           | ibid.     |
| Necessitato al ritorno in Italia per restituire nella                    | S. Sede   |
| Giovenni XIX. Papa.                                                      | pag.25.   |
| Necessitato a tornare in Italia la terza volta.                          | pag.16.   |
| Ritrovandoli nel Contado di Lucca presso Bonifazio p                     |           |
| che i fuoi delegati terminino alcune differenze.                         | pag.29.   |
| Concede privilegi alla Cattedrale di Lucca.                              | ibid.     |
| Torn to in Italia nel 1039, Muore .                                      | pag.30.   |
| ORRADO. Figlio d' Esrico IV. Inviato dal Padre p                         | er inva-  |
| dere gli stati di Matilda fi ribella ad esso, e ricor<br>tilda.          |           |
|                                                                          | par.260.  |
| Tenuto per poco tempo prigione dal Padre è dichi<br>d'Italia. pag. 261.  |           |
| d' Italia. pag.261.<br>Si marita con Costanza figlia di Ruggiero Duca di | O legg.   |
|                                                                          | Sicilia . |
| pag 272.<br>Difguitato con Matilda torna a pacificarsi con essa.         | *** * * * |
| Muore - Suo elogio -                                                     | ibid.     |
|                                                                          | 73- \$74. |
| Di Massarosa donata a i Canonici della Cattedrale d                      | Lucca.    |
| V. Mastarofa .                                                           | Luccas    |
| OSTANZA. Figlia di Ruggiero Duca di Sicilia m                            | onlie di  |
|                                                                          | pag.271.  |
| OSTANZA. Gherardo Vescovo di detto luogo interv                          | iene alla |
|                                                                          | pag.294.  |
| PO( F. Seano ufato de' Marchefi Tofcani nelle les                        | Cotto     |

fcri-

| De tinato da Matilda custode della Chiesa di Canoss                                              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DUCA . Qual fignificato avesse questo titolo nel tem                                             |               |
| e Longobardi, e nel fecolo di Matilda.                                                           | \$82.440.     |
| Dal titolo di Conte si passava a quello di Duca.                                                 | PEZ-444.      |
| Titolo di Marchefe in Tofcana confufo con quell                                                  |               |
| pag-447·                                                                                         |               |
| Erano di due forti i Conti, maggiori, e minori . pa                                              | 2.441. Not.   |
| Godevano i Couti în molte Città d'Italia i le                                                    | oro tributi . |
| pag.451. Not.                                                                                    |               |
| Monete credute degl' antichi Duchi Tofcani .                                                     | pag.455.      |
| DUCHI di Tofcana . Loro Serie .                                                                  | pag.366.      |
| Tafone circa il 603.                                                                             | ibid.         |
| Allenifino nel 1685.                                                                             | ibid.         |
| Vualperto nel 736.                                                                               | ibid.         |
| Alperto nel 754.                                                                                 | pag.367-      |
| Defiderio, poi Re de Longobardi .                                                                | pag. 368.     |
| Tachiperto.                                                                                      | ibid-         |
| Allone.                                                                                          | · ibid.       |
| Vuicheramo.                                                                                      | pag.369.      |
| Mutazione del titolo di Duca in Conte .                                                          | ibid-         |
|                                                                                                  |               |
|                                                                                                  |               |
| E                                                                                                |               |
| . 15                                                                                             |               |
|                                                                                                  | 1.3           |
|                                                                                                  |               |
| EBERARDO Minifiro Regio. Paffa in Italia,                                                        |               |
| L levar gl' Italiani contro Gregorio VII.                                                        | pag. 116.     |
| ENRICO Arcivescovo di Ravenna. Scismatico m                                                      |               |
| municato.                                                                                        | pag. 113.     |
| ENRICO Imperat. Sollecitato da Arnolfo Arcivefo                                                  |               |
| lano a venire in Italia contro Arduino.                                                          | pag.g.        |
| Pervenuto vittoriofo in Italia è riconofciuto per                                                | ibid.         |
| daldo .                                                                                          |               |
| Ritorna vittoriofo in Alemagna.  Prima di tornare in Germania s'afficura della b                 | ibid.         |
|                                                                                                  |               |
| de' Prencipi Italiani                                                                            | pag.15.       |
| S'obliga con legami di parentela con Bonifazio<br>Scende in Italia chiamatovi da Benedetto VIII. | ibid.         |
| Coronato affieme con la moglie Gunegunde da                                                      | dans D. no    |
| detto VIII.                                                                                      |               |
| Torna di nuovo in Italia a fedar tumulti .                                                       | pag.16.       |
| Ritorna i Germania nel 1024, muore dopo aver                                                     | pag.12.       |
| renti intatta la moglie Cunegunde.                                                               | pag.23.       |
| sever meaces is mobile contestines.                                                              | Ďi.           |

| Dichiara che folo Corrado di Francia è degno di fuccedergli .  |
|----------------------------------------------------------------|
| Publico III P I B. Ic. I.                                      |
| Puone l'affedio a Miroalto; ma non riuscendoli l'impresa.      |
|                                                                |
|                                                                |
| Rifolve venire in Italia per i travagli della Chiefa. pag. 36. |
| Incontrato a Sutri da i Vescovi chiamati al Concilio di Ro-    |
| ma interviene a detto Concilio. ibid.                          |
| Dichiarato Patricio da i Romani oltre la corona imperiale      |
| ottiene un aureo cerchio . pag.37.                             |
| Teme, ed infidia la potenza di Bonifazio. pag.38. 6 feq.       |
| Risolve non lasciarlo in Italia, e tenta farlo segretamente.   |
| prigione                                                       |
| Gelolo della potenza di Goffredo . pag.54.                     |
| Geberardo suo principal ministro domandato in suturo Pon-      |
| tefice è da esso concesso. ibid.                               |
| Torna in Italia dopo la coronazione del Figlio Enrico,         |
| ibid.                                                          |
| Perdona a Goffredo ogni trattato, ma ritiene Beatrice in       |
| oftaggio. pag.57.                                              |
| Tenta tirare a se Federigo figlio di Beatrice, e ordisce       |
| machine fegrete contro Goffredo . por 57.                      |
| Viene in Tofcana per quietar la guerra tra i Pifani, e i Luc-  |
| chefi. pag.58.                                                 |
| Manda Ambasciatori agl' altri Prencipi Italiani per sollevarli |
| contro Goffredo . ibid.                                        |
| Torna in Alemagna per quietar le follevazioni suscitat vi      |
| da Goffredo . ibid.                                            |
| Interviene al Concilio celebrato in Fiorenza. ibid.            |
| Si dichiara scoperto nemico di Gostredo . pag. 19.             |
| Nel 1056. si trova ancora in Italia, ed in Fiorenza. ibid.     |
| Not.                                                           |
| Muore, pag.60.                                                 |
| ENRICO IV. Re d' Italia . Succede al Padre fotto la custodia   |
| d' Agnese Imperatrice . pag.60.                                |
| Pretende invalida l' elezione d' Alessandro II. par. 86.       |
| Ingelofito di Riccardo capo de' Normanni. par-92.              |
| Vuol repudiar Berta sua moglie. pog.99.                        |
| E' necessitato a deporre il pensiero di tal repudio. pog.100.  |
| Mal foddisfatto d' Alessandro II. pag. 104.                    |
| Conferifce simoniacamente i Vescovati. pag.106.                |
| Contumace, e poco rispettante de Canoni. pag. 115.             |
| Chiamato da Alessandio II. a giustificarsi. Ibid.              |
| Scrive una sommessa lettera a Gregorio VII. pag. 129.          |

| 300                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| Segue Envico IV.                                            |             |
| Ricade nelle Scommunithe                                    | pag.133.    |
| Finge d'umiliarfi a Gregorio .                              | pag. 138.   |
| Rifolve di mandare Ambasciatori a Gregorio.                 | \$89.140.   |
| Cerca di confervarsi amiche Beatrice, e Matilda.            | ibid.       |
| Suoi gentiluomini in Italia con lettere, e con              |             |
| pag.141. & fcq.                                             | guiimour .  |
| S'avvanza con numerofiffimo efercito in Saffonia.           | *** ***     |
| Intima un Conciliabolo in VVormazia per deporre             |             |
|                                                             | d. de frq.  |
| Costretto dalla Dicea di Triburia ad umiliarsi al           | Pontefice   |
| pag. 166.                                                   | I Ontence + |
| Invia ogni giorno ambasciate a detta Dieta con              | offerte di  |
| umiliazione alla Chiefa.                                    | pag.167.    |
| Offerisce di rinunziare alla Dieta l'amministrazion         | e del Rea   |
| * gno.                                                      | ibid.       |
| Dichiarato decaduto dal Regno fe dentro il termin           |             |
| anno non ottiene l'affoluzione dalle cenfure.               | pag.168.    |
| Rifolve accettare le condizioni propostegli da dett         |             |
| Ibid.                                                       |             |
| Spedifce a Matilda per accordare l'agginflamento            | col Pon-    |
| tefice .                                                    | pag.170.    |
| Sceso in Italia viene a Canoffa.                            | pag.174.    |
| Afpriffima penitenza fatta da effo per ottener Pa           | foluzione   |
| dalle censure.                                              | ibid.       |
| Condizioni del di Lui aggiustamento col Pontefice.          | pag.175.    |
| Bialimato dagli Scilmatici per efferfi umiliato             | al Papa.    |
| pag.178.                                                    |             |
| Si trasserisce a Reggio, ed ivi sente la sollevazio         |             |
|                                                             | pag-179.    |
| Parte di nuovo dall' obedienza della Chiefa .               | pag.180.    |
| Tenta, ma in vano far prigioni Gregorio, e                  | Matilda .   |
| pag.181.                                                    |             |
| Fa ritener prigioni i Legati Apostolici.                    | pog.183.    |
| Dichiarato da i Prencipi incapace di regnare è fost         |             |
| fua vece Rodolfo di Svevia                                  | pag.184.    |
| Ritorna in Italia per opporfi a Rodolfo.                    | pag-186.    |
| Vittoriofo contra Rodolfo fi dichiara capo degli Sc         | ilmatici .  |
| pag.198.                                                    |             |
| Sua fazione potente in Lucca . Vitteriofo torna in Italia . | pag.200.    |
| Renfa all'imprefa di Roma per cacciarne Gregorio.           | pag.202.    |
| S'incammina verso Roma'.                                    | pag. 204.   |
| Ricevuto dagli Scifmatici in Lucca contro Matilda i         | pag.204.    |
| meren meles actimister iff Piffers cones waterds i          | dell.       |
|                                                             | acia        |

|                                                                     | 301             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Scene Enrico IV.                                                    |                 |
| dell' efilio di S. Anfelmo Vescovo di detto luo                     | go e de'Ca-     |
| nonici della Cattedrale aderenti ad Anfelmo.                        | pag. 206.       |
| Rigettato da i Fiorentini .                                         | pag.208.        |
| Contro di esso eletto Ermanno di Lorena per                         |                 |
| Rodolfo.                                                            | \$62.212.       |
| Nuovi fuoi trattati, e fofpensioni d'armi.                          | pag.212.        |
| Benfone converte in onor d' Enrico questa                           | fospensione .   |
| Contro la data fede impedifce il Concilio di Ron                    | 12 . pag.214. 1 |
| Coronato Imperatore dall' Antipapa tenta d' imp                     | adronirsi di    |
| Roma.                                                               | pag.216.        |
| Travaglia i Cattolici.                                              | pag.217.        |
| Occupa gran parte della Puglia a Roberto                            | Guifcardo .     |
| Entrato nel Modenese s'accampa intorno a Sorba                      | ra . par.210.   |
| Parte d' Italia , e raduna il Conciliabolo di                       | Magonza .       |
| Torna di nuovo in Italia contro Matilda, ed                         | occupa i di     |
| Lei Stati di la dall' Alpi.                                         | \$02.244.       |
| Entrato in Italia affedia Mantova .                                 | pag.245.        |
| Occupa Mantova, Ripalta, e Governola.                               | pag.246.        |
| Occupa altri luoghi di là dal Pò.                                   | pag.241.        |
| Nuovi tentativi contro Matilda.                                     | pag.251.        |
| Si ritira a Piagenza, e difegna forprender Canoff                   | . par.258.      |
| Vinto da Matilda fi ritira.                                         | pag-259.        |
| Corrado suo figlio si ribella ad esso.                              | pag. 260.       |
| Ridotto in angustie tenta d'uccidersi.                              | pag. 262.       |
| Affalifee Nogara, ma vi perde il bagaglio                           | pag.267.        |
| Si ritira vergognofamente in Alemagna.                              | pag.270.        |
| Enrico altro suo figlio si ribella ad esso.                         | pag.293.        |
| Muore infelicemente con infame memoria dell<br>pag. 295.            | a fua vita.     |
| ENRICO V. 6 ribella al Padre, ed abjura in ma                       | no de' Legati   |
| Apostolici I' eresia .                                              | \$40. 207.      |
| S' incamina verso l' Italia, e dispreza gli altri p<br>che Matilda, | pag. 292.       |
| Desidera estremamente di conoscer Matilda .                         | 444             |
| Introduce trattati di confederazione con Masild                     | 2 440           |
| Questa confederazione con Matilda non par pro                       | obabile . pag.  |
| Essendo in Toscana quieta la guerra tra i Pisan<br>chesi.           |                 |
| Passato in Arezo è strapazato da i Cittadini,                       | pag. 306.       |
| •                                                                   |                 |

| revina della Loro città fi vendica.           | pag. 307.     |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Paffa in Roma, e fa prigione il Pontefice.    | pag. 308.     |
| Coronato violentemente Imperatore.            | pag. 309.     |
| A preghiere di Matilda libera il pontefice.   | ibid.         |
| Torna in Toscana, e dichiara vice Regina del  | la Liguria.   |
| Matilda.                                      | pag. 310.     |
| ENRICO. Duca di Baviera, Ottiene da Lotario   | in feudo la   |
| Tofcana.                                      | Pag. 349.     |
| ERIBERTO. Vescopo di Reggio. Sua opinione cir | ca i trattati |

di pace proposti da Enrico IV. detta nella radunanza de' Teologi tenuta da Matilda a Carpineta, pog. 352. en feg. ERIMBALDO. Cavalier di Milano. Gregorio ferive ad effo per animarlo all'unione col pontefice, e con gl'altri Cattolici . 1

pag. 128. Sua risposta alle lettere di Gregorio.

ERITTA . Abbadeffa di S. Giuftina di Lucca . Accufata da alcune Monache di vari delitti è affolnta nel Concilio tenuto per tal cagione in Lucca da Alessandro II. ERMANNO Velcopo di Metz., Parente di Matilda. par. 244.

Unito a Adalberone Vescovo di Vuirtzeburg, s' oppone nel Conciliabolo di Vuormazia alla condannazione di Gregorio VII, a cui fi fottofcriffero gl' altri Vescovi radunati in detto Conciliabolo. pag. 155. Gran fautore della Cattolica Religione, pag. 166.

Per di Lui opera eletto Ermanno di Lorena fuccessore a Rodolto. pag. 212. Muore . Sue Iodi . pag. 244. ERMANNO di Lorena, Eletto fuccestore Rodolfo contro

Enrico IV, pog. 212. SERMENGARDA , Figlia del Marchele , e di Berta . pag. 195. Seconda Moglie d' Adalberto Marchese d' Jurea,

ERMENGARDA, Figlia di Lotario Re di Francia vive vita Religiosa nel Convento di S. Giustina di Lucca ed ivi è fepolta come leggeli nell' Iscrizione al di Lei sepolero. pag. 297.

# F

| F EDERIGO Avolo Materno di Matilda . Federigo fra i molti di questo nome.  | Qual fosse questo     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Federigo fra i molti di questo nome.                                       | pag. 419. 421-        |
| Fu Duca di Lotaringia,                                                     | pag. 422.             |
| Fu padre di Beatrie .                                                      | pag. 418. 6 422.      |
| Sue memorie .                                                              | ibid. & Jegg.         |
| FEDERIGO. Fratella di Matilda. Detto                                       | ancora Bonifazio.     |
| Ved. Bonif.                                                                | ancora Domisano       |
| FEDERIGO. Cognato di Matilda. Fatto I                                      | schidiacono di Ros    |
| ma, e Cancelliero del Papa paffa Leg                                       |                       |
| Conftantinopoli                                                            | pag. \$2.             |
| Non puè impetrare ne dal Patriarca, ne d                                   | -11/1                 |
| Non pue impetrare ne dai Patriarca, ne c                                   | izii imperator Gre-   |
| co, la confessione del primato di Roma                                     |                       |
| alcune erefie.                                                             | pag. 53.              |
| Con suo discorso ed azioni spaventa i                                      | ittadini che lo ri-   |
| chiamano a se, ed ottiene quanto desi-                                     | dera . ibid .         |
| Torna di Conffantinopoli con fama di gra                                   | n riccheze . pag. 54. |
| Si fa monaco Caffinele.                                                    | pag. 59.              |
| Si trasferifce in Tofcanz ad informare il                                  |                       |
| negozj .                                                                   | pag. 60.              |
| Eletto Abbate Caffinese è fatto cardinal                                   | le, e di poi eletto   |
| & adorato papa col nome di Stefano IX                                      | . Vedi Stefano IX.    |
| pag- 61-                                                                   | *                     |
| FEDERIGO. Eugino di Matilda. Figlio                                        | di Sofia Sorella di   |
| Beatrice .                                                                 | POE- \$17. 247-       |
| Muore - Sue Iodi -                                                         | pag. 247.             |
| FEDERIGO. Barbaroffa Pretende il . Patr                                    | imonio di Matilda     |
| contro il Pontefice .                                                      | pag. 350%             |
| FEDERIGO Duca di Lorena . Creduto prol                                     | abilmente padre di    |
| Beatrice moglie di Bonifazio -                                             | pge. 418. C 412.      |
| Beatrice moglie di Bonifazio .<br>FELICE Vefcovo di Lucca . Trovast nomina | to in un indulto Re-  |
| gio per l'abbate di S. Frediano di Lu-                                     | ca. pag. 366.         |
| FERRARA. Data in feudo a Tedaldo Avolo                                     |                       |
| Ricuperata da Matilda .                                                    | pag. 285.             |
| La Chiefa di S. Marco di detta Città ed                                    | liferer da Matilda.   |
| e per qual cagione.                                                        | ibid.                 |
| FICAROLO. Castello edificato da Matilda                                    |                       |
| FIESOLE. Suo vescovo interviene alla                                       | conferrazione della   |
| Cattedrale di Lucca                                                        |                       |
| FILIPPO . Fratello di Federigo Barbaroffa                                  | peg. 97.              |
| the 244-                                                                   | governe te Totc zuz . |
|                                                                            |                       |

| pag. 374.                                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Grafulfo altro Vescovo                                             | pag. 385.             |
| Gherardo altro Vescovo. V. Nicolao I                               | I. Papa.              |
| Pietro altro Vescovo di detto luogo Sir                            | moniaco. V. Pietro    |
| pag.77.                                                            | . ,                   |
| Altro Pietro similmente Vescovo.                                   | \$42.97.              |
| Ranieri Vescovo.                                                   | pag.117. 165.         |
| Sedizione nata in detta Città fra i Mo                             | naci, ed il Vescovo   |
| Pietro Simoniaco.                                                  | pag.77.               |
| Miracolo del fuoco fatto da S. Pietro Ig                           | neo in detta Città.   |
| pag.79.                                                            |                       |
| Enrico IV. rigettato da i Cittadini di det                         |                       |
| In guerra contro Prato.<br>Fu fotto il Dominio, e giurifdizione di | pag.298.              |
| by 465. Not.                                                       | matilda . pag.335.    |
| FORMOSO Pape . Chiama in Italia Arno                               | Ifo Re d' Alemanna    |
| alla corena dell' Imperio .                                        | pag.383.              |
| FREGIONAJA. Monastero edificato da M                               | atilda nel Contado    |
| Lucchese, e donato a i Canonici Rege                               | olari di S. Frediano  |
| di Lucca .                                                         | pag.300. ¢ 331.       |
| FRIULI. Enarrardo Duca di detto luogo p                            | adre di Berengario,   |
| che fu Re d'Italia.                                                | pag.382.              |
| Berengario altro Duca . V. Berangario .                            |                       |
| Cadolo Marchese e non Duca di detto lu                             | ogo. pag.446.         |
| PUCECCHIO Badia edificata nella Diocefi                            |                       |
| S, Pietro Igneo Abbate di detto luogo.                             | P08.79.               |
| s, Fietto Igaco uppete at actro 10080                              | ibidg                 |
|                                                                    |                       |
| G                                                                  |                       |
| G                                                                  |                       |
|                                                                    |                       |
|                                                                    |                       |
| CEBERARDO. Vefcepo di Ratisbona.                                   | Primo ministro di     |
| G Enrico III. concesso dal medesimo Enri                           |                       |
| Invitato da Enrico a Lucca concede al                              | Vescoup Cionenni      |
| di detto luogo certo possesso.                                     | pag.58.               |
| GENOVESI. Vittoriofi de' Saraceni.                                 | pag.18. 6 feq.        |
| In guerra co' Pifani , ma poco felicement                          | E . DEP. 107. Or fed. |
| Nazione molto potente in mare.                                     | pag.237.              |
| Pacificati co'Pifani vanno contro i Seraci                         | ni. ibid.             |
| Vittorie riportate da effi , e da' Pifani .                        | pag.238.              |
| Ajutano l'impresa di Gerusalemme .                                 | pag.268.              |

304 FIORENZA. Andrea Vescovo di detto luogo Misso Imperiale:

GEREMIA Vescovo di Lucca. pag.374. GERUSALEMME. Quando foffe recuperata questa Città .. pag. 274. GHERARDO di Bergogna. Eletto Papa con nome di Nicolao II. è confagrato in Siena. GHERARDO Vescovo di Lucca ottiene in suo savore un. editto da Lodovico Imperatore. pag-374+ Vescovo di Costanza. V. Costanza. GHERARDO Figlio di Sigifredo Conte Lucchefe da principio alla famiglia Guibertina in Parma . pag.429. GHERARDO Card. Oftiense. Legato Apostolico ad Enrico 2ffieme con Anselmo Vescovo di Lucca. pag. 182. Passa a Milano per procurare, che questa Diocesi ritorni all' obedienza della Chlesa Romana. GIBERTO Parmigiano. Cancelliere Imperiale spogliato di quefto titolo. Pag.73. Favorifce l'elezione di Cadolo Antipapa . pag.68+ Confermato da Alessandro II. in Arcivescovo di Ravenna. pag. 116. Divien capo degli Scismatici. pag.180. e 188. Eletto antipapa contro Gregorio VII. nel Conciliabolo di Prifnon con peffime confeguenze. pag.199. Cerca togliere a Matilda l'affiftenza di S. Anfelmo . pag.210. Intronizato, e dichiarato Papa col nome di Clemente III. pag.212. Enrico vuole che nel Concilio di Roma sia confermata la di Lui elezione. pag.214. Not. Esaltato in detto Concilio , ia cui fu deposto Gregorio VII. pag.255. Not. Sua fazione potente. pag.217. Caufa della follevazione di Roma. pag.236. Scommuniche contro di esso rinovate nel Concilio di Benevento . pag. 227. 241. Sue tirannie contro i Cattolici. pag.250. Si fostiene nel Castel Crescenzio; ma n' è cacciato dal Pontefice Urbano II. pag.271. 272. Si ritira a Ravenna. \$62.274. Fa nuovi tentativi per invadere la Santa Sede. pag.279. Muore, e le di Lui ossa per ordine di Pasquale II. sono gettate nel Tevere . GIOVANNI Vescovo di Velletri. Uomo ignorantiffimo eletto da alcuni sediziosi in Pontefice con nome di Benedetto X. pag.62. er feq.

Rinunzia spontaneamente il Pontificato, e da Nicolao II. è 29

| 300                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ricevuto a penitenza.                                                         | pag.641       |
| GIOVANNI Vejcovo di Lucca .                                                   | pag.368.      |
| Altro dell' ifteffo nome Vefcovo di detto Luogo . I                           | ag.33. e 58.  |
| Dona il corpe di S. Lucina a i Canonici della                                 | Cattedrale .  |
| pag-34-                                                                       |               |
| Vescovo di di Pisa dell'istesso nome.                                         | pag-374.      |
| GIOVANNI Eremita . Interviene al congresso de' T                              |               |
| vocato da Matilda, e s'oppuone all' opinione                                  | d' Eriberto   |
| Vescovo di Reggio. pag.                                                       | 235 - Q. Jeg- |
| GIOVANNI Prete Card. Legato Apostolico alla lanese.                           |               |
| S. GIOVAN GUALBERTO Armato di zelo con                                        | pag.96.       |
| Simoniaca.                                                                    | pag 78.       |
| Muore a Paffignano                                                            | pag.122.      |
| GIOVANNI Proposto di S. Giorgio . Nativo di Pi                                | elia e De-    |
| cano dell' Abbazia Cassinese.                                                 | pag.65.       |
| Libera un'indemoniata.                                                        | ibid-         |
| L'avanzo dell'acqua adoperata da effo nel Sag                                 | rificio della |
| Messa presentaneo rimedio alle sebri.                                         | ibid          |
| GIOVANNI . Archicancelliero di Lodovico II.                                   |               |
| Lucca nel 865.                                                                | pag.374.      |
| GIOVANNI X. Papa. Favorito da Teodora Mad                                     | re di Maro-   |
| zia perviene al pontificato.<br>GIOVANNI Arciprete. Chiamato dall' Oftienfe C |               |
| pag. 26.                                                                      | regorio viii- |
| Ad esso rinunzia il Pontificato Benedetto IX.                                 | ibid.         |
| Governa per 2. anni, e mefi 8. la Chiefa; ma                                  |               |
| l'errore spontaneamente depuone il Pontifica                                  | to - ibid.    |
| GISLA Moglie di Corrado Imp. si trova in Lucc                                 | a nel 1028.   |
| pag.19.                                                                       |               |
| GIUDITTA Imperatrice . Fu nelle turbolenze di                                 | Francia af-   |
| fidata a Bonifazio.                                                           | pag.371.      |
| Per opera de' figlioli asseme col marito fatt                                 | a prigione .  |
| E' coftretta a starfene confinata in Italia                                   | ibid.         |
| E' liberata da Bonifazio, e da Rataldo Vescov                                 | 0 . pag.372.  |
| GOFFREDO . Duca di Lorena . Si ribella all' Imp                               | perat. Enrico |
| pag.40. 6. 51.                                                                |               |
| Diftrugge il Palazzo Reale di Neomago.                                        | pag.52.       |
| Abbrucia la Chiefa di S. Maria di Verdun;<br>tenza di tale incendio.          |               |
| Per interposizione di Leon IX. si restituisce                                 | ibid.         |
| dell' Imperatore, e va contro i Normanni in                                   | Italia ihid   |
| Accompagna Federigo nella Legazione a Co                                      |               |
| The same redealed ment melastode a Co                                         | manamopoli s. |

Courses

Suc-

| Segue Goffrede .                               | 3-7             |
|------------------------------------------------|-----------------|
| La di Lui compagnia non infruttuofa al Legat   |                 |
| Prima del 1054. non s'uni probabilmente in     | Pag. 53.        |
| con Beatrice .                                 |                 |
|                                                | ibid.           |
| Per tale accafamento s'introduce nel Marche    | fato Toscano.   |
| pag.53-                                        |                 |
| Desta gelosie nell'animo dell'Imperatore.      | ibid.           |
| Invia onorevole Ambasceria ad Enrico.          | 202.55.         |
| Contenuto di tale Ambasceria.                  | ibid.           |
| Mal foddisfatto della prigionia della moglie   | ed accortofi    |
| della congiura de' Lombardi torna a rifveg     | lize ribellioni |
| in Alemagna.                                   | pag. 58.        |
| Unito a Balduino Conte di Fiandra fa contin    | Pog.,           |
| iu Lorena .                                    |                 |
| Restituito nella grazia d'Enrico IV.           | pag.59.         |
| Torna in Italia con Beatrice .                 | pag.60.         |
| Dimen Confelesiane and Is meet 11 D            | ibid.           |
| Rimane sconsolatissimo per la morte del Pi     |                 |
| no IX- fuo fratello .                          | pag.63.         |
| Rivolto al governo de' suoi stati. Lascia al   | Velcovo An-     |
| felmo liberamente il possesso della Chiesa     | di S. Aleffan-  |
| dro, e torna a Firenze .                       | _ pag.63.       |
| Procura l'elezione di Nicolao II.              | ibid.           |
| Protegge, ed accompagna a Roma l' ifteff       | lo Nicolao II.  |
| ibid. & 64.                                    |                 |
| Riceve in Toscana l'istesso Pontesice .        | pag.66.         |
| Soccorre Aleffandro II. contro Cadolo.         | pag.72,         |
| E' tacciato d' aver tacitamente favorito g     | li Scifmatici   |
| pag.73.                                        | . Sciimatici .  |
| Ripreso da S. Pier Damiano,                    | ibid.           |
| Qual fosse la cagione di tal riprensione.      | ibid. Not.      |
| Protegge Pietro Vescovo di Fiorenza.           |                 |
| Aires Al-Mandan contra Cadala a Dama as        | ibid.           |
| Ajuta Alessandro contro Cadolo a Roma. pa      |                 |
| Ambalciatore Imperiale con Annone Arcivelo     | ovo ad Alef-    |
| fandro per domandare un Concilio.              | pag.86.         |
| S' arma in favore della Chiefa contro i Norm   | anni . pag.91.  |
| Difefo della taccia datagli dall' Oftiense     | pag.93.         |
|                                                | o. & Not.ibid.  |
| Sue lodi .                                     |                 |
| Castità da esso osservata con Beatrice sua Mog | ibid. & Jegq.   |
| OFFREDO detto il Giovine. E' chiamato anco     | ne. pag. 101.   |
|                                                | ora Gozzelone.  |
| pag.102.                                       |                 |
| Figlio di Goffredo, e di Doda non d'Agnese     |                 |
| il Rofieres.                                   | ibid Alas       |

G

| Prende per moglie Matilda. pag.                                                                                                                                                                                           | bid. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Succede al Padre non folo nel Ducato di Lorena , ma<br>quello ancora della Tofcana . i<br>Prende per moglie Matilda . pag.<br>Il di Lui accalamento a' effettuò nel 1059 .<br>Viene la prima volta in Italia . pag.116. 6 | bid. |
| quello ancora della Tofcana .  Prende per moglie Matilda .  Il di Lui accafamento s'effettuò nel 1069.  Viene la prima volta in Italia .  pag.116. &                                                                      | bid. |
| Il di Lui accafamento s'effettuò nel 1069.  Viene la prima volta in Italia peg.116. 6                                                                                                                                     |      |
| Viene la prima volta in Italia . peg.116.                                                                                                                                                                                 |      |
| Viene la prima volta in Italia . peg.116.                                                                                                                                                                                 | bid. |
|                                                                                                                                                                                                                           | lea. |
|                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Dichiarato Generale della Chiefa. pag.129. 6 1                                                                                                                                                                            |      |
| Manca di fede a Gregorio VII. pag.1                                                                                                                                                                                       |      |
| Trattati d' aggiustamento tra esto, e Matilda. pag. 1                                                                                                                                                                     | 41.  |
| Autore della prigionia di Gregorio VII. pag.1                                                                                                                                                                             |      |
| Sua morte infelice . pag.1                                                                                                                                                                                                |      |
| L'opinione del Baronio circa il divorzio fra esso e Mati                                                                                                                                                                  | ída  |
| non . feguita . pog. 1                                                                                                                                                                                                    |      |
| OVERNOLA Borgo di detto luogo donato da Matilda a                                                                                                                                                                         | illa |
| Badia di S. Benedetto . pag.302. 6 462. A                                                                                                                                                                                 | Vot. |
| OZZELONE Succede a Goffredo nel Ducato di Loret                                                                                                                                                                           | 12 . |
| pag.50.                                                                                                                                                                                                                   |      |
| RASULF.) Vefcovo di Fiorenza . V. Fiorenza .                                                                                                                                                                              |      |
| REGORIO VII. Papa . Appena eletto Pontefice fcrive                                                                                                                                                                        | ad   |
| Enrico IV. che defista dalla conversazione degli Scomm                                                                                                                                                                    | 111= |
| nicati . pag.12                                                                                                                                                                                                           |      |
|                                                                                                                                                                                                                           | id.  |
| Risponde ad esse intorno alla persona di S. Anselmo . pag. 1:                                                                                                                                                             |      |
| Va a Capua . pag. 11                                                                                                                                                                                                      | . 7. |
| Procura di Rendersi fedeli, ed obedienti i prencipi No                                                                                                                                                                    | or-  |
| mauni. pag.12                                                                                                                                                                                                             | .8.  |
| Scrive ad Erimbaldo cavalier Milanefe , ed attefta la pie                                                                                                                                                                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                           | id.  |
| Applica l'animo a due fpedizioni una contro i Normann                                                                                                                                                                     | i .  |
| l'altra contro i Seracini . pag.12                                                                                                                                                                                        |      |
| Scomunica in un Concilio tenuto in Roma Roberto Guifca                                                                                                                                                                    |      |
| do, ed unifce le armi contro di esso. pag.13                                                                                                                                                                              |      |
| Scrive a Goffredo mancato di fede . 'pag.13                                                                                                                                                                               |      |
| Riptende di troppo zelo Beatrice, e Matilda. pag.13                                                                                                                                                                       |      |
| Pasta in Persona contro in Normanni, e testifica di nuov                                                                                                                                                                  |      |
| la pietà di Beatrice, e Matilda. pag.rg                                                                                                                                                                                   |      |
| Gravemente ammalato presto rifana. pag.130                                                                                                                                                                                |      |
| Confida grandemente in Beatrice, e Matilda. pag. 13:                                                                                                                                                                      |      |
| Scrive amorevolmente ad Enrico . pag.13                                                                                                                                                                                   |      |
| n altra lettera esprime il defiderio della recuperazione d                                                                                                                                                                | ši.  |
| terra Santa . par.129                                                                                                                                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Chiama un Concilio in Roma, in cui scommunica cinque<br>Ministri Regj. pag. 140                                                                                                                                           | •    |

| Segue Gregorio VII.                                              |
|------------------------------------------------------------------|
| Partecipa a Beatrice, e Matilda la refoluzione de' Monitorj      |
| contro il Re. pag. 142.                                          |
| Risolve madare una legazione alla dieta di Goslaria ed in-       |
|                                                                  |
| timare ad Enrico, che si costituisca avanti il Concilio di       |
| Roma. pag.144.                                                   |
| Spedifce per queft' effetto i Legati. pag-145.                   |
| Principio dello Scifma, e difunione tra effo ed Enrico .         |
| pag.154.                                                         |
| E' fitto prigione dal Prefetto di Roma, ma viene liberato        |
|                                                                  |
|                                                                  |
| Quieta con dificoltà il tumulto suscitato in Roma per la         |
| fua prigonia. pag. 157:                                          |
| Gl' Ambasciatori Regi giungonono a Roma, e presentano ad         |
| effo le lettere d' Enrico . ibid.                                |
| Accimato di nuovo per legitimo Pontefice nel Concilio di         |
|                                                                  |
|                                                                  |
| Publica nell'istesso Concilio le scommuniche contro Enrico       |
| ed altri. ibid.                                                  |
| Invia legati alla Dieta di Triburia. pog. 166.                   |
| S' incamina con Matilda in Alemagna. pog. 169.                   |
| Si ritira con Matilda a Canoffa per la venuta d' Enrico. ibid.   |
| Non vuol ammettere Enrico alla reconciliazione fenza evi-        |
| Aton vaor ammertere malito and letomemazione renea e-            |
| dentifimi fegni di penitenza . pag. 172.                         |
| Richiede da Enrico in segno di vera obedienza la corona          |
| .con l'altre insegne Reali. pag. 173.                            |
| Come si giustificaffe dell'imputazione datagli . pag. 176.       |
| Chiama Enrico a giuftificarfi nell'ifteffa maniera. pag. 177.    |
| Accoglie seco a pranso Enrico. ibid.                             |
| Enrico tenta farlo prigione con Matilda . pag. 181.              |
| Diffimula la ricaduta del Re ricordandogli le promesse pag. 181. |
|                                                                  |
| Scende in Tofcana fi ferma in Lucca, e s' affatica per la ri-    |
| forma de' Canonici di questa Città. pog. 185.                    |
| Paffa a Siena, e di li spedisce Legato in Corfica il Vesco-      |
| vo di Pifa. ibid.                                                |
| Torna a Roma, e scrive all' Arcivescovo di Treveri per i         |
| negozi d' Alemagna . pag. 186.                                   |
|                                                                  |
| Intima il Coucilio in Roma, e vi chiama Giberto capo de-         |
| gli Scismatici. pag. 188.                                        |
| In esto Concilio si publicano se deposizioni, e scommuniche      |
| contro alcuni Vefcovi, e Ugone Card, fu dichiarato non           |
| folo scismatico, ma eresiarca, ed apostata. ibid.                |
| Ordina al Clero e popolo di Ravenna che non riconosca per        |
|                                                                  |

| 310                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| Segue Gregorio VII.                                            |   |
| Conferma i doni di Matilda alla Chiefa di Pifa. ibid.          |   |
| Ordina che fia confegnato un prigioniero a Matilda. 191.       |   |
| Riprefo di troppa feverità. pag. 193.                          |   |
| Convoca un nuovo Concilio in Roma, e vi fa nuove di-           |   |
| chiarazioni contro Enrico . pag. 199.                          |   |
| Cerca ajuto per fe e per Matilda . pag. 201.                   |   |
| Tiene un Concilio in Roma . pog. 214.                          |   |
| Invitato al Concilio non vuole intervenirvi, ibid. Not.        |   |
| Efito di detto Concilio. pag. 215. Not.                        |   |
| Nega di trattare col Re tante volte relaffo. pag. 215.         |   |
| Coftretto con i fuoi feguaci, a ritirarsi in Castel S. Augelo  |   |
| pag. 216.                                                      |   |
| Gli Scifmatici s'armano contro di esso . pag. 217.             |   |
| Muore fantamente a Salerno. pag. 223.                          |   |
| GUALDO Vescovo di Como . Ved. Como .                           |   |
| GUALDRADA. Concubina di Lotario di Lorena madre di             |   |
| Berta. pag. 397. Not.                                          |   |
| GUASTALLA. Caffello di Matilda. Concilio tenuto in detto       |   |
| luogo da Pafqual II. pag. 296.                                 |   |
| GUELFO . Duca di Bapiera . Gregorio VII. promette ad effo      |   |
| l'inveftitura di Ferrara. pag. 48.                             |   |
| Gli Scismatici s'armano contro di esso. pag. 243.              |   |
| Si separa affatto da Matilda . pog. 264.                       |   |
| Caufa di tal separazione . ibid. Not. 6 265.                   |   |
| GUELFO. March. di Tofcana . Sua venuta in Italia per ajuto     |   |
| di Federigo Imperatore riportata da Roderigo . pag. 467. Not   |   |
| GUGLJELMO . Duca di Aquitonia . Pretende inveftire il Fi-      |   |
| glio nell' Imperio, pag. 12                                    |   |
| Non vuol confentire che i Marchesi Italiani dispongano a loro  | , |
| voglia de' Vescovati e si ritira da ogni trattato. ibid.       |   |
| Sollecitato a queste pretenzioni da' prencipi Italiani contrar | j |
| a Corrado, ibid.                                               |   |
| GUIDO, Duca e Marchese di Toscana con Berta sua Madre          |   |
| pag. 395.                                                      |   |
| Sue memorie poco lodevoli. pag. 398. 6 feq.                    |   |
| GUIDO. Conte. Padre, e figlio del nome fteffo. pag. 97. e 278  |   |
| GUIDO . Abbate di Pompofa . Riduce a Penitenza Bonifazio       | , |
| e l'affolve dalle cenfure. pag. 43                             | • |
| GUIDO . Monaco Musico infigne . pag. 15                        |   |
| GUIDO, Imp. Figlio di Lamberto Duca di Speleto quando re       | • |
| gnasse contro l'opinione, del Baronio . pag. 382               |   |
| GUIDOTTO Conte. Favorito da i Pratefi. pag. 198                |   |
| GUILLA, Avola di Matilda. Madre del Vescovo d' Arezzo          |   |
| Tedaldo, di Bonifazio, e di Corrado. prg. 12                   | ٠ |
| JAR-                                                           |   |

#### I

| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JARMIRO Vescovo di Proga. Spera di ritornare al possesso<br>della sua Chiesa, da cui era stato deposto, ed ottiene da<br>Alessandro II. il perdono per intercessione di Matisda.<br>pap. 118. dy ibid. Not.                                                                                                                                                                                       |
| ILDEBRANDO Archiltenno. Morto Nicolao II. s' affaica per l'elezione d'u muovo Pontefice fermiplare. pag. 67. Rifponde alle oppofizioni d' Annone Arcivescovo di Colonia Ambasciatore Imperiale circa le pretenzioni dell'Imperate representatione dell'encare or riguardo al condesso imperiale nell'elezione del Pontefice.  pag. 87. Spedito Legato a Michele nuovo Imp. d'Oriente da Alestica. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eletto Pontefice fotto nome di Gregorio VII. V. Gregorio VII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| pag.124.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ILDEPRANDO Conte con Vuinigifo. pag.374.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Re non nel 740, come vuole il Sigonio, ma quattr' anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| prima . pag.367.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| INGELBERTO . March. di Tofcana . Venuto in Tofcana per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ajuto del Pontefice fu contro la volontà de' Lucchefi di-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| chiarato Marchefe di Tofcana . pag. 348.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ITALIA. Intorno al 1000, era tuttavia divifa in Marche, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contee - pag. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ciafcuna di queste parti aveva il Principe governante. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ogni Città aveva il suo Conte, con gli Scavini o Giudici-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I Conti obedivano a i Marchesi . ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I Marchest risedevano nelle Città, ove prima avevano i Pren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| cipi Longobardi il Palazzo Ducale. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nel centro d'Italia le più illustri e stimate Marche erano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| quelle di Tofcana, di Spoleto, e della Liguria. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Confini delle Marche di Tofcana di Spoleto e della Ligu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ria - ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Turbulenze d'Italia nel mille due ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cominciano ad acquietarsi . pag 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nuove turbufenze nel 1022- psg.22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quietate nel 1034. ma di nuovo risvegliate. pag.25. e 26.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nel 1041. guerra tra i Normanni, e Greci. pag. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JUREA suo Marchefe: Adalberto . V. Adalberto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# T AMBERTO Imp. Errore del Baronio circa gl'anni di detto

| Imperatore . pag.383. e                                                                                                     |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| LAMBERTO Figlio di Guido Duca di Spoleto. Pretende                                                                          | refti- |
| tuire negl'Italiani la corona dell'Imperio. pag<br>Segretamente favorifice gl'interessi di Carlo Manno.                     | .377.  |
| Segretamente favorifce gl'intereffi di Carlo Manno.                                                                         | ibid.  |
| LAMBERTO Marchefe di Tofcano. Succede al Fratello C                                                                         | Guido  |
| nel Ducato . pag                                                                                                            | .399.  |
| · Sue memorie . ibid. & pag                                                                                                 |        |
| LAMBERTO Arciprete di Lucca . Creduto da Leboino                                                                            | Dia-   |
| cono fondatore, o reflauratore della Cattedrale di L                                                                        | ucca . |
| pag.108.                                                                                                                    |        |
| Mandato in efilio per effere aderente di S. Anfelmo . pag                                                                   |        |
| B. LANDUINO Luccheje. Compagno di S. Brunone.                                                                               | D:     |
| fretto della fua vita. pag.280. &                                                                                           |        |
| LANFRANCO . Vescovo di Chiusi . V. Chiusi .                                                                                 | ledd.  |
|                                                                                                                             |        |
| LANFRANCO Arcivescovo Cantuariense. Fu maestro d'                                                                           |        |
| fandro II. che alla vista di esso si drizzò in piedi per                                                                    |        |
| rarlo. pag                                                                                                                  |        |
| LEBOINO Discono . Antico e non stampato Scrittore del                                                                       |        |
| Santo di Lucca . par                                                                                                        | .108.  |
| LEGGE. Diversità di Leggi osservate in Italia, cioè L                                                                       | ongo-  |
| barda, Romana, Salica, e Ripuaria. pag                                                                                      | .362.  |
| . Qual fosse la legge Ripuaria. pag.468.                                                                                    | Not.   |
| LEGGI CIVILI. Matilda da la cura di correggerle, &                                                                          | ordi-  |
| narle a Vvernerio Giurisconsulto.  1EONE IX. Papa. E' eletto Pontesce.  Conferma a i Canonici di Lucca che regolarmente, ed | .336.  |
| LEONE IX. Papa . E' eletto Pontefice . pe                                                                                   | ag.42. |
|                                                                                                                             |        |
| commune viveffero le donazioni fatte, & ordina, o                                                                           | he te  |
| prebende d'alcuni fregolati fi riducano a benefizio                                                                         | com-   |
|                                                                                                                             | ag.34  |
| S. LEONE Abbate delle Cava . Epilogo della fua                                                                              | vita . |
| pag.193.                                                                                                                    |        |
| LIGURIA. Giurisdizione di Matilda. pag. 241. e                                                                              | 245    |
| Si ribella ad effa. pag. 218. 6                                                                                             |        |
| LODI . Eldegario Vescovo di detto luogo . pag.                                                                              |        |
|                                                                                                                             | 373    |
| Aggiustamento degl' anni loro contro i Moderni, ibid.                                                                       | 5/3    |
|                                                                                                                             | 6 374  |
| Non fu coronato il detto Lodovico nell'844, ma nell'                                                                        |        |
|                                                                                                                             | 250    |
| 375. Ved. Not. 468.                                                                                                         | ibid.  |
|                                                                                                                             | e to   |
| .,                                                                                                                          | C 1    |
| •                                                                                                                           |        |

| Sergio II. espressamen                      | te vieta, che sia i     | ael detto an-    |
|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| no prestato ad esso il                      | giuramento folito pre   |                  |
| peratori .                                  |                         | ibid.            |
| Nell' 847. era tuttavia                     | folamente Re .          | pag-376.         |
| Muore nell' 875.                            | 1                       | pag.375. ¢ 376.  |
| LODOVICO Balbo . Non                        | fu in Italia riconosciu | to per Re con-   |
| tro la sentenza del E                       | aronio .                | pag. 280. e 381. |
| LODOVICO Figlio di B                        | ofone. Fatto Imperate   | ore per mezzo    |
| d' Adalberto Duca d                         | Lucca.                  | pag. 287.        |
| L'ifteffo Adalberto è ci                    | agione che sia privato  | dell' Imperio .  |
| pag.389.                                    | ** 1 6                  |                  |
| LODOVICO di Moncons.<br>Matilda, e difensor | Valorolo, congionto     |                  |
| LOMBARDIA. Sotto tal                        | della Chiela muore.     | 7 pag.247.       |
| Lombardia , e Tufcia 1                      | nome viene ancora 1a    |                  |
| LONGOBARDI. Cronol                          | songoodraorum.          | pag.363.         |
| V. Cronologia.                              | ogia dei Ke Longoba     | rai corretta.    |
| LOTARIO Imp. Sua Cro                        | nologia corretta V. C   | onra Lodovica    |
| e Lotario.                                  | norogen contents to 1   | opia zonovies    |
| LOTARIO Re d' Italia .                      | Figlio d' Ugone Re .    | pag.401.         |
| LUCCA . Situata nella To                    | cana , che fi diceva I  | eneehardorum.    |
| pag.362.                                    | ,                       |                  |
| In effa fi viveva comm                      | unemente fecondo le     | lessi Longo-     |
| barde.                                      |                         | ibid.            |
| Antica abitazione de' l                     | Duchi Longobardi . e    |                  |
| Tofcani .                                   |                         | g.364. e 365.    |
| Per la refidenza che vi                     | faceano i Duchi, e N    | archefi fu rie   |
| guardevole.                                 | incomo i Ducini, e i    | pag.266.         |
| Suo antico Concilio Die                     | cefano.                 | pag.369.         |
| Palazzo Imperiale in effa                   | , onde fu Citta princip | ale . pap.442.   |
| Principia a riacquistar la                  | fibertà .               | ibid.            |
| Capo del Ducato Tofca                       | 10 .                    | pag.456.         |
| Ribelle a Matilda.                          |                         | pag. 106.        |
| Ritorna alla di Lei obec                    | lienza .                | pag.225.         |
| Tumulto Civile in effa.                     |                         | pag.141.         |
| Incendio in effa.                           |                         | pag. 186.        |
| Cinta di muraglie da Ma                     | tilda.                  | pag.331.         |
| Suoi Vefcovi: Giovanni                      | par.22. Altro di detto  | nome par.ck:     |
| Gherardo 374. Geremia                       | 274. Goffredo 242.      | Corrado 401.     |
| Anfelmo Ved. Anfelm                         | o. S. Anfelmo. Ved.     | S. Anfelmo .     |
| Felice 266. Jacopo 369.                     |                         |                  |
| Peredeo 368. Pietro 3                       |                         |                  |
| UCCHESI . Aderivano ne                      | lla lega di Lombardia   | ad Arduino .     |
| pag.9.                                      | •                       |                  |
|                                             | Rr                      | Ten-             |
|                                             |                         |                  |

| 314                                                 |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Segue Luccheff .                                    |               |
| Tentano novità ne' confini di Pifa.                 | ibi           |
| Guerra tra effi ed i Pifani.                        | ibi           |
| Entrano nel contado di Pifa, ne fono cacciati       |               |
| di nuovo a depredare il paese nemico sono disfat    | . hag.11      |
| S'acquieta finalmente questa guerra .               | ibi           |
| Col March. Ranieri a Vercelli ad incontrare         |               |
|                                                     | Correcto      |
| pag.13.<br>Di nuovo in guerra co' Pifani.           |               |
|                                                     | pag.58        |
| Sovvengono a i Monaci Caffineli infultati da i Pifi | ani . pag. 64 |
| Ricevono da Alessandro II. l'uso del Sigillo        | 11 L1011100   |
| pag.89.                                             |               |
| In armi contro i Pifani .                           | pag. 28       |
| Guerra co Pifani.                                   | pag.28        |
| Progressi di detta guerra.                          | pag.281       |
| Indulti ad effi concessi da Enrico.                 | pag.20        |
| Altri ottenuti da Lotario.                          | pag348        |
| Altri da Guelfo Marchese di Toscana .               | pag.35        |
| UCCHINI. D. Benedetto Abbate ferittor di Matil.     |               |
| col Mellini .                                       | pag-416       |
| Crede effer nata Matilda in Mantova nel 1047.       | pag.419       |
| LUCINA. Suo Corpo donato a i Canonici della         | a Cattedral   |
| di Lucca da Giovanni Vescovo di detto luogo         | . pag.34      |
| UITOLFO Figlio d'Ottone Imp. Duca d' Alemagu        | 12 . pag. 430 |
| Torna in Lombardia.                                 | pag. 433      |
| Torna in Italia.                                    | pag.439       |
| UITPRANDO Re de Longobordi,                         | pag.366       |
| UITPRANDO. Di Pavia. Istorico non fempre            | e veridico    |

#### M

pag-411.

LUNI Città faccheggiata da i Seracini.

Adalberto Vescovo di detto luogo .

Numerata tra le Città di Lombardia.

MAGONZA. Conciliabolo in detto luogo convocato de Enrico IV. in cui fu confermato in Pontesce Ciberto contro Gregorio VII. MAINARDO Vefcovo di S. Rufina. Legato Apoltolico alla Cinefa Milanefe. 192, 200 MAIORICA, e Minorieu. Hole acquistate da i Pifani conjeg. 315. MAIORICA, Minorieu. Maiorio per 315.

pag.17.

peg.364.

pag.383.

| MANTOVA . Concilio di detto luogo quando                                                           | 315<br>celebrato. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| pag. 86. 87.  Non nel 1064. come vuole il Baronio, ma nel 10 ferive il Pagi.                       | .89. Not.         |
| Bonioso Arciprete di detto luogo Vescovo di Volte<br>Volterra                                      | rra. Vedi         |
| Gli stati di Mantova sono affaliti dagli Scismatici.                                               | \$62.201          |
| Affediata da Enrico fi rende . pag.a. Suoi Vescovi . Ubaldo 222. Conone 247.                       | 45. 6 246.        |
| Sua Badia Vedi Badia di S. Benedetto .                                                             |                   |
| MANTOVANI. Credendo morta Matilda s' impad                                                         | ronifcono         |
| del Castello di Ripalta, e lo distruggono .                                                        | pag.316.          |
| Tornano all' obedienza di Matilda.                                                                 | par. 217.         |
| MARIO Fiorentini Padre dell' Autore citato . pog.4                                                 | 16. 6 426.        |
| MARCHESE. Titolo alle volte confuso con quello                                                     | di Duca,          |
| e Conte.                                                                                           | pag.447.          |
| Offizio, e dignità de Marchesi.                                                                    | pag.444.          |
| Marchese qual giurisdizione avelle . pog.                                                          | 445. Not.         |
| Marchefi Toscani dipendenti dagl' Imperatori .                                                     | pag.448.          |
| Qual origine abbia la voce Marchese.                                                               | pag.444.          |
| I Marchesati erano vicini al mare.                                                                 | pag.445.          |
| MARCHESI Toscani successori di Matilda . Rabodone pag                                              |                   |
| Corrado pag.347. Rampretto pag.348. Ingelberto<br>Enrico Duca di Baviera pag.349. Udelrico pag.350 | Guelfo.           |
| pag.350.                                                                                           |                   |
| MAROZIA. Concubina del Marchese Adalberto.                                                         | pag.391.          |
| Inganno del Fiorentini che la crede soncubina d' A                                                 |                   |
| e non d'Alberico.  L'Alberico di cui essa fu moglie era chiamato anco                              | ibid. Not.        |
| berto, ma non era il Marchese di Toscana. pag-                                                     | ora Adai-         |
| Fu moglie del Re Ugo .                                                                             | ibid.             |
| MASSAROSA. Corte di detto luogo donata a i Cano                                                    | nici della        |
| Cattedrale di Lucca .                                                                              | \$42.400.         |
| MATILDA. Nome commune a molte Principesse n                                                        | ell'ifteffo       |
| Secolo.  MATILDA Madre di Beatrice & Avola della grande                                            | Italiana .        |
| par.423. e 56.                                                                                     | -                 |
| MATILDA Sorella di Guglielmo Vescovo di Pavia<br>dell'errore preso dai moderni circa la nostra.    | \$65.132.         |
| Moglie di Guido, ed Azzone Marchefi.                                                               | ibid.             |
| MATILDA. Si dichiara di profession Longobarda.                                                     | In qual           |
| maniera devast intendere tal dichiarazione.                                                        | pag.362.          |
| Segue la Legge Salica.                                                                             | pag.363.          |
| Di qual famiglia fosse.                                                                            | pag.416.          |
| Rra                                                                                                | ., La             |
|                                                                                                    |                   |

| 310                                                          |
|--------------------------------------------------------------|
| Segue Matilda .                                              |
| La di Lei fottoscrizione in che diversa da quella degl'altri |
| Duchi Tofcani. pag.418.                                      |
| Fu d'origine Lucchefe . pag.413. 6 458.                      |
| Prefunzione ch'effa nascesse nel Paese di Lucca . pag.415. 6 |
|                                                              |
| pag.34.                                                      |
| Discesa dagl'antichi Longobardi su di sangue Lucchese.       |
| pag.6.                                                       |
| Sigifredo ed Attone fra gl'Avi di Matilda i più conosciuti   |
| per nobiltà e valore ibid.                                   |
| Dominio di Tedaldo Avolo paterno di Matilda. pag. 8.         |
| Bonifazio Padre di Matilda succede nel principato paterno .  |
| Ved. Bonifazio                                               |
|                                                              |
| Il P. Bacchini crede , che piuttofto nascesse in Ferrara.    |
| pag.34. Nit.                                                 |
| Nacque nel 1046. pag.35.                                     |
| Nell'età d'anni otto resta unica erede delle ricchezze pa-   |
| terne. pcg.57.                                               |
| Milita in età d'anni quindici. pag-71.                       |
| Si trova con la Madre nella Battaglia, in cui Cadolo fu      |
| cacciato di Lombardia. ibid.                                 |
| Di nuovo con la Madre fi trova nella Battaglia di Roma-      |
| contro Cadolo affieme con Goffredo, ma non con Gof-          |
|                                                              |
|                                                              |
| Unita con Beatrice rigetta di Roma Cadolo. pag.80.           |
| Scrive frequenti lettere ad Aleffandro II. pag.90.           |
| Ottiene per sua guida Anselmo Nepote di detto Alessandro II. |
| ibid.                                                        |
| S'arma in favor della Chiesa contro i Normanni . pag.93.     |
| E' a Lucca con Aleffandro II. pay.97.                        |
| Prime memorie del di Lei governo in Lucca. pag.98.           |
| Accafata con Goffredo il giovine. pag. 102.                  |
| Creduta falfamente da molti fcrittori non maritata . ibid.   |
| G. lod.                                                      |
| Interviene alla confegrazione della Cattedrale di Lucca, e   |
|                                                              |
|                                                              |
| Dona assieme con Beatrice all' Ospedale del Duomo di Lucca.  |
| ibid.                                                        |
| Giudica in Fiorenza a favore della Chiefa di S. Felicita, e  |
| torna a Lucca. pag.314.                                      |
| Confulta con Alessandro II. i rimedi per la contumacia di    |
| Enrico IV. pag.115.                                          |
| G'udica in Lucca                                             |
| Otti me il perdono al Vescovo di Praga, pag.118. de ibid-    |
| Abt. S'ai-                                                   |
| 2 11-                                                        |
|                                                              |

| Seque Matilda .                                                                      | 3 1            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| S'affattica per ridurre Enrico ad obedire alla Chi                                   | efs . tre 134- |
| Dona alla Badia di Verona .                                                          |                |
| Procura, ch' Enrico fi umilj al Pontefice .                                          | peg.117.       |
| Alexa Defendicion 1 1 mili 21 Pontence .                                             | pag.118.       |
| Ajuta l'espedizione del Papa contro i Norman                                         |                |
| Suo ardentissimo affetto alla Chiesa .                                               | ibid.          |
| Esortazione ad essa fatta da Gregorio VII.                                           | pag.130.       |
| Riceve commissioni dall' istesso Gregorio .                                          | pag-130.       |
| Giudica in Pifa, ed in Lucca.                                                        | ibid.          |
| S'aliena da Goffredo perchè mancato di fede pag. 132.                                | a Gregorio .   |
| Imputata falzamente di nozze incestuose è dife                                       | fa. ibid.      |
| Ripresa di troppo zelo da Gregorio.                                                  | pag.134.       |
| Somministra con Beatrice ajuti al Pontefice.                                         | pag.135.       |
| Ontinum to Con Beatrice ajuti al Pontence                                            |                |
| Ottiene da Gregorio il precetto che S. Anselmo                                       | forus at ano   |
| Vefcovato.                                                                           | ibid.          |
| In essa, ed in Beatrice confida grandemente                                          | Gregorio.      |
| pag.137.                                                                             |                |
| Con Beatrice, e S. Anfelmo in Tofcana.                                               | pog.140.       |
| Riceve le spedizioni mandate segretamente da l                                       | Enrico 2 Gre-  |
| gorio.                                                                               | pag.141.       |
| Trattati d'aggiustamento tra esso e Goffredo .                                       | ibid.          |
| Promette con Beatrice affiftenza al Pontefice de                                     | mo effer ftati |
| rotti i trattati con Enrico, e Goffredo .                                            | pag.144+       |
| L' opinione del Baronio circa il divorzio fra ef                                     |                |
| non è seguita dal Fiorentini . ps                                                    | g.159. & feq.  |
| S' arma con la Madre in difesa di Gregorio.                                          | pag.161.       |
| Cagioni di del difgusto tra esfa, e Gostredo.                                        | ibid.          |
| Raccomanda all' orazioni del Pontefice il morto                                      |                |
| marito.                                                                              | ibid.          |
| Coftanza d'effa, e di Beatrice nella difefa                                          | el Pontence.   |
| pag.162.                                                                             |                |
| Procura aggiustamento col Re, ma non riusi<br>di follevar contro di esso l'Alemagna, | pag.164.       |
| S'incammina con Gregorio in Alemagna .                                               | pag.169.       |
| Affifte al Pontefice, e per la venuta del Re fi                                      | eitien a Cam   |
| poffa ,                                                                              | ibid.          |
| Pregata da Enrico per l'aggiustamento cel Pa                                         | pa. pag.170.   |
| Imputata falfamente di mala vita .                                                   | ibid.          |
| Eletta Ambasciatrice d' Enrico s'interpuone per                                      | l'affoluzione  |
| di effo.                                                                             | pag.171.       |
| Finalmente ottiene l'affoluzione d'Enrico .                                          | pag-175-       |
| Enrico tenta farla prigione con Gregorio .                                           | pag. 181.      |
| Ritirata sol Pontence in ficure done il fuo                                          | Patrimonid &   |

| 310                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segue Matilda . ibid                                                                         |
|                                                                                              |
| Precede il Pontefice in Tofcana. pag. 184                                                    |
| Giudica in Fiorenza a favore d' Anfelmo Vescovo di Lucca                                     |
| e conferma il medefimo giudizio in Lucca . pag.185                                           |
| Riceve fotto la sua protezione il Monastero di S. Vito                                       |
| Ad effa benche affente fanno applaufi il Clero, ed il po-                                    |
| polo di Roma . pag.186.                                                                      |
| Rimedia a i difordini del fuo stato . pag. 187                                               |
| S'impegna per la riforma de' Canonici di Lucca, ed è ma                                      |
| foddisfatta di effi . pag.189                                                                |
| Done al Vescovato di Pisa, e di Lucca. ibid                                                  |
| Propuone altri mezi d'aggiustamento fra il Pontefice ed i                                    |
| Re. pog.191                                                                                  |
| S'interpuone per ridurre all' obedienza della Chiefa i Cano                                  |
| nici fediziofi di Lucca. pag.195                                                             |
| Dona di nuovo al Vescovato di Lucca. pag 196                                                 |
| Diman fola alla difefa di Gregorio . \$47.100                                                |
| Sente i primi danni dagli Scifmati fatti ad effa . pag.201                                   |
| Combatte contro di effi, e perde . ibid                                                      |
| Timore de i Cattolici per tal perdita. pog.201                                               |
| Tacciata di temerità, e di pazia perchè s'oppone intrepi                                     |
| damente agli Scismatici . pog.203                                                            |
| Confidera el andamenti d'Enrico, e ne avvisa Gregorio                                        |
| Affalita dall'efercito regio vigorosamente refifte. ibid                                     |
| Spende in ajuto de' Cattolici le sue riccheze . pag.209                                      |
| Suo valore . ibid. & feq                                                                     |
| Soccorre vivamente Gregorio perseguitato dagli Scismatici                                    |
| pag.217,                                                                                     |
| Benche indebolita di forze per la ribellione della Liguria.                                  |
| s' oppone contuttociò valorosamente agli Scismatici .                                        |
| pag.318.                                                                                     |
| Combatte a Sorbara contro gl' Enriciani , e ne riporta.                                      |
| vittoria . pag,220                                                                           |
| Prosperata grandemente da Dio. pog.212 Fa esenzione a i Monaci Cassinesi in Pisa, e in Lucca |
| fa ejenzione a i monaci Camnen in Fira, e in Lucca                                           |
| Procura che le Chiefe del fuo dominio fiano provedute d                                      |
| Vefengi Cattolici . tge-226                                                                  |
| Pregata a follecitare l'elezione del nuovo Pontefice . pag.222                               |
| Interviene alla morte di S. Anfelmo, e gode de' Miracoli                                     |
| che ne fuccessero . pag.131                                                                  |
| Promuove al Pontificato Defiderio Abbate Caffinese . pag. 234                                |
| Di-                                                                                          |
|                                                                                              |

ibid.

| Come Martha                                                                                                                                     | 3-3                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Procura, che si raduni il Conclave dopo la n<br>tor III. e vi manda Ambasciatori.                                                               | del Re d'In- ento. ibid. one di Vit- pag.135. ibid. Nit. vi possede- pag.136. pag.137. 138. & feg. norte di Vit- pag.240. |
| Sente con sommo pracere l'elezione d'Urban                                                                                                      |                                                                                                                           |
| S' arma di nuovo in favor della Chiefa.<br>Si rimarita per obedienza del Papa in Guelfo                                                         | di Bayiera.                                                                                                               |
| pag.242.                                                                                                                                        |                                                                                                                           |
| Ottiene una folpension d'armi fra gli Scismati                                                                                                  |                                                                                                                           |
| fuo marito.                                                                                                                                     | pag-243.                                                                                                                  |
| I di Lei stati sono occupati da Enrico.                                                                                                         | psg.245.                                                                                                                  |
| Privilegio da essa, e da Guelso concesso a i ibid.                                                                                              |                                                                                                                           |
| Soccorre Mantova affediata da Enrico.                                                                                                           | ibid.                                                                                                                     |
| Sua intrepidezza.                                                                                                                               | pag.248.                                                                                                                  |
| E' tradità da Ugone suo Capitano con mo                                                                                                         | lta perdita .                                                                                                             |
| Tenta qualche diversione in Alemagna.  Assilita da i Regj nel Modonese perde Mont Monteassiredo.  Soccorre Montebello, e le sono fatte proposiz | pag.251.                                                                                                                  |
| ibid.                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| Non ricufa in apparenza i trattamenti di pac<br>una conferenza di Teologi per esaminare                                                         | le propofte                                                                                                               |
| d' Enrico.                                                                                                                                      | pag.151.                                                                                                                  |
| Sente le diversità de pareri de Teologi conve                                                                                                   | ocati . ibid.                                                                                                             |
| Rompe ogni trattamento di pace, e rifolve di                                                                                                    | i combattere.                                                                                                             |
| Vince Enrico, e s'impadronifee dello Stend<br>pag.258.                                                                                          | ardo Regio .                                                                                                              |
| Recupera molti luoghi perduti.                                                                                                                  | pag.259.                                                                                                                  |
| Alla di Lei protezione ricorre Corrado Figlio                                                                                                   | d'Enrico ri-                                                                                                              |
| bellato al Padre »                                                                                                                              | pac.260.                                                                                                                  |
| Ogni giorno s' augumenta di forze.                                                                                                              | pag.261.                                                                                                                  |
| Per opera sua Corrado è coronato Re d'Italia.                                                                                                   | pag 261. Not.                                                                                                             |
| Libera Prassede moglie d'Enrico carcerata dal ma                                                                                                | Chia-                                                                                                                     |

Ēr•

| Segue Matilda.                                       |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Torna nel Modanese, e dona alla Badia di S.          | Benedette   |
| pag.188.                                             |             |
| Offervazioni full' istrumento di tal donazione. pa   | 2.461. Not  |
| Torna in Toscana, e giudica in Fiorenza.             | \$45.291    |
| Ajuta il ritorno del Legato Apostolico in Italia.    | DOZ.194     |
| Si duole della morte impenitente d' Enrico, ed a     | ccompagna   |
| il Poutefice in Lombardia.                           | \$49.296.   |
| Interviene alla confagrazione della Cattedrale di M  | fodena, ed  |
| al Concilio di Guaffalla.                            | \$47.196.   |
| Accompagna il Pontefice a Parma per la confag        | razione di  |
| quella Chiefa a cui lascia ricchissimi doni .        | pag.297.    |
| Accresce di rendite S. Benedetto di Mantova .        | ibid.       |
| Torna in Toscana, ed assedia Prato.                  | \$44.202    |
| Edifica nel Contado di Lucca il Monastero di F       | regionaia . |
| par.200.                                             |             |
| Riceve Pasqual II. e con esso prende il viaggio      | di Roma.    |
| ibid.                                                |             |
| Torna in Toscana, giudica a favor de' Monaci d       | i Vallom-   |
| brofa, e dona in Lombardia al Vescovo di             | Modena .    |
| pag.301.                                             |             |
| Si prepara per la venuta d'Enrico V. e dona beni     | a S. Be-    |
| nedetto di Mantova.                                  | \$47.201.   |
| Estratto degli Strumenti di tal donazione citati da  | l Fioren-   |
| tini . par.                                          | 462. Not.   |
| Cerca rendersi ben' affetto Enrico V.                | pag-302.    |
| S' oppuone all' infolenze dell'efercito regio .      | \$45.20A    |
| Si trattiene in luoghi forti, e tratta per mezzo d   | i miniftei  |
| la confederazione propostale da Enrico V.            | \$50 20¢    |
| scende da Canolla a Bibianello, ed ivi terma le      | capitula-   |
| zioni.                                               | ibid.       |
| di Lei Ambasciatori ottengono la liberta di Pa       | fqual II.   |
| tenuto prigione da Enrico V.                         | pag.311.    |
| tabilisce di nuovo la già conclusa confederazione    | . ibid.     |
| Non pare che questa confederazione sia probabile.    | pag.462.    |
| Not.                                                 |             |
| avorisce l'impresa di Majorica, e Minorica procu     | rata da i   |
| Pifani .                                             | pag.312.    |
| fornata in Tofana fa privilegi.                      | ibid.       |
| listora i Bagni di Pifa.                             | pag. 212.   |
| Mervazione full' iscrizione di detti Bagni riportata | dal Fio-    |
| rentini . ter a                                      | 62. Alet    |
| litornata in Lombardia dona a S. Benedetto di M      | antova .º   |
| pag.313.                                             |             |

| 322                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Serne Matilda                                                                                                            |  |
| Errore preso dal Fiorentini circa questa donazione . pog. 463.                                                           |  |
| Nel 1113, non fi parti di Lombardia. pag. 314. & 463. Nst.<br>Dona la Chiefa di S. Valentino a S. Benedetto di Polirone. |  |
| pag.314-                                                                                                                 |  |
| Errore del Fiorentini circa tal donazione. pag.463. Not.<br>E' visitata dall'Imperator Greco con Ambasceria, e doni.     |  |
| pag.314.<br>Già grave d'età s'ammala a Montebaroncione, ed ivi fente                                                     |  |
| i felici progressi dell'armata Pifana contro i Seracini.                                                                 |  |
| pag.315.<br>Creduta morta da i Mantovani, che distruggono il castello                                                    |  |
| di Ripalta. pag.317.                                                                                                     |  |
| Rifana, e vuol castigare i Mantovani che tornano alla di                                                                 |  |
| Lei obedienza. ibid.                                                                                                     |  |
| Fino dall' Aprile del 1114. era rifanata. pag.464. Not.                                                                  |  |
| Dona a S. Benedetto . pag. 218.                                                                                          |  |
| Ritorna da Mantova al Bondeno. Ibid-                                                                                     |  |
| Ricade ammalata e s'aggrava, e riconoscendosi mortale si                                                                 |  |
| prepara a morire. pag. 219. conda, e dota in Bondeno l'oratorio di S. Jacopo. ibid.                                      |  |
| Dona a Canoffa, e a S. Benedetto . ibid.                                                                                 |  |
| 'instrumento qui in secondo luogo citato dal Fiorentini                                                                  |  |
| appartiene a i Canonici regolasi di S. Cesarco , pag. 464-                                                               |  |
| Dopo fette meli d'infermith muore d'anni 69. pag.310.                                                                    |  |
| ue rare qualita . dalla pog.320. fino a 328.                                                                             |  |
| agions che in replicato matrimonio si mantenesse Vergine                                                                 |  |
| ue inclinazioni . por. 228.                                                                                              |  |
| ebole di corpo, ma fortissima d'animo; Candidezza de' suoi                                                               |  |
| costumi, Giustizia, e Moderazione. pag.329.                                                                              |  |
| na prudenza, e pieta. pag. 330-                                                                                          |  |
| plendore della fua corte. ibid.                                                                                          |  |
| ie memorie in Nozzano castello del contado Lucchese                                                                      |  |
| pag. 231.<br>rhitra in Italia, e ricchiffima pag. 222.                                                                   |  |
| rbitra in Italia, e ricchistima pag-323-                                                                                 |  |
| drone di lirenze. pag. 465. Not.                                                                                         |  |
| rattata come Regina . pag. 335.                                                                                          |  |
| bbe non mediocre cognizione delle Lettere . pag.336.                                                                     |  |
| rdinò la correzione delle Leggi Civili di Giustiniano . ibid-                                                            |  |
| uno fra i Laici stimato più fanto di Lei . pag-33g-<br>Umiltà                                                            |  |
|                                                                                                                          |  |

SIPTEON

|                                                                     | 2-3              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Segue Matilda<br>Umiltà de fuoi titoli, e fottoscrizioni . ibid. 69 |                  |
|                                                                     |                  |
| Piauti nella fua morte.                                             | pag-340.         |
| Morendo ordina ch' il suo cadavere sia portato a                    |                  |
| di Polirone.                                                        | pag-341.         |
|                                                                     | . 0 466. Not.    |
| Traslazione del fuo corpo trovato incorrotto.                       | pog.342.         |
| Urbano VIII. fa trasportarlo in Roma.                               | \$0g.343.        |
| Nuova Inferizione al di Lei sepolero.                               | ibid.            |
| Donativo da effa fatto a S. Pietro esaminato.                       | pag-344.         |
| Patrimonio di Matilda diverso dal Marchesa                          |                  |
| pag.349.                                                            |                  |
| Controverso tra i Pontefici, e gl' Imperatori . pag                 | -345 . dr fegg.  |
| Qual foffe il principato detto Domus Mathildis                      | . pag.251.       |
| Eredità di Matilda prima detta Principato, or                       | a Patrimonio     |
| di S. Pietro .                                                      | pag-355.         |
| MICHELE Imp. d' Oriente, Ad effo spedisce Aleff                     | andro II. una    |
| legazione.                                                          | pag.112.         |
| MILANO. Gualberto Areivescovo di detto luo                          |                  |
| timore di Berengario.                                               | pag.435.         |
| Tedaldo occupatore di detto Arcivescovato se                        | Pag. 433.        |
| pag 188.                                                            | ommunicato.      |
| MIROALTO. Affediato da Enrico III. infruttu                         |                  |
| espugnato da Bonifazio, a cui dall' istesso                         | orsweate, te     |
| elpugnato da Donirazio , a cui dali intelio                         | Enrico era       |
| ftata data la commiffione di tale impresa . pa                      | 2.30. @ ]eqq.    |
| MITRA. Uso della Mitra al costume cardinalizio                      | o concello a i   |
| Canonici della Cattedrale di Lucca da Alessandre                    |                  |
| MONA Moglie di Vuiccheramo Duca di Tofcas                           | na . pog.369.    |
| NONETE . Credute degl' antichi Duchi Tofcani                        | · pap.455.       |
| MONTEBELLO Castelle . Affediato da Enrico I                         | V. e soccorso    |
| da Matilda .                                                        | pag.251.         |
| MONTECASSINO. Privilegi concessi al Monast                          | ero di detto     |
| luogo da Alessandro II.                                             | · pag.94.        |
| Chiefa di S. Benedetto di detto luogo confagra                      | ta dall' ifteffo |
| Alestandro II.                                                      | pagtit,          |
| MONTECHIARELLO.                                                     | \$02.298,        |
| MONTEFOSCOLI. Castello fondato da Matilda                           | e da effa .      |
| donato alla Cafa di Griffi.                                         | pag. 231.        |
| MONTELUZZO Callello del Reggiano fondato                            | de Marilda       |
| pag.332.                                                            | de Matida ,      |
| MONTEZANO Castello similmente del Reggia                            | no ad:Cassa      |
| da Matilda                                                          |                  |
| MOSELLANICA . Parte della Lorena , o fia Lore                       | pog.332.         |
|                                                                     | ent anbetiote.   |
| pag.50.                                                             | MIT              |
| . Ssa                                                               | NI-              |

# N

NICEFORO Besoniate. Occupatore dell'Imperio di Costantinopoli scommunicato nel Concilio di Roma. pog.190. NICOLAO II. Papa. Protetto da Gosfredo s'invia a Roma.

Fa solenne entrata in detta Città. pog.64. Risolve di riveder la Chiesa Eigrentina, e venuto in To-

fcana vi muore.

pog.66.
NICOLAO Tucci. Scrittor MS. delle Morie di Lucca diligente, e giudiziofo.

pog.365.

NOGARA Cestello. Si mantiene fedele a Matilda contro l'efercito Regio. pag-246.

NOZZANO. Castello edificato da Matilda nel contado di Lucca, e memorie di Matilda in esso. pog. 331.

## O

OBERTO. Marchese di Toscana, e sue notizie. pag.401.

OBERTO March. Padre e Figlio del nome stesso. pag. 219.
ONORIO Papa. Pretenzioni di questo Postesice sopra l'eredità di Matilda.

pag. 467. Nos.

ONORIO II. Antipapa. Ved. Cadolo.

OTTONE Card. Officiafe. Legato Apostolico nel Concilio di
Quintilingolure.

par.112.

Dichiarato da Gregorio VII. degno di fuccedergli nel Pontificato. pag. 126.

Defiderio Abbate Caffinese tenta che esso sia eletto Pontesce.

pag. 233.

Proposto per successore a Vittor. III. è eletto col nome di

Urbano II. Ved. Urbano II.

OTTONE I. Imp. Perviene all'imperio per mezzo d'Attone
Bifavolo di Matilda.

pag.429.

Sue memorie.

OTTONE IV. Imp. Fa privilegj a favor dell'Abbazia di Selto

nel Contado di Lucca, e a S. Benedetto del Pò. pag. 407, OTTONE. March. Italiano. Ved. Bertz. OTTONE. Conte di Comacchio. Creduto da alcuni padre di

Sigifredo . pog. 36 s.

## P

ADOVA . Udalrico Vescovo di detto luceo . \$69.1924 PALAZZO Regio of Imperiale . In Lucca, ed in Pila . pag.453. PALERMO. Affalito da i Pifani, S. PANTALEONE. Chiefa così detta nel monte dell' Eremita unita a una congregazione di Canonici Regolari per confenfo di Giovanni Vescovo di Lucca . pag.33. PARMA. Suoi Vescovi. Elbringo 385. Eberardo 191. e 219. S. Bernardo Card. 196. Suo Conte Ubaldo . pag.58. Si ribella a Corrado Imp. ed è domata da Bonifazio. pog. 16. Saccheggiata e distrutta da Corrado. pag.18. Sua Cattedrale confagrata. pag-197. PARMIGIANI . Loro eccesso contra il Card. S. Bernardo castigato da Matilda. pag.287 -Chiedono per loro Vescovo l'istesso Cardinale. \$07.197. Pregano Pafqual II. che confagri la loro Chiefa Cattedrale . ibid. PASOUAL II. Papa . Eletto Pontefice . pag.179. Ordina che l'offa di Giberto Antipapa fiano gettate nel Tepag. 280. Approva in Lucca l'ordine de' Canonici di S. Frediano, e li chiama a Roma per la riforma del Laterano. pag.290. Paffa per la Tofcana in Lombardia . pag.196. Tiene un Concilio in Guaftalla castello di Matilda. ibid. Paffa a Parma a confagrare quella Chiefa, e la riceve fotto l'immediata protezion fua . pag.197. Partito per l' Alemagna rifolve di passare in Francia. ibid. Paffa per Lucca nel trasferirfi a Roma. pag. 300. Si dubita della verità, o almeno dell' antichità dell' ifcrizione della Chiefa di S. Aleffio di Lucca, in cui v'è la 90g.461. Not. memoria di questo Pontefice . Fatto prigione da Enrico V. \$49.308-Condotto prigioniero da Enrico con fudibrio spogliato degl' abiti pontificj nel suo viaggio . Ottiene la liberta per mezzo degi' Ambasciatori di Matilda . \$62..210. PASSAW . Almanuo Vescovo di detto luogo mandato da Gregorio VII. Legato alla Dieta di Triburia . PATRIMONIO Di Matilde. Diverso dal Marchesato Toscano

\$42.249.

PA

| 320                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| PAVIA. Conciliabolo tenuto in effa da alcuni Vescovi L  | ongo-           |
| bardi ove fu frommunicato Gregorio VII. pai             | g.161.          |
| Mainardo Vescovo di detto luogo. Ved. Mainardo.         |                 |
| DEDDE ANDO Fielio di Vualperto                          | 367,            |
| profile INCO. Fielio anch' ello di Vullperto. pa        | ç.36 <i>7</i> • |
| PETRONIO. Vescovo di Corfica inviato da Bonifazio a L   | ucca.           |
| mag. > \$0.                                             |                 |
| DIACENZA, Suo Vescovo Dionigi: po                       | g.134.          |
| S. PIETRO DAMIANO Creato Cardinale da Stefano           | ıx.             |
| · pag.62.                                               |                 |
| Rintende con lettere Goffredo .                         | 49.73.          |
| Casione di tal riprentique.                             | . Not.          |
| Spedito Legato da Aleffandro II. per le turbulenze d    | e' Mo•          |
| naci Clunizcati                                         | 042.74          |
| Trafmette un efficace ferittura al Concilio Osboriente  | fopra           |
| la pretefa autorità degl' Imperatori circa l'elezi-     | on del          |
| Pontefice                                               | ag.75.          |
| Padunato un Concilio in Francia tratta le differenze    | tra.            |
| Urone Abbate Cluniacese; e Dragone Vescovo M            | atifco-         |
| nefe.                                                   | Dag.77.         |
| Mandato dal Pontefice suddetto in Fiorenza per acqui    | etar le         |
| differedie tra Pietro Vescovo di detto luogo, ed i N    | onaci .         |
| Sanding Legato dal medefimo Pontefice ad Enrico.        | pag.99.         |
| Efouone il fentimento del Pontefice nella Dieta di .    | ranco-          |
| fort . Pi                                               | 17.100          |
| . Spedito dall' istesso Pontefice Legato di Ravenna . p | ag.112.         |
| Tornato da detta Legazione muore.                       | ag.113.         |
| PIETRO Vefeovo d' Abruzzo, Ved. Abruzzo.                |                 |
| D' Anagni, Ved. Anagni.                                 |                 |
| Di Lucca, Ved. Lucca,                                   |                 |
| D' Arezzo. Ved. Arezzo.                                 |                 |
| Di Fiorenza Protetto da Goffredo, creduto Simoniaco     | o da            |
| S, Gio, Gualberto accufato nel Concilio di Roma è       | dichia-         |
| rato Simoniaco e spogliato del Vescovato. pag-          | 18. 6 79        |
| S. PIETRO, Monaco di Vallombrofa detto Igneo.           |                 |
| Fa in Firenze la miracolosa prova del suoco.            | pag.78.         |
|                                                         | pag.79          |
| Mandato Apostolico Legato in Alemagna.                  | ag.192.         |
| Legato Apostolico in Francia per chiedere ajuti,        | ag.101.         |
|                                                         | pag.244         |
| PIETRO, Vescovo Tusculano in un Concilio in Lucca.      | pag.78          |
| PIGNA Istorico . Suo errore circa Il dominio di Lucca . | pag.407         |
| Diverso in molte cofe dag!' aneichi Scrittori . pag.2   | 0 . 24          |
| PISA. Saccheggiata da i Normania.                       | Pag-374         |
|                                                         | De-             |

|                                                                         | 327             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Depredata da i Saraciai .                                               | 12.10. 6 45.    |
| Incendio in effa.                                                       | pag.176.        |
| Giurisdizion di Matilda . pay.                                          | 282- 6 335-     |
| Suoi Vekovi. Giovanni pag. 374. Guido 117. Lu                           | ndolfo Le-      |
| gato, e Vicario in Corfica 185, e 100, Dago                             | berto 163.      |
| che poi fu fatto Arcivescovo 264.                                       |                 |
| PISANI . Popolo bellicofo .                                             | 209.9.          |
| Sono in armi contro i Lucchefi.                                         | ibid.           |
| Vanno contro i Seracini                                                 | pag.10.         |
| Vittorioli degl'Infedeli tornano a difendere il loro<br>tro i Luccheli. | ftato con-      |
| Rittorano la loro Città, ne cacciano i barbari,                         | a li neries     |
| guitano fino a Reggio.                                                  | pog.11.         |
| Cacciano di Sardigna Mufetto Re Barbaro nel 101                         | pog.ii.         |
| testazione del Sigouio,                                                 | \$89.16.        |
| Par più verisimile che ciò succedesse nel 1016.0 101                    | * \$40.13-      |
| Guerra fra effi ed i Lucchefi .                                         | psg.58.         |
|                                                                         | 2.81.65 /cq.    |
|                                                                         | Sardigna .      |
| pag.84.                                                                 | ariai Pue       |
| Spediscono Ambasciatori al Re Sardo .                                   | pog.85.         |
| Riconoscono l'errore, restituiscono il tolto a i M                      | orraci, c       |
| ne domandano perdono ad Alessandro II                                   | ibid.           |
| Guerre fra effi, e i Genovefi.                                          | pag-1972        |
| Con la loro armatz unita a quella de' Genoves                           |                 |
| Invitati di nuovo per l'impresa di Gerusalemme                          | \$07.237-       |
| Guerra tra effi, e i Lucchefi                                           |                 |
|                                                                         | pag.186.        |
| Rifolyono l'impresa di Majorica, e di Minorica,                         | 88 . Q. led . 4 |
| il Vessilo da Pasqual II.                                               |                 |
| PISTOJA , Suoi Vescovi , Giovanni por. 367. Of                          | \$09.211.       |
| Leone 97. e 165. Pietro 278. Ildebrando 298.                            | Cilini 374+     |
| PLATENA Caffello . Si mantien fedele 2 Matilda con                      | W.f             |
| cito Regio.                                                             |                 |
| PONTREMOLI . Saccheggiatz dalla foldatefez d'                           | pag.147. 1      |
| pag. 206.                                                               | Eurico A.       |
| POSSEVERI . Badia nel Contado Lucchefe . Matil                          | de afudica      |
| a favor d'effa .                                                        | 460. Not.       |
| PRASSEDE Moglie d' Enrice fatta prigione dal M.                         | riso i li-      |
| berata da Matilda.                                                      | pag.163.        |
| De Matilda è accompagnata al Concilio di Piagenza                       | Pur. 103.       |
| PRATO. Castello di questo nome come edificato.                          | \$62.198.       |
| Affediato da Matilda ,                                                  | ibid-           |
| 1                                                                       | Guere.          |

328

Guerra tra i Pratefi , e i Fiorentini : PRISNON. Conciliabolo ivi celebrato, in cui dagli Scifmatici fu deposto Gregorio VII. ed eletto antipapa Giberto Vescovo di Ravenna, peg.1994

UINZIO, o Cencio. Riceve in Castello S. Angelo Cadolo, che poi ricompra dall' ifteffo Quinzio la fua falute. pag.80.

Fa prigione Gregorio VII.

pag.116.

## AMPRETTO March. di Tofcana . Sue memorie . RANGERIO Vefceve di Lucco . Per ordine di Matilda ferive

la vita di S. Anselmo. pag.233. Ardita riprenfione fatta da effo al Pontefice . pag.294. RANIERI March. di Tofcana. Duca e Marchefe nell a venuta di Corrado. pag.23.

Non fu figlio di Bonifazio, come crede il Berni, ne Marchefe d'altro titolo, che di Toscana e di Lucca. Fu Figlio d'Uguccione Marchefe .

RANIERI, Card. di S. Clemente eletto Pontefice col nome. di Pafqual II, pcg.279. Ved, Pafqual II.

RANIERI Velcopo di Fiorenza. Ved. Fiorenza.

RATISBONA. Gherardo Vescovo di detto luogo a Lucca. Commiflario d' Enrico IV. RAVENNA. Giberto Arcivescovo di detto luogo Antipapa .

Ved. Giberto. Riccardo Arcivesco di detto luogo eletto da Gregorio VII. \$42.301.

RE d' Italia . Ved. Cronologia . REGALIA, Che cofa intendefi fotto tal nome . pag.307. s 448.

REGINALDO Vescovo di Como . Ved. Como . REGGIO. Suoi Vescovi. Adalardo pag.418. Gandolfo 219. Eriberto 252, Bonfignore 310,

REGINERIO . Marchefe . pag.224.

RE-

DIGHT ON WG

| ,                                                | 349            |
|--------------------------------------------------|----------------|
| REGINONE . Cronista antico corretto .            | pag. 386.      |
| RICHILDA Figlia del Conte Bonifazio. Abbade      | ffa nel Con-   |
| vento de' SS. Benedetto, e Scolastica in Lu      | LC2 . 24F 27T  |
| Ved. 468. Not.                                   | 1-8-31-1       |
| RICHILDA Moglie del Duca Benifazio. Quando       | feguiffe l'ac- |
| cafamento tra effa e Bonifazio.                  | pag.15.        |
| Figlia di Gifelberto; e qual fosse il Gifelberto | fuo padre.     |
| ibid.                                            |                |
| Detta Ricalda in antico Strumento .              | pag.25.        |
| Muore ed è fepoltà a Nogara.                     | pag. 26.       |
| RINALDO Velcovo di Capua. Ved. Capua.            | 4-8            |
| RIPALTA Cafello di Matilda. Affediato da Enrico  | IV. fi rende . |
| pag.146.                                         |                |
| Ricuperato da Matilda.                           | pag.219.       |
| ROBERTO Guifcardo. Capo de' Normanni col i       |                |
| giero scommunicati.                              | pag.1 29.      |
| Duca di Sicilia, di Calabria, e di Puglia.       | pap.162.       |
| Soccorre Gregorio contro gli Scifmatici.         | pag. 118.      |
| Mette il fuoco in più d'un luogo di Roma e libe  | erato il Pon-  |
| tefice lo mette in ficuro, e recupera i luo      |                |
| dagli Scifmatici                                 | ibid.          |
| RODINGO Vescovo e Misso Imperiale.               | pag.373.       |
| RODOLFO Fratello dell' Avolo di Matilda.         | \$02.437       |
| RODOLFO Duca di Spevia. Unito all' Imperatr      | ice Agnese,    |
| e a Rinaldo Vescovo di Capua tenta ridurre       | a penitenza    |
| Enrico .                                         | pay-125.       |
| Eletto Re.                                       | ag.184. 198.   |
| ODOLFO Vescovo di Siena. Ved. Siena.             |                |
| OSIERES Scrittore diverfo dagli Scrittori antic  | Hi . pag. 20.  |
| e inz. Not.                                      |                |
| OSSELLE. Duodo Vescovo di detto luogo . ,        | ag.76. e 97.   |
| UGGIERO. Col fratello Roberto capo de Norma      |                |
| Seracini a Ciramo, e manda le spoglie ad Al      | ciiandre II.   |
| pag.81.                                          |                |
| Scommunicato col Fratello.                       | 139.           |
| Ottiene l'affoluzione dalle cenfure.             | pag. 16 3.     |
| Fatto Re di Sicilia,                             | pag.186.       |

| C ·                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SCABINI . Erano giudici antichi, detti ancora Scavini . ;                        | dr.414.    |
| SERGIO Papa. Per la potenza d' Adalberto intrufo                                 | nella .    |
|                                                                                  | ar.291.    |
| SIENA . Lupo Vefcovo di detto Luogo 385. Altro Vefc                              |            |
| dolio 166.                                                                       |            |
| SIGEARDO . Patriares d'Aquiles V. Aquiles .                                      |            |
| SIGIFREDO . Fra gl'avi di Matilda per valore uno                                 | đe' niù    |
| conofciuti -                                                                     | ag.360.    |
| Fu Lucchefe .                                                                    | ibid.      |
| Alcuni dicono che fu figlio d' Ottone Conte di Con                               | acchio.    |
| pay.360.                                                                         |            |
|                                                                                  | ag.361.    |
| Da alcuni per errore chiamato ancora Sigiberto -                                 | ibid.      |
| Da quali Prencipi nel Contado Lucchese sia potuto-                               |            |
|                                                                                  | 47.467.    |
|                                                                                  | ag. 426.   |
| SIGILLO. Aleffandro II. concede a i Lucchefi il Si                               |            |
| Prombo -                                                                         | pag.29.    |
| SIGONIO. Corretto. pag. 13. 19                                                   | -6 367-    |
| SILVESTRO III. Giovanni Vescovo Sabinese eletto an                               | tipapa     |
| con questo nome .                                                                | pag.86.    |
| S. SIMONE Armevo. Canonizato da Benedetto VIII.                                  | pag.17.    |
| Nelle sue Note Mis. crede il Fiorentini che fosse fa                             | ta detta   |
| canonizazione da Benedetto IX. ib                                                | id - Not . |
| SOFIA Sorella di Beatrice, e Madre di Federigo Cu                                |            |
|                                                                                  | . 6 247.   |
| SORBARA Caftello di Matilda nel Modanese assediato                               |            |
| rico IV., ove Matilda vinfe l'istesso Enrico . pag-                              | 119- 00    |
| feqq-                                                                            |            |
| SPOLETO.                                                                         |            |
| Suor Duchi ( Vuinigifo Lamberto 377: Guido 3: Bonifezio 412. Ugone 403. Ubaldo " | 77. 882    |
| Bonifizio 412. Ugone 403. Ubaldo                                                 |            |
| SPONTIUSO Vefovo Miffo Regio -                                                   | 09.367-    |
| STEFANO IX. Papa . Procura dare a Goffredo fuo fra                               | tello la   |
| . corona dell'Imperio, e il titolo del Re d'Italia -                             | pag.62.    |
| Spedisce due Legazioni una alla Chiesa Greca, l'a                                |            |
| Imperatrice -                                                                    | ibid.      |
| Promuove al Cardinalato S. Pier Damiano,                                         | ibid       |
| Fa Vescovo di Lucca Anselmo Badagio Milanese .                                   | ibid.      |
|                                                                                  | Do-        |
|                                                                                  |            |

Dona al nuovo Vescovo la Chiesa di S. Alessandro e da amplissimo privilegio a i Canonici, e Cattedrale di Lucca. ibid. Muore.

STEFANO Cardinale. Interviene al Concilio di Lucca convocato da Aleffandro II. pag.76.

ACHIPERTO Duca di Tofcana, e di Lucca. pag.369. TASONE Duca di Tofcana circa il 360. pag.366. TEDALDO. Avolo Paterno di Matilda. Nel mille dominava in una gran parte della Tofcana. 200.8. Aderifce ad Enrico, e lo riconosce per Re d'Italia. par. 11. Aderi forse sul principio ad Arduino, e poi segui le parti d' Enrico . ibid. Not. Invita Enrico in Italia contro Arduino ibid. Il Sig. Muratori lo crede Marchele di Modena piuttofto che di Tofcana. pag. 12. Not. Cede l'amministrazione del principato al primogenito . Suoi progenitori Alberto e Bonifazio Marchefi. pag.406. Fonda la Badia di S. Benedetto del Pò. \$09.405. Muore . pag. 13. Altre fue memorie . par.13. c 404. 437. TEDALDO Zio di Matilda. Vescovo d'Arezzo esemplarmente · cafto . pag.13 .-Detto da Donnizone inventor della Musica . per.14. TEODORA. Non fu concubina d'Adalberto II. ma fu fua. moglie del primo letto. pag.391. Nit. TEODORICO Duca. pag.191. TOSCANA. Detta Longobardia, e Thufeia Longobardorum. pap. 262. Suo governo avanti, e nel tempo di Matilda. pag.438. Suoi Marchefi . V. Marchefi Tofcani . TITOLO di Duca, Marcheje, e Conte. V. Duca, Marchefe e TOLOMEO. Cronifta Lucchefe. Suol errori. pay.109. 112. TRIBURIA . Dieta tenuta in esta contro Enrico IV. par. 16; de jeg.

## V

| TT                                                |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| UBALDO Vefcono Sabinefe.                          | pag-97-      |
| UBALDO Padre di Bonifazio. Maechele di Car        | nerino e di  |
| Spoleto.                                          | pag 412 .    |
| UBALDO Conte di Parma .                           | pag. 58.     |
| UBERTO March. V. Oberta .                         | bag., 00     |
|                                                   |              |
| UDELRICO Marchefe di Tofcana .                    | pag.350.     |
| VENEZIA. Alcuni antichi ferittori la crederono    |              |
| Pipino Re d'Italia.                               | pag.432.     |
| VERNERIO Giurifconfulto . Ordina , e corregge il  |              |
| Leggi civili di Giustiniano per ordine di Matile  |              |
| VESCOVI Lombardi Scifmatici. pag.                 | 145.155.178. |
| UFFIZIO Della Madonne. Inventato da S. Pier       | Damiano 🕶    |
| proposto nel Concilio di Chiaramonte da Urb       | ano II. Ma-  |
| tilda v'assiste ogni giorno.                      | pag. 228.    |
| UGONE Card. Chiamato il Bionco . Condamato d      | ue volte per |
| Simoniaco è privato da Gregorio VII. de           | Cappello .   |
| pag-155.                                          | - 11         |
| Va al Concilio di Vuormazia e porta falsi libelli | contro Gree  |
| gorio .                                           | ibid.        |
| Fa dichiarare incapace del Pontificato Gregorio   |              |
| UGONE Duca e Marchefe fue memorie.                | pag401.      |
| VITTOR III. Papa . Ricevuto in Roma da Matilda    | pag.189.     |
| Publica la erociata contro i Maomettani.          | pag.187.     |
| Intima un Goncilio a Benevento. Muore.            | ibid.        |
| VIVINAJA Castello nel Contado Lucchese oggi d     |              |
| era il Palazzo di Bonifazio.                      |              |
|                                                   | psg.29.      |
| VOLTERRA Suoi Vescovi . Adelardo 401. Erima       | .nna         |
| Bonojofo 186.                                     |              |
| VOLTO S. Di Lucca. Suo miracolo.                  | pag.275.     |
| URBANO II. Papa Convoca un Concilio in Re         |              |
| fcomunica Giberto, ed Enrico.                     | pag.241.     |
| Scrive frequenti lettere a Matilda.               | ibida        |
| Paffa a Monte Caffino.                            | pag.249.     |
| Stabilifce a preghiere di Matilda Daiperto Vefe   |              |
| Arcivescovo di Corsica. pag.250.                  | Not. e 264.  |
| Chiamato da Matilda in Lombardia.                 | pag.268.     |
| Convoca un Concilio a Piagenza.                   | pag.166.     |
| S' abbocca con Corrado nuovo Re.                  | ibid.        |
| Ricevuto da Matilda in Lombardia,                 | \$02.169.    |
| Tiene un Concilio in Roma,                        | 908.274.     |
| 2                                                 | N.           |

URBANO VIII. Papa . F1 trafportare a Roma il corpo di Ma-VUALPERTO Duca . Sue memorie in Lucca dal 714. al 776.

pag. 366. . Suoi feli. . .

- pag.367. Fu Duca de Lucca ma incerto fe foffe Duca di tutta la pag.468. Not.

VUALPRANDO Figlio di Vualperto, fu Vescovo di Lucca. pag. 367. 6 feq.

VUICHERAMO Duce e Conte . Riceve l'inveftitura d'une. Chiefa, e fonda un tempio in Vetroniana. VUINIGISO Conte e Millo Imperiale. VUILLA Figlia del Marchefe Bonifazio, e moglie del March.

Oberto. pag.401. & feq. VUILLA Figlia del March. Ugone, moglie del March. Ar-

VUORMAZIA. Conciliabolo in dette luogo convocato da. Enrico . PEZ-194.

## TAVOLA

## DELLE MATERIE

## CONTENUTE NE I DOCUMENTI.

## HHHHH

### ABBATI

#### Nominati ne i Documenti.

A Damo di S. Filis pag. 119. Alberico di S. Benedetto 171.
119. Andelmo di Buccetibi 119. Benardo di S. Fundato
Guidone di S. Forg. e Luilla 110. 117. Mauro di S. Salotere 91. Pietro di Penzade 187. 104. Pietro di S. Martia
di Fiorenza Sa. L'Dierra di S. Enerette 116. Varembrio di
S. Zesser 91. Villaliano di B. Enerette 143. Ugone di Serves
70. Uberto 3. D. A. E. Electrico 143. Ugone di Serves
1. D. A. E. Electrico 15. D. Electrico 15. D. D

Dona le Decime del contado di Lucca alla Chiefa di San...
Martino e Regolo di detto luogo.

ALFSSANDRO II. Papa

Fs. Coftiuzione circal Ministri d'ettra Chiefa di Lucca, pop. 45.
Altra coffituzione, she non possino alienarsi i beni diladi di Lucca,
pop. 48.
Conferma a i Vescori di Lucca tutte le Chiefe, e Cappelle.
Pop. 53.

RE FORREE. Madre di Matilda

Giudica in favore di Berengario Avvocato del Vefcovato di di Lucca.

Ricve fotto la fua protezione l' Ofpedale della Chiefa di S.

Martino di Lucca.

PlaPla-

Pfacito; in cui da Seracino, e Fulcardo è rimunziata all' Abbate di S. Ponziano la Corte di Faognana detta Motardinga.

Giudica in favore di Pictro Abbate di S. Maria di Fiorenza.

Gindica in favore di Pictro Abbate di S. Maria di Fiorena

Dona beni al Monaftero di Fraffinoro pog.86.
Dona beni al Mona tero di S. Andrea di Mantova pog.92.
Giudica al favore di Mauro Abbate di S. Salvatore la Recca
di Scanzano pog.93.
Dona beni al Monaftero di S. Profpero di Reggio pog.96.97.

Dona beni a Varemherio Abbate di S. Zenone. pag. 98. e 99. Dona beni alla Chiefa di S. Pietro Apostolo di Muntova, pag. 100. 103.

Giudica in favor d' Anfelmo Velcovo di Lucca di beni del Cafiello di Monte Catni. pag. 116. BENI DETTO IX. Papa

Rifponde a Bonifazio Marchefe circa l'edificare in Mantovasuna Chiefa in onore di S. Simeone, e concede licenza d'edificarla pag. 77 x

Da all' Abbate di S. Benedetto la cura dell' Ofpedale di Mantova Titolto dalle mani dell' Abbate di S. Andrea pag. 179-

BONIFAZIO March.
Giudica in favore di Giovanni Vescovo di Lucca, pag. 19.
Giudica in favore d'Uberto Abbate di S. Miniato, pag. 21.
CHIESE

Di Caftel Vecchie 72, 94. DFS. Cetarco 329, 159. Di Gonzaga 167. Di S. Maria di Volterra 120. Di S. Michele. Arcangelo di Mantova 134, 167. Di S. Michele di Cotornione 100, 101. Di S. Michele di Soleria 111. Di Nonarola 179. di S. Pietro Apostolo di Mantova 100, 103, 1134. Di S. Silvestro di Nogara 1129. Di S. Silmoue di Mantova

77. 78.

LFO NF. Papa

Ordina si Vefcovo di Modena che affiffa alla confagrazione
della Chiefa di 8. Simone, che dovrà farii dal Vefcovo di

Mantova ... LODOPTO Imp.

Giudica in favore di Gherardo Vescovo di Lucca pag. 13.
Giudica in favore di Pietro Vescovo di Lucca pag. 16.

MATILDA.

Dona all'a Chiefa, e Vescovato di S. Martino di Lucca Castiglion

| ,                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| _                                                                                        |
| 336                                                                                      |
| glion Barardefco . psg. 4                                                                |
| Dona a detta Chiefa , e Vescovato Diecimo del Monte                                      |
| pag.10.                                                                                  |
| Riceve fotto la fua protezione l'Ofpedale di S. Martino d                                |
| Lucca. pag.51  Dh l'investitura d'alcuni beni a Bernardo Abbate di S. Pon-               |
| ziano di Lucca. pag-57                                                                   |
| Dona beni al Vescovato di S. Maria di Pisa, pag.60.                                      |
| Giudica in favore di Rogerio Vescovo di Lucca della terza.                               |
| parte della Corte, e Castello di Capannule. pag.64.                                      |
| Dona beni all' Ofpedal di S. Ponziano di Lucca. pog.66.                                  |
| Da l'investitura d'alcuni beni a Rangerio Vescovo di Lucca                               |
| pag.68. Dà l'investitura della metà del Castello, e Corte de Cumullo 2                   |
| 2 Ugone Abbate de Serena. pag.70. e 168.                                                 |
| Essendo all'assedio di Prato conferma ad Anselmo Abbate di                               |
| Fucecchio il possesso d'alcuni beni. pay.71.                                             |
| Approva la donazione fatta da Ugolinello Conte, pag.74.                                  |
| Dona beni alla Chiefa , e Monasterio di S. Maria in Fenonica .                           |
| pog.79. Riceve l'investitura d'alcune pievi da Rolando Vescovo di                        |
| Ferrara. pog.\$4.                                                                        |
| Dona beni al Monastero di S. Andrea di Mantova. pag.92.                                  |
| Giudica in favore di Mauro Abbate del Monastero di S. Sal-                               |
| vatore la Rocca di Scanzano contro Lanfranco Vescovo                                     |
| Clufine. pag.93.                                                                         |
| Dona beni al Monastero di S. Prospero di Reggio. pag.96. e                               |
| Confegna beni a Varemberio Abhate di S. Zenone . pag. 98. e                              |
| 99.                                                                                      |
| Dona beni alla Chiefa di S. Pietro Apostolo di Mantova .                                 |
| pag. 100. e 103,                                                                         |
| Giudica in favore d'Eritta Abbadessa del Monastero di Santa                              |
| Giustina di Lucca . pog.107.                                                             |
| Da l'investitura d'alcuni beni a Bernardo Abbate di S. Pon-<br>ziano di Lucca. pag. 112. |
| Giudica in favore d' Anfelmo Vescovo di Lucca d' alcuni                                  |
| beni nel Castello di Monte-Catini . pay. 116.                                            |
| Recognizione d'alcuni beni in questione tra i di Lei Missi e                             |
| gl'uomini di Pietro Abbate di S. Benedetto. pag.119.                                     |
| Giudica in favore di Adamo Abbate di S. Vito d'alcuni beni.                              |

pag. 119, Giudica in favore d'Ildebrando Avvocato della Chiefa, e Vefcovato di S. Maria di Volterra. pag. 120, Do-

| Dona alla Chiefa di Mantova. pag. 1                          | 22.     |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| Placito di Matilda, in cui s'agita una controversia tra C    | ira-    |
| ziano Vescovo di Ferrara, e Girolamo Abbate di Pompo         | G.      |
|                                                              |         |
| pag.126.                                                     |         |
| Dona beni alla Chiefa di S- Michele Arcangelo di Manto       | va.     |
| pag.134.                                                     |         |
| Promette alla Chiefa di S. Silveftro quieto poffesso d'alc   | un      |
| beni . pag.1                                                 |         |
|                                                              |         |
| Dona al Monastero di Nonantola la Chiesa di S. Silvestro     |         |
| Nogara. pog.                                                 |         |
| Affieme col Duca Guelfo concede privilegi d'immunità         | 2 1     |
| Mantovani . pgg.141.                                         |         |
| Concede in perpetuo beni al Monastero di S. Benedet          |         |
|                                                              |         |
| pag.141.                                                     |         |
| Lite fra Effa e Vuillelmo Abbate di S. Benedetto defini      | (11)    |
| da Cono Misso di Matilda. pag-                               |         |
| Dal' investitura d'alcuni beni agl' uomini di Cremona . pag- | 149.    |
| Dona all' Ofpedale di S. Michele Arcangelo di Bumbia         | no •    |
| pap.146.                                                     |         |
| Dona beni all' Ofpedale di S. Ponziano di Lucca, par-        | 148.    |
| Compuone una controversia fra i Canonici della Cattedral     |         |
|                                                              |         |
| Lucca e gl' uomini De Cafa Vouidonis. pog.                   | 151.    |
| Esenta da ogn' altra potestà il Monastero edificato nel Cas  | tell 0  |
| di Briffello, e lo fottopuone con aftri beni alla Chiefa     | Ro-     |
| mana. pag.                                                   | 156.    |
| Dona beni al Monastero di S. Benedetto di Gonzaga . pag-     | 150.    |
| Riceve fotto la fua protezione i beni dei Canonici di        |         |
| Maria di Pifa, e concede ad effi il poffesso d'alcuni il     |         |
|                                                              | cui •   |
| pag.161.                                                     |         |
| Fa privilegi d'immunità e protezione al Monastero e con      |         |
| gazione di Vallombrofa.                                      | .163.   |
| Efenta i detti Monaci dagl' aggravi fatti loro da i fuoi l   | willi • |
| pag.166.                                                     |         |
| Efenta gl'uomini Corrigia & Mandria dall'obbligo dell        | Of-     |
|                                                              | .170.   |
| Giudica in favore d' Alberico Abbate di S. Benedetto d'      | 1-70.   |
|                                                              |         |
|                                                              | .172.   |
| Riceve fotto la fua protezione l'Ofpedale posto in Camp      | o Ca→   |
| melafio . pa                                                 | .175.   |
| Dona alcuni castelli ed altri beni al Monastero di Non:      | intola  |
|                                                              | 2.177.  |
| Convenzione fra essa e Imelda Abbadessa del Monastero d      |         |
|                                                              |         |
| Sifto e Fabiano di Piacenza circa il Castello e Corte di     |         |
|                                                              | .182.   |
| V v 'C                                                       | or-     |

Concede beni a Giovanni Proposto della Chiesa di Nonantola. pag.184. Rinuova la donazione fatta di tutti i fuoi Beni alla Chiefa. Romana . Dona beni alla congregazione di Vallombrofa. Dona beni all' opera di S. Maria di Pifa. pag. 192. Dona la metà dell' Ifola al Monastero di S. Benedetto . pag. 1941 e 106. Rinuova la Donazione fatta da Bonifazio, e Tedaldo a detto Monastero di S. Benedetto. pcg.tos. Dà l'investitura d'alcuni beni a Lorenzo Vescovo Populopcg.199\* Dona beni alla Chiefa di S. Michele di Cotornione, pag. 200. 2015 Giudica in favore del Monastero di S. Benedetto di Montepag.202,202 Giudica in favore di Pietro Abbate di Pozzuolo. pag.204. Giudica in favore del Monastero di S. Pietro . Riceve fotto la fua protezione alcuni beni dei Canonici della Chiefa di Volterra. pag.207. Giudica in ravor del Monafterio di S. Salvatore in una controversià tra el'uomini della Corte di Melaria, e quelli del Castello di Reveri . pag.10g. Suo Decreto in una controversia tra il Vescovo di Modena, e l' Abbate di Pompofa per la Chiefa di S. Michele di Soleria nel contado di Modena. pag.211. Dona beni al Monastero di S. Benedetto ... pag. 214. Giudica in favore de i Canonici di Volterra . pag.217. Efenta gl'uomini di Maffa dall'obbligo dell'Ofpitalità, par. 218. Esenta gl' Uomini della Rocca di S. Maria di Castello da detto obbligo . pag.2 19. Dona beni al Monastero di S. Benedetto. pag.221. Concede beni a Ildebrando, e Guidone fratelli con patto che custodiscano, e difendano la Rocca di Ghisaldello: pag.113. Dona beni al Monastero di S. Benedetto. por.124. Convenzione fra effa, e il Monaftero di S. Benedetto circail Cattello, e Borgo di Gubernulo . pag.116. Dona beni al Monastero di S. Benedetto e per esso ad Uberto Abbate di detto luogo . pag.118. Commutazione fra essa e Michele Arciprete della Pieve di San \$4F.220. Efents Gaiberto di Gonzaga dall' obbligo dell' Ofpitalità . pag.231.

Dona al Monastero di S. Benedetto di Gonzaga.

Con-

pag.267.

| 3                                                                                                     | 3 <i>9</i>             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Concede licenza, che possano fasciarsi per testamento                                                 | beni al                |
| Monastero di S. Benedetto.                                                                            | pag.234.               |
| Dona beni al Monastero di S. Benedetto . pag.                                                         | 236. 237.              |
| Dona alla Chief. di S. Cefareo la Corte Vilzagara.                                                    | pag.239.               |
| Dona beni al Monastero di S. Benedetto 242. 244. 24                                                   | 6.                     |
| "Efenta gl' Uomini De Monticulo dall' Obligo dell' O                                                  | fpitalita.             |
| pag.248.                                                                                              |                        |
| Dona beni al Monastero di Nonantola.                                                                  | pag.249.               |
| Esenta il Monastero di S. Benedetto, e tutte le di                                                    | Lui pof-               |
| fessioni dall' Ospitalità, e dona ad esto-                                                            | pag.250.               |
| Restituisce beni a detto Monastero.                                                                   | pag.252.               |
| Conferma tutte le donazioni fatte al Monastero di S. E                                                | enedetto.              |
| 254. 6 259,                                                                                           | 13                     |
| Dona beni alla Chiefa di S. Cefareo.                                                                  | pag.259.               |
| Dona beni alla Chiefa di S. Cefareo.<br>Dona beni ad Ugone Capitano in remunerazione de               | i fervizj              |
| da effo preffati -                                                                                    | pag.262.               |
| Dona Beni alla Chiefa di S. Michele di Mantova.                                                       | pag.263.               |
| Efente dalle gabelle in Pifa, ed in Lucca i Monaci<br>pag. 265.                                       | Caffinefi .            |
| Elente da ogni potestà fecolare la Chiesa di Goni<br>fottopuone alla potestà della Chiesa Romana, e i | aga, e la<br>inuova le |

#### MONASTER 9 Nominati in questi Documenti.

donazioni fatte ad effa.

#### OSPFDALI Nominati ne i presenti Documenti -

In Campo Camelasio pag. 175. Di S. Martino di Lucca 51. V v 2 340

Di 3. Michele Arcangelo di Bumbiano 120. 146. di S. Poneziano di Lucca 66. 148. Di Mantova 179.

#### VESCOVATI Nominati ne i Documenti

Di S. Maria di Pifa 60. Di S. Maria di Volterra 220. Di Sa Martino, e Regolo di Lucca 7. 10. 15. 19. 42. 51. 52.

#### VESCOVI Nominati ne i Diplomi.

Di Chiafi Lanfranco 93. Di Ferrore Graziano 126. Rolando 84. Di Lucce Anselmo 116. Gherardo 13. Giovanna 19. Pietro 16. Rangerio 68. Rogerio 64. DGOLINELLO Conte

Dona alla Chiefa, e Pievi di Caftel Vecchio le decime del fuo Contado. Peg. 13.

# I N D I C E

DE I LUOGHI NOMINATI NE I DIPLOMI.

## A

Albereto §8.113. Di S. Ministo.
Anghire §8.113. Di S. Ministo.
Antignano 87.
Arenga 169.
Arania 109. Reggiano.
Afciano 42. 44.

## В

Bricole Borgo 9.
Brincieratico 9.
Brincieratico 9.
Brincieratico 9.
Brincieratico 9.
Brincieratico 19.
Brancieratico 19.
Brancieratico 19.
Brancieratico 19.
Brincieratico 19.

C

Astiglion Barardesco 7: Di Volteres. S. Cipriano 13. Vicino a Perusia. V v 3

```
342
Castiglione 17.
Cafal di Lapo 17.
                     Di Populonia
Conca 18.
Camuliano 19. Forfe Camuriano Modanefe .
Caffule 42.
Canave 58. 113. Di S. Ministo .
Cafadico 60. Mantovano
Caftel Vecchio 60. 73. Modanefe .
Castel S. Ambrogio 60.
Capannule 64.
Camegliano 64.
Celagito 70.
Cumullo 70
Cilicciaulo 81.
Corrigio 84. Correggio .
Carpineta 87. 142. Modaneje .
Cambio 87.
Campagnola 87.
Cafale 101, 106. Mantovano . .
S. Caffiano 101. 106. Mantoveno :
Castello di Campitelli 102.
Candejana 113. Di S. Ministo .
Caftel Gualterio 128. 129. 130. Reggiano.
Canoffa 132. 133. Reggiano .
Canilia 134. 136. ) Mantana
                     Mantevano .
Cazano 134.
Caftell' Arriano 144. Caftellarano Medanefe .
Caminata 143.
Campiano 151, Forfe Compiano Modenefe .
Caftello 159, 211. 132. 143. 251.
Campo Camelafio 175.
Cellola 177. 184. 223. Ferrarefe .
Castel Tedaldo 177.
Cafaluone 195. 201. 221. 246. Veronefe.
Cotornione 195.
S. Cefareo 203. 224. 231. 233. 240. 260. Modanefe .
Carpi 111. Reggiano .
Cafalitto 230.
Cafal del Bosco Reggiano.
Ciano 268. Reggiano .
Caffel Nuovo 168. )
Campolongo 168. )
                      Reggiano .
```

Cafal di Mercurio a68.

Dic-

Diecimo del Monte 10. Lucchefe .

Dorzo di Falcone 246.

F

Filetolo 18.
Facquano 51. (2. 172. 173. S. Miniate
Ficedo 22. Furecebie.
Fraffinoro 26. 29.
Frateludoro 28.
Februnciolo 28.
Februnciolo 28.
Fichrolo 136. 128. 129. 136.
Fraffino 29.
Fraffino 29.
Fraffino 29.
Fraffino 170.
Fraffino 170.
Fabianula 174.
Fibbialia Luccheft.

S. Glacfe 15. Luccheft.
Gavafia 56-59. Mademofe
Gubernolo 144. Manteware.
Guffello 144.
Garding 113. Di S. Miniato.
Gurfulla 160. Manteware.
Guffello 134.
Guffello 13. Fig. Regisno.
Giffollo 13. Fig. Regisno.
Giffollo 13. Glassia. 18. 18. 19. 19.
Gabiana 5(1. 18). Manteware.
Gabiana 5(1. 18). Manteware.
Gabiana 5(1. 18). Manteware.

Ufiliauli 60.
S. Lorenzo in Burnenga 101, 106, Mantovano :
Luganello 143

## M

VIIIiano 17. Miciano 17. Motardinga 55. S. Miniato 58. Monte Ereturio 60. Меодпапа 68. Montalto 72. Reggiane . S. Michele di Garfagnano 73. 74. S. Maria in Fenonica 79. Medula 87. Modeneje . Modulo \$7. Montecatini 116. Nella Valdinievole Monte Villa 143. Monte Magno 152. Lucchefe . Maffarofa 152. Montifciano 152. 154. Lucchefe . Marengo 245. 256. Mantowano . Mandria 170. 169. Reggiano .. Magnale 189 D' Arezzo Melaria 209. 210. Ferrara . Maffa 218. 236. 237. 256. Ferrarefe . S. Maria di Cattello 220. Monte Baroncione 147. 249. Ora Momberanzene Molaneje Monticello 248. Mantovano. Mirandola 262.

## N

Nonantola 139. 140. 196. 216. 221. 149. Veronese 3 Nizola 239.

```
\mathbf{P}_{\scriptscriptstyle{	ext{Ulia}}, rac{f IJ}{f I}}
 Pulciago 17.
Paldonatica 13.113. S. Ministo .
 Poggio Gualteringo 18. 113. Di S. Ministe ;
 Popoclio 60.
 Pieve di S. Maria Barbarefca 61.
        Di S. Maria del Geffo 61. 374.
        Di S. Burdignano 61, 274.
        Di S. Maria in Cilliciaulo 81.
        Di S. Pietro in Mercato 82.
        Di S. Giorgio detta Intramara 84.
        Di S. Maria di Gabiana 84.
        Di S. Pietro 10g.
        De Molle 110.
        De Pernina 110.
        Di S. Giufto 120.
 Pugliano 87. Modanefe .
 Perognano 90. Modanefe .
 S. Profpero 97. Di Reggie
 Papiana 119.
 Pletule 111. 123.
 Prato Fescolo 141.
 Pegognaga 235. 243. 254. Mantavano .
 Polefino 144. Mantovano .
 Pendola 159.
 Porciolo 159. Forfe Porcile Medanefe.
 Poduslario 173.
 Panciano 178. 184. Ferrareft .
 Pozzuolo 187. 105.
 Pagiano 189. D' Arezzo,
 Paftorini 202. 202.
 Pompola 212. Modanefe ..
Pifcaruola a 1 1.
 Paulecla 223.
Ponte del Duca 119. 230
plautanello agg.
Pagnigo 163.
```

Quar-

0

Quarciana 17. Neiconfini della Liguria . Questello 153. 232. Mantovano, Quarantula 262.

К

Adigufula 79. 223. Rotondolo 84. Ronco di Sigifredo 17-Ranzolo 87. Roncocarello 98. Forfe Roncarello Modaneje . Ronco 142. Rifcitulo 152. 155. Lucchefe . Roncobonaldo 254. 259. Mantovano. Roncoferraro 172. Montovano. Revere 172. Mantovano . Raigorole 184. Ferrarefe . Roncorolando 215, 225. Forfe Rucorlando Ferrarefe . Riga 217. Di Volterra . Ripalta 269. Permigiano . Roncoefro 270. Romallia 270.

Surifale 20.
Sambuceto 58, 113, S. Miniato.
Scannello 60.
Scanzano 52. Reggiano.
Scan 157, 267, 268.
Saturno 187,
Soleria 212, 213, Modantje.
Soleria 212, 213, Modantje.
Savioli 232.
Evife Salineta Modantje.
Salineta 333. Modantje.
Settingeni 339. Modantje.
Settingeni 339. Modantje.

To-

Т

Tordfella 100. 105. Trecali 199. Di Populonia. Tomba 268.

V

V Accoli 14. Lucebife:

Vico Auferellore 44.
Vestriola 87.

 $\mathbf{Z}$ 

ZAfolo 270.

IL FINE.

MAG -20737.

No. of London

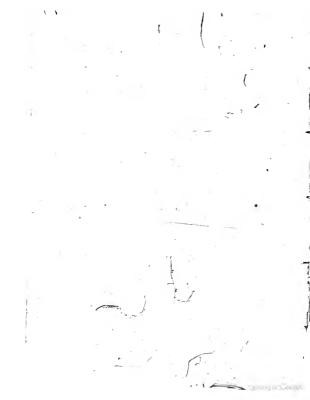



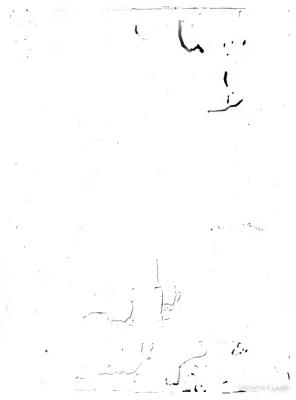



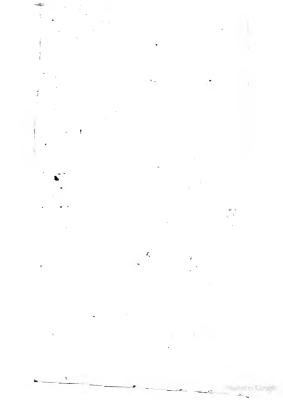